

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





778 19a tC29 1877

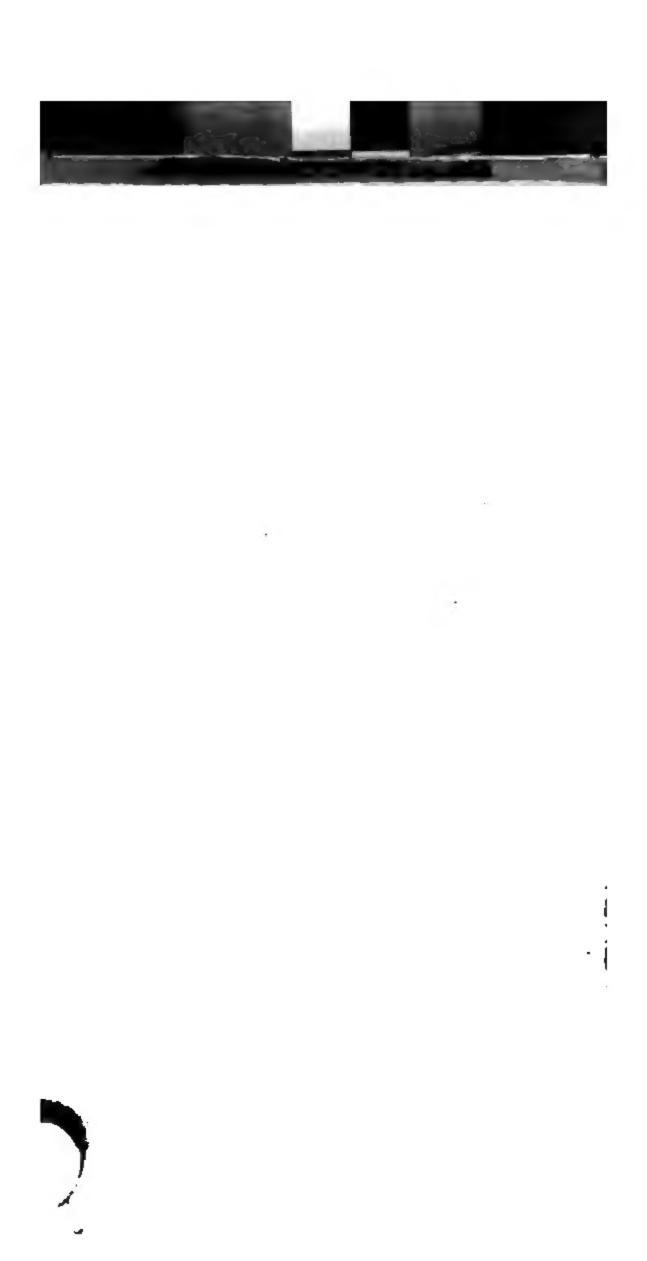

# L'ENEIDE

DI

**VIRGILIO** 

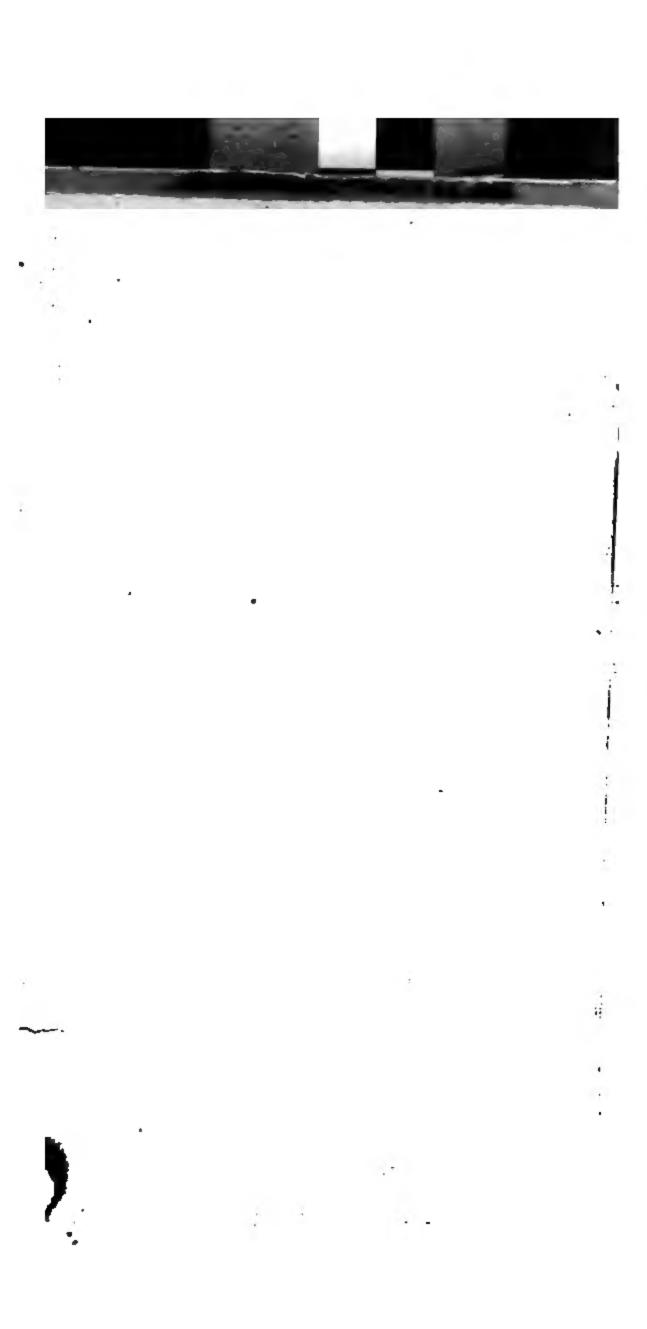

# L'ENEIDE

DΙ

# **VIRGILIO**

TRADOTTA DA

## ANNIBAL CARO

## CON CENNI INTORNO ALL'AUTORE ED AL TRADUTTORE

ED UN' APPENDICE

contenente i giudizj di P. J. PROUDHON e di E. BENOIST sopra L'ENEIDE

E

IL MAGO VIRGILIO

PER BARTOLOMEO CARACCIOLO

antico cronista napoletano

Volume unico.



MILANO
EDOARDO SONZOGNO, EDITORE
14 - Via Pasquirolo - 14

1877.



Cot tipi di EDOARDO SONZOGNO, a Milano.

(3.º Edizione stereotipa.)

## INTRODUZIONE

LIBERMA
SEPTEMBER 1928
17636

## Il Caro e Virgilio.

Publius Virgilius, o piuttosto Vergilius Maro, nacque il 15 ottobre dell'anno 684 dopo la fondazione di Roma (70 a.C.) in Andes, villaggio del territorio di Mantova posto sulle rive del Mincio, e che oggi si chiama Pietola. — Annibal Caro nacque nel 1507 a Civitanova, terra della Marca d'Ancona, e non in San Martingallo, terra della medesima Marca, siccome voleva il Castelvetro.

Virgilio, secondo l'opinione più probabile, fu figlio d'un lavoratore che teneva a fitto i poderi di un ricco proprietario di campagna, al quale venne tanto in grado, che n'ebbe in moglie la figlia. L'avolo si chiamava Magius e la madre Maia o Magia Polla: e certo da questi nomi ebbero origine le tradizioni bizzarre che nel medio evo corsero intorno alla vita di lui? Ebbo due fratelli. Silone e Flacco: l'uno morto in tenera età, e l'al o giovane fatto. — Il Caro ebbe a madre Celanzia di Mari tto Centofiorini, casato di qualche nobiltà, e due fratelli, Fabio e Giovanni.

Virgilio stette in casa fino a sette anni, poi andò a Cremona a farvi i primi studj. A sedici anni (55 a. C.) prese la toga virile, il giorno stesso, secondo Donato, in cui moriva Lucrezio. Da Cremona passò a Milano e dipoi a Napoli col fine di perfezionarsi nel greco e nelle scienze, specialmente nella filosofia e nella fisica, alle quali fino da giovanetto mostrò grande amore e attitudine.

1 Scriveva il Caro al Ruscelli il 5 gennajo 1549 a proposito dei critici di un suo Sonetto: « Tal noia mi dessero quei 50 anni, che mi vogliono caricare addosso a mio dispetto. Questo si sarebbe altro che un Latin falso. Levatemegli d'attorno di grazia, che io non gli voglio aver per niente. Nacqui nel 7 e son giunto a quell'anta che tutta notte canta ed un da vantaggio se ne fo lor piacere.»

2 Son tante e si curiose che stancarono molte penne; e il meglio fu raccolto nel ricco libro di Domenico Comparetti: Virgilio nel Medio Evo. Livorno, 2 vol., 1872. — Vedi anche la nota I all'orticolo Virgile in BAYLE.



Sono continui i suoi lamenti di non potere studiare a dilungo un pajo d'anni a suo modo; e invidiava Paolo Manuzio, che sepolto nella Biblioteca di Cesena, vi domava i Cerberi, le Chimere e gli altri mostri della lingua latina. Tuttavia potè intendere a raccogliere ed illustrare medaglio; e darsi altresì alla zoologia, studiando e traducendo la Simia degli Ammali di

Aristatile. Scriveva al Manuzio a Venezia:

e Quel capriccio della lira passò via, ma quello de' pesci mi dura. E pur verrei mi faceste avere una nota de' nomi loro, cioè degli antichi, o latini o greci che siene, confrontati co' nostri d'oggi, poiche costi sono alcuni che ne hanno molta notizia. Cost vorrei che guardaste nella libreria di San Marco, d'un libre dove intendo che sono dipinti tutti gli animali di naturale e mi avvisante che cosa sia; e se per vostro mezzo si potesse avere, tante

cha si copiasse o si conferisso con altre mie fantasio. » Virgilio fu sproprinto due volte dei suoi beni nel Mantovano, prima da un veterano de' soldati de' Triumviri a' quali eran toccati terreni nel Cremonese.Malcontenti di quanto avevan sortito, a non bene frenata da'horo capi, invasero que'luoghi per sventura vicini. Reintegrato nel pessesso del suo, si ne cantò nella sua prima Egloga (41 a. C.). Scoppiata la guerra di Perugia, e vinti i partigiani di Antonio, tra' quali era Pollione, suo protettore, ne fu di nuovo turbato in una nuova divisione delle terre della Cisalpina. Arrio centurione, a cui era toccato il patrimonio di Virgilio, lo volle uccidere, a lo insegut con la spada sulle rive del Mincio. Alla pace di Brindisi riebbe il rapitogli. — Il Caro ebbe infinite brighe e liti per conto de Benefic ; conferitigli da" suoi padroni; e scampando di Piacenza dopo la accisione di Pier Luigi Farnese, al cui servizio ai trovava (1547), sebbene Bernardo Spina gli avesse imperato il passaggio a curo a Parma, gli fa tenuto dietro da alcuni cavalli lengieri, che di peco il fallirone, perche volendo egli ripassare il Po a Brissello del Ferrarese, riparava di fuori nel convento di San Gismondo, quando essi alleggiavano nella città di Brissello. Di là si ridusse finalmente salvo a Parma.

Degli amori di Virgilie fu variamente parlate. Noi neu guarde-

reme in lui che il primo o gran pittore della passione d'amore, del cancere di Coloi che s'ancise amorosa. — Degli amori del Caro ren si sa nulla di fermo. Forse quando i Farnesi lo mandarono nelle Fiandre amò una Caterina Bailetta, alla quale scrive a Brusselle, raccomandandogli il Commendono e pregandola di versare su lui tutto l'amore che gli aveva già mostrato, se punto glione restava.

Virgilio fu caro ad Augusto, a Pollione, a Mecenate, a' grandi che amavano la poesia. Fu amico a Cornelio Gallo, a Vario, a Plozio Tucca, a Orazio e Properzio. — Il Caro fu carissimo al Guidiccioni, fu servitore di monsignor Giovanni Gaddi, dei Farnesi, ed ebbe amicissimi il Molza, il Varchi e i migliori letterati del suo tempo. — Virgilio ebbe avversi Bavio, Mevio, Codro, Cornificio Gallo, Cimbro. — Del Caro si può dire che non avesse che un nemico, ma valse per mille, Lodovico Castelvetro

Virgilio fu, come Dante, il gran maestro del parlar proprio. Non v'ha autore latino più citato dai grammatici. — Il Caro piacque per la proprietà del dire ai Fiorentini e per la sua di-

sinvoltura a tutti gl' Italiani.

Virrilio fu d'indole modesta, di carattere delce — il Care diceva di sè « ch'era più mucia che gatta: di natura delce.

ricco d'animo. >

Virgilio aveva un aspetto semplice e rustico. — Il Caro non era bello; egli scriveva al Varchi: « Il mio ritratto si fa, e si manderà a M. Pietro la copia del ceffo solamente: chè questo basta a fare il paragone di questa parte tra me e voi; chè del resto del corpo vi cedo, perchè mi si dice che siete il doppio di me. Ma credo che l'uno e l'altro faremo meglio a contentarne

d'esser più savi che belli. >

Virgilio per condurre a perfezione il suo poema deliberò di fare un viaggio di parecchi anni in Grecia ed in Asia, ove si svolgeva la prima parte di quella storia. Ad Atene incontrò Augusto che tornava d'Oriente. Si lasciò indurre da lui a tornare insieme in Italia. Era già malato, e peggiorò nel viaggio. Morì sbarcando a Brindisi il 10 delle calende d'ottobre 735 (19 a. C.) in età di cinquantun' anno. Il suo corpo fu portato a Napoli e sepolto sulla via di Pozzueli. — Il Caro morì di cinquantanove anni il 21 novembre 1566 in Roma, ove fu sepolto.

Era vicino alla morte e credeva star meglio. « Leggo qualche poco, egli scrivea il 1564, e non istudio nulla. E solo mi dimeno un pochetto a raffazzonar le mie ciarpe, dilettandomi di veder le molte fatiche passate e certi pensieri che mi son venuti alle rolte, i quali ora non riconosco quasi per miei. E, quel che importa, mi pare d'aver trovato l'archimia di star sano. Dove ero prima infettissimo, mi trovo ora, a mio credere, del tutto sano.»

E di certi che gli facevano stentare una pensione, scrivea: E fate loro pur intendere liberamente, che se ben della vita mia non mi vosso promettere, se non quanto gli altri uomini,

che ci vivone, non è però ch'io non isperi d'aver a riscuoter quella pensione degli anni più di dieci e pei lasciarla a qualcun altro.»

Mori forse a tempo, perchè era sparita la letizia dei giorni del Molza, intenebrata la luco delle arti, scemato il favore che si faceva prima agl'ingegni; e il maligno deserto che si stendeva interno alla città eterna cominciava a trovar riscontro nella solitudine intellettuale che facevano le controversie e le persecuzioni teologiche.

Roma andava impoverendosi di letterati. Paolo Manuzio scriveva al figlio Aldo il 6 novembre 1568: « Questa mattina morì il Poggiano; e così Roma va perdendo i suoi ornamenti, essendo mancati in poco tempo quattro rarissimi uomini: il Caro, il Padro Ottavio (Pantagato), Frate Onofrio (Panvinio), il Poggiano. »

V'eran tuttavia ancora parecchi famosi: il Mureto, superbo, infingardo e furioso, secondo l'indole della sua nazione (more gallico), tantochè si vantava di gettare in pretelle un Terenzio in un meso, e nel meglio freddava; Achille Stazio, portoghese, edi-

tore di Catullo, e pochi altri.

Se la morte diradava gl'ingegni. l'inquisizione gli agghiacciava. I rigori erano enormi, sebbene il Manuzio gli scusasse per la necessità di salvarsi dagli eretici. Egli non osava aprire alcune casse di libri del figlio Aldo, per tema di trovarvene alcuno proibito e farla poi male; nè maggior coraggio aveva il suo amico Basa; perchè era fresco l'esempio di quel servitore di esso Manuzio che, per essere stato nominato da uno che dicea avergli letto in casa alcune cose del Franco. n'avea toccato la funo e cinque mesi di carcere, e chi v'entrava non n'usciva più, sebbene, soggiunge prudentemento, l'innocenza finalmente fosse conosciuta?

Virgilio scrisso le *Bucoliche* dal 43 al 37 a. C., nelle quali imitò principalmente Teocrito. — Il Caro tradusse o meglio imitò il Doccito di Teocrito 3

il *Dafni* di Teocrito 3.

1 Il 20 di dicembre 1567 scriveva: « Del Dolce, che fu poco buono, non è da curarsi; ma del dolcissimo padre Ottavio che tanto ci amò, chi ci consolerà? »

2 Vedi le Lettere Manuslane, Parigi, 1934.

8 Nell'edizione florentina delle Rime (Le Monnier, 1864) ricopiata dalle due Aldine del 1569 e 1572, il titolo è Tirst, ma la Giuntina del 1584 ha Dafne, ed è più giusto. Se l'editore avesse raffrontato le aldine con questa avrebbe fuggito alcune inesattezze. Così trovo sei o sette volte sia dove avea a porsi fia, e lasciata l'avvertenza ai sonetti che si scrissero l'un l'altro il Casa e il Caro; ove la Giuntina ha notato: viziosi in prova;

li che si accorda con quanto scrive esso Caro:

« Quanto al sonetto di Monsignor della Casa: Caro, s'in terren vostro alligna amore, avete prima a sapere che mi fu così scritto da lui, e che gli si rispose da me nel medesimo modo, per fare una burla a chi non accade ora di nominare. Che sia vero, avete potuto vedere che l'uno e l'altro sono fatti studiosamente di metafore la più parte viziose e lontane e di certi modi di dire, che sono falsi e stravolti e quasi tutti contra i precetti dell'arte. E però non vi avete a meravigliare che vi sia di più la discordanza o lo scambiamento, che voi dite, de' numeri, o in prova o per negligenza che lo facesse. »

Virgilla scrissa le Georgiche, e vi spese sotte anni (dal 37 al 20 m.C.). -- Il Caro fece l'agricoltore a Frascati, dove invid una san virgotta. « Egli (il sonetto), scriveva al Guarini, con l'amoretalissima lettera che mi scrivete, mi trevo fueri di Roma, occupato tra e at lini, per dar principio a una mia villetta nel Tasculano: aguar unque il luogo stesso m'incitasse a poetare, e'l desiderio al desiderio al desiderio nello fosse di farlo, invitato da voi, io non le ho mai fine a era tanto potuto stazzicare ne pregare che non mi siano state sempre ritrose, credo per avermi veduto molto alle strette con l'agricoltura, con la quale fo ora più volontieri all'amore, cie con loro. Ed essendosi ella insignorita di tutti i ferri della bettega, sempre che ho voluto la penna e la carta, mi son venute alle mani le seste, la bussola e la zappa piuttosto; e non ho mai pensato di far un verso che non mi sia riuscito un viale o simil cosa.»

Virgilio spese undici anni a comporre l'Encide (725-735). Visso in questo tempo parte in Campania e parte in Sicilia. — Il Ctro nell'aprile 1564 scrivea averne tradetto quattro libri in versi scielti; il 14 settembre 1565 che si trovava nel decimo libro; e il 30 marzo 1566 ch'era più la che la metà del dodicesimo, e che avrebbe patuto esser finito fra un meso. Onde non v'impiegò troppo più di due anni. V'entrò a caso, s'avvio per ischerzo, e perseverò

non volembo.

Le due più belle traduzioni foron fatte per prova della potenza della nostra lingua: dal Caro per dimostrarne la ricchezza, la capacità, contro l'opinione di quelli (e non eran pochi) che asserivano non poter avere poema eroico, nè arte nè voci da esplicar concetti poetici, e dal Davanzati per rivendicarle il vanto della brevità, contesole da Arrigo Stefani, nella maravigliosa versione di Tacito.

Virgilio nel suo testamento ordinò che l'*Encide* fosse arsa come imperfetta. Augusto non velle, e il poema fu dato a rivedere a Verio e a Plozio Tucca, e messo in ordine per la pubblicazione. — Il Caro s'era posto d'accordo con Paolo Manuzio per istampare tutte le sue cose, ma non fu a tempo; e l'*Encide* fu pubblicata

da suo nipote Lepido presso i Giunti nel 1581.

P. J. Proudhon forso meglio che il Sainte-Beuve vendico l'Enviele dalle accuso dei critici. specialmente contemporanei. Erli dimostro doversi distinguere la tecnica dell'epopea dalla sua sostanza. Ovo si riguardi alla tecnica. Virgilio può parere un plagiario di Omero e degli Alessandrini; ovo alla sostanza, erli è al tutto diverso, e più ricco di cose e d'ideo come portava il progres e dell'età, e pieno di presentimenti del rinnovamento merale del mondo.

Gl'Italiani cominciano a ribalbettarlo, dicova io ne' miei Profili 2, mella lar lingua, quasi infanti che rifanno le voci materne; ed eccoti

<sup>1</sup> Y-di l'Appendice in fondo al volume. 2 Firenze, Barbèrse 1870, p. 485-487.

l'Ugurgieri, e Fra Guido da Pisa. Fatti forti da Dante non solo nella prosa, ma nel verso, si accozzano in parecchi (e tra loro è il cardinale Ippolito de' Medici), per renderlo in sciolti ai volgari che non l'intendono. Poi esce il Caro che si mette a volgarizzarlo per addestrarsi allo stile epico, disegnando così vecchio un gran poema. Ecco quelli che lo contraffanno nella sua stessa lingua, rubandogli le voci, i modi, l'andare, i Sannazzaro, i Fracastoro, valenti uomini; ma anche i non valenti lo lucidano e come i discepoli di Platone che lo imitavano nell'alte spalle, visti da tergo potevano essere scambiati per lui. Ne peggiori di questi sono i Lalli, gli Scarron, che volgono a beffa quella divina poesia, e al trionfo del poeta fanno che non manchi il giullare, il quale ricordi i contatti delle creazioni più sublimi dell' ingegno con la buffoneria.

La vera imitazione, è, rispetto allo stile, quella degli Alamanni, dei Rucellai, degli Spolverini. che non traducono e pure a quando a quando son lui. La vera imitazione quanto allo spírito, è quella di Dante. A primo tratto, tra il dolce aspetto del Mantovano e il severo dell'Alighieri non si riconosce la relazione di padre a figlio; ma anche nel mendo si vedeno talora andar insieme affettuosamente strette due creature diverse non meno d'età, che di bellezza; le diresti aliene; ma, se i lineamenti mentono, certi moti del labbro, certe piegature di sguardo, certe inflessioni di voce svelano che l'una è sangue dell'altra. Per tutta la Commedia si sente lo spirito di Virgilio, e pure le più volte quando si corre ad abbracciarlo, si torna con le mani vuote al petto. Ed egli non vive solo della vita che gli presta Dante quasi a tutto l'inferno tenendoselo accanto, ma altresì di uno spirito tutto suo, dell'icore che la sua conversazione ha trasfuso nei versi del discepolo.

Questo amore a Virgilio s'è continuato d'età in età. La sua dolcezza bastava a legar gli animi che volevano appropriarsela traducendo. E ai nostri dì, nel rinascente cesarismo, abbondano gli stanchi dalle discordie civili, e gli affezionati di libertà che

si riposano nelle sue armonie.

Il Caro ha tradotto Virgilio, e forse lo ha tradotto per sempre; ma i rivali non quetano, e crediamo che non si rincorino per quelle infedeltà che non lo rendono men bello od accetto, ma perchè sentono che quella versione non risponde all'intelligenza e all'amore del nostro secolo. Il Caro è un uomo del risorgimento, di quella rifioritura pagana, che aveva quasi a stomaco Dante. Artista vero e completo, avendo gustato e amato non solo i versi, ma tutte l'arti plastiche, in mezzo ai tesori dell'antichità, e alle trionfali emulazioni coetanee, egli comprese profondamente tutto il bello esterno di Virgilio e con la lingua del cinquecento lo rese a meraviglia. Nel descrittivo è insuperabile. Varia, ma Virgilio non isdegnerebbe le variazioni. Se non che dove è dottrina riposta, dov'è scienza appena penetrata ai

di nostri, dov'è affetto tenero quasi quanto l'amore che strugge le pagine del Vangelo, poteva il Caro render Virgilio, il poeta che Dante prese a guida per le misericordi giustizie dell'inferno cristiano? Non pare. E questo difetto sentito da' moderni poeti li muove a ritentare la prova. Se fossero forniti di studi e ingegno pari al lavoro, non iscancellerebbero la versione del Caro. ma ci darebbero l'altra metà di Virgilio; il Virgilio dotto come un mistagogo, e affettuoso come colui che posava il capo in seno a Cristo.

## II Caro e Aristotile.

Nè solo dal latino tradusse mirabilmento 1, ma altresi dal greco; la R. Morica, gli Amori di Longo e le due Orazioni del Nazian-

zene dell'amor verso i poveri e dell'officio de' Vescovi.

La Rettorica, egli scriveva al Varchi, sono molti anni ch'io Li tradussi, ma non con altro fine che d'intenderla, se potea, e di farmela familiare. E se ben pare a molti, che la traduzione mi sia riuscita assai bene, non è però che mi arrischi a farla stampare. Ma quando voi l'arete veduta e vogliate che 'l faccia in ogni modo, giudico che sia necessario accompagnarla con alcuno sodie. per render qualche ragione dell'interpretazione di quei lughi che sono oscuri o dubbi e da altri intesi altramento; che la che importanza sia e quanto ci è da rodere. Ma io crederò all'ultimo che sia molto meglio a non entrare in questo pelagn 2. >

1 Aveva tradotto la Lettera di Cicerone a Quinto fratello, lavoro sniarrito. Avemmo dal Dalmistro alcune Lettere di Seneca, trasportate maestrerelacise al Lettore di Giuseppe Cugnoni premesso alle Prose inedite del Care. linola. 1872.

2 L'Ambrosoli aveva in animo di fare un'edizione critica di questa nezzo del suo valente amico Don Pietro Zambelli, il prof. stefano Grosso, degno di succedergli in tutto quanto è scienza di greco ed eleganza di sile. Questo mio signore ed amico, ricordandogli io la sua Nota (tutte le sue Note sono oltre ogni dire erudite ed amene) al bell'Elogio di esso Ambrosoli, intorno ai volgarizzamenti di Classici greci fatti in Italia nel secolo XVI, mi scrivea:

« senza dubbio ella avrà letto ciò che intorno alle versioni del Caro crisse il Leopardi: = Paiono anzi scritture originali che traduzioni.... ln questa parte (nello stile) vincono senza alcun dubbio i dettati primitivi. 😑 I particularmente intorno alla Retorica: = lo per me leggo con piacero uguale la Returica d'Aristotele nella propria scrittura greca , e nella nostale del Caro; e non mi par gittare il inio tempo, letto che ho l'una, a leggere ancora l'altra. La quale traduzione del Caro non è però senza dikuo; ma, ella ha solamente quello che dava di necessità il tempo: nel quale di greco non sapevasi più che tanto, e i testi degli antichi non si avevano così emendati come si hanno oggi. = lo per me concedo che a' tempi del Caro non i avessero i testi così emendati come si hanno oggi; ma di greco non si sapesse più che tanto, è falso. Chi saprebbe eg-gidi scrivere una prefazione in lingua gresa, come la scrisse Paolo MaMirabile in tutto, questa versione è assai dilettevole dove Aristotile tratta dei costumi, togliendo la speranza di superarlo a

tutti i moralisti susseguenti.

Il Castelvetro voleva dare ad intendere che il Caro poco sapesse di groco; ma se questi non avrebbe potuto fare quel dottissimo Commentario alla Poetica, coglieva e rendeva meglio d'ogni altro il senso degli scrittori antichi; e basta paragonare le sue traduzioni a quelle del Segni, che era tuttavia dotto e fiorentino. Leggendo il Segni s'incespica sempre in passi oscuri ed equivoci; nel Caro tutto è piano e chiaro; e degli altri pregi è assai il testimonio di un Leopardi.

## Il Caro e Longo Sofista.

Il romanzo di Dafai e Cloe dee leggersi una volta l'anno, diceva Goethe; ma questo romanzo, direm noi, si fa da ciascuno una volta sola nella vita.

È il destarsi dei sensi, l'ingresso all'amore. La casistica cattolica vorrebbe opporsigli; ma con le sue vive opposizioni spesso,

senza volerlo, fa quel che Licenia fece con Dafni.

Il Villemain, con la solita eloquenza, oppone gli amori cristiani di Paolo e Virginia a questi pagani dei due pastori; ma Emilio Montègut gli dimostra bene che gli uni son l'eccezione, gli altri la regola.

Piace tanto il riandare questa nascita del piacere, che Leopoldo Burthe, morente, tratteggiava con ispirito le avventure di Dafni e Cloe. ed Hetzel, morto il disegnatore, assai giovane, ne ornò

una splendida ristampa della versione di Amyot?.

Il Caro condusse la sua versione sopra un testo a penna, e questa è buona ragione per perdonargli più facilmente una parte almeno degli errori in cui possa essere incorso. La cominciò, nota il suo primo editore, l'Innominato o Francesco Danieli di Napoli, nella sua fresca età di forse trent'anni, facendone menzione in una lettera a Benedetto Varchi in data del 10 gennajo 1538; età confacente alla letizia di questa storia.

Il Caro aveva una bozzaccia del suo Longo, che si serbava a rivedere e a viscontrare a suo modo col greco, e questa prima copia fu probabilmente il testo della descricione o meglio trascrizione della favola greca stampata da Gio. Battista Manzini

nuzio alle Orazioni di Demostenci E chi sa oggidi tanto di greco e di latino, quanto mostrò di saperne l'aolo Manuzio con la sua traduzione latina delle Filippichei » — Aggiungo io che il Manuzio se lo sapeva, scrivendo al suo figlio Aldo, il quale gli facea stentare anche i libri che gli bisognavano ne' suoi lavori di Roma, ch'egli era tenuto principe degli umanisti.

1 Vedi la mia edizione del Tratta:o dei Governi di Aristotile per Ber-

nardo Segni, nella Biblioteca rara, Nilano 1864.

2 Parigi, 1862, in foglio.

in Bologna l'anno 1643. Il Napione fu il primo a subodorare il furto mal celato dal ladro, meno fermo ai morsi della coscienza che il giovane spartano a quelli della volpe, ch'aveva in seno; Sebastiano Ciampi ne diede le prove, e mostrò che il ladroneccio aveva giovato a qualcosa, conservando sincera la lezione in alcuni luoghi guasti o travisti nel testo che servì alla prima edizione della corretta versione del Caro, presso il Bodoni nel 1786 in-4. Il Ciampi le correzioni più chiare, suggerite involontariamente dal plagiario, inserì francamente nel testo; le meno segnò in nota.

Pietro Giordani parlò di Longo e de' suoi traduttori 1. « Il greco, egli disse, ha una eleganza artificiosa; graziosissimo brio il Caro; il nostro Gozzi ci ha messo della dignità e dell'armonia. In più preferisco l'amabile semplicità di Amyot... cinquecentista francioso della stirpe de' nostri trecentisti. » E soggiunse d'Amyot: « Di carissima semplicità supera il nostro marchigiano

e supera anche il greco. >

Il Giordani non lodava gli arbitri presi dal Caro, il quale perche non uscendo dal greco gli tornava cosa secca, l'aveva ingrassata con di molta ciarpa e rimesso e scommesso in molti luoghi. « Io per me, diceva il piacentino retore, i greci e i latini li vorrei tradotti come il Seneca e il Dionigi (volgarizzati da lui). Non comporto questo volerli slargare, abbellire, commentare, traducendo.... oh, quel greco meriterebbe veramente

una traduzione fedelissima; e io la farei volentieri. >

Se non che temiamo che non l'avrebbe nè vinta nè impattata col Caro, avendola perduta con lui Gaspare Gozzi, che fu l'erede proprio della festività e gentilezza del suo stile. Nel 1766 per le nozze Barziza e Venier, uscì in Venezia presso Modesto l'enzo la versione del veneziano, che non fece come il Caro, il quale si compiacque negl'ignudi, e rubò alcuna cosa all'immaginazione dell'Aretino per illustrarli, come nella lezione di Licenia, esempio delle moderne nobili attempate spupillatrici. Il Gozzi velò le parti disoneste; il che tuttavia è segno della coscienza di peccati commessi e di tempi rei, se crediamo alla Bibbia; egli poi modificò si bene, dice il Ciampi, il fatto del parassito Gnatone, che può anche anteporsi all'originale. Se non che l'originale perde così la sua verità greca, che era tutt'altro che gentile; ma alla quale, chi voglia leggere i greci, dee adattarsi, accogliendo le interpretazioni platoniche, per non sentirne stomaco.

Tra gli strepiti e i fulgori napoleonici una macchia d'inchiostro in un codice laurenziano, già dei Monaci della Badia di Firenze, nise a rumore la Francia e l'Italia. Paolo Luigi Courier, che come il nostro Foscolo accoppiava gli studi della greca eruditione e della guerra, scoperse in quel codice il frammento desiderato di Longo, e vi versò poi su, diceano gli avversari, un in-

I Opere, t. XIV. Milano, Sanvito, 1963.

chiostro indelebile per essere il primo e l'ultime a leggerio. Il Del Furia, che aveva avuto lungamento per mano quel libro, ed alluciatovi soltanto alcune favolette antiche, imprecò forse al francese quella morte che incontrò poi nei suoi campi, per ire borboniche, clericali od uzorie. Se non che il francese crivello di facezie il Del Puzia, che si dove contentare di alcune varianti che il famoso patte d'encre, impallidendo talor di pietà, gli concesse.

Per la versione del ritrovato frammento di Longo, è da prescegliere quella del Ciampi, sebbene l'Arcadia di Roma, nel concomo tenutosi per opera del Courier assognasse la corona ad Alessandro Verri, all'enfatico autore delle Notti romane, come plù vicina allo stile del Caro. L'Arcadia non aveva l'oro, ma

aveva l'orecchie di Mida.

Il supplimento del Caro, dice il Ciampi, non ha mè quel sentimento, ne quella relazione col tutto, che riscontriamo nel supplimento originale, il quale in ogni sua parte veramente festinat ad eventum, ove che quello del Caro divaga, ne mira cost dritto allo scopo, contenendo soltanto una serie d'azioni isolate che poco o niente si riferiscono all'intreccio ed allo sviluppo di tutta la favola, che ha condotta ed unità, e non pecca tanto nel maraviglioso, nella complicazione degl'incidenti, e nel ricercato,

come i più degli altri erotici romanzi greci. Notò bene il Montegut che nel libro di Longo si mescolano la pastorale e la commedia greca mezzana; i campi e la città, e che I campi vi fanno miglior figura. Difatti i cittadini espongone l propri figli; i contadini raccolgono ed allevano gli altrui; i contadini lavorano ed ammassano; i cittadini vanno a rubare l'ammassato; Dorcone e Lapo eccedono nell'amar la Cloe; ma l'uno fa buona emenda, l'altro rapisce a buon fine; ma quel vile e sozzo parassito di Gnatone é un prodotto della città , e le sue sconce voglie fanno stupire nell'innocenza dei campi. Anche la Licenia è una Crezia rincivilita; ha imparato la corruzione in città Che è mai quel Dionisofane comparato al vecchio Fileta. Nestore campagnuolo, e che mai quell'Astilo allevato in città al Dafni che per ventura fu esposto e tirato su tra i pastori, dalla cui vita e costumi non si sa dipartire fatto ricco e nobile? Longo ha certamente voluto mostrare il contrasto delle due vite, , e non ebbe bisogno di andare in Germania come Tacito per far arrossira i romani, perche i romani avevan corrotte anche i

Anche note il Montégut che Dafni e Clee son due esseri viventi e pur tipici; e che i moderni ne avrebbero fatto o duo individui più o meno volgari o due esseri allegorici e freddi. Il più monello come il più santo giovinetto si ravvisa in Dafni e ogni casta giovinetta nella Clos, che tace solo a Dafni il bacio di Dorcone per mostrare che ogni donna, e sia la più ingonua,

ha da celare qualcosa.

Il Caro e Jacopo Amyot i furono dello stesso secolo, e son dei ochi che ebbero fama, anche presso gli stranieri, con le traduoni in propria lingua (perchè i lavori originali del Caro, sì iomatici, sono più inaccessibili agli stranieri che la sua Eneide). Montégut disse che l'Amyot aveva versato il liquor greco non à in un'anfora di stecchita eleganza, ma in un bel vaso smalto del Risorgimento. Del Caro si può dire il medesimo; senonche lingua francese del secolo decimosesto essendo caduta d'uso, myot pare più ingenuo. Il Caro non ha l'ingenuità dell'arcaino; ha più raffinamento d'Amyot, come in quell'approdo in no alla Cloe che piaceva e spiaceva al Giordani; ma egli ha reso l'oro greco e ne ha cesellato un vaso da farne invidia al 10 amico Benvenuto; e il Longo è di quelle sue traduzioni er cui egli fu uno degli scrittori più originali e più diletti 'Italia <sup>2</sup>.

## li Caro e le Commedie.

Delle Commedie non pare ne scrivesse più di una, Gli Straconi; ma ebbe l'animo a farne dell'altre; e i modelli abbondaano. Ne adombrò una nella lettera sul capitan Coluzzo, ed altra suggeriva al Diacceto, famigliare di monsignor dei Gaddi, di n tale che per avere il suo nome voleva esser lui in ogni cosa, piuttosto ch'ei fosse lui, e voleva moglie e la voleva per se, l aveva persuaso ai parenti della fanciulla ch' era il Caro che domandava, e i parenti gli avevan fatto dire che si contentavan i dargliela

Gli Straccioni eran finiti nel 1543, secondo si ritrae da una ma lettera a Paolo Manuzio sotto la data del 28 giugno di quelanno. Si serbava a fare il prologo, secondo l'occasione che si rebbe presentata di recitarla. Il Prologo lo abbiamo ed è belssimo. Si scusa che il soggetto sia rinterzato<sup>3</sup>; ma egli non remeva gran fatto nella materia. Ad un comico scriveva: « Non i curate che la materia sia ordinaria, perchè i soggetti della mmedia non possono essere altrimenti, e la rarità de' casi non ; fa migliori, ma ben la rarità e la bellezza du concetti e de atti e dello stile. Ne il Varchi, ne lo Speroni, dice il Gamba, daron questa commedia per la condotta della favola e delintreccio; ma quanto all'elocuzione, sentenzia lo Speroni, è la iù bella che mai vedessi, piena di motti, di spiriti e di prorhi c**omici.** 

Gli Straccioni sono una delle commedie vive del cinquecento. antore, dice il Ginguené; s'amusa à mettre sur le théâtre les

3 Vedi i miei Precursori del Goldoni, Sonzogno, 1872.

<sup>1</sup> Jacopo Amyot n. 1518 m. 1593. 2 Proemio alla mia edizione degli Amori pastorali di Dafni e Cloe, nella blivteca rara, Milano, 1868.

balourdises de deux frères pauvres et presque imbécules, qui s'étaient acquis à Rome une sorte de celébrité dans le genre niais. Mais il joignit à cette peinture grotesque plusieurs autres ressorts comiques.... Cette comédie, aussi librement qu'élégamment écrite, est une des mieux conduites... une de celles où les sentiments d'amour sont exprimés avec le plus de passion et de naturel, et en même temps une des plus gaies. — Giudizio verissimo. — È una fotografia, ma ben riuscita, e non dei soliti lucidamenti dai latini, che lucidavano dai Greci, ondo l'arte comica italiana era nipote alla greca, e non rifaceva, ma contraffaceva l'avola. Quel marchegiano ingegnoso del Caro, sì abile a dipingere i caratteri, come Luigetto Castravillani, o il baro famoso, riuscì naturalmente a ritrarre a meraviglia que' due pazzi, ch'erano stati il balocco della festiva ed arguta Roma. Voleva che l'autor della Suocera rivedesse gli Straccioni. Forse gli mandò a ripassar la Commedia, come fece di certo l'Apologia; ma la lima del Varchi non lavorò gran fatto su quella; perchè ha molto ancora del romanesco, il che, senza che si perda fiato d'eleganza, dà maggior picco e, come dicono, color locale ad una storia romana. Il Caro veramente convertiva in oro tutto quel che toccava; e, come il Petrarca, seppe cogliere la parte immarcescibile della lingua; onde non invecchia mai; e quando avea bianchi i capelli e gli era caduto l'ultimo dente traduc va di vena l'Encide, come Rousseau scrivea la Novella E oisa col catarro e coi piedi nelle pantofole di lana. — Lo spirito fu sempre vivace e scintillante nel Caro, e pare così giovane ora, come quando scrivea il commento di ser Agresto alla Ficheide del Molza!.

Per le Lettere del Caro ci rapportiamo alla memoria di tutti coloro di cui dilettò l'adolescenza ed invaghì del bello e purgato

scrivere.

#### Il Caro ed il Castelvetro.

La controversia tra il Caro ed il Castelvetro fu benissimo narrata dal Seghezzi<sup>2</sup>, e sarebbe vano il riandarla. Noterò solo che il Castelvetro fu il provocatore, e che s'egli o i suoi sostengono che il Caro lo accusasse per eretico alla Inquisizione, e fosse in parte autore dell'esilio e delle sventure di lui, il Caro e i suoi gli appongono l'uccisione di Alberigo Longo: onde per questo conto le partite sono più che saldate. Aggiungerò solo che il più vero della critica del Castelvetro alla Canzone: Venite all'ombra de' gran gigli d'oro si è la conclusione: E l'argomento della Canzone è nulla: perchè, il Caro che aveva spiriti poetici,

<sup>1</sup> Vedi l'Avvertenza degli Stampatori agli Straccioni nella Biblioteca rara, Milano, 1963.
2 Vita del Caro, nel terzo tomo delle Famigliari (Padova Comino, 1785).

come dimostrò in parecchio sue rime e nella sua impareggiabile Emide, in que versi scritti d'ordine de suoi padroni e senza sentita ammirazione dei lodati diede nello stiracchiato e nel freddo: ma le appuntature parziali furono assai ben ribattute nella mirabile Apologia. Recherò tuttavia due testimonianze l'una a favore del Castelvetro, l'altra del Caro. La prima e del principe dei critici, Riccardo Bentley, il quale nella Prefazione alla dissertazione sopra le Epistole di Falaride (Londra, 1699), ribattendo il suo avversario che avea dato del pedante al Castelvetro ed aggiunto che Balzac l'aveva giustamente chiamato un pubblico nemico per le sue sojisterie contro tutti i valenti e famosi, leva al cielo l'ipercritico o abbassa a più potere il Caro. « Quel pedante, egli dice, fu uno dei più ingegnosi e dotti scrittori del suo secolo; e anche ora i suoi libri hanno si grando reputazione, che nella più parte dei paesi d'Europa si vendono per tant'argento quanto pesano. Enrico Stefano gl'intitolo le Epistole di Parrasio, chiamandolo critico sagacissimo e delicatissimo 1. Dico aver letto tutti i documenti della controversia. approva la censura delle muse pigmaiche e afferma che il vantaggio del Caro si era, that he was Member of an Academy and a whole College was engaged for him; and when neither Reason nor Truth was of their side they confided in their Numbers.

Defendet Numerus, junctæque umbone phalanges.

Qui il sommo critico prese gli Accademici di Banchi per una vera Accademia difenditrice del Caro; e biasimando il modo ingiunioso in cui fu risposto al censore, malmenato si fieramente anche nella Tavola della Contenenza, conclude: « Questi furono gli onesti ed onorati metodi di trattare la loro controversia, e sebbene il loro avversario mentre visse soffrì molto per la loro malignità, la Posterità gli feco ragione; ed estimò straordinariamente tutto le sue opere; mentre le loro sopra quest'argomento (perchè nel rimanente furono uomini di qualche valore) non hanno nulla che le faccia cercare se non la grande reputazione dell'uomo che essi vituperano. > Anche qui il sommo uomo s'ingannò; lo stile del Caro fa cercare l'Apologia, e la dottrina del Varchi l'Ercolano, mentre la fama del Castelvetro, della quale, come d'italiano, godiamo, non preserva le sue Ragioni e Correzioni, se non in quanto il nome del Caro le fa cercare.

L'altra testimonianza la traggo dalla mia Rivista critica, e non tocca il valore letterario dei due contendenti, ma il loro

sentire d'Italia.

<sup>1</sup> Lo stesso Castelvetro nella Correzione di alcune cose nel Dialogo delle Lingue del Varchi cita questa lode di sè: « Errico Stefano di nazione francesco, bene intendente della lingua latina, e forse più della greca che qualunque altro uomo oggidi viva, m'ha intitolato il Libro di Giano farrasio non più stampato, De rebus per epistolam quæsitis, con una pisola nella quale si manifesta il conto che tanto uomo faccia di me. »

e vi scongiuro, per quanto amor mi porta di riconciliarvi con detto M. Amilcare, e c sua figlia, chè lo riceverò per altretta come se lo faceste per una mia figliuola procaro d'intendere che vi siate contentato d non restando di raccomandarmi a tutta qu porto affezione, con tutto l'affronto ricevui che ne feci fu per vergogna che ne ricevei voglia; e tutto gli ho perdonato e desidei medesimo.

## Di questa Edizione

Questa edizione è condotta su quella pu nel 1816, intitolata a Vincenzo Monti, e in pochi luoghi, con buone ragioni ed au Gli argomenti trassi dalle edizioni recenti candoli qua e là. Aggiunsi in Appindice di P. J. Proudhon e E. Benoist sull'impozionale dell' Eneide; lasciando ai libri di boccano, i giudizi sul merito estetico di Vinapoletano, cavai l'idea della trasformazio fece del Savio gentil che tutto seppe. Mi pis zione del Sonzogno, poter così rannodare l'Casa, dalla quale l'Italia riconosce la prestorici greci, e che ritiene anche al di d'ala energia e la costanza nelle utili impre

# DELL'ENEIDE

#### LIBRO PRIMO

## ARGOMENTO

Protazi ed invocazione della Musa 1-11. Giunone a danno dei Trojani fomanda ed ottiene da Eolo che scateni una violentissima tempesta coi tro di loro, che navigano dalla Sicilia in Italia, 12-123. Nettuno sorge a sedare la barrasca; e i Trojani, balestrati dal mare e dai venti verso la Libia, vi approdano, 124-153. Enea, preso terra, fa preda, alla caccia, di sette gresi cervi, che distribuisce, uno per ciascuna, alle sette navi campate la naufragio, quindi cerca di rianimare i suoi compagni, già stanchi del largo errare, colla speranza del vicino riposo, 159-222. Frattanto Venere patrocina appo Giove la causa del suo Enea e de' Trojani: e Giove, svelole l'arcano dei fati, consola il dolore della figlia colla speranza di una flice posterità, e della futura grandezza di Roma, 223-296; e intanto nascostamente manda Mercurio per disporre a mitezza verso i nuovi arrivati l'animo de' Peni, 297-304. Quindi Venere si fa incontro ad Enea, che ignaro de' luoghi andava attorno per esplorarli; gli annunzia che le navi disperso rano salve, e in pari tempo gli mostra Cartagine, che Didone stava fabbricando poco lontano di là, 305-489. Enea, per favore della madre nascosto con Acate dentro una nube, entra in Cartagine; quivi ammira le opere a cui si dà mano, e vede i suoi compagni amorevolmente accolti da Didone, 490-585. S'apre la nube: e Didone stupisce alla vista e all'avvenuna l'Enea, lo conduce alla reggia, manda per Ascanio con doni, ed invia, gran copia di vettovaglie ai compagni d'Enea, 586-656. Ma Venere diffidando di un'ospitalità concessa in terra devota a Giunone, ed anco dell'Indole fiera de' Peni, Fipisco Ascanio ai boschi d'Idalia, e in sembianza d'un manda il suo Cupido, perchè fra gli abbracciamenti e i baci della regiua, le inspiri insensibilmente focoso amore d'Enea, 657-722. Gran convito nell'aula. Didone prega Enea che le narri l'eccidio di Troja, i suoi tasi, i suoi lunghi errori, 723-756.

Quell' io che già tra selve e tra pastori Di Titiro sonai l'umil sampogna, E che, de' boschi uscendo, a mano a mano Fei pingui e colti i campi e pieni i voti D'ogn' ingordo colono, opra che forso A gli agricoli è grata; ora di Marte ENERGE

L'armi canto e 'l valor del grand' eros Che pria da Troja, per destino, a i liti D' Italia e di Lavinio errando venne; E quanto erro, quanto sofferse, in quanti 10 E di terra e di mar perigli incorse, Come il traca l'insuperabil forza Del cielo, e di Giunon l'ira tenace; E con che dura e sanguinesa guerra Fondò la sua cittade, e gli suoi Dei 15 Ripose in Lazio: onde cotanto crebbe Il nome de' Latini, il regno d'Alba, E le mura e l'imperio alto di Roma. Musa, tu che di cio sai le cagioni, Tu le mi detta. Qual dolor, qual onta 20 Fece la Dea, ch' è pur donna e regina De gli altri Dei, si nequitosa ed empia Contra un si pio? Qual suo numo l'espose Per tanti casi a tanti affanni i An! tanto 25 Possono ancor lassu l'ire e gli sdegni i Grande, antica, possente e bellicosa Colonia de Fonici ora Cartago, Posta da lunge incontr' Italia o 'ncontra A la foce del Tebro: a Giunon cara 30 Si, che le fur men care ed Argo e Samo. Qui pose l'armi sue, qui pose il carro, Qui di porre avea già disegno e cura (Se tale era il suo fato) il maggior seggio, È lo scettro anco universal del Mondo. 35 Ma già contezza avea ch' era di Troja Per uscire una gente, ende vedrebbe Le sue torri superbe a terra sparse, E de la sua ruina alzarsi in tanto, Tanto avanzar d' orgoglio e di poteuza, 40 Che ancor do l' Universo imperio avrebbe: Tal de le Parche la volubil rota Girar saldo decreto. Ella, che tema Avea di cio, non posto anco in obblio Come a difera de suoi cari Argivi 45 Fosse a Troja acerbissima guerriera, Ripetendone i semi e le cagioni, Se ne sentia nel cor profondamente Or di Pari il giudicio, or l'arroganza D'Antigone, il concubito d' Elettra, 50 Lo scorno d' Ebe, alfin di Ganimedo E la rapina e i non dovuli onori. Da tante, oltre il timor, faville accesa Quei pochi afflitti e miseri Trojani

| Ch' avanzaro agl' incendj, a le ruine,<br>Al mare, ai Greci, al dispietato Achille,      | 55      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tenea lunge dal Lazio; onde gran tempo<br>Combattuti da' venti e dal destino             | bo      |
| Per tutti i mari andar raminghi e sparsi.<br>Di si gravoso affar, di si gran mole        | •       |
| Fu, dar principio a la romana gente.                                                     | 60      |
| Eran di poco, e del cospetto appena  De la Sicilia navigando usciti,                     | 7       |
| E già, preso de l'alto, a piene vele                                                     |         |
| Se ne gian baldanzosi, e con la prore<br>E co' remi facean l'onde spumose;               | 65      |
| Quando punta Giunon d'amara doglia,                                                      |         |
| Dunque (disse) ch' io ceda? e che di Troja<br>Venga a signoreggiar Italia un re,         |         |
| Ch' io nol distorni? Oh mi son contra i Fati!                                            | 70      |
| Mi sieno. Osò pur Pallade e poteo<br>Ardere e soffocar già degli Argivi                  | 70      |
| Tanti navilj, e tanti corpi ancidere<br>Per lieve colpa e folle amor d'un solo           |         |
| Ajace d'Oïlèo. Contra costui                                                             |         |
| Ella stessa vibrò di Giove il telo<br>Giù dalle nubi; ella commosse i venti              | 75<br>r |
| E turbo 'l mare, e i suoi legni disperse:                                                | •       |
| E quando ei già dal fulminato petto<br>Sangue e flamme anclava, a tale un turbo          |         |
| In preda il diè, che per acuti scogli                                                    | 80      |
| Miserabil ne fe rapina e scempio.  Tanto può Palla ? Ed io, io de gli Dei                |         |
| Regina, io sposa del gran Giove e suora                                                  |         |
| Son di quest' una gente omai tant' anni<br>Nimica in vano? È chi più de' mortali         | 85      |
| Sarà che mi sacrifichi, e m' adori? Ciò fra suo cor la Dea fremendo ancora,              |         |
| Giunse in Eolia, di procelle e d'Austri                                                  |         |
| E de le furie lor patria feconda.<br>Rolo è suo re ch'ivi in un antro immenso            | 8)      |
| Le sonore tempeste e i tempestosi                                                        |         |
| Venti, sì com' è d'uopo, affrena e regge.<br>Eglino impetuosi e ribellanti               |         |
| Tal fra lor fanno e per quei chiostri un fremito,                                        |         |
| Che ne trema la terra e n' urla il monte.<br>Ed ei lor sopra, realmente adorno           | 95      |
| Di corona e di scettro, in alto assiso                                                   |         |
| L' ira e gl' impeti lor mitiga e molce.<br>Se ciò non fosse, il mar, la terra e 'l cielo |         |
| Lacerati da lor. confusi e sparsi                                                        | 100     |



#### 

| Con essi andrian per lo gran vano a volo,      |    |     |
|------------------------------------------------|----|-----|
| Ma la possa maggior del padre eterno           |    |     |
| Provvide a tanto mal; serragli e tenebre       |    |     |
| D'abissi e di caverne, e moli e monti          |    |     |
| Lor sopra impose; ed a re tale il freno        |    | 105 |
| No diè, ch' ei ne potesse or questi, or quelli | 66 |     |
| Con certa legge o rattenere, o spingere.       |    |     |
| A cui davanti l'orgogliosa Giuno               |    |     |
| Allor umile e supplichevol disse:              |    |     |
| Eolo (poi che 'l gran Padre del cielo          |    | 110 |
| A tanto ministerio ti prepose                  | 69 |     |
| Di correggere i venti e turbar l'ondo)         |    |     |
| Gente inimica a me, mal grado mio,             |    |     |
| Naviga il mar tirreno; e giunta a vista        |    |     |
| È già d' Italia, al cui reame aspira;          |    | 115 |
| E d'Ilio le reliquie, anzi Ilio tutto          |    |     |
| Seco v' adduce e i suoi vinti Penati.          |    |     |
| Sciogli, spingi i tuoi venti, gonfia l'ondo,   |    |     |
| Aggiragli, confondigli, sommergigli,           |    |     |
| O dispergigli almeno. Appo me sono             |    | 120 |
| Sette e sette leggiadre ninfe e belle;         |    | 240 |
| E di tutte più bella e piu leggiadra           |    |     |
| R Deiopèa. Costei vogl' io, per merto          |    |     |
| Di ciò, che sia tua sposa: e che tu seco       |    |     |
| Di nodo indissolubile congiunto,               |    | 125 |
| Viva lieto mai sempro, e ne divenga            |    |     |
| Padre di bella e di te degna prole.            |    |     |
| Eolo a rincontro, A te, regina, disse,         |    |     |
| Conviensi che tu scopra i tuoi desiri,         |    |     |
| Ed a me ch' io gli adempia. lo ciò che sono,   |    | 130 |
| Son qui per te. Tu mi fai Giove amico,         |    | 200 |
| Tu mi dai questo scettro e questo regno;       |    |     |
| Se re può dirsi un che comandi a' venti.       |    |     |
| Io, tua mercè, su co' Celesti a mensa          |    |     |
| Nel ciel m' assido; e co' mortali in terra     |    | 135 |
| Son di nembi possente e di tempeste.           |    | ••• |
| Così dicendo, al cavernoso monte               |    |     |
| Con lo scettro d'un urto il flanco aperso,     |    |     |
| Onde repeute a studio i venti usciro.          |    |     |
| Avean già co' lor turbini ripieni              |    | 140 |
| Di polve e di tumulto i colli e i campi;       | 87 | 440 |
| Quando quasi in un gruppo ed Euro e Noto       | 01 |     |
| S'avventaron nel mare, è fin da l' imo         |    |     |
| Lo turbar si, che ne fer valli e monti:        |    |     |
| Monti, ch' al ciel quasi di neve, aspersi,     |    | 145 |
| Sorti l'un dopo l'altro, a mille a mille       |    | 440 |
| Volgando, so ne gian caduchi e mobili          |    |     |
| A AND THE TAX BACK CONTROLL & THORITE          |    |     |

| Con suono e con ruina i liti a frangere.                                           |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Il grido, lo stridore, il cigolare                                                 |        |     |
| De' legni, de le sarte e de le genti,                                              |        | 150 |
| I nugoli che'l cielo e'l di velavano,                                              |        |     |
| La buja notte, ond' era il mar coverto,                                            |        |     |
| I tuoni, i lampi spaventosi e spessi,                                              |        |     |
| Tutto ciò che s' udia, ciò che vedevat.                                            |        |     |
| Rappresentava orror, perigli e morte.                                              |        | 155 |
| Smarrissi Enca di tanto, e tale un gelo<br>Sentissi, che tremante al ciel si volse | 95     |     |
| Con le man giunte, e sospirando disse:                                             |        |     |
| O mille volte fortunati e mille                                                    | •      |     |
| Color che sotto Troja e nel cospetto                                               |        | 160 |
| De' padri e de la patria ebbero in sorte                                           |        | 160 |
| Di morir combattendo! O di Tidèo                                                   |        |     |
| Fortissimo figliuol! ch' io non potessi                                            |        |     |
| Cader per le tue mani, e lasciar ivi                                               |        |     |
| Questa vita affannosa, ove lasciolla                                               |        | 165 |
| Vinto per man del bellicoso Achille                                                |        | 100 |
| Ettor famoso e Sarpedonte altero?                                                  |        |     |
| E se d'acqua perire era il mio fato,                                               |        |     |
| Perche non dove Xanto, o Simoënta                                                  |        |     |
| Volgon tant' armi e tanti corpi nobili?                                            |        | 170 |
| Cosi dicea: quand'ecco d'Aquilone                                                  | 105    | 1.0 |
| Una buffa a rincontro, che stridendo                                               | -00    |     |
| Squarciò la vela, e 'l mar spinse a le stelle.                                     |        |     |
| Fiaccarsi i remi; e là 've era la prua,                                            |        |     |
| Girossi il fianco; e d'acqua un monte intanto                                      |        | 175 |
| Venne come dal cielo a cader giù.                                                  |        |     |
| Pendono or questi or quelli a l'onde in cima:                                      | ,<br>• |     |
| Or a questi or a quei s'apre la terra                                              |        |     |
| Fra due liquidi monti, ove l'arena,                                                |        |     |
| Non men ch' a i liti, si raggira e ferve.                                          |        | 180 |
| Tre ne furon dal Noto a l'are spinte:                                              |        |     |
| (Are chiaman gli Ausonj un sasso alpestro                                          |        |     |
| Da l'altezza de l'onde allor celato,                                               |        |     |
| Che sorgea primo in alto mare altissimo:)                                          |        |     |
| E tre ne fur dal pelago a le Sirti,                                                |        | 185 |
| (Miserabile aspetto) ne le secche                                                  | 114    | į.  |
| Tratte da l' Euro, e ne l'arene immerse.                                           |        |     |
| Una, che 'l carco avea del fido Oronte                                             |        |     |
| Con le genti di Licia, avanti agli occhi                                           |        | 100 |
| Di lui perì. Venne da Borea un' onda,                                              |        | 190 |
| Anzi un mar che da poppa in guisa urtolla,                                         |        |     |
| Che'l temon fuori e'l temonier ne spinse;                                          | •      |     |
| E lei girò si che'l suo giro stesso                                                |        |     |
| Le si fe' sotto e vortice e vorago,                                                |        |     |

MUNITUR .

ļ

| Da cui rapita, vacillante e china,                                               |         | 195 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Quasi stanco paleo, tre volte volta<br>Calossi gorgogliando, e s' affondo.       |         |     |
| Già per l'ondoso mar disperse e rare                                             |         |     |
| Le navi o naviganti si vedevano:                                                 |         |     |
| Già per tutto di Troja a l'onde in preda                                         |         | 200 |
| Arme, tavole, arnesi a nuoto andavano:                                           |         | 200 |
| Già quel ch' era più valido e più forte                                          |         |     |
| Legno d Ilioneo, già quel d'Acate                                                |         |     |
| E quel d'Abante e quel del vecchio Alete,                                        |         |     |
| Ed al fin tutti sconquassati, a l'oudo                                           |         | 205 |
| Micidiali aveano i fianchi aperti;                                               |         |     |
| Quando, a tanto rumor, da l'antro uscito                                         |         |     |
| Il gran Nettuno, e visto del suo regno                                           |         |     |
| Rimescolarsi i più riposti fondi;                                                |         |     |
| O, disse irato, ond' è questa importuna                                          |         | 210 |
| Tempesta F E grazioso il capo fuori                                              | 139     |     |
| Trasse de l'onde; e rimirando intorno,                                           | •       |     |
| Per lo mar tutto dissipati e laceri                                              |         |     |
| Vide i legni d' Enea; vide lo strazio                                            |         |     |
| De'suoi, ch' a la tempesta, a la ruina                                           |         | 215 |
| E del mare e del cielo erano esposti.                                            | 142     |     |
| E ben conobbe in cio, come suo frate,                                            |         |     |
| Che ne fora cagion l'ira e la froda                                              |         |     |
| De l'empia Giuno. Euro a se chiama e Ze                                          | ofiro , |     |
| E 'n tal guisa acremente li rampogna:                                            | ,       | 220 |
| Tanta ancor tracotanza in voi s' alletta,                                        |         |     |
| Razza perversa ? Voi, voi senza me,                                              |         |     |
| Nel regno mio la terra e'l ciel confondere                                       | ,       |     |
| E far nel mare un si gran moto osate?                                            |         |     |
| Io vi farò Ma di mestiero è prima                                                |         | 225 |
| Abbonazzar quest' onde. Altra fiata                                              |         |     |
| In altra guisa il flo mi paghereto                                               |         |     |
| Del fallir vostro. Via tosto di qua,                                             |         |     |
| Spirti malvagi; e da mia parte dite                                              |         |     |
| Al vostro re, che questo regno e questo                                          |         | 230 |
| Tridente e mio, e che a me solo e dato.                                          |         |     |
| Per lui sono i suoi sassi e le sue grotte,                                       |         |     |
| Case degne di voi. Quella è sua reggia:                                          |         |     |
| Quivi solo si vanti; e per regnare,                                              |         |     |
| De la prigion de suoi venti non esca.                                            |         | 235 |
| Così dicendo, in quanto appena il disse,                                         | 145     |     |
| La tempesta cesso, s' acqueto 'l mare,                                           |         |     |
| Si dileguar le nubi, apparve il sole.                                            |         |     |
| Limotoe e Triton, l'una con l'onde,                                              |         |     |
| Cimotoe e Triton, l' una con l' onde,<br>L'altro col dorso, le tre navi indietro |         | 240 |

#### LIBRO PRIMO

| Le tre che ne l'arena eran sepolte,<br>Egli stesso, le vaste sirti aprendo,<br>Sollevò col tridente, ed a se trassele.<br>Poscia sovra al suo carro d'ogn' intorno<br>Scorrendo lievemente, ovunque apparve,<br>Agguagliò 'l mare, e lo ripose in catma. |    | 245         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| Come addivien sovente in un gran popolo, Allor che per discordia si tumultua, E 'mperversando va la plebe ignobile; Quando l'aste e le faci e i sassi volano E l'impeto e 'l furor l'arme ministrano: Se grave personaurio e di gran morito              |    | 250         |
| Se grave personaggio e di gran merito Esce lor contro, rispettosi e timidi, Fatto silenzio, attentamente ascoltano, Ed al detto di lui tutti s'acquetano: Così d'ogni ruina e d'ogni strepito Fu 'l mar disgombro, allor che umile e placido             | 56 | 255         |
| A ciel aperto il gran rettor del pelago<br>Co'suoi lievi destrier volando scorselo.<br>Stanchi i Trojani ai liti ch'eran prossimi<br>Drizzaro il corso, e'n Libia si trovarono.<br>È di là lungo a la riviera un seno,                                   |    | <b>26</b> 0 |
| Anzi un porto; chè porto un' isoletta<br>Lo fa, che in su la bocca al mare opponsi.<br>Questa si sporge co' suoi fianchi in guisa<br>Ch' ogni vento, ogni flutto, d' ogni lato<br>Che vi percuota, ritrovando intoppo,                                   |    | 265         |
| O si frange, o si sparte, o si riversa.  Quinci e quindi alti scogli e rupi altissime,  Sotto cui stagna spazioso un golfo  Securo e queto: e v'ha d'alberi sopra  Tale una scena, che la luce e'l sole                                                  | ı  | 270         |
| Vi raggia, e non penètra: un'ombra opaca,<br>Anzi un orror di selve annose e folte.<br>D'incontro è di gran massi e di pendenti<br>Scogli un antro muscoso, in cui dolci acque<br>Fan dolce suono; e v'ha sedili e sponde                                | ,  | 275         |
| Qui sol con sette, che raccolse appena<br>Di tanti legni, Enea ricoverossi.                                                                                                                                                                              | 72 | 280         |
| Qui stanchi tutti e maceri, e del mare<br>Ancor paurosi, i liti appena attinsero,<br>Che a terra avidamente si gittarono.<br>Acate fece in pria selce e focile<br>Scintillar foco, e diègli esca e fomento.                                              | •  | 285         |

| Altri poscia d'intorno ad altri fochi<br>(Come quei che di vitto avean disagio,<br>E le biade trovar corrotte e molli)<br>Si dier con vari studi e vari ordigni                                                        |     | 290         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| A rasciugarle, a macinarle, a cuocerle. Intanto Enea sovr' un de' scogli asceso, Quanto si discopria con l'occhio intorno, Stava mirando s' alcun legno fosse Per alcun luogo apparso, o quel d'Antèo,                 | 185 | 295         |
| O quel di Capi, o pur quel di Caïco<br>Che in poppa avea la più sublime insegna.<br>Nïun ne vide: ma ben vide errando<br>Gir per la spiaggia tre gran cervi, e dietro<br>D'altri minori innumerabil torma,             |     | 300         |
| Che in sembianza d'armenti empian le valli.<br>Fermossi: e pronto a cotal uso avendo<br>L'arco e 'l turcasso (chè quest'armi appresso<br>Gli portava mai sempre il fido Acate)<br>Diè lor di piglio: e saettando prima |     | 305         |
| I primi tre, che più vide altamente<br>Erger le teste e inalberar le corna,<br>Contra'l volgo si volse; e'l lito e'l bosco<br>Ovunque gli scorgea, folgorò tutto.<br>Ne cacciò, ne ferì, strage ne fece                |     | 310         |
| A suo diletto: ne si vide prima<br>Sazio, che come sette eran le navi,<br>Sette non ne vedesse a terra stesi.<br>In questa guisa ritornando al porto,<br>Gli sparti parimente a suoi compagni                          | 196 | 315         |
| E con essi del vin, che 'l buon Aceste<br>A l'uscir di Sicilia in don gli diede,<br>Molt'urne dispensò per ricrearli.<br>Poscia a conforto lor così lor disse:<br>Compagni, rimembrando i nostri affanni,              | 200 | <b>3</b> 20 |
| Voi n'avete infiniti omai sofferti<br>Vie più gravi di questi. E questi fine,<br>(Quando che sia) la dio mercede, avranno.<br>Voi la rabbia di Scilla, voi gli scogli<br>Di tutti i mari omai, voi de' Ciclopi         |     | 225         |
| Varcaste i sassi: ed or qui salvi siete. Riprendete l'ardir, sgombrate i petti Di tema e di tristizia. E' verrà tempo Un dì, che tante e così rie venture, Non ch'altro, vi saran dolce ricordo.                       |     | <b>33</b> 0 |
| Per vari casi e per acerbi e duri<br>Perigli è d'uopo far d'Italia acquisto.<br>Ivi riposo, ivi letizia piena                                                                                                          |     | 335         |

|   | Vi promettono i Fati, e nuova Troja E nuovi regni al fine. Itene intanto: Soffrite, mantenetevi, serbatevi A questo, che dal ciel si serba a voi, Si glorioso e si felice stato. Così dicendo a'suoi, pieno in se stesso D'alti e gravi pensier, tenea velato |     | <b>34</b> 0 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|   | Con la fronte serena il cuor doglioso. Fecer tutti coraggio: e di cibo avidi Già rivolti a la preda, altri le tergora Le svelgon da le coste, altri sbranandola Mentre è tiepida ancor, mentre che palpita, Lunghi schidioni e gran caldaje apprestano,       | 215 | 345         |
|   | E l'acqua intorno e 'l fuoco vi ministrano. Poscia d'un prato e seggio e mensa fattisi, Taciti prima sopra l'erba agiandosi, D'opima carne e di vin vecchio empiendosi, Quanto puon lietamente si ricreano.                                                   |     | 350         |
|   | Poiche fur sazj, a ragionar si diero,<br>Con voce or di timore or di cordoglio,<br>De' perduti compagni, in dubbio ancora<br>Se fosser vivi, o se pur giunti al fine<br>Più de' richiami lor nulla curassero.                                                 |     | 355         |
|   | Enca vie più di tutti e di pietate E di dolor compunto il caso acerbo Or d'Amico, or d'Oronte, e Lico e Gia Ne' sospir richiamava e 'l buon Cloanto. Erano al fine omai; quando il gran Giove                                                                 | 225 | 360         |
| • | Da l'alta spera sua mirando in giuso  La terra e 'l mar di questo basso globo;  Mentre di lito in lito, e d'uno in altro  Scerne i popoli tutti, al cielo in cima  Fermossi, e ne la Libia il guardo affisse.  Venere, allor ch'a le terrene coso             |     | 365         |
|   | Lo vide intento, dolcemente afflitta Il volto, e molle i begli occhi lucenti Gli si fece davanti, e così disse: Padre, che de' mortali e de' Celesti Siedi eterno monarca, e folgorando                                                                       |     | 370         |
|   | Empi di tema e di spavento il mondo,<br>E quale ha contra te fallo sì grave<br>Commesso Enca mio figlio, o i suoi Trojani,<br>Che dopo tanti affanni e tante stragi,<br>Ch'han di lor fatto il ferro, il fuoco e'l mare,                                      | •   | 375         |
|   | Non trovin pace, nè pietà, nè loco<br>Pur che gli accetti? In cotal guisa omai<br>Del mondo son, non che d'Italia, esclusi.                                                                                                                                   |     | 380         |

Io mi credea, Signor (quel che promesso N' era da te), che tornasse anco un giorno. 385 Quando che fosse, il generoso germe Di Dărdano a produr quei gloriosi 239 Eroi, quei Duci invitti, quei Romani De l'universo domatori e donni: E tu nel promettesti. Or come, Padre, Il ciel cangia destino, e tu consiglio? 390 Questa sola cre lenza era cagione Di consolarmi in parte de l'eccidio De la mia Troja, ch' io soffrissi in pace Tante ruine sue, fato con fato Ricompensando. Or la fortuna stessa 395 E vie più fera la persegue e dura. E quanto durerà, Signore, ancora? Tal non fu già d'Antenore l'esilio; Ch' ei non più tosto de l'achive schiere Per mezzo uscio, che con felice corso 400 Penetro d'Adria il seno; entro securo Nel regno de' Liburni; ando fin sopra Al fonte di Timavo; e là 've il linmo Fremendo il monte intuona, e là 've aprendo Fa nove bocche in mare, e mar già fatto 405 Inonda i campi e rumoreggia e frange, Padoa fondo, pose de' Teueri il seggio, E die lor nome, e le lor armi allisse. Ivi ridotto il suo regno, e composto Quietamente, or lo si gode in pace. 410 E noi, noi del tuo sangue, e che da te Avemo anco del ciclo arra e possesso, Ad una sola indegnamente in īra, Perdute, cime! le proprie navi, fuori Siamo d'Italia e di speranza ancora 415 Di non mai più vederla. Or questo è 1 pregio 256 Che si deve a pietade? E questo è il regno Che da te, padre mio, ne si promette? Sorrise Giove, è con quel dolce aspetto Con che'l ciel rasserena e le tempeste, 420 Rimirolla, baciolla, e così disse : Non temer, Citerea, che saldi e certi Stanno i Fati de' tuoi. S' adempieranno Le mie promesse; sorgeran le torri De la novella Troja: vedrai le mura 425 Di Lavinio; porrai qui fra le stelle II magnanimo Enca. Chè nè'l destino În cio si cangerà, nè 'l mio consiglio. Ma per trarti d'affanni, io to 'l dirò



| LIBRO PRIMO                                                                                                                                                                                                      | 31                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Piu chiaramente; e scoprirotti intanto<br>De' Fati i più reconditi secreti.<br>Figlia, il tuo figlio Enea tosto in Italia<br>Sarà, farà gran guerra, vincerà:                                                    | 430<br><b>266</b> |
| Domerà fere genti: imporrà leggi: Darà costumi, e fonderà città: E di già, vinti i Rutuli, tre verni E tre stati regnar Lazio vedrallo. Ascanio giovinetto, or detto Julo,                                       | 435               |
| Ed Ilo prima infin ch' llio non cadde,<br>Succederagli; e treuta giri interi<br>Del maggior lume, il sommo imperio avrà.<br>Trasferirallo in Alba: Alba la lunga<br>Sarà la roggia sua possente e chiara.        | 440               |
| Qui regneranno poi sotto la gente<br>D' Ettorre un dopo l' altro un corso d'anni<br>Tre volto cento; finch' Ilia regina<br>Vergine e sacra, del gran Marte pregna,<br>D' un parto produrra gemella prole.        | 445               |
| Indi capo ne fia Romolo invitto. Questi, in vece di manto, adorno il tergo De la sua marzial nudrice lupa, Di Marte fonderà la gran cittade: E dal nome di lui Roma diralla. A Roma non pongo io termine o fine: | 450               |
| Chè fia del mondo imperatrice eterna.  E l'aspra Giuno, ch' or la terra e 'l mare  E 'l ciel per tema interbida e scompiglia,  Con più sano consiglio al mio conforme  Procurerà, che la romana gente            | 455<br>283        |
| In arme e 'n toga a l'universo imperi.<br>E così stabilisco : e così tempo<br>Ancor sarà ch'Argo, Micene e Ftia<br>E i Greci tutti tributari e servi<br>De la casa di Assàraco saranno.                          | 460               |
| Di questa gente, e de la Julia stirpe,<br>Che da quel primo Julo il nome ha preso,<br>Cesare nascerà, di cui l'impero<br>E la gloria fia tal, che per confine<br>L'uno avrà l'Oceano, e l'altra il Ciclo.        | 465<br>290        |
| Questi, già vinto il tutto, poi che onusto<br>De le spoglio sarà de l'Oriente,<br>Anch' egli avrà da te qui seggio eterno,<br>E là giù fra' mortali incensi e voti.<br>L'aspro secolo allor, l'armi deposte,     | 470               |
| Si farà mite. Allor la santa Vesta<br>E la candida Fede e 'I buon Quirino                                                                                                                                        | 475               |

Così detto, spedi tosto da l'al Di Maja il figlio a far sì, ch' a' Fosse Cartago e 'l suo paese a Perchè del Fato la regina igna Non fosse lor, per ferità de' suc O per sua tema, inospitale e cr Vassene il messaggier per l'ar Velocemente, e ne la Libia giu Quel che imposto gli fu, ratto c E già, la dio mercè, lasciano i La lor fierezza: e la regina in S' imbeve d' un affetto e d' una Verso i Trojani affabile e benig

La notte intanto del pietoso E Molti furo i sospir, molti i pens Conchiuse al fin ch'a l'apparir Spiar dovesse, e riportarne avvi A'suoi compagni, in qual paese Gli avesse spinti; e s'uomini, o (Perchè incolto il vedea) quivi a Così tra selve ombrose e cave r Fatti i legni appiattar, sol con A E con due dardi in mano in via

In mezzo della selva una dona Ch' era sua madre, sì com' era a Che madre fosse, incontro gli si Donzella a l'armi, a l'abito, al Parea di Sparta, o quale in Tra Leggiera e sciolta, il dorso affati Di fugace destrier l'Ebro varca

| Di cervier maculato, o che gridando<br>D'un zannuto cignal segua la traccia?<br>Così Venere disse. Ed a rincontro<br>Di Venere il figliuol così rispose:                                                      |     | 525         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Niuna ho de le tue veduta, o 'ntesa,<br>Vergine, qual ti dico, e di che nome<br>Chiamar ti deggio? chè terreno aspetto<br>Non è già 'l tuo, nè di mortale il suono.<br>Dea sei tu veramente, o suora a Febo,  |     | <b>5</b> 30 |
| O figlia a Giove, o de le Ninse alcuna: E chïunque ti sii, propizia e pia Ver noi ti mostra, e i nostri affanni ascolta. Dinne sotto qual cielo, in qual contrada Siamo or del mondo. Chè raminghi andiamo;   | 834 | 535         |
| E qui dal vento e da fortuna spinti<br>Nulla o de gli abitanti, o de' paesi<br>Notizia abbiamo. A te, s'a ciò m' aiti,<br>Di nostra man cadrà più d'una vittima.<br>Venere allor soggiunse: Io non m' arrogo  |     | 540         |
| Celeste onore. In Tiro usan le vergini<br>Di portar arco, e di calzar coturni;<br>E di Tiro e d'Agenore le genti<br>Traggon principio, che qui seggio han posto:<br>Ma 'l paese è di Libia, ed avvi in guerra |     | 545         |
| Gente feroce. Or n'è capo e regina Dido che da l'insidie del fratello Fuggendo è qui venuta. A dirne il tutto Lunga fora novella e lungo intrico. Ma toccandone i capi, avea costei                           | 345 | 550         |
| Sicheo per suo consorte, uno il più ricco<br>Di terra e d'oro, che in Fenicia fosse,<br>Da la meschina unicamente amato,<br>Anzi il suo primo amore. Il padre intatta<br>Nel primo fior di lei seco legolla.  |     | 55 <b>5</b> |
| Ma nel regno di Tiro avea lo scettro<br>Pigmalion suo frate, un signor empio,<br>Un tiranno crudele e scellerato<br>Più ch' altri mai. Venne un furor fra loro<br>Tal, che Sichèo da questo avaro e crudo     |     | <b>5</b> 60 |
| Per sete d'oro, ove men guardia pose,<br>Fu tra gli altari ucciso. E non gli valse<br>Che la germana sua tanto l'amasse.<br>Cio fe' celatamente; e per celarlo<br>Vie più, con finzioni e con menzogne        | 354 | 565         |
| Deluse un tempo ancor l'afflitta amante.  Ma nel fin, di Sicheo la stessa imago,  Fuor d'un sepoloro uscendo, sanguinosa,  cell'Encide                                                                        | 1   | 570<br>3    |

| Pallida, macilenta e spaventevole Le apparve in sogno, e presentolle avanti         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gli empj altari ove cadde; il crudo ferro<br>Che lo trafisse, e del suo frate tutte |             |
| L'occulte scelleraggini le aperse.                                                  | 575         |
| Poscia: Fuggi di qua, fuggi, le disse,<br>Tostamente, e lontano. E per sussidio     |             |
| De la sua fuga, le scoperse un loco                                                 |             |
| Sotterra, ov'era inestimabil somma                                                  |             |
| D'oro e d'argento, di molt'anni ascoso.                                             | <b>5</b> 80 |
| Quinci Dido commossa ordine occulto                                                 |             |
| Di fuggir tenne, e d'adunar compagni;<br>Chè molti n'adunò; parte per odio,         |             |
| Parte per tema di si rio tiranno.                                                   |             |
| Le navi, che trovar nel lito preste,                                                | 585         |
| Caricar d'oro, e fer vela in un subito.                                             |             |
| Così 'l vento portossene la speme<br>De l'avaro ladrone. E fu di donna              |             |
| Questo si degno e memorabil fatto.                                                  |             |
| Giunsero in questi luoghi, ov' or vedrai                                            | <b>5</b> 90 |
| Sorger la gran cittade e l'alta rocca                                               | 369         |
| De la nuova Cartago che dal fatto<br>Birsa nomossi, per l'astuta merce              |             |
| Che, per fondarla, fer di tanto sito                                                |             |
| Quanto cerchiar di bue potesse un tergo.                                            | <b>5</b> 95 |
| Ma voi chi siete? onde venite? e dovo                                               |             |
| Drizzate il corso vostro? A tai richieste                                           |             |
| Pensando Enea, dal più profondo petto<br>Trasse la voce sospirosa, e disse:         |             |
| O Dea, se da principio i nostri affanni                                             | 600         |
| Io contar ti volessi, e tu con agio                                                 | 376         |
| Udir una da me si lunga istoria,                                                    |             |
| Non finirei, che fine avrebbe il giorno.<br>Noi siam Trojani (se di Troja antica    |             |
| Il nome ti pervenne unqua a gli orecchi)                                            | 605         |
| E la tempesta che per tanti mari                                                    |             |
| Già cotant' anni ne travolve e gira,                                                |             |
| N' ha qui, come tu vedi, al fin gittati.                                            | •           |
| Io sono Enea, quel pio che da' nemici<br>Scampati ho meco i miei patrii Penati,     | 610         |
| Fino a le stelle omai noto per fama.                                                |             |
| Italia vo cercando, che per patria                                                  |             |
| Giove m'assegna autor del sangue mio.                                               | , oʻ        |
| Con diece e diece ben guarnite navi                                                 | 615         |
| Uscii di Frigia, il mio destin seguendo<br>E lo splendor de la materna stella.      | 010         |
| Or sette me ne son restate appena,                                                  |             |
|                                                                                     |             |

| Scommesse, aperte e disarmate tutte.         |              |              |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ed io mendico, ignoto e peregrino,           |              |              |
| De l'Asia in bando, da l'Europa escluso,     |              | 620          |
| E'n fin dal mar gittato or ne la Libia       |              |              |
| Vo per deserti inospiti e selvaggi.          |              |              |
| E qual m'è più del mondo or luogo aperto?    |              |              |
| Venere intenerissi; e nel suo figlio         |              |              |
|                                              |              | 625          |
| Tant' amara doglienza non soffrendo,         |              | 020          |
| Così 'l duol con la voce gl' interruppe:     |              |              |
| Chiunque sei, tu non sei già, cred' io,      |              |              |
| Al cielo in ira; poi ch'a si grand' uopo     |              |              |
| Ti die ricovro a si benigno ospizio.         |              |              |
| Segui pur francamente: e quinci in corte     |              | <b>630</b>   |
| Va di questa magnanima regina;               | 393          |              |
| Ch'io già t'annunzio le tue navi, e i tuoi   |              |              |
| Da miglior' venti in miglior parte addotti   |              |              |
| Salvi e securi omai; se i miei parenti       |              |              |
| Non m'ingannar quando gli augurj appresi.    |              | <b>635</b>   |
| Mira là sovra a quel tranquillo stagno       | 396          |              |
| Dodici allegri cigni, che pur dianzi         |              |              |
| Confusi e dissipati a ciclo aperto           |              |              |
| Erano in preda al fero augel di Giove,       |              |              |
|                                              |              | 640          |
| Com' or sottratti dal suo crudo artiglio     |              | 040          |
| Rimessi in lunga ed ozïosa riga              |              |              |
| Si rivolgono a terra, e già la radono.       |              |              |
| E si com' essi con giojose ruote             |              |              |
| Trattando l'aria, col cantar, col plauso     |              | ~ 1 <b>=</b> |
| Mostrato han d'allegria segno e di scampo;   |              | 645          |
| Così placato il mare, a piene vele,          |              |              |
| E le tue navi e gli tuoi naviganti           |              |              |
| O preso han posto, o tosto a prender l'hanno | •            |              |
| Vattene or lieto ove 'l sentier ti mena.     |              |              |
| Ciò detto, nel partir la neve e l'oro,       |              | 650          |
| E le rose del collo e de le chiome,          |              |              |
| Come l'aura movea, divina luce               |              |              |
| E divino spirar d'ambrosia odore:            |              |              |
| E la veste, che dianzi era succinta,         |              |              |
| Con tanta maestà le si distese               |              | <b>655</b>   |
|                                              |              | 000          |
| Infino a' piè, ch' a l' andar anco e Dea     |              |              |
| Veracemente e Venere mostrossi.              |              |              |
| Poscia che la conobbe, e la sua fuga         |              |              |
| O fermare, o seguir più non poteo,           |              | cco          |
| Con un rammarco tal dietro le tenne:         | <b>A</b> • • | 660          |
| Ahi! madre, ancora tu ver me crudele?        | 410          |              |
| A che tuo figlio con mentite larve           |              |              |
| Tante volte deludi? A che m'è tolto          |              |              |
| Di congiunger la mia con la tua destra?      |              |              |
| _                                            |              |              |

Quando fia mai ch' io possa a viso aperto Vederti, udirti, ragionarti, e vera Riconoscerti madre f Egli in tal guisa Si querclava; e verso la cittade Se ne giano invisibili ambidue: Chè la Dea, sospettando non tra via 670 Fossero distoruati, o trattenuti, Di folta nebbia intorno li coverse. Ella in alto levossi; e Cipri e Pafo Lieta rivide, ov'entro al suo gran tempio Da cento altari ha cento volte il giorno 675 D'incensi e di ghirlande odori e fumi. Ed essi intanto inver le mura a vista Giunser de la città, che al colle incontro Fe' lor superba e speciosa mostra. Maravigliasi Enea, che si gran macchina 680 Già sorga, ove pur dianzi non vedevasi Fors' altro che foreste, o che tugurii. Mira il travaglio, mira la frequenzia E le porte e le vie piene di strupito. Vede con quanto ardor le turbe tirie 685 Altri a le mura, altri a la rocca intendono: E i gravi legni e i gran sassi che volgono Questi, che i sitì ai propri alberghi insolcano; È quei, che del Senato e de gli officii Piantan le curie e i fòri e le basiliche. 690 Scorge là presso al mar, che 'l porto cavano: Qua sotto al colle, che un teatro fondano, Per le cui scene i gran marmi che tagliano, E le colonne, che tant' alto s' ergono 695 Le rupi e i mouli, a cui son figli, adeguano. Con tal sogliono industria a primavera Le sollecite pecchie al sole esposte Per florite campagne esercitarsi, Quando le nuovo lor cresciute genti 700 Mandano in campo a côr manna e rugiada, Del celeste liquor le celle empiendo: O quando incontro a scaricare i pesi Van de l'altre compagne : o quando a stuolo Scacciano i fuchi, ingorde bestie e pigre, 705 Che, solo intente a logorar l'altrui, De le conserve lor si fan presepi, Allor che l'opra ferve, allor che 'l mele Sparge di timo d'ogni intorno odore. O fortunati voi, di cui già sorge Il desiato seggio! Enca dicendo, 710 A parte a parte lo contempla e loda.

| Arriva intanto a la muraglia, e chiuso                                         |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Ne la sua nube, maraviglia a dirlo! Tra gente e gente va, che non è visto.     |             |            |
| Era nel mezzo a la citta le un bosco                                           |             | 7/2        |
| Di sacro rezzo e grato, ove sospinti                                           |             | 715        |
| Da la tempesta capitaro i Peni                                                 |             |            |
| Primieramente: e nel fondar trovaro                                            |             |            |
| Quel che pria da Giunon fu lor predetto                                        |             |            |
| Di barbaro destrier teschio fatale;                                            |             | 700        |
| La cui sembianza imagine e presagio                                            |             | 720        |
| Fu poi, che quella gente e quella terra                                        |             |            |
| Saria per molto età ferace e fera.                                             |             |            |
| Qui fabbricava la sidonia Dido                                                 |             |            |
| Un gran tempio a Giunone, il cui gran Nume                                     |             | 7:25       |
| E i doni e la materia e l'artifizio                                            |             | 1.50       |
| Lo facean prezioso e venerando.                                                |             |            |
| Mura di marmo avea; colonne e fregi                                            |             |            |
| Di mischi; e gradi e travi e soglie e porte                                    |             |            |
| Di risonante e solido metallo.                                                 |             | 730        |
|                                                                                | 453         | 750        |
| Che tema gli scemò, speme gli accrebbe,                                        | <b>4</b> 00 | . 4        |
| E di pace affidollo e di salute.                                               |             |            |
| Chè mentre, in aspettando la regina                                            |             |            |
| Ch' ivi s' attende, la città vagheggia,                                        |             | 7          |
| Mentre nel tempio l'apparato a l'unre                                          |             | 7          |
| Mentre nel tempio l'apparato e l'opre<br>E 'l valor de gli artefici contempla, |             | -7         |
| A gli occhi una parete gli s'offerse,                                          |             |            |
| In cui tutta per ordine dipinta                                                |             |            |
| Era di Troja la famosa guerra.                                                 |             | 740        |
|                                                                                | 461         | •          |
| Prima il trojano re, poscia l'argivo,                                          |             |            |
| E'l fero d'ambidue nimico Achille,                                             |             |            |
| Fermossi: e lagrimando: Oh, disse, Acate,                                      |             |            |
| Mira sin dove è la notizia aggiunta                                            |             | 745        |
| De le nostre ruine! Or quale ha 'l mondo                                       |             |            |
| Loco che pien non sia de' nostri affanni?                                      |             |            |
| Ecco Priamo, ecco Troja; e qui si pregia                                       |             |            |
| Ancor virtù. Chè ferità non regna                                              |             |            |
| Là 've umana miseria si compiagne.                                             |             | <b>750</b> |
| Or ti conforta, chè tal fama ancora                                            |             |            |
| Di pro ti fia cagione e di salvezza.                                           |             |            |
| Così dicendo, e la già nota istoria                                            |             |            |
| Mirando, or con sospiri, ed or con lutto                                       |             |            |
| Va di vana pittura il cor pascendo:                                            |             | 755        |
| E come quei ch' a Troja il tutto vide,                                         |             |            |
| I siti rammentandosi e le zusse,                                               |             |            |
| Col sembiante riscontra il vivo e 'l vero.                                     |             |            |



#### ENKIDE

Quinci ve le fuggir le greche schiere, Quindi le frigie: a quelle Ettorre infesto, A questo Achille; a cui parea d'intorno Che solo il suon del carro e solo il moto Del cimiero avventasse orrore e morte.

No senza lagrimar Reso conobbe

A i destrier bianchi, a i bianchi padiglioni
Fatti di sangue in mille parti rossi:
Chè sotto v'era Diomede, anch'egli
Insanguinato; e si facea d'intorno
Alta strage di gente che nel sonno,
Prima che da lui morta, era sepolta.
Vedea quindi i cavalli al campo addotti,
Che non potèr, fato a' Trojani avverso!
Di Troja erba gustare, o ber del Xanto.

Di Troja erba gustare, o ber del Xanto.
Scorge d' un' altra parte in fuga volto
Trollo, già senz' armi e senza vita:
Giovinetto infelice, che di tanto
Diseguale ad Achille, ebbe ardimento
Di stargli a fronte. Egli in su'l voto carro
Giacea rovescio, e strascinato e lacero
Da' suoi cavalli, avea la destra ancora
A le redine involta, e'l collo e i crini
Traea per terra; e l' asta, onde trafitto
Portava il petto, con la punta in giuso
Scrivea note di sangue in su la polve.

Ecco in tanto venir di Palla al tempio In lunga schiera ed ordinata pompa Le donne d' Hio a far del Peplo offerta. Battonsi i petti, o scapigliate\_e scalze Pajon pregar divotamente afflitte Perdono e pace: ed ella irata e fera, Volte le luci a terra e'l tergo a loro, Mostra fastidio di mirarle e sdegno. **V**ede il misero Ettor che già tre volte Tratto era d' Ilio a la muraglia intorno. Vede il padro più misero, che in forza Del dispietato e suo nimico Achille, Oro in premio gli da del suo cadavero: Spettacolo crudel che gli trafigge Profondamente e più d'ogni altro il core, Ove il carro, gli arnesi e 'l corpo stesso **Vede d' un** tauto amico, ed un re tale Che solo e disarmato e supplichevole Stassi a l'ucciditor del figlio avanti.

Vi riconobbe ancor se stesso, ov' era A dura mischia incontro a' greci eroi. 473

481

| Riconobbe lo stuol che d'Orïente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 492   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Addusse de l'Aurora il negro figlio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| E lui raffigurò, che di Vulcano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
| Avea l'usbergo e l'armatura indosso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Scorge d'altronde di lunati scudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 810  |
| Guidar Pentesilèa l'armate schiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 494   |      |
| De l'Amazzoni sue : guerriera ardita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Che succinta, e ristretta in fregio d' oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
| L'adusta mamma, ardente e furiosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| Tra mille e mille, ancor che donna e vergine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     | 815  |
| Di qual sia cavalier non teme intoppo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| Stava da tante meraviglie ad una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
| Sola vista ristretto, attento e fisso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
| Enea pien di vaghezza e di stupore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | C04  |
| Quand' ecco la regina accompagnata  Da real corte, con real contegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 820  |
| Entro al tempio bellissima comparvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Qual su le ripe de l'Eurota suole,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| O ne' gioghi di Cinto, allor Dïana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| Ch' a l'Oreädi sue la caccia indice,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 825  |
| A mille che le fan cerchio d'intorno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 020  |
| Divisar vari officj, e faretrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
| Da la faretra in su gir sovra l'altre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
| Neglettamente altera, onde a Latona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
| S'intenerisce per dolcezza il core;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 830  |
| Tale era Dido, e tal per mezzo a'suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
| Se ne gia lieta, e dava ordine e forma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| Al nuovo regno, a i magisteri, a l'opre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| Giunta al cospetto de la Diva, in mezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |
| De la maggior tribuna, in alto assisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 835  |
| Cinta d'armati in maestà si pose:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 509   | )    |
| E mentre con dolcezza editti e leggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Porge a la gente, e con egual compenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |
| L'opre distribuisce e le fatiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | - 4- |
| Rivolgendosi Enea, nel tempio stesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 840  |
| Vede da gran concorso attorneggiati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
| Entrar Sergesto, Antèo, Cloanto e gli altri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      |
| Trojani che da se disgiunti e sparsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Avea dianzi del mar l'aspra tempesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 845  |
| Stupor, timor, letizia, tenerezza,<br>E disio d'abbracciarli e di mostrarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K 4 0 |      |
| Assaliro in un tempo Acate e lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 518   | •    |
| Ma dubbi del successo, entro la nube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
| Dissimulando se ne stero e cheti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
| Per ritrar che seguisse, e che seguito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 850  |
| Fosse già de le navi e de compagni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
| Di cui questi eran primi e li più scelti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
| The same of the sa |       |      |



| Quanto ne speriam noi, tanto potresti<br>Tu non pentirti a provocarlo in prima<br>A cortesia. Ne la Sicilia ancora                                                  |     | 900 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Avem terre, avem armi, avemo Aceste<br>Che n' è signore, ed è de' nostri anch' egli.<br>Quel che vi domandiamo è spiaggia è selva                                   |     | 905 |
| E vitto da munir, da risarcire<br>I voti e stanchi e sconquassati legni,<br>Per poter lieti (ritrovando il Duce                                                     | 555 |     |
| E gli altri nostri, o se pur mai n'è dato<br>Veder l'Italia) ne l'Italia addurne:<br>Ma se nostra salute in tutto è spenta,                                         |     | 910 |
| Se te, nostro signor, nostro buon padre,<br>Di Libia ha 'l mare, e più speranza alcuna<br>Non ci riman del giovinetto Julo;<br>Almen tornar ne la Sicania, ond' ora |     | 915 |
| Siam qui venuti, e dove il buon Aceste<br>N'è parato mai sempre ospite e rege.<br>Al dir d'Ilïonèo fremendo tutti                                                   | 561 |     |
| Assentirono i Teucri; e la regina<br>Con gli occhi bassi e con benigna voce<br>Brevemente rispose: O mici Trojani,                                                  |     | 920 |
| Toglietevi dal core ogni timore,<br>Ogni sospetto. Gli accidenti atroci,<br>La novità di questo regno a forza                                                       |     |     |
| Mi fan sì rigorosa, e sì guardinga<br>De' miei confini. E chi di Troja il nome,<br>Chi de' Trojani i valorosi gesti,<br>E l'incendio non sa di tanta guerra?        |     | 925 |
| Non han però sì rozzo cuore i Peni;<br>Non sì lunge da lor si gira il sole,<br>Che nè pietà, nè fama unqua v' arrive.                                               |     | 930 |
| Voi di qui sempre, o de la grand' Esperia<br>E di Saturno che cerchiate i campi,<br>O che vogliate pur d'Aceste e d' Erice                                          |     |     |
| Tornare a i liti; in ogni caso liberi<br>Ve n'andrete e sicuri. Ed io d'aita<br>Scarsa non vi sarò, nè di sussidio:                                                 |     | 935 |
| E se qui dimorar meco voleste,<br>Questa è vostra città. Tirate al lito<br>Vostri navili : chè da' Tencri a' Tirj                                                   | •   | 940 |
| Nulla scelta farò, nullo divario. Così qui fosse il vostro re con voi! Così ci capitasse! Ma cercando                                                               | 57  | 3   |
| Io mandero di lui fino a l'estremo De' miei confini la riviera tutta, Se per sorte gittato in queste spiagge                                                        |     | 945 |
|                                                                                                                                                                     |     |     |

Per selve errando o per cittadi andasso. Rincorossi a tal dire il padre Enea **E** 'l forte Acate; o di squarciaro il velo Stavan già disiosi. Acate il primo Mosse dicendo: Omai, signor, che pensi ? Tutto è sicuro, e tutti a salvamento I nostri legni e i nostri amici avemo. Sol un ne manca; e questo a noi davanti Il mar sorbissi. Ogni altra cosa al detto 앉 Di tua madre risponde. Appena Acate Cio disse, cho la nugola s'aperse, Assottigliossi e col\_ciel puro unissi. Rimase in chiaro Enea, tale ancor egli Di chiarezza e d'aspetto e di statura, Che come un Dio mostrossi : e ben a Dea Era figliuol, che di bellezza è madre. Ei de gli occhi spirava e de le chiome Quei chiari, lieti e giovenili onori Ch'ella stessa di lui madro gl'infuse. Tale aggiunge l'artefice vaghezza A l'avorio, a l'argento, al pario marmo, Se di fin oro li circonda e fregia. Cotal, comparso d'improvviso a tutti, g Si fece avanti a la regina, e disse: Quegli che voi cercato Enca trojano, Son qui, dal mar ritolto. A te ricorro Vera regina, a te sola pietosa De le nostre incifabili fatiche. Tu noi rimasti al ferro, al fueco, a l'onde D'ogni strazio bersaglio, d'ogni cosa Bisognosi e mendici, nel tuo regno K nel tuo albergo umanamente accogli. 🛕 renderti di ciò merito eguale Bastante non son io, nè foran quanti **De la gento di Dardano discesi** 605 Vanno per l'universo oggi dispersi. Ma gli Dei (s'alcun Dio de'buoni ha cura, Se nel mondo è giustizia, se si trova Chi d'altamente adoperar s'appagne) To no dian guidenlone. Età felice! Avventurosi genitori e grandi Che ti diedero al mondo! Infin che i flumi Si rivolgono al mare, infin ch' ai monti Bi giran l'ombre, infin ch' ha stelle il cielo. I tuoi pregi, il tuo nome e le tue lodi Mi saran sempre, ovunque io sia, davanti, Ciò detto, lietamente a' suoi rivolto,

| La sinistra a Sergesto; e poscia al forte Cloanto, al forte Gia: l'un dopo l'altro Tutti gli salutò. Stupì Didone Nel primo aspetto d'un si nuovo caso, E d'un uom tale; indi riprese a dire: Qual forza, o qual destino a tanti rischi T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? lo mi ricordo Quel che n'intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l'impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l'oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch'era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' mici stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| Cloanto, al forte Gia: l'un dopo l'altro Tutti gli salutò. Stupì Didone Nel primo aspetto d'un si nuovo caso, E d'un uom tale; indi riprese a dire: Qual forza, o qual destino a tanti rischi T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? lo mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Sì che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Cio detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serio Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto | Al caro Ilioneo la destra porse,           |         |
| Tutti gli saluto. Stupì Didone Nel primo aspetto d'un si nuovo caso, E d'un uom tale; indi riprese a dire: Qual forza, o qual destino a tanti rischi T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoenta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n'intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l'impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l'oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch'era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Cio detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                               | La sinistra a Sergesto; e poscia al forte  | 995     |
| Nel primo aspetto d'un si nuovo caso, E d'un uom tale; indi riprose a dire: Qual forza, o qual destino a tanti rischi T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? lo mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empic le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                         |                                            |         |
| E d'un uom tale; indi riprese a dire: Qual forza, o qual destino a tanti rischi T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                               |                                            |         |
| Qual forza, o qual destino a tanti rischi T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serio Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                    |                                            |         |
| T'hanno in si strani, in si feri paesi Esposto, o de la Dea famoso figlio? E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d'oro, ove per lunga serio Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                | E d'un uom tale; indi riprese a dire:      |         |
| Esposto, o de la Dea famoso figlio?  E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simoënta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                    | Qual forza, o qual destino a tanti rischi  | 1000    |
| E sei tu quell' Enea che in su la riva Di Simochta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |
| Di Simoenta il gran Dardanio Anchise Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empic le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Esposto, o de la Dea famoso figlio?        |         |
| Di Venere produsse? Io mi ricordo Quel che n' intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. È me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empic le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |         |
| Quel che n'intesi già da Teucro, quando Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l'impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l'oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empic le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Di Simoenta il gran Dardanio Anchise       |         |
| Fuor di sua patria, il suo padre fuggendo, Nuovi regni cercava. Egli a Sidone Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. È me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Di Venere produsse lo mi ricordo           | 1005    |
| Nuovi regni cercava. Egli a Sidone  Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quel che n'intesi già da Teucro, quando    |         |
| Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |         |
| Belo mio padre allor facea l' impresa E'l conquisto di Cipro. Infin d' allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l' oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nuovi regni cercava. Egli a Sidone         |         |
| E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora Io del caso di Troja e del tuo nome E de l'oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch'era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch'a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d'ostro le mura; empie le mense D' argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Venne in quel tempo a dar sussidio a Belo. |         |
| Io del caso di Troja e del tuo nome E de l'oste de' Greci ebbi notizia. Ed ei ch'era si rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch'a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d'ostro le mura; empie le mense D' argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belo mio padre allor facea l'impresa       | 1010    |
| E de l'oste de' Greci ebbi notizia.  Ed ei ch'era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d'ostro le mura; empie le mense D' argento e d'oro, ove per lunga serio Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E'l conquisto di Cipro. Infin d'allora     |         |
| Ed ei ch' era sì rio nimico vostro, Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |         |
| Celebrava il valor di voi Trojani, E trar volea da Troja il suo legnaggio. Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |
| Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |         |
| Voi da me dunque amico e fido ospizio, Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 1015    |
| Giovani, arete. E me fortuna ancora A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E trar volca da Troja il suo legnaggio.    | 629     |
| A la vostra simile ha similmente Per molti affanni a questi luoghi addotta: Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Voi da me dunque amico e lido ospizio,     |         |
| Per molti affanni a questi luoghi addotta:  Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui.  Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero.  Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |         |
| Si che natura e sofferenza e prova De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui. Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | • • • • |
| De' miei stessi travagli ancor me fanno Pietosa e sovvenevole a gli altrui.  Ciò detto, Enea cortesemente adduce Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 1020    |
| Pietosa e sovvenevole a gli altrui.  Ciò detto, Enea cortesemente adduce  Ne la sua reggia. In ogni tempio indice  Feste e preci solenni. Ordina appresso  Che si mandino al mar venti gran tori,  Cento gran porci, cento grassi agnelli  Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni  Per vitto e per letizia è di mestiero.  Dentro al real palagio realmente  De' più gentili e sontuosi arnesi  Il convito e le stanze orna e prepara:  Copre d' ostro le mura; empie le mense  D' argento e d' oro, ove per lunga serie  Son de' padri e de gli avi i fatti egregi.  Enea, cui la paterna tenerezza  Quetar non lascia, a le sue navi innanzi  Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |
| Ciò detto, Enea cortesemente adduce  Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |         |
| Ne la sua reggia. In ogni tempio indice Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |
| Feste e preci solenni. Ordina appresso Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero. Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |         |
| Che si mandino al mar venti gran tori, Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero.  Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ne la sua reggia. In ogni tempio indice    | 1025    |
| Cento gran porci, cento grassi agnelli Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero.  Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 636     |
| Con cento madri, e ciò ch' a' suoi compagni Per vitto e per letizia è di mestiero.  Dentro al real palagio realmente De' più gentili è sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d'ostro le mura; empie le mense D'argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |         |
| Per vitto e per letizia è di mestiero.  Dentro al real palagio realmente  De' più gentili e sontuosi arnesi  Il convito e le stanze orna e prepara:  Copre d' ostro le mura; empie le mense  D' argento e d' oro, ove per lunga serie  Son de' padri e de gli avi i fatti egregi.  Enea, cui la paterna tenerezza  Quetar non lascia, a le sue navi innanzi  Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |         |
| Dentro al real palagio realmente De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d'ostro le mura; empie le mense D'argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enca, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |
| De' più gentili e sontuosi arnesi Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d' ostro le mura; empie le mense D' argento e d' oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Per vitto e per letizia e di mestiero.     | 1030    |
| Il convito e le stanze orna e prepara: Copre d'ostro le mura; empie le mense D'argento e d'oro, ove per lunga serie Son de'padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | pentro al real palagio realmente           |         |
| Copre d'ostro le mura; empie le mense D'argento e d'oro, ove per lunga serie Son de'padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |         |
| D'argento e d'oro, ove per lunga serie Son de' padri e de gli avi i fatti egregi. Enea, cui la paterna tenerezza Quetar non lascia, a le sue navi innanzi Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |         |
| Son de' padri e de gli avi i fatti egregi.  Enca, cui la paterna tenerezza  Quetar non lascia, a le sue navi innanzi  Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 400     |
| Enca, cui la paterna tenerezza  Quetar non lascia, a le sue navi innanzi  Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 1035    |
| Quetar non lascia, a le sue navi innanzi<br>Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |         |
| Ratto spedisce Acate che di tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Custon non locale a la cua nacci innonci   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |         |
| Ascamo avvisi, ed a se tosto il mem;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 4040    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pacamo saara en se rosto it mem!           | 1040    |



KNKIDR

Chè in Ascanio mai sempre intento e fisso Sta del suo caro padre ogni pensiero. Gli comanda oltre a ciò, ch' a la regina Porti alcune a donar spoglie superbe 104 Che si salvar da la ruina appena E dal foco di Troja: un ricco manto Ricamato a figure, e di fin oro Tutto contesto: un prezioso velo, Cui di pallido acanto un ampio fregio 10! Trapunto era d'intorno; ambi ornamenti D' Elena argiva, e di sua madre Leda 654 Mirabil dono. In questo avea le biondo Sue chiome avvolte il di che di Micene A nuove nozze e non concesse uscio. E porti anco lo scettro, onde superba 10 Ilione di Priamo se'n giva Primogenita figlia, e'l suo monile Di gran lucide perle; e quella stessa, Onde'l fronte cingea, doppia corona 10≀ Di gemme orientali ornata e d'oro. Tutto ciò procurando il fido Acate 659 In ver le navi accelerava il piede. Venere intanto con nov'arte e novi Consigli s' argomenta a far che in vece E'n sembianza d'Ascanio il suo Cupido 10 Se ne vada in Cartago; e con quei doni, Con le dolcezzo sue, con la sua face Alletti, incenda, amor desti e furore Nel petto a la regina, onde sospetto Più non aggia o'l suo regno, o la perfidia 10 De la sua gente, o di Giunon l'insidie Che da pensare e da vegghiar le danno Tutte le notti. E fatto a se venire L'alato Dio, così seco ragiona: Figlio, mia forza e mia maggior possanza: 10 Figlio, che del gran padre anco non temi L'orribil telo, onde percosso giacque Chi ne die fin nel ciel briga e spavento: A te ricorro, e dal tuo nume aita Chieggio a l'altro mio figlio Enca tuo frate. 10 Come Giuno il persegua, o come l'aggia Per tutti i mari omai spinto e travolto, Tu'l sai, che del mio duol ti sei doluto Più volte meco. Or la sidonia Dido L'have in sua forza, e con benigni e dolci 10 Modi fin qui l'accoglie e lo trattiene. Ma là dov' è, lassa! che val, comunque

| Sia caramente accolto? In casa a Giuno Da le carezze ancor chi m'assecura? Ch'ella più neghittosa, e meno atroce In un caso non fia di tanto affare. E però con astuzia e con inganno Cerco di prevenirla; e del tuo foco                                                     | 1090        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ardere il cor de la regina in guisa,<br>Ch'altro Nume nol mute, e meco l'ami<br>D'immenso affetto. Or come agevolmente<br>Ciò porre in atto e conseguir si possa,                                                                                                             | 1095<br>678 |
| Ascolta. Enea manda teste chiamando Il suo regio fanciullo, amor supremo Del caro padre, e mio sommo diletto; Perche de' Tirj a la città sen vada Con doni a la regina, che di Troja A l'incendio avanzarono ed al mare.                                                      | 1100        |
| Questo vinto dal sonno, o sopra l'alta<br>Citera, o dentro al sacro bosco Idalio<br>Terrò celato si ch'ei non s'accorga,<br>Ed accorto di ciò non faccia altrui                                                                                                               | 1105        |
| Con alcun suo rintoppo. E tu che puoi Fanciullo il noto fanciullesco aspetto Mentire acconciamente, in lui ti cangia Sola una notte, e li suoi gesti imita. E quando Dido al suo real convito Riceveratti, e, come a mensa fassi,                                             | 1110        |
| Sarà bevendo e ragionando allegra;<br>Quando, come farà, cortese in grembo<br>Terratti, abbracceratti, e dolci baci<br>Porgeratti sovente, a poco a poco<br>Il tuo foco le spira e 'l tuo veleno.                                                                             | 1115        |
| Al voler de la sua diletta madre Pronto mostrossi e baldani oso Amore, E gitto l'ali; ed in un ten po l'abito E 'l sembiante e l'andar prese di Julo. Ciprigna intanto al giovinetto Ascanio                                                                                  | 1120<br>693 |
| Tale un profondo e dolce sonno infuse,<br>E 'n guisa l'adattò, che agiatamente<br>In grembo lo si tolse; e ne la cima<br>De la selvosa Idalia, entro un cespuglio                                                                                                             | 1125        |
| Di lieti fiori e d'odorata persa,  A la dolce aura, a la fresc'ombra il pose.  Cupido co'suoi doni allegramente,  Per far quanto gli avea la madre imposto,  Con la guida si pon d'Acate in via.  Giunse, che giunta era Didone appunto  Ne la gran sala, che di fini arazzi, | 1130<br>699 |

| Di flor, di frondi e di festoni intorno<br>Era tutta vestita, ornata e sparsa.<br>E già sopra la sua dorata sponda<br>Con real maestà s' era nel mezzo                                                                                       | 1135                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A tutti gli altri alteramente assisa. Appresso, Enea: poscia di mano in mano Sopra drappi di porpora e di seta Si stendea la trojana gioventute. Già con l'acqua e con Cerere a le mense                                                     | 1140                |
| Gli aurati vasi e i nitidi canestri E i bianchissimi lini eran comparsi. Stavano dentro, a le vivande intorno, Intorno a' fochi, a dar ordine a' cibi, Cinquanta ancelle, ed altre cento fuori Con altrettanti d'una stessa etade            | 1145                |
| Tra scudieri e pincerni; e gli atrii tutti<br>Si riempièr di Tirj, a cui le mense<br>Di tappeti dipinti eran distese.<br>A l'apparir del giovinetto Julo                                                                                     | 1150<br>710         |
| Corser tutti a mirare il manto e 'l velo<br>E gli altri ch' adducea leggiadri arnesi;<br>A sentir quelle sue finte parole,<br>A contemplar quel grazioso aspetto,<br>Ch' ardore e deità raggiava intorno.<br>Ma sopra tutti l' infelice Dido | 1155                |
| Non potea nè la vista, nè 'l pensiero Saziar, mirando or li suoi doni, or lui; E com' più li rimira, e più s'accende.  Poichè lunga fiata umile e dolce Del non suo genitor pendè dal collo,                                                 | 1160                |
| E finse di figliuol verace affetto,<br>Si volse a la regina. Ella con gli occhi,<br>Col pensier tutto lo contempla e mira:<br>Lo palpa, e'l bacia, e'n grembo lo si reca.<br>Misera! che non sa quanto gran Dio                              | 11 <b>65</b><br>720 |
| S'annidi in seno. Ei de la madre intanto<br>Rimembrando il precetto, a poco a poco<br>De la mente Sicheo comincia a trarle,<br>Con vivo amore e con visibil fiamma<br>Rompendole del core il duro smalto,                                    | 1170                |
| E'ntroducendo il suo già spento affetto. Cessati i primi cibi, e da' ministri Già le mense rimosse, ecco di nuovo Comparir nuove tazze e vino e fiori, Per lietamente incoronarsi e bere.                                                    | 1175                |
| Quinci un romoreggiare, un riso, un giubi<br>Che d'allegrezza empian le sale e gli atrii;                                                                                                                                                    | lo, 1180            |

| E i torchi e le lumiere che pendevano<br>Da i palchi d'oro, poichè notte fecesi,<br>Vinceano 'l giorno e 'l sol, non che le tenebre.<br>Qui fattosi Didone un vaso porgere<br>D'oro grave e di gemme, ov'era solito<br>Ne' conviti e ne' di solenni e celebri<br>Ber Belo, e gli altri che da Belo uscirono | 1185               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| E de le cortesie cura e diletto;                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119 <b>0</b><br>35 |
| Priegoti ch' a' Fenicj ed a' Trojani Fausto sia questo giorno, e memorando Sempre a' posteri loro. E te, Lièo Largitor di letizia; e te, celesto E buona Giuno, a questa prece invoco. Voi co' vostri favori o Tiri a Poni                                                                                  | 1195               |
| Voi co' vostri favori e Tirj e Peni Prestate a' prieghi miei divoto assenso. Ciò detto, riversollo, e lievemente Del sacrato liquor la mensa asperse, Poscia ella in prima con le prime labbia Tanto sol ne sorbì quanto n'attinse.                                                                         | 1200<br>740        |
| Indi con dolce oltraggio e con rampogne  A Bizia il diè, che valorosamente  A piena bocca infino a l'aureo fondo  Vi si tuffò col volto, e vi s' immerse.                                                                                                                                                   | 1205               |
| Ciò seguir gli altri Eroi. Comparve intanto<br>Co' capei lunghi e colla cetra d'oro<br>Il biondo Jopa; e qual Febo novello<br>Cantò del Ciel le meraviglie e i moti<br>Che dal gran vecchio Atlante Alcide apprese.                                                                                         | 1210               |
| Cantò le vie che drittamente torte Rendon vaga la luna e bujo il sole: Come prima si fer gli uomini e i bruti; Com' or si fan le pioggie e i venti e i folgori: Cantò l' läde e l' Orse e'l Carro e'l Corno, E perchè tanto a l' Oceáno il verno                                                            | 1215               |
| Vadan veloci i dì, tarde le notti. Un novo plauso incominciaro i Tiri: Seguiro i Teucri; e l'infelice Dido, Che già fea dolce con Enea dimora, Quanto bevesse amor non s'accorgendo,                                                                                                                        | 1220               |
| A lungo ragionar seco si pose Or di Priamo, or d'Ettorre, or con qual'armi Venisse a Troja de l'Aurora il figlio, Or qual fosse Diomede, or quanto Achille. Anzi, se non t'è grave, al fin gli disse,                                                                                                       | 122 <b>5</b>       |



48

### THEIDS

| Incomincia a contar fin da principio                                                   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E l'insidie de' Greci e la ruina                                                       | 1230 |
| E l'incendio di Troja e'l corso intero                                                 |      |
| De gli error vostri: già che 'l settim' anno<br>E per terra e per mar raminghi andate. |      |
| E per terra e per mar raminghi andate.                                                 | 1233 |
|                                                                                        | 760  |

FINE DEL LIBRO PREMO.

## LIBRO SECONDO

# ARGOMENTO

senché a malincuore, Enea così racconta, i luttuosissimi eventi, 1-18. I Greci affranti dalla decenne guerra e diffidando del proprio valore, ri-corrono all'inganno: facendo vista di fuggire, veleggiano a Tenedo, e detro quell'isola si nascondone, dopo aver lasciato sul lido un cavallo d legno, in cui avevano rinchiuso i più cletti fra i capi dell'esercito, e che avevano costruito di tanta grandezza, da non potersi accogliere estro le porte di Troja. I Trojani parte indotti dalle frodi di Sinone, parte sterriti dal supplizio di Laocoonte, demolita una parte del muro, trascimano il cavallo fin sulla rocca, 14-249. A notte avanzata i Greci rivenuti da Tenedo invadono la città, le cui guardie crano già state uccise dai guerrieri usciti dal cavallo, 250-267. Intanto Ettore apparisce in sogno ad Enea e lo esorta di provvedere al suo scampo colla fuga, e di salvare dall'in-cendio gli Dei patrii. 263-297. Ma egli anteponendo alla fuga una morte onorata, corre alle armi; e in sul primo far impeto la fortuna arride ai Tmjani; onde, seguendo il consiglio di Corebo, indossano le armi dei mici uccisi: ma poi riconosciuti dai Greci e presi in iscambio dagli mici, finiscono oppressi dalle armi degli uni e degli altri, 298-437. Fratunto si da l'assalto alla reggia di Priamo, che muore miseramente tru-ciato da Pirro figlio d'Achille, 438-558. Tentata indarno ogni prova, Enea, vedendo gli stessi numi dar mano alla distruzione di Troia, afiida al padro mano, ingiunto a la moglie Creusa di seguirlo da presso, si dà alla fuga, 559-729. I Greci l'inseguono. Nel tumulto si sniarrisce Creusa; ed egli a ricercarla; mentre invano ritorna e s'aggira per gl'incendj della da vede farglisi incontro l'ombra della consorte che gli fa vaticinj intorno all'Italia, e gli raccomanda Ascanio, 730-794. Allora ritorna al luogo overano i compagni, e vede che vi s'è accolta gran moltitudine di uomini e donne, pronti tutti a seguir la sua sorte, 795-804.

Stavan taciti, attenti e disiosi
D'udir già tutti; quando il padre Enea
In se raccolto, a così dir da l'alta
Sua sponda incominciò: Dogliosa istoria
E d'amara e d'orribil rimembranza,
Regina eccelsa, a raccontar m'inviti:
Come la già possente e gloriosa
Mia patria, or di pietà degna e di pianto,
Fosse per man de'Greci arsa e distrutta.
E qual ne vid'io far ruina e scempio:
Ch'io stesso il vidi, ed io gran parte fui
Del suo caso infelice. E chi sarebbe,
Ancor che Greco e Mirmidone e Dòlopo,
Che a ragionar di ciò non lagrimasse!

Deil' Breide

5

10



50

### EXEIDE

| Ma se tauto d'udire i nostri guai, Se brevemente di saver t'aggrada L'ultimo eccidio, ond'ella arse e cadeo, (Benché lutto e dolor mi rinnovelle, E sol de la memoria mi sgomente) lo lo pur conterò. Sbattuti e stanchi Di guerreggiar tant' anni, e risuspinti Ancor da' Fati i greci condottieri A l'insidie si diero : e da Minerva Divinamento instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conflitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giaco di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è dotta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenno, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credommo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timote A dir ch'entro le mura, ne la ròcca | E già la notte inchina, e già le stelle<br>Sonno, dal ciel caggendo, a gli occhi infondono. |     | 5   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Se brevemente di saver t'aggrada L' ultimo eccidio, ond'ella arse e cadeo, (Benchè lutto e dolor mi rinnovelle, E sol de la memoria mi sgomente) Io lo pur conterò. Sbattuti e stanchi Di guerreggiar tant' anni, e risospinti Andor da' Fati i greci condottieri A l' insidie si diero: e da Minerva Divinamento instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, disiose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Facean mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per escerando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timote                                                                       | Ma se tauto d'udire i nostri guai.                                                          |     |     |
| L'ultimo eccidio, ond'ella arse e cadeo, (Benchè lutto e dolor mi rinnovelle, E sol de la memoria mi sgomente) Io lo pur conterò. Sbattutt e stanchi Di guerreggiar tant' anni, e risospinti Anoor da' Fati i greci condottieri A l'insidie si diero: e da Minerva Divinamente instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiusor di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giaco di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' llio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Giá cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'llio, e d'intorno Le genti tutte, distose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per escerando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timote                                                                                                          |                                                                                             |     |     |
| E sol de la memoria mi sgomente)  lo lo pur conterò. Shattutt e stanchi Di guerreggiar tant' anni, e risospinti Ancor da' Fati i greci condottieri A l' insidie si diero: e da Minerva Divinamente instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che voracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d' llio, e d' intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d' armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de'cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla, Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                    | L' ultimo eccidio, ond ella arse e cadco,                                                   |     |     |
| Io lo pur conterò. Sbattuti e stanchi Di guerreggiar tant' anni, e risospinti Ancor da' Fati i greci condottieri A l'insidie si diero: e da Minerva Divinamente instrutti un gran cavallo Di bon contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder votti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de'cavalieri; e là, de'fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla, Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                          | (Benche lutto e dolor mi rinnovelle,                                                        | 2   | 90  |
| Di guerreggiar tant' anni, e risospinti Ancor da' Fati i greci condottieri A l' insidie si diero: e da Minerva Divinamento instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conditti abeti In sembianza d'un mente edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molto erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d' intorno Le genti tutte, dislose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch' eran coverti pria di navi e d' armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Facoan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla, Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                           | E sol de la memoria mi sgomente)                                                            |     |     |
| Ancor da' Fati i greci condottieri A l' insidie si diero: e da Minerva Divinamento instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventro e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Facoan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 10 pur contero. Spattuti e staneni                                                       |     |     |
| Divinamente instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un mente edificaro. Pescia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiusor di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che voracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Giá cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d' intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, R chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Argon de' Feti i greei condettiori                                                          |     |     |
| Divinamente instrutti un gran cavallo Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenno, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprlr le porte, uscir d' llio, e d' intorno Le genti tutte, dislose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d' armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A l'insidia si diaso : a da Minarya                                                         | 9   | ĸ   |
| Di ben contesti e ben conlitti abeti In sembianza d'un monte edificaro. Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascesto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprlr le porte, uscir d' llio, e d' intorno Le genti tutte, dislose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d' armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             | -   | ~   |
| In sembianza d'un monte edificaro.  Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e licto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destricro intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Di ben contesti e ben contitti abeti                                                        |     |     |
| Poscia finto che ciò fosse per voto Del lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molto erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d' intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder voti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d' armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |     |
| Pel lor ritorno, di tornar sembiante Fecero tal, che se ne sparse il grido. Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri A ciò per sorte e per valore eletti. Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d' Ilio, e d' intorno Le genti tutte, dislose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d' armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |     |     |
| Fecero tal, che se ne sparse il grido.  Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte, Che molte erano e grandi in si gran mole, Rinchiusor di nascosto arme e guerrieri  A ciò per sorte e per valore eletti.  Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto  È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia.  Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto.  E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja.  S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, dislose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | 9   | Ю   |
| Che molto erano e grandi in si gran mole, Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri  A ciò per sorte e per valore eletti.  Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprlr le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, disfose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavaiieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Facean mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |     |     |
| Rinchiuser di nascosto arme e guerrieri  A ciò per sorte e per valore eletti.  Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprlr le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, dislose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavaiieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Facean mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dentro al suo cieco ventre e ne le grotte,                                                  |     |     |
| A ciò per sorte e per valore eletti.  Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, dislose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch' eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Che molte erano e grandi in si gran mole,                                                   |     |     |
| Giace di Troja un' Isola in cospetto (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigeo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, dislose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | _   |     |
| (Tènedo è detta) assai famosa e ricca, Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d' intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A clo per sorte e per valore eletti.                                                        | 3   | 15  |
| Mentre ch' Ilio floriva. Ora un ridotto È sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipodo à detto) aggai farraga a ricer                                                       |     |     |
| E sol di naviganti e di navili, Infido seno, e mal sicura spiaggia. Qui, poichè di Sigèo sciolse e sparlo, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mantro ab' Ilio floriva Ora un ridotto                                                      |     |     |
| Infido seno, e mal sicura spiaggia.  Qui, poiche di Sigeo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, disiose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de'fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |     |     |
| Qui, poiche di Sigeo sciolse e spario, La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, disiose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             | - 4 | th. |
| La greca armata si rattenne, e dietro Appiattossi al suo lito ermo e deserto. E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d' intorno Le genti tutte, disiose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui, poiché di Sigéo sciolse e spario.                                                      | - 1 |     |
| Appiattossi al suo lito ermo e deserto.  E noi credommo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, disiose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | La greca armata si rattenne, e dietro                                                       |     |     |
| E noi credemmo che veracemente Fosse partita, e che a spiegate vele Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Appiattossi al suo lito ermo e deserto.                                                     |     |     |
| Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta, Già cotant' anni lagrimosa e mesta, Volta ne fu subitamente in gioja. S' aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, dislose e lieto Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E noi credommo che veracemente                                                              |     |     |
| Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vòti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destricro intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fosse partita, e che a spiegate vele                                                        | - 4 | 15  |
| Volta ne fu subitamente in gioja. S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, disiose e liete Di veder vôti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gisse a Micene. Onde la Teucria tutta,                                                      |     |     |
| S'aprir le porte, uscir d'Ilio, e d'intorno Le genti tutte, distose e liete Di veder vôti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dòlopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cha cotant anni lagrimosa e mesta,                                                          |     |     |
| Le genti tutte, distose e liete Di veder voti i campi e sgombri i liti, Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Volta ne in substamente in gioja.                                                           |     |     |
| Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La conti tutta digioga a linto                                                              |     | :0  |
| Ch'eran coverti pria di navi e d'armi. Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Di vadar viti i campi a ecombei i liti                                                      |     | JU  |
| Qui s'accampava Achille; e qui de' Dolopi Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Faccan mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete  60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ch'eran coverti pria di navi e d'armi                                                       |     |     |
| Eran le tende: ivi solean le zuffo Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti; Dicean parte vagando: e parte accolti Facean mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oui s'accampava Achille : e qui de' Dolopi                                                  |     |     |
| Dicean parte vagando: e parte accolti Facean mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eran le tende: ivi solean le zuffo                                                          |     |     |
| Dicean parte vagando: e parte accolti Facean mirando al gran destriero intorno Meraviglie e discorsi; e chi per sacro, E chi per esecrando il voto e'l dono Avean di Palla. Il primo fu Timete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Farsi de' cavalieri; e là, de' fanti;                                                       | - 8 | 55  |
| Meraviglie e discorsi; e chi per sacro,  R chi per esecrando il voto e'l dono  Avean di Palla. Il primo fu Timete 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dicean parte vagando: e parte accolti                                                       |     |     |
| K chi per esecrando il voto e'l dono<br>Avean di Palla. Il primo fu Timete 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Facean mirando al gran destriero intorno                                                    |     |     |
| Avean di Palla. Il primo fu Timete 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meraviglie e discorsi; e chi per sacro,                                                     |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K chi per esecrando il voto e'l dono                                                        |     |     |
| A dir ch entro to mura, ne la rocca 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | _ ` | 50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A dir cit entro te mura, ne la rocca                                                        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |     |     |

| •                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Quindi si conducesse, o froda, o fato                                          |          |
| Che ciò fosse de' miseri Trojani.                                              |          |
| Ma Capi, e gli altri, il cui più sano avviso                                   |          |
| O per insidiose, o per sospette                                                | 66       |
| (Quantunque sacre) avea le greche offerte,                                     |          |
| Voleano, o che del mar fosse nel fondo                                         |          |
| Precipitato, o che di siamme ardenti                                           |          |
| Si circondasse, o che forato e lacero                                          |          |
| Gh fosse il petto e sviscerato il fianco.                                      | 70       |
| Stava tra questi due contrarj in forse                                         |          |
| In due parti diviso il volgo incerto:                                          |          |
| Quando con gran caterva e con gran furia                                       |          |
| Da la rocca discese, e di lontano                                              |          |
| Grido Laocoonte: O ciechi, o folli,                                            | 75       |
| O sfortunati! Agli nemici, a' Greci                                            |          |
| Date credenza? A lor credete voi,                                              |          |
| Che sian partiti? E sarà mai che doni                                          |          |
| Siano i lor doni, e non più tosto inganni?                                     |          |
| Così v'è noto Ulisse? O în questo legno                                        | 80       |
| Sono i Greci rinchiusi, o questa è macchina                                    | 44       |
| Contro a le nostre mura, o spia per entro                                      |          |
| Ai nostri alberghi, o scala o torre o ponte                                    |          |
| Per di sopra assalirne. E che che sia,                                         | 0=       |
| Certo o vi cova, o vi si ordisce inganno:                                      | 85       |
| Che de' Pelasgi e de' nemici è il dono.                                        |          |
| Ciò detto, con gran forza una grand' asta Avventògli, e colpillo, ove tremante |          |
| Stette altamente infra due coste infissa:                                      | •        |
| El destrier come fosse e vivo e fiero                                          | ^^       |
| Fieramente da spron punto cotale                                               | 80       |
| Si storce, si crollò, tonògli il ventre,                                       |          |
| E rintonar le sue cave caverne.                                                |          |
| E se'l Fato non era a Troja avverso,                                           | •        |
| Se le menti eran sane, avea quel colpo                                         | 05       |
| Gla commossi infiniti a lacerarlo,                                             | 95<br>54 |
| E del tutto a scovrir l'agguato argolico:                                      | 0%       |
| Ond' oggi e tu, grand' Ilio, e tu, diletta                                     |          |
| Troja, staresti. Ma si vide intanto                                            |          |
| De' pastor paesani una masnada                                                 | 100      |
| Venic gridando al re, ch' ivi era giunto,                                      | 200      |
| E trargli avanti un giovine prigione                                           |          |
| Ch' avea dietro le mani al tergo avvinte.                                      |          |
| Questi era Greco; e da suoi Greci avea                                         |          |
| Di salvare il destrier, d'aprir lor Troja                                      | 105      |
| Assunto impresa; e per condurla, a tempo                                       |          |
| Ascosto, a tempo a quei pastori offerto                                        |          |
| S'era per se medesmo, in se disposto                                           |          |
| •                                                                              |          |

E fermo di due cose una a finire, O quest'opra, o la vita. A ciò concorso, 110 Per desio di vedere, il popol tutto Dal caval si distolso, e diessi a gara A schemire il prigione. Or ascoltato Le malizie de Greci; e da quest uno Conosceteli tutti. Egli nel mezzo 115 Cosi com' cra a le nemiche schiere, Turbato, incrme e di catene avvinto, Fermossi: e poi che rimirolle intorno, Con voce di pietà proruppe, e disso: 120 Or quale o terra, o mare, o loco altrove Sarà, misero me! che mi raccolga, O che m'afildi omai? poiche tra Greci Non ho dov' io ricovri, e da' Trojani Non deggio altro aspettar, che strazio e morte r 125 Ne commosse a pletà, n'acqueto l'ira Si doghoso rammarco: e con dolcezza. E con promesse il confortammo a dire Chi, di che loco, e di che sangue fosse; E che portasse, e qual fidanza avesse 130 A darnesi prigione. Egli in tal guisa Assecurato, al re si volse, e disso: Signor, segua che vuole, in tuo cospetto Io dirò tutto; e dirò vero. E prima D'esser Greco io non niego. Ché fortuna 135 · Può ben far che Sinon sia gramo e misero, Ma non giammai che sia bugiardo e vauo. Non so se, ragionandosi, a gli orecchi Ti venne mai di Palamede il nome, Che nomato e preglato e glorioso, 140 E da Belo altamente era disceso: Se ben con falso e scellerato indizio Di tradigion, per detestar la guerra, Ei fu da' Greci indegnamente ucciso: Com' or, che ne son privi, i Greci stessi Lo piangon tutti. A questo Palamede, 145 A cui per parentela era congiunto, Il pover padre mio ne mici prim anni Pria per valletto nel mestier de l'armi, Poi per compagno a questa guerra diemmi. 150 Infin ch' ei visse, e fu'l suo stato in flore, Fioriro anco i miei giorni: e l'opre e'l nome sa E'l grado mio ne fur tal volta in pregio. Estinto lui (che per invidia avvenne, Com' ognun sa, del traditore Ulisso), 155 Amaramente il piansi. E'l caso indegno

| D'un tanto amico, e la mia vita oscura      |     |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| Tra me sdegnando, come soro e folle         | •   |     |
| Ch'io fui, nol tacqui. Anzi se mai la sorte | ,   |     |
| Mel consentisse, o se mai fossi in Argo     |     |     |
| Vincitor ritornato, alta vendetta           | •   | 160 |
| Ne gli promisi, e con minacce e motti       | 95  |     |
| Acerbi acerbamente il provocai-             |     |     |
| Questo fu del mio mal prima radice;         |     |     |
| E quinci de suoi falli e del mio duolo      |     |     |
| Consapevole Ulisse, a spaventarmi,          |     | 165 |
| A travagliarmi, a seminar susurri           |     |     |
| Si diè nel volgo, e procurarmi inciampi     |     |     |
| Ond' io cadessi. É non cessò, ch' ordimmi   | •   |     |
| Per mezzo di Calcante Ma dov'entro,         |     |     |
| Lasso! senza profitto a fastidirvi          |     | 170 |
| Con nojose novelle? A voi sol basta         |     |     |
| Di saper ch' io son Greco; già che i Greci  |     |     |
| Tutti egualmente per nimici avete.          |     |     |
| Or datemi, signor, supplizio e morto        |     |     |
|                                             |     | 175 |
| Qual a voi piace: chè piacere e gioia       |     | 1,0 |
| N' aranno i regi ancor d' Itaca e d' Argo.  |     |     |
| E qui si tacque. Allor brama ne venne,      |     |     |
| Non che desio, di più sapere avanti;        |     |     |
| Non ben sapendo ancor, miseri noi!          |     | 180 |
| Quanta scelleratezza e quanta astuzia       |     | 100 |
| Fosse ne' Greci. Egli a seguir costretto,   |     |     |
| Mostrossi in prima paventoso, e poscia      |     |     |
| Di nuovo assicurossi, e finse, e disse:     |     |     |
| Hanno molte fiate i Greci, afflitti         |     | 402 |
| Già da la guerra, e dal disagio astretti,   |     | 185 |
| Distato e tentato anco più volte            | 109 |     |
| Di qui ritrarsi, e lasciar Troja in pace.   |     |     |
| Cosi fatto l'avessero! Ma sempre            |     |     |
| Or il verno, or i venti, or le procelle     |     |     |
| Gli han distornati. E pur dianzi che l'opra |     | 190 |
| Del caval, che vedete, era fornita;         |     |     |
| Di nuovo in sul partire, e 'n sul far vela, |     |     |
| Di tempeste, di turbini e di nembi          |     |     |
| Risonò'l cielo, e conturbossi il mare.      |     |     |
| Onde sospesi Euripilo mandammo              |     | 10. |
| A spiar sopra a ciò quel che da Febo        | 144 |     |
| Ne s' avvertisse. Riportonne un empio       |     |     |
| E spaventoso oracolo; e fu questo:          |     |     |
| Col sangue, e con la morte d'una vergine    |     |     |
| Placaste i venti per condurvi in Ilio:      |     | 231 |
| Col sangue, e con la morte ora d'un giovine |     |     |
| Convien placarli per ridurvi in Grecia.     |     |     |
|                                             |     |     |

| A così siera voce sbigottissi,                                                  |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Impallidissi, e tremo 'l volgo tutto,                                           |      |     |
| Ciascun per se temendo; e nessun certo                                          |      | 205 |
| Qual di Ioro accennasse Apollo e 'l Fato.                                       |      |     |
| Qui fece Ulisse in mezzo al greco stuolo                                        |      |     |
| Con gran tumulto appresentar Calcante:                                          |      |     |
| E del volere in ciò de' santi Numi                                              |      |     |
| Interrogollo. Ed ei rispose in guisa,                                           |      | 210 |
| Che la sua fellonia, benchè da tutti                                            |      |     |
| Fosse prevista, fu però da molti                                                |      |     |
| Simulata e taciuta, e da molti anco                                             |      |     |
| A me predetta: pur ei tacque ancora                                             |      |     |
| Per dieci giorni; e scaltramente al niego                                       |      | 215 |
| Si mise di voler che per suo detto                                              |      |     |
| Fosse alcun destinato, o spinto a morte.                                        |      |     |
| Ma poi, come da gridi astretto e vinto,                                         |      |     |
| Di conserto con lui ruppe il silenzio,                                          |      | 000 |
| Sì, ch' io fui dichiarato al fin per vittima.                                   |      | 220 |
| Consentir tutti: perchè tutti ancora                                            | 129  |     |
| Finian con la mía morte il lor periglio.                                        |      |     |
| Era già da vicino il giorno orribile,<br>In che doveano al sacrificio offrirmi; |      |     |
| E già 'l farro e già 'l sale e già le bende                                     |      | 225 |
| Erano a le mie tempie intorno avvolte:                                          |      | ZZO |
| Quando, rotto (io nol niego) ogni ritegno,                                      |      |     |
| Da la morte mi tolsi: e fin ch' a' venti                                        |      |     |
| Desser le vele (ch' eran presti a darle)                                        |      |     |
| Di buja notte in un pantan m' ascosi,                                           |      | 990 |
| Ove nel fango infra le scarde o i giunchi                                       | 135  | 230 |
| Stava qual mi vedete. Ora son qui                                               | - 00 |     |
| Privo d' ogni conforto e d' ogni speme                                          |      |     |
| Di mai più riveder la patria antica,                                            |      |     |
| I dolci figli e 'l desiato padre,                                               |      | 235 |
| Che saran, lasso me! per la mia fuga,                                           |      | ~00 |
| Benchè innocenti, ancor forse in mia vece                                       |      |     |
| Incarcerati e tormentati e morti.                                               |      |     |
| Or io, signor, per quelli eterni Dei                                            |      |     |
| Che scorgon di lassù se 'l vero i' parlo,                                       |      | 240 |
| Per quella pura e intemerata fede                                               |      |     |
| (Se tra' mortali in alcun loco è tale)                                          |      |     |
| Ond' io già tutto a rivelar ti vegno;                                           |      |     |
| Priegoti che pietà di me ti prenda,                                             |      |     |
| E de' miei tanti e si gravosi affanni                                           |      | 245 |
| Che indegnamente io soffro. A cotal pianto                                      |      | •   |
| Commossi, e da noi fatti anco pietosi                                           |      |     |
| Vita e venia gli diamo. E di sua bocca                                          |      |     |
| Comanda il re, che si disferri e sciolga;                                       |      |     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                           |      |     |

| Poi dolcemente in tal guisa gli parla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Qual tu ti sia, de' tuoi perduti Greci<br>Ti dimentica omai; che per innanzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    |
| Ti dimentica omai; che per innanzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Sarai de nostri. Or mi rispondi il vero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Di quel ch' io ti domando. A che fine hanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Qui sì grande edificio i Greci eretto?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 255  |
| Per consiglio di cui, con qual avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| L'han fabbricato? È voto? è magia? è macchina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13   |
| Che trama è questa? Avea 'l re detto appena,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Quand' ei d'inganni e d'arte greca instrutto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Le già disciolte mani al cielo alzando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260  |
| Disse: Voi fochi eterni e 'nviolabili, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Voi fascie, ond' io portai le tempie avvinte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Voi sacri altari, e voi cultri nefandi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Cui fuggendo anco adoro, a quel ch' io dico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Per testimonj invoco. A me lece ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265  |
| Ch' io mi disciolga, e mi disacri in tutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Da l'obbligo de' Greci. E mi lece anco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Che non gli ami, e che gli odii, e che divolghi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Quel che da lor si cela; già che astretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Più non son de la patria a legge alcuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270  |
| Tu, se vero io ti dico, e se gran merto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Di ciò ti rendo, e te, Troja, conservo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Conserva a me la già promessa fede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Nel cominciar di questa guerra 1 Greci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Biposero ogni speme, ogni fidanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 275  |
| Ne l'ajuto di Palla; e ben riposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Fur sempre, infin che l'empio Diomede,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| E l'inventor d'ogni mal'opra Ulisse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Il sacro tempio suo non violaro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Come fer quando ne la rocca ascesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280  |
| N'uccisero i custodi, e n'involaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Il Palladio fatale, osando impuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Por le man sanguinose al sacrosanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Suo simulacro, e macular le intatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| E intemerate sue virgince bende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 285  |
| Da indi in qua d'ardir sempre e di forze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Scemar, non che di speme; e Palla infesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Ne su lor sempre, e ne die chiari segni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| E portentosi, allor che al campo addotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000  |
| The state of the s | 290  |
| Torvamente mirògli; e lampi e fiamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Vibro per gli occhi, e per le membra tutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Versò salso sudore. Indi tre volte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Meraviglia a contarlo! alto da terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90 t |
| During to Indianois to Marie and the second of the second  | 295  |
| Allor gridando indovino Calcante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

Che fuggir si dovesse, e tosto a' venti Spiegar le vele: chè di Troja in vano Era l'assedio, se con altri augurj D'Argo non si tornava un'altra volta; 3 E de la Dea non si placava il nume. Ch' or, per ciò fare, han seco in Grecia addotto. Onde giunti a Micene, incontanente Si daranno a dispor l'armi e le genti, E gli Dei che gli aiti, e gli accompagni. 3 Poi ripassando il mar, con maggior forza, Di nuovo assaliranvi, e d'improvviso. Cosi Calcante interpreta, e predice. Or questa mole che tant' alto sorge, Qui per consiglio di Calcante è posta 3 In vece del Palladio, e per ammenda Del Nume offeso, a dello studio intesta Di legni così gravi e così grandi, Ed a si smisurata altezza eretta, A fin che per le porte entro a le mura 3 Quinci addur non si possa, ove per segno E per memoria poi del Nume antico Riverita da voi, sacrata e colta Sia ricovro e tutela al popol vostro. Che allor che questo dono a Palla offerto 3 Per vostra man sia violato e guasto, Ruina estrema (la qual sopra lui Caggia più tosto) a voi vuol che ne venga, Ed al gran vostro impero: ed a rincontro, Quando da voi sia dentro al vostro cerchio Condotto e custodito; allor, che l'Asia 192 Congiurerà con le sue forze tutte A l'esterminio d'Argo; e che tal fato Sopra a' nostri nepoti in cielo è fisso. Con tal'arte Sinon, con tali insidie 3 Fe si che gli credemmo; e quelli stessi Cui non poter ne 'l figlio di Tideo, Nè di Larissa il bellicoso alunno, Nè diece anni domar, nè mille navi, Furon da lagrimette e da menzogne 3 Sforzati e vinti. În questa a gl'infelici Un altro sopravvenne assai maggiore E più fiero accidente; onde a ciascuno D'improvviso spavento il cor turbossi. X Era Laocoonte a sorte eletto 3 Sacerdote a Nettuno; e quel di stesso Gli facea d'un gran toro ostia solenne: 201 Quand' ecco che da Tènedo (m'agghiado

| A raccontarlo) due serpenti immani<br>Venir si veggon parimente al lito,<br>Ondeggiando co i dorsi onde maggiori<br>De le marine allor tranquille e quete.                                                               |     | 345         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Dal mezzo in su fendean coi petti il mare,<br>E s'ergean con le teste orribilmente<br>Cinte di creste sanguinose ed irte.<br>Il resto con gran giri e con grand'archi<br>Traean divincolando, e con le code              |     | 350         |
| L'acque sferzando sì che lungo tratto<br>Si facean suono e spuma e nebbia intorno.<br>Giunti a la riva, con fieri occhi accesi<br>Di vivo foco e d'atro sangue aspersi,<br>Vibrar le lingue, e gittar fischi orribili.   |     | 355·        |
| Noi di paura sbigottiti e smorti<br>Chi qua, chi là ci dispergemmo; e gli angui<br>S'affilar drittamente a Laocoonte,<br>E pria di due suoi pargoletti figli<br>Le tenerelle membra ambo avvinchiando,                   | 213 | 360         |
| Sen fèro crudo e miscrabil pasto. Poscia a lui, ch' a' fanciulli era con l'arme Giunto in ajuto, s'avventaro, e stretto L' avvinser sì che le scagliose terga Con due spire nel petto e due nel collo                    |     | 365         |
| Gli racchiusero il fiato; e le bocche alte<br>Entro al suo capo fieramente infisse,<br>Gli addentarono il teschio. Egli, com' era<br>D'atro sangue, di bava e di veleno<br>Le bende e 'l volto asperso, i tristi nodi    |     | <b>37</b> 0 |
| Disgroppar con le man tentava indarno,<br>E d'orribili strida il ciel feriva;<br>Qual mugghia il toro allor che dagli altari<br>Sorge ferito, se del maglio appieno<br>Non cade il colpo, ed ei lo sbatte e fugge.       | 223 | 375         |
| I fieri draghi alfin da i corpi esangui<br>Disviluppati, in ver la rocca insieme<br>Strisciando e zuffolando, al sommo ascesero:<br>E nel tempio di Palla, entro al suo scudo<br>Rinvolti, a' piè di lei si raggrupparo. |     | <b>3</b> 80 |
| Rinnovossi di ciò nel volgo orrore E tremore e spavento; e mormorossi Che degnamente avea Laocoonte Di sua temerità pagato il fio, E del furor che contro al sacro legno                                                 | ٠   | 385         |
| Gli armò l'impura e scellerata mano:<br>E gridar tutti che di Palla al tempio<br>Si conducesse, e con preghiere e voti                                                                                                   |     | 390         |

De la Dea si facesse il nume amico. A ciò seguire immantinente accinti Ruiniamo la porta, apriam le mura, Adattiamo al cavallo ordigni e travi, E ruote e curri a' piedi, e funi al collo. 395 Così mossa e tirata agevolmente 235 La macchina fatale il muro ascende D'armi pregna e d'armati, a cui d'intorno Di verginelle e di fanciulli un coro Sacre lodi cantando, con diletto **400** Porgean mano a la fune. Ella per mezzo Tratta de la città, mentre si scuote, Mentre che ne l'audar cigola e freme, Sembra che la minacci. O Patria, o Ilio, Santo de' Numi alborgo! inclita in armo 405 Dardania terra! Noi la pur vedemmo Con tanti occhi a l'entrar, che quattro volte Fermossi, e quattro volte anco n' udimmo Il suon de l'armi: e pur da furia spinti, Ciechi e sordi che fummo, i nostri danni 410 Ci procurammo: chè'l di stesso addotto 244 E posto in cima a la sacrata rocca Fu quel mostro infelice. Allor Cassandra La bocca aperse; e quale esser solea Verace sempre e non creduta mai, 415 L'estremo fine indarno ci predisse: E noi di sacra e di festiva fronde Velammo i tempj il dì, miseri noi! Che de'lieti di nostri ultimo fue. Scende da l'Ocean la notte intanto, **420** E col suo fosco velo involve e copre La terra e' l ciclo e de' Pelasgi insieme L'ordite insidie. I Teucri a i loro alberghi, A i lor riposi addormentati e queti Giacean securamente; e già da Tènedo 425 A l'usata riviera in ordinanza Ver noi se ne venia l'argiva armata, Col favor de la notte occulta e cheta; Quando da la sua poppa il regio legno Ne diè cenno col foco. Allor Sinone. **430** Che per nostra ruina era da noi E dal Fato maligno a ciò serbato, Accostossi al cavallo, e'l chiuso ventre Chetamente gli aperse; e fuor ne trasse L'occulto agguato. Usciro a l'aura in prima I primi capi baldanzosi e lieti, 249 Tutti per una fune a terra scesi:

| E sur Tisandro e Stènelo ed Ulisse,                                          |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Atamante e Toante e Macaone                                                  |     |     |
| E Pirro e Menelao con lo scaltrito                                           |     | 440 |
| Fabbricator di questo inganno Epèo.                                          | 264 | 440 |
| Assalir la città che già ne l'ozio                                           |     |     |
| E nel sonno e nel vino era sepolta;                                          |     |     |
| Ancisero le guardie; aprir le porte;                                         |     |     |
| Miser le schiere congiurate insieme;                                         |     | 445 |
| E dier forma a l'assalto. Era ne l'ora                                       |     | 110 |
| Che nel primo riposo hanno i mortali                                         |     |     |
| Quel ch' è dal cielo a i loro affanni infuso                                 |     |     |
| Opportuno e dolcissimo ristoro:                                              |     |     |
|                                                                              |     | 450 |
| Quand' ecco in sogno (quasi avanti gli occhi                                 |     | 400 |
| Mi fosse veramente) Ettor m'apparve                                          |     |     |
| Dolente, lagrimoso, e quale il vidi                                          |     |     |
| Già strascinato, sanguinoso e lordo                                          |     |     |
| Il corpo tutto, e i piè forato e gonfio.                                     |     |     |
| Lasso me! quale e quanto era mutato                                          |     | 555 |
| Da quell' Ettor che ritornò vestito                                          |     |     |
| De le spoglie d'Achille, e rilucente                                         |     |     |
| Del foco, ond' arse il gran navile argolico!                                 |     |     |
| Squallida avea la barba, orrido il crine                                     |     |     |
| E rappreso di sangue; il petto lacero                                        |     | 460 |
| Di quante unqua serite al patrio muro                                        |     |     |
| Ebbe d'intorno. E mi parea che 'l primo Foss' io che lagrimando gli dicessi: |     |     |
| Foss' 10 che lagrimando gli dicessi:                                         |     |     |
| O splendor di Dardania, o de' Trojani                                        |     |     |
| Securissima speme, e quale indugio                                           |     | 465 |
| T' ha fin qui trattenuto? Ond' or ne vieni                                   |     |     |
| Tanto da noi bramato? Ahi dopo quanta                                        |     |     |
| Strage de' tuoi, dopo quanti travagli                                        |     |     |
| De la nostra città già stanchi e domi                                        |     | •   |
| Ti riveggiamo! E qual fero accidente                                         |     | 470 |
| Fa si deforme il tuo volto sereno?                                           | 285 |     |
| E che piaghe son queste? Egli a ciò nulla                                    |     |     |
| Rispose, come a vani mici quesiti.                                           |     |     |
| Ma dal profondo petto alti sospiri                                           |     |     |
| Traendo, oh! fuggi, Enea, fuggi, mi disse;                                   |     | 475 |
| Togliti a queste fiamme. Ecco che dentro                                     |     |     |
| Sono i nostri nemici. Ecco già ch' llio                                      |     |     |
| Arde tutto e ruina. Infino ad ora                                            |     |     |
| E per Priamo e per Troja assai s'è fatto.                                    |     |     |
| Se difendere omai più si potesse,                                            |     | 480 |
| Fora per questa man difesa ancora:                                           | 291 |     |
| Ma dovendo cader, le sue reliquie                                            |     |     |
| Sacre e gli santi suoi Numi Penati                                           |     |     |
| A te solo accomanda; e tu li prendi                                          |     |     |
|                                                                              |     |     |

| Per compagni a' tuoi fati; e, come è d' uopo,                                        |     | 485        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cerca loro altre terre, ergi altre mura;                                             |     |            |
| Chè dopo lungo e travaglioso esiglio                                                 |     |            |
| L'ergerai più di Troja altere e grandi.                                              |     |            |
| Detto ciò, da le chiuse arche reposte<br>Trasse, e mi consegnò le sacre bende        |     | 490        |
| E l'effige di Vesta e 'l foco eterno.                                                |     | 200        |
| Spargonsi intanto per diverse parti                                                  |     |            |
| De la presa città le grida e 'l pianto                                               |     |            |
| E'l tumulto de l'armi; e rinforzando                                                 |     | 402        |
| Via più di mano in man, tanto s'avanza                                               |     | 495        |
| Che a l'antica magion del padre Anchise                                              |     |            |
| (Come che fosse assai remota, e chiusa<br>D'alberi intorno) il gran rumore aggiunge. |     |            |
| Allor dal sonno mi riscuoto, e salgo                                                 |     |            |
| Subitamente d'un terrazzo in cima,                                                   |     | 500        |
| E porgo per udir gli orecchi attenti.                                                | 802 |            |
| Così rozzo pastor, se da gran suono                                                  |     |            |
| E da lunge percosso, in alto ascende,                                                |     |            |
| E mirando si sta confuso e stupido                                                   |     | ~~~        |
| O foco, che al soffiar d'un torbid'austro                                            |     | 505        |
| Stridendo arda le biade e le campagne,                                               |     |            |
| O tempestoso e rapido torrente<br>Che dal monte precipiti, e le selve                |     |            |
| Ne meni e i colti e le ricolte e i campi.                                            |     |            |
| Allor tardi credemmo, allor le insidie                                               |     | 510        |
| Ne fur conte de Greci. E già 'l palagio                                              |     |            |
| Era di Deïfóbo arso e distrutto;                                                     |     |            |
| Già 'l suo vicino Ucalegon ardea,"                                                   |     |            |
| E l'incendio di Troia in ogni lato                                                   |     | -12        |
| Rilucea di Sigèo ne la marina;                                                       |     | 515        |
| E s'udia gridar genti, e sonar tube.<br>Io m'armo, e forsennato anco ne l'armi       | 312 |            |
| Non veggio ove m' adopri. Al fin risolvo,                                            |     |            |
| Raunati i compagni, avventurarmi,                                                    |     |            |
| Menar le mani, e ne la Rocca addurmi.                                                |     | <b>520</b> |
| Mi fan l'impeto e l'ira ad ogni rischio                                              |     |            |
| Precipitoso; e solo a mente vienmi                                                   |     |            |
| Che un bel morir tutta la vita onora.                                                |     |            |
| Eravam mossi; quando ecco tra via                                                    |     | FOF        |
| Ne si fa Panto d'improvviso avanti,                                                  |     | 525        |
| Panto figlio d'Otrèo, che de la Rocca<br>Era custode, e sacerdote a Febo.            |     |            |
| Questi scampato da' nemici appena,                                                   |     |            |
| Inverso il lito attonito fuggendo,                                                   |     |            |
| I sacri arredi e i santi simulacri                                                   |     | <b>530</b> |
| De gli Dei vinti, e'l suo picciol nipote                                             |     |            |

| Si traea seco. O Panto, o Panto (io dissi) A che siam giunti? Ove ricorso abbiamo, Se la rocca è già presa? Ei sospirando E piangendo rispose: È giunto, Enea, L'ultimo giorno e 'l tempo inevitabile De la nostra ruina. Ilio fu già; E noi Trojani fummo. Or è di Troja Ogni gloria caduta. Il fero Giove Tutto in Argo ha rivolto; e tutti in preda Siam de' Greci e del foco. Il gran cavallo, Ch' era a Palla devoto, altero in mezzo | 324 | <b>535 540</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Stassi de la cittade, e d'ogni lato<br>Arme versa ed armati. Il buon Sinone<br>Gode de la sua frode, e d'ogn'intorno<br>Scorrendo si rimescola, e s'aggira<br>Gran maestro d'incendj e di ruine.                                                                                                                                                                                                                                           |     | <b>545</b>     |
| A porte spalancate entran le schiere<br>Senza ritegno ed a migliaja, quante<br>Nè d'Argo usciron mai, nè di Micene.<br>Gli altri, che prima entraro, han già le strade<br>Assediate: e stan con l'armi infeste                                                                                                                                                                                                                             | 381 | 550            |
| Parate a far di noi strage e macello. Soli son fino a qui sorti in difesa I corpi de le guardie: e questi al bujo Fanno con lievi e repentini assalti Tale una cieca resistenza appena.                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <b>5</b> 55    |
| Dal parlar di costui, dal nume avverso<br>Spinto mi caccio tra le fiamme e l'armi,<br>Ove mi chiama il mio cieco furore,<br>E de le genti il fremito e le strida<br>Che feriscono il cielo. E per compagni<br>Primieramente al lume de la luna                                                                                                                                                                                             |     | <b>5</b> 60    |
| Mi si scopron Rifèo, Ifito il vecchio<br>Ed Ipane e Dimante: indi comparve<br>Il giovine Corebo. Era costui<br>Figlio a Migdone, insanamente acceso<br>De l'amor di Cassandra; e come fosse                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>5</b> 65    |
| Già suo consorte, pochi giorni avanti<br>In soccorso del suocero e de'.Frigi<br>S' era a Troja condotto. Infortunato!<br>Che non avea la sua sposa indovina<br>Ben anco intesa. A questi insieme accolti                                                                                                                                                                                                                                   | 344 | <b>570</b>     |
| Per accendergli più mi volgo, e dico: Giovani forti e valorosi, in vano Omai fia la fortezza e 'l valor vostro; Poichè perduti siamo e che Troja arde, E gli Dei tutti, a cui tutela e cura                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>575</b>     |

Si reggea questo impero, in abbandono Lasciano i nostri tempj e i nostri altari. **580** Ma se voi così fermi e così certi Siete pur, com' io veggio, a seguitarmi; Ancor che a morte io vada, in mezzo a l'armi Avventianci, e moriamo. Un sol rimedio A chi speme non have è disperarsi. 585 Così l'ardir di quegli animi accesi 354 Furor divenne. Usciam di lupi in guisa Che rapaci, famelici e rabbiosi, Col ventre voto e con le canne asciutte Sentan de'Iupicini urlar per fame **590** Pieno un digiun covile. Andiam per mezzo De'nemici e de l'armi a morte esposti, Senza riservo, e via dritti fendiamo La città tutta, a la buja ombra occulti, Che l'altezza facea de gli edifici. 595 Or chi puo dir la strage e la ruina Di quella notte? E qual è pianto eguale A tanta uccisione, a tanto eccidio? Troja ruina, la superba, antica E gloriosa Troja che tant'anni **600** Porto scettro e corona. Era, dovunque S'andava, di cadaveri, di sangue, D'ogni calamità pieno ogni loco, Or vie, le case, i tempj. E non pur soli Caddero i Teucri: che l'antico ardire 605 Destossi, e surse alcuna volta ancora 366 Ne li lor petti. I vincitori e i vinti Giacean confusamente, e d'ogni lato S'udian pianti e lamenti; e questi e quelli Eran da la paura e da la morte 610 In mille guise aggiunti. Androgeo il primo De' Greci fu, che avanti ne s' offerse Condottier di gran gente. Egli avvisando Parte sollecitar de la sua schiera, Affrettatevi, disse; a che badate? 615 Che indugio è'l vostro? Altri espugnata ed arsa E depredata han di già Troja: e voi Teste venite? Aveva ciò detto appena, Che'l segno e la risposta indarno attesa. Tra nemici si vide: e come attonito 620 Restando, con la voce il piè ritrasse Come repente il viator s'arretra, Se d'improvviso fra le spine un angue Avvien che prema, ed ei premuto e punto D'ira gonfio e di tosco gli s'avventi; 625

| Così del magtue embitano incontro                                             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cosi dal nostro subitano incontro                                             |             |
| Sovraggiunto in un tempo e spaventato,<br>Andrògeo per fuggir ratto si volse. |             |
| Ma noi che impauriti e sconcertati                                            |             |
| A la sprovvista gli assalimmo in lochi                                        | 630         |
| A lor non consucti, in breve spazio                                           | 030         |
| Li circondammo, e gli ancidemmo al fine:                                      |             |
| Tanto nel primo assalto amica e presta                                        |             |
|                                                                               |             |
| Ne fu la sorte. E qui fatto Corcho                                            | 635         |
| D'un tal successo e di coraggio altero,                                       | 033         |
| Compagni, disse, poi che la fortuna                                           |             |
| Con questo sì felice a gli altri incontri                                     |             |
| Ne porge aita a nostro scampo, usianla.                                       |             |
| Mutiam gli scudi, accomodianci gli elmi                                       | 0.40        |
| E l'insegne de Greci. O biasmo, o lode                                        | 640         |
| Che ciò ne sia, chi co' nemici il cerca?                                      |             |
| L'arme ne daranno essi. E così detto,                                         |             |
| La celata e'l cimier d'Androgeo stesso                                        |             |
| E la sua scimitarra e la sua targa                                            |             |
| Per lui si prese, armi onorate e conte.                                       | <b>645</b>  |
| Così fece Rifeo, così Dimante.                                                |             |
| E cosi tutti: che per se ciascuno                                             |             |
| Di nuove spoglie allegramente armossi.                                        |             |
| Ci mettemmo tra lor, che i nostri Dii                                         |             |
| Non eran nosco; e ne l'oscura notte                                           | <b>6</b> 50 |
| Con ogni occasione in ogni loco                                               |             |
| Ci azzustammo con essi; e di lor molti                                        |             |
| Mandammo a l'Orco, e ritirar molt'altri                                       |             |
| Ne facemmo a le navi: e fur di quelli                                         |             |
| Che per viltà nel cavernoso e cieco                                           | 655         |
| Ventre si racquattar del gran cavallo. 400                                    |             |
| Ma che? Contra'l voler de' regi eterni                                        |             |
| Indarno osa la gente. Ecco dal tempio                                         |             |
| Trar veggiam di Minerva, con le chiome                                        |             |
| Sparse, e con gli occhi indarno al ciel rivolti,                              | 600         |
| La vergine Cassandra. Io dico gli occhi;                                      |             |
| Perchè le regio sue tenere mani                                               |             |
| Eran da lacci indegnamente avvinte.                                           |             |
| A si fero spettacolo Corebo                                                   |             |
| Infuriato, e di morir disposto,                                               | 665         |
| Anzi che di soffrirlo, a quella schiera                                       |             |
| Scagliossi in mezzo; e noi ristretti insieme                                  |             |
| Tutti il seguimmo. Or qui fessi di noi                                        |             |
| Una strage crudele e miserabile,                                              |             |
| E da'nostri medesmi, che la cima                                              | 670         |
| Tenean del tempio: e dardi e sassi e travi                                    | •••         |
| Ne versarono addosso, immaginando                                             |             |
| TA LATERIANA GARABAA TITITIAN III MITTA                                       |             |

| Da l'armi, da'cimieri e da l'insegne<br>Di ferir Greci: e i Greci d'ogn'intorno,<br>Tratti dal gran rumore e da lo sdegno<br>De la ritolta vergine, s'uniro<br>Ai nostri danni. Il bellicoso Ajace,<br>I fieri Atridi, i Dòlopi e gli Argivi,          | 413        | ·<br>'5    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Tutti ne furon sopra in quella guisa<br>Ch' opposti un contra l'altro Affrico e Bòrea<br>E Garbino e Volturno accolte in mezzo<br>Han le selve stridenti, o 'l mare ondoso,<br>Quando col suo tridente in fin dal fondo                                | <b>6</b> 8 | <b>X</b> 0 |
| Il gran Nèreo il conturba. E tornàr anco<br>Incontro a noi quei che da noi pur dianzi<br>Sen gir rotti e dispersi; e questi in prima<br>Scoprir le nostre insidie, e fer palesi<br>Le cangiate armi e li mentiti scudi,                                | 68         | <b>35</b>  |
| E'l parlar che dal Greco era diverso. Così ne fu subitamente addosso Un diluvio di gente. E qui per mano Di Peneleo, davanti al sacro altare De l'armigera Dea cadde Corebo:                                                                           | 424        | <b>90</b>  |
| Cadde Riteo, ch' era ne' Teucri un lume<br>Di bontà, di giustizia e d' equitate<br>(Così a Dio piacque); ed Ipane e Dimante<br>Caddero anch' essi; e questi; oimè! trafitti<br>Per le man pur de'nostri. E tu, pietoso                                 | 69         | <b>)</b> 5 |
| Panto, cadesti; e la tua gran pietate,<br>E l'infola santissima d'Apollo<br>In ciò nulla ti valse. O fiamme estreme,<br>O ceneri de'miei! fatemi fede<br>Voi, che nel vostro occaso io rischio alcuno                                                  | <b>7</b> 0 | 00         |
| Non rifiutai nè d'arme, nè di foco,<br>Nè di qual fosse incontro, nè di quanti<br>Ne facessero i Greci: e se'l Fato era<br>Ch'io dovessi cader, caduto fora:<br>Tal ne feci opra. Ne spiccammo al fine                                                 | 70         | ) <b>5</b> |
| Da quel mortale assalto. Ifito e Pelia<br>Ne venner meco; Ifito afflitto e grave<br>Già d'anni; e Pelia indebolito e tardo<br>D'un colpo, che di mano ebbe d'Ulisse.<br>Quinci divelti; al gran palagio andammo                                        | <b>435</b> | 10         |
| Da le grida chiamati. Ivi era un fremito,<br>Un tumulto, un combatter così fiero,<br>Come guerra non fosse in altro loco,<br>E quivi sol si combattesse, e quivi<br>Ogn' un morisse, e nessun altro altrove;<br>Tal v' era Marte indomito, e de' Greci | 7          | 15         |

| م معمر وبيميانون منها بمسيد به مرجود والمساود والمساود والمساود والمساود والمساود والمساود والمساود والمواوي |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Tanto concorso. Avean la porta cinta                                                                         | 720         |
| Di schiere e di testuggini e di travi,                                                                       |             |
| E d'ambi i lati a la parete in alto                                                                          |             |
| Appoggiate le scale; onde saliti                                                                             |             |
| E spinti un dopo l'altro; con gli scudi                                                                      |             |
| Si ricoprian di sopra; e con le destre                                                                       | 725         |
| Rampicando salian di grado in grado.                                                                         | 441         |
| A rincontro i Trojani, altri di sopra                                                                        |             |
| Muri e tetti versando e torri intere,                                                                        |             |
| I travi e i palchi d'oro e i fregi tutti                                                                     |             |
| De la reggia e de' regi avean per armi;                                                                      | 730         |
| Fermi a far sì (poich' eran giunti al fine)                                                                  |             |
| Ch' ogni cosa con lor finisse insieme:                                                                       |             |
| Ed altri unitamente entro a la porta                                                                         |             |
| Stavan coi ferri bassi, in folta schiera                                                                     |             |
| A guardia de l'entrata. E qui di novo                                                                        | 735         |
| A sovvenir la corte, a far difesa                                                                            |             |
| Per entro, a dare a' vinti animo e forza                                                                     |             |
| Mi posi in core: e'n cotal guisa il fei.                                                                     |             |
| Era un andito occulto ed una porta                                                                           |             |
| Secretamente accomodata a l'uso                                                                              | 740         |
| De le stanze reali, onde solea                                                                               | /30         |
| Andromaca infelice al suo buon tempo                                                                         |             |
| Gir a' succeri suoi soletta: o soco                                                                          |             |
| Gir a' suoceri suoi soletta; e seco                                                                          | •           |
| Per domestica gioja al suo grand' avo                                                                        | 745         |
| Il pargoletto Astïanatte addurre.                                                                            | _           |
| Quinci entromesso, me ne salsi in cima                                                                       | 457         |
| A l'alto corridore; onde i meschini                                                                          |             |
| Facean di sopra a le nemiche schiere                                                                         |             |
| Tempesta in vano. Era dal tetto a l'aura                                                                     | 750         |
| Spiccata, e sopra la parete a filo                                                                           | 750         |
| Un' altissima torre, onde il paese                                                                           |             |
| Di Troia, il mar, le navi e 'l campo tutto                                                                   |             |
| Si scopria de' nemici. A questa intorno                                                                      |             |
| Co' ferri ci mettemmo e co' puntelli;                                                                        | MEE         |
| E da radice, ov' era al palco aggiunta,                                                                      | <b>755</b>  |
| E da' suoi tavolati e da' suoi travi                                                                         |             |
| Recisa in parte, la tagliammo in tutto,                                                                      |             |
| E la spingemmo. Alta ruina e suono                                                                           |             |
| Fece cadendo; e di più greche squadre                                                                        | <b>7</b> 00 |
| Fu strage e morte e sepoltura insieme.                                                                       | 760         |
| Gli altri vi salir sopra: e d'ogni parte                                                                     | 466         |
| Senza' intermission d'ogni arme un nembo                                                                     |             |
| Volava intanto. In su la prima entrata                                                                       |             |
| Stava Pirro orgoglioso, e d'armi cinto                                                                       |             |
| Si luminose, e da riflessi accese                                                                            | 765         |
| Di tanti incendj, che di foco e d'ira                                                                        |             |
| Pell'Encide                                                                                                  | 8           |
|                                                                                                              |             |

| Parean lunge avventar raggi e scintille.                                         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tale un colúbro mal pasciuto e gonfio,                                           |                     |
| Di tana uscito, ove la fredda bruma                                              |                     |
| Lo tenne ascoso, a l'aura si dimostra,                                           | 770                 |
| Quando, deposto il suo ruvido spoglio,                                           | •                   |
| Ringiovenito, alteramente al sole                                                |                     |
| Lubrico si travolve, e con tre lingue<br>Vibra mille suoi lucidi colori.         |                     |
| Seco il gran Perifante e 'l grand' auriga                                        | 775                 |
| D'Achille, Automedonte, e lo stuol tutto                                         | •••                 |
| Era de' Sciri: e di già sotto entrati,                                           |                     |
| Fiamme a' tetti avventando, ogni difesa                                          |                     |
| Ne facean vana. E qui co' primi avanti                                           | •                   |
| Pirro con una in man grave bipenne                                               | <b>780</b>          |
| Le sbarre, i legni, i marmi, ogni ritegno 490                                    | )                   |
| De la ferrata porta abbatte e frange,                                            |                     |
| E per disgangherarla ogni arte adopra.                                           |                     |
| Tanto al fin ne recide che nel mezzo<br>V'apre un'ampia finestra. Appajon dentro | 785                 |
| Gli atrii superbi, i lunghi colonnati,                                           | .00                 |
| E di Priamo e degli altri antichi regi                                           |                     |
| I reconditi alberghi. Appajon l'armi                                             |                     |
| Che davanti eran pronte a la difesa.                                             |                     |
| S' ode più dentro ûn gemite, un tumulte,                                         | <b>7</b> 90         |
| Un compianto di donne, un ululato,                                               |                     |
| E di confusione e di miseria                                                     |                     |
| Tale un suon che feria l'aura e le stelle.                                       |                     |
| Le misere matrone spaventate,                                                    | 795                 |
| Chi qua, chi là per se gran sale errando, Battonsi i petti; e con dirotti pianti |                     |
| Danno infino a le porte amplessi e baci.                                         | ,                   |
| Pirro intanto non cessa, e furioso,                                              |                     |
| In sembianza del padre, ogni riparo,                                             |                     |
| Ogni intoppo sprezzando, entro si caccia.                                        | 800                 |
| Già l'ariete a fieri colpi e spessi                                              |                     |
| Aperta, fracassata, e d'ambi i lati                                              |                     |
| Da' cardini divelta avea la porta;                                               |                     |
| Quand' egli a forza urtò, ruppe e conquise                                       | 005                 |
| I primi armati; e quinci in un momento                                           | <b>8</b> 0 <b>5</b> |
| Di Greci s' allagò la reggia tutta.<br>Qual è, se rotti gli argini, spumoso      |                     |
| Esce e rapido un fiume, allor che gonfio                                         |                     |
| E torbo e ruinoso i campi inonda,                                                |                     |
| Seco i sassi traendo e i boschi interi,                                          | 810                 |
| E gli armenti e le stalle e ciò che avanti                                       | - <del></del>       |
| Gli s' attraversa; in cotal guisa io stesso                                      |                     |
| Vidi Pirro menar ruina e strage:                                                 |                     |

|                                                |     | -           |
|------------------------------------------------|-----|-------------|
| E vidi ne l'entrata ambi gli Atridi;           |     |             |
| Vidi Ecuba infelice, ed a lei cento            |     | 815         |
| Nuore d'intorno; e Priamo vid'anco             |     |             |
| Ch' estinguea col suo sangue, oimè! quei fochi | Ĺ   |             |
| Che da lui stesso eran sacrati e colti.        |     |             |
| Cinquanta maritali appartamenti                |     |             |
| Eran nel suo serraglio: quale, e quanta        |     | 820         |
| Speranza de'figliuoli e de'nipoti!             | 503 | 000         |
| Overti fregi guent' ero guente cheglio         | 503 |             |
| Quanti fregi, quant' oro, quante spoglie,      |     |             |
| E quant'altre ricchezze! e tutte insieme       |     |             |
| Periro incontanente: e dove il foco            |     | 005         |
| Non era, erano i Greci. Or, per contarvi       |     | 825         |
| Qual di Priamo fosse il fato estremo,          |     |             |
| Egli, poscia che presa, arsa e disfatta        |     |             |
| Vide la sua cittade, e i Greci in mezzo        |     |             |
| Ai suoi più cari e più riposti alberghi;       |     |             |
| Ancor che veglio e debole e tremante           |     | 830         |
| L'armi, che di gran tempo avea dismesse,       | 509 |             |
| Addur si fece; e d'esse inutilmente            |     |             |
| Gravo gli omeri e'l fianco; e come a morte     |     |             |
| Devoto, ove più folti e più feroci             |     |             |
| Vide i nemici, incontr'a lor si mosse.         |     | 835         |
|                                                |     | 030         |
| Era nel mezzo del palazzo a l'aura             |     |             |
| Scoperto un grand'allare, a cui vicino         |     |             |
| Sorgea di molti e di molt' anni un lauro       |     |             |
| Che co'rami a l'altar facea tribuna,           |     | 0.40        |
| E con l'ombra a' Penati opaco velo.            |     | 840         |
| Qui, come d'atra e torbida tempesta            |     |             |
| Spaventate colombe, a l'ara intorno            |     |             |
| Avea le care figlie Ecuba accolte;             |     |             |
| Ove agl' irati Dei pace ed aita                |     |             |
| Chiedendo, a li lor santi simulacri            |     | 845         |
| Stavano con le braccia indarno appese.         |     |             |
| Qui, poiche la dolente apparir vide            |     |             |
| Il vecchio re giovenilmente armato,            |     | •           |
| O, disse, infelicissimo consorte,              |     |             |
| Qual dira mente, o qual follia ti spinge       |     | 850         |
| A vestir di quest' armi? Ove t' avventi        | 819 |             |
| Misono 2 Tol goodonso o tal difesa             | 010 |             |
| Misero? Tal soccorso e tal difesa              |     |             |
| Non è d'uopo a tal tempo: non, s'appresso      |     |             |
| Ti fosse anco Ettor mio. Con noi più tosto     |     | OFF         |
| Rimanti qui; che questo santo altare           |     | 8 <b>55</b> |
| Salverà tutti; o morrem tutti insieme.         | •   |             |
| Ciò detto, a se lo trasse; e nel suo seggio    |     |             |
| In maestate il pose. Ecco d'avanti             |     |             |
| A Pirro intanto il giovine Polite,             |     | هديم<br>م   |
| Un de'figli del re, scampo cercando            |     | 860         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |     |             |

| Dal suo furore, e già da lui ferito, Per portici e per loggie armi e nemici Attraversando, in ver l'altar sen fugge: E Pirro ha dietro che lo segue, e 'ncalza Sì che già già con l'asta e con la mano Or lo prende, or lo fere. Alfin qui giunto, Fatto di mano in man di forza esausto E di sangue e di vita, avanti a gli occhi | 86 <b>5</b><br>0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| D'ambi i parenti sui cadde, e spirò.  Qui, perchè si vedesse a morte esposto,  Prïamo non di se punto oblïossi,  Nè la voce frenò, nè frenò l'ira:  Anzi esclamando. O scallenato disso                                                                                                                                            | 870              |
| Anzi esclamando, O scellerato, disse, O temerario! Abbiati in odio il cielo, Se nel cielo è pietate; o se i celesti Han di ciò cura, di lassù ti caggia La vendetta che merta opra sì ria.                                                                                                                                         | 875              |
| Empio, ch' anzi a' miei numi, anzi al cospetto<br>Mio proprio fai governo e scempio tale<br>D' un tal mio figlio, e di sì fera vista<br>Le mie luci contamini e funesti.<br>Cotal meco non fu, benchè nimico,                                                                                                                      | 880              |
| Achille, a cui tu menti esser figliuolo, Quando, a lui ricorrendo, umanamente M'accolse, e riverì le mie preghiere; Gradi la fede mia; d'Ettor mio figlio Mi rendè'l corpo esangue: e me securo                                                                                                                                    | 885              |
| Nel mio regno ripose. In questa, acceso Il debil vecchio alzò l'asta, e lanciolla Sì, che senza colpir languida e stanca Ferì lo scudo, e lo percosse appena, Che dal sonante acciaro incontanente                                                                                                                                 | 890              |
| Risospinta e sbattuta a terra cadde.  A cui Pirro soggiunse: Or va tu dunque  Messaggiero a mio padre, e da te stesso,  Le mie colpe accusando i miei difetti,  Fa conto a lui come da lui traligno:                                                                                                                               | 895<br>7         |
| E muori intanto. Ciò dicendo, irato<br>Afferrollo, e per mezzo il molto sangue<br>Del suo figlio tremante, e barcolloni<br>A l'altar lo condusse. Ivi nel ciuffo<br>Con la sinistra il prese; e con la destra                                                                                                                      | 900              |
| Strinse il lucido ferro, e fieramente Nel fianco infino agli elsi gli l'immerse.  Questo fin ebbe, e qui fortuna addusse Priamo, un re si grande, un si superbo Dominator di genti e di paesi,                                                                                                                                     | 905              |

| Un de l'Asia monarca, a veder Troja                                           |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Ruinata e combusta; a giacer quasi                                            |     |     |
| Nel lito un tronco desolato, un capo                                          |     | 910 |
| Senza il suo busto, e senza nome un corpo.                                    |     |     |
| Allor pria mi sentii dentro e d'intorno                                       |     |     |
| Tal un orror, che stupido rimasi.                                             |     |     |
| E, di Priamo pensando al caso atroco,                                         |     | ~·- |
| Mi si rappresentò l'imago avanti                                              |     | 915 |
| Del padre mio ch' era a lui d'anni eguale.<br>Mi sovvenne l'amata mia Creusa, |     |     |
| Il mio picciolo Julo, e la mia casa                                           |     |     |
| Tutta a la violenza, a la rapina,                                             |     |     |
| Ad ogni ingiuria esposta. Allora in dietro                                    |     | 020 |
| Mi volsi per veder che gente meco                                             | 515 |     |
| Fosse de miei seguaci; e nullo intorno                                        |     |     |
| Più non mi vidi: chè tra stanchi e morti                                      |     |     |
| E feriti e storpiati, altri dal ferro,                                        |     |     |
| Altri da le ruine, altri dal foco,                                            |     | 925 |
| M'avean già tutti abbandonato. In somma                                       |     |     |
| Mi trovai solo. Onde smarrito errando,                                        |     |     |
| E d'ogn 'intorno rimirando, al lume                                           |     |     |
| Del grand' incendio ecco mi s' offre a gli occhi                              | •   | 020 |
| Di Tindaro la figlia che nel tempio                                           |     | 930 |
| Se ne stava di Vesta, in un reposto                                           | 569 |     |
| E secreto ridotto ascosa e cheta:                                             |     |     |
| Elena dico, origine e cagione                                                 |     |     |
| Di tanti mali, e che fu d'Illo e d'Argo<br>Furia comune. Onde comunemente     |     | 935 |
| E de' Greci temendo e de' Trojani                                             |     |     |
| E de l'abbandonato suo marito,                                                |     |     |
| S' era in quel loco, e'n se stessa ristretta,                                 |     |     |
| Confusa, vilipesa ed abborrita                                                |     |     |
| Fin dagli stessi altari. Arsi di sdegno,                                      |     | 940 |
| Membrando che per lei Troja cadea;                                            |     |     |
| E'l suo castigo e la vendetta insieme                                         |     |     |
| De la mia patria rivolgendo, Adunque                                          |     |     |
| (Dicea meco), impunita e trionfante                                           |     |     |
| Ritornerà la scellerata in Argo?                                              |     | 945 |
| E regina vedrà Sparta e Micene?                                               |     |     |
| Godera del marito, dei parenti,                                               |     |     |
| De' figli suoi? Farà pompe e grandezze,                                       |     |     |
| E d'Ilio avrà per serve e per ministri                                        |     | 020 |
| L'altere donne e i gran donzelli intorno?                                     | ~^^ | 950 |
| E qui Priamo sarà di ferro anciso,                                            | 580 |     |
| E Troja incensa, e la Dardania terra                                          |     |     |
| Di tanto sangue tante volte aspersa?                                          |     |     |
| Non fia così; chè se ben pregio e lode                                        |     |     |

| Non s'acquista a punire, o vincer donna,<br>Io lodato e pregiato assai terrommi,<br>Se si dirà ch'aggia d'un mostro tale                                                                                                                     |       | 955  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Purgato il mondo. Appagherommi almeno<br>Di sfogar l'ira mia: vendicherommi<br>De la mia patria; e col fiato e col sangue<br>Di lei placherò l'ombre, e farò sazie<br>Le ceneri de' miei. Ciò vaneggiando,<br>Infuriavo; quand'ecco una luce |       | 960  |
| M'aprio la notte, e mi scoverse avanti<br>L'alma mia genitrice, in un sembiante,<br>Non come l'altre volte in altre forme<br>Mentito o dubbio, ma verace e chiaro,                                                                           |       | 965  |
| E le labbia rosate aperse, e disse:                                                                                                                                                                                                          | 592   | 970  |
| Figlio, a che tanto affanno? a che tant'ira? Chè non t'acqueti omai? Questa è la cura Che tu prendi di noi? Chè non più tosto Rimiri ov' abbandoni il vecchio Anchise l' la cara Creusa e'l caro Julo,                                       |       | 975  |
| Cui sono i Greci intorno? E se non fosse<br>Che in guardia io gli aggio, in preda al ferro,<br>Foran già tutti. Ah figlio! non il volto<br>De l'odiata Argiva, non di Pari<br>La biasmata rapina, ma del cielo                               | al fo | 980  |
| E de' Celesti il voler empio atterra La trojana potenza. Alza su gli occhi, (Ch' io ne trarrò l' umida nube e 'l velo Che la vista mortal t' appanna e grava: Poscia credi a tua madre, e senza indugio Tutto fa, che da lei ti si comanda)  |       | 985  |
| Vedi là quella mole, ove quei sassi<br>Son da sassi disgiunti, e dove il fumo<br>Con la polve ondeggiando al ciel si volve,<br>Come fiero Nettuno infin da l'imo                                                                             | 608   | 990  |
| Le mura e i fondamenti e' l terren tutto<br>Col gran tridente suo sveglie e conquassa.<br>Vedi qui su la porta come Giuno<br>Inturiata a tutti gli altri avanti<br>Si sta cinta di ferro, e da le navi                                       |       | 995  |
| Le schiere d'Argo a' nostri danni invita.<br>Vedi poi colassù Pallade in cima<br>A l'alta rocca, entro a quel nembo armata,<br>Con che lucenti e spaventosi lampi                                                                            | 4     | 1000 |

| Il gran Gorgone suo discopre e vibra. Che più? mira nel ciel, che Giove stesso Somministra a gli Argivi animo e forza, E incontro a le vestre armi a l'arme incita Gli eterni Dei. Cedi lor, figlio, e fuggi, Poi che indarno t'affanni. lo sarò teco Ovunque andrai, sì che securamente | 618 | 1005 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Ti porrò dentro a' tuoi paterni alberghi. Così disse; e per entro a le folt'ombre De la notte s'ascose. Allor vid' io Gl'invisibili aspetti, e i fieri volti                                                                                                                             |     | 1010 |
| De' Numi a Troja infesti, e Troja tutta<br>In un sol foco immersa e fin dal fondo<br>Sottosopra rivolta. In quella guisa<br>Che d'alto monte in precipizio cade<br>Un orno antico, i cui rami pur dianzi                                                                                 |     | 1015 |
| Facean contrasto a' venti e scorno al sole;<br>Quando con molte accette al suo gran tronco<br>Stanno i robusti agricoltori intorno<br>Per atterrarlo, e gli dan colpi a gara,<br>Da cui vinto e dal peso, a poco a poco                                                                  |     | 1020 |
| Crollando e balenando, il capo inchina;<br>E stride e geme e dal suo giogo al fine<br>O con parte del giogo si diveglie,<br>O si scoscende; e ciò che intoppa urfando,<br>Di suono e di ruina empie le valli.                                                                            | 631 | 1025 |
| Allor discesi; e la materna scorta<br>Seguendo, da' nemici e da le fiamme<br>Mi rendei salvo: chè dovunque il passo<br>Volgea, cessava il foco, e fuggian l'armi.<br>Poich' io fui giunto a la magione antica                                                                            |     | 1030 |
| Del padre mio, di lui prima mi case<br>E del suo scampo, e per condurlo a' monti<br>M'apparecchiava: quand' ei disse: O figlio,<br>Io decrepito, io misero, che avanzi<br>A i di de la mia patria? Io posso, io deggio                                                                   |     | 1035 |
| Restare in vita) avrebbe il ciel serbato                                                                                                                                                                                                                                                 | 638 | 1046 |
| Questo mio nido. Assai, figlio, e pur troppo<br>Son vissuto fin qui; poi ch'altra volta<br>Vidi Troja cadere, e non cadd'io.<br>Fatemi or di pietà gli ultimi offici;<br>Iteratemi il vale, e per defunto<br>Così composto il mio corpo lasciate:                                        |     | 1045 |

| Ch' io troverò chi mi dia morte; e i d<br>Medesmi o per pietate, o per vaghezz<br>De le mie spoglie, mi trarran di vita<br>E di miseria: e se d'esequie io mand                                                                            | a 1050                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Se manco di sepolero, il danno è liev<br>Da l'ora in qua son io visso a la terr<br>Disutil peso, ed al gran Giove in ira,<br>Che dal vento percosso e da le flamm<br>Fui dal folgore suo. Ciò memorando                                    | 70.<br>a 1955<br>ne            |
| Stava il misero padre a morte additto E d'intorno gli er'io. Creüsa, Julo, La casa tutta con preghiere e pianti Stringendolo a salvarsi, a non trar se Ogni cosa in ruina, a non offrirsi                                                  | 1060<br>652                    |
| Da se stesso a la morte. Ei fermo e s<br>Nè di proponimento, nè di loco<br>Punto si cangia: ond' io pur l'armi g<br>Di morir desioso. E qual v'era altro<br>Rimedio o di consiglio, o di fortuna?                                          | rido 1065                      |
| Ah! che di questa soglia io tragga il<br>Padre mio, per lasciarti? Ah! che tu<br>Creder tanto di me? Da la tua bocca<br>Tanto di scelleranza e di viltate<br>È d'un tuo figlio uscito? Or s'è desti<br>Che di sì gran città nulla rimanga, | possa 1970<br>658              |
| Se piace a te, se nel tuo core è ferme Che nè di te, nè de gli tuoi si scemi La ruina di Troja; e così vada, E così sta: ch'io veggio a mano a ma Qui del sangue del re tutto cosperso,                                                    | 1075                           |
| E bramoso del nostro, apparir Pirro<br>Che i padri uccide anzi a gli altari, e<br>Anzi agli occhi de' padri. Ah! madre<br>Per questo fine qui salvo e difeso<br>M' hai da l' armi e dal fuoco, acciò cl                                    | mia,                           |
| Con gli occhi mici ne la mia casa ste I mici nemici e 'l mio padre e 'l mio E la mia donna crudelmente uccisi L' un nel sangue de l'altro? Mano a Chi mi dà l'armi? Ecco che 'l giorno                                                     | essa<br>figlio 1085<br>l'arme: |
| Vinti a morte ne chiama. Or mi lasc<br>Ch' io torni infra nemici, e che di nu<br>Mi razzuffi con essi: chè non tutti<br>Abbiam senza vendetta oggi a perire.<br>E già di ferro cinto, a la sinistra                                        | iate,<br>1090                  |
| M'adattava lo scudo, e fuori uscia,<br>Quand'ecco in su la soglia attraversa                                                                                                                                                               | ta 1095                        |

|                                              | <b>~</b> . |      |
|----------------------------------------------|------------|------|
| Creüsa avanti a' piè mi si distende,         | 673        |      |
| E me gli abbraccia; e 'l fanciuletto Julo    |            |      |
| M'appresenta, e mi dice: Ah! mio consorte,   |            |      |
| Dove ne lasci? Se a morir ne vai,            | ,          |      |
| Che non teco n'adduci? E se ne l'armi        |            | 1100 |
| E nell'esperienza hai speme alcuna,          |            | 2200 |
| Chè non disendi la tua casa in prima?        |            |      |
| Ove Ascanio abbandoni? ove tuo padre?        |            |      |
| Ove Creusa tua, che tua s'è detta            |            |      |
| Per alcun tempo? E ciò gridando empiea       |            | 1105 |
| Di pianto e di stridor la magion tutta;      |            | 1100 |
| Quand'ecco innanzi agli occhi e fra le mani  |            |      |
|                                              |            |      |
| De gli stessi parenti un repentino           |            |      |
| E mirabile a dir portento apparve;           |            | 1110 |
| Chè sopra il capo del fanciullo Julo         |            | 1110 |
| Chiaro un lume si vide, e via più chiara     | 682        |      |
| Una fiamma che tremola e sospesa             |            |      |
| Le sue tempie rosate e i biondi crini        |            |      |
| Sen gia come leccando, e senza offesa        |            |      |
| Lievemente pascendo. Orrore e tema           |            | 1115 |
| Ne presi in prima. Indi a quel santo foco    |            |      |
| D'intorno, altri con acqua, altri con altro, |            |      |
| Ognun facea per ammorzarlo ogni opra.        |            |      |
| Ma 'l padre Anchise a cotal vista allegro,   |            |      |
| Le man, gli occhi e la voce al ciel rivolto, |            | 1120 |
| Orò dicendo: Eterno, onnipotente             |            |      |
| Signor, se umana prece unqua ti mosse,       | •          |      |
| Ver noi rimira, e ne fia questo assai.       |            |      |
| Ma se di merto alcuno in tuo cospetto        |            |      |
| E la nostra pietà, padre benigno,            |            | 1125 |
| Danne anco aita; e con felice segno          |            |      |
| Questo annunzio ratifica e conferma.         |            |      |
| Avea di ciò pregato il vecchio appena,       |            |      |
| Che tonò da sinistra e dal convesso          |            |      |
| Del ciel cadde una stella che per mezzo      |            | 1130 |
| Fende l'ombrosa notte, e lunga striscia      | 693        |      |
| Di face e di splendor dietro si trasse.      |            |      |
| Noi la vedemmo chiaramente sopra             |            |      |
| Da'nostri tetti ire a celarsi in Ida         |            | •    |
| Sì che lasciò, quanto il suo corso tenne,    |            | 1135 |
| Di chiara luce un solco; e lunge intorno     |            | :    |
| Fumò la terra di sulfureo odore.             |            |      |
| Allor vinto si diede il padre mio;           |            |      |
| E tosto a l'aura uscendo, al santo segno     |            |      |
| De la stella inchinossi, e con gli Dei       |            | 1140 |
| Parlò devotamente: O de la patria            |            |      |
| Sacri numi Penati, a voi mi rendo.           |            |      |
|                                              |            |      |

Voi questa casa, voi questo nipote Mi conservate. Questo augurio è vostro, E nel poter di voi Troja rimansi. 1145 Poscia, rivolto a noi: Fa, figliuol mio, 703 Omai, disse, di me che più t'aggrada; Chè al tuo voler son pronto, e d'uscir teco Più non recuso. Avea già 'l foco appresa La città tutta: e già le fiamme e i vampi 1150 Ne ferian da vicino, allor che'il vecchio Così dicea. Caro mio padre, adunque, Soggiuns' io, com' è d' uopo, in su le spalle A me ti reca, e mi t'adatta al collo Acconciamente; ch' io robusto e forte 1155 Sono a tal peso: e sia poscia che vuole: Chè un sol periglio, una salute sola Fia d'ambidue. Seguami Julo al pari; Creusa dopo: e voi, miei servi, udite Quel ch' io diviso. È de la porta fuori 1160 Un colle, ov' ha di Cerere un antico E deserto delubro, a cui vicino Sorge un cipresso, già molt' anni e molti In onor de la Dea serbato e colto. Qui per diverse vie tutti in un loco 1165 Vi ridurrete; e tu con le tue mani Sosterrai, padre mio, de'santi arredi E de' patrii Penati il sacro incarco. Chè a me, sì lordo e sì recente uscito Da tanta uccision, toccar non lece 1170 Pria che di vivo fiume onda mi lave. 719 Ciò detto, con la veste e con la pelle D' un villoso leon m'adeguo il tergo; E'l caro peso a gli omeri m'impongo. Indi a la destra il fanciulletto Julo 1175 Mi s'aggavigna, e non con moto eguale Ei segue i passi mici, Creusa l'orme. Andiam per luoghi solitarj e bui: E me, cui dianzi intrepido e sicuro Vider de l'arme i nembi e de gli armati 1180 Le folte schiere, or ogni suono, ogni aura Empie di tema: sì geloso fammi E la soma e'l compagno. Era vicino A l'uscir de la porta, e fuori in tutto, Com' io credea, d' ogni sinistro incontro; 1185 Quand' ecco d' improvviso udir mi sembra Un calpestio di gente, a cui rivolto Disse il vecchio gridando: Oh! fuggi, figlio, Fuggi, chè ne son presso. Io veggio, io sento

|                                                                                                                                                                            | -        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Sonar gli scudi, e lampeggiar i ferri. Qui ridir non saprei come, nè quale Avverso Nume a me stesso mi tolse:                                                              |          | 1190 |
| Chè mentre da la fretta e dal timore<br>Sospinto esco di strada, e per occulte                                                                                             |          | 1405 |
| E non usate vie m'aggiro e celo,<br>Restai, misero me! senza la mia<br>Diletta moglie, in dubbio se dal fato                                                               |          | 1195 |
| Mi si rapisse, o traviata errasse, O pur lassa a posar posta si fosse. Basta, ch' unqua dipoi non la rividi:                                                               | <b>.</b> | 1200 |
| Nè mai me ne sovvenne, infin che giunti<br>Di Cerere non fummo al sagro poggio.                                                                                            | 740      |      |
| Ivi ridotti, ne mancò di tanti<br>Sola Creüsa, oimè, con quanto scorno,<br>E con quanto dolor del suo consorte                                                             |          | 1205 |
| E del figlio e del suocero e di tutti! Io che non feci allora, e che non dissi? Qual degli uomini, folle! e degli Dei Non accusai? Qual vidi in tanto casidio              |          | 4040 |
| Caso più miserando e più crudele?                                                                                                                                          | 746      | 1210 |
| Qui mio figlio, mio padre e i patrii Numi<br>Lascio in guardia a' compagni, ed io de l'arn<br>Pur mi rivesto, e'ndietro me ne torno,<br>Disposto a ritentare ogni fortuna, | ni       | 1215 |
| A cercar Troja tutta, a por la vita<br>Ad ogni ripentaglio. Incominciai<br>In prima da le mura e da la porta.                                                              |          |      |
| Ond' era uscito; e le vie stesse e l'orme<br>Ripetei tutte, per cui dianzi io venni,<br>Gli occhi portando per vederla intenti.                                            |          | 1220 |
| Silenzio, solitudine e spavento<br>Trovai per tutto. A casa aggiunsi in prima<br>Cercando se per sorte ivi smarrita                                                        |          | 1225 |
| Si ricovrasse. Era già presa e piena<br>Di nemici e di foco; e già da' tetti<br>Uscian da' venti e da le furie spinte                                                      |          |      |
| Rapide flamme e minacciose al cielo. Torno quinci al palagio; indi a la rocca: Seguo a le piazze, a portici, a l'asilo                                                     |          | 1230 |
| Di Giunon, che già fatti eran conserve<br>De la preda di Troja, a cui Fenice<br>E'l fiero Ulisse eran custodi eletti.                                                      |          |      |
| Qui d'ogni parte le trojane spoglie<br>Fin de le sacristie, fin de gli altari                                                                                              | 763      | 1235 |

Le sacre mense, i preziosi vasi Di solid' oro, e i paramenti e i drappi E le delizie e le ricchezze tutte A gli incendi ritolte, erano addotte, 1240 D' intorno innumerabili prigioni Stavan di funi e di catene avvinti, E matrone e donzelle e pargoletti, Che di sordi lamenti e di muggiti Facean ne l'aria un tuono; e men tra loro 1245 Era la donna mia: ne dove fosse, Più ripensar sapendo, osai dolente Gridar per le vie tutte; e, benchè in vano, Mille volte iterai l'amato nome. Mentre così tra furïoso e mesto 1250 Per la città m'aggiro, e senza fine 771 La ricerco e la chiamo, ecco davanti Mi si fa l'infelice simulacro Di lei, maggior del solito. Stupii, M'aggricciai, m'ammutii. Prese ella a dirmi, 1255 E consolarmi: O mio dolce consorte, A che si folle affanno? A gli Dei piace Che così segua. A te quinci non lece Di trasportarmi. Il gran Giove mi vieta Ch' io sia teco a provar gli affanni tuoi: 1260 Chè soffrir lunghi esigli, arar gran mari• Ti converrà pria ch' al tuo seggio arrivi, Che sia poi ne l' Esperia, ove il Tirreno Tebro con placid' onde opimi campi 1265 Di bellicosa gente impingua e riga. Ivi riposo e regno e regia moglie Ti si prepara. Or de la tua diletta Creusa, signor mio, più non ti doglia: Chè i Dolopi superbi, o i Mirmidoni 1270 Non vedranno già me dardania prole, 785 E di Priamo figlia e nuora a Venere Nè donna lor, nè di lor donne ancella: Chè la gran Genitrice degli Dei Appo se tiemmi. Or il mio caro Julo, Nostro comune amore, ama in mia vece; 1275 E lui conserva, e te consola. Addio. Così detto, disparve. Io che dal pianto Era impedito, ed avea molto a dirle, Me le avventai, per ritenerla, al collo: E tre volte abbracciandola, altrettante, 1280 Come vento stringessi o fumo o sogno, 792 Me ne tornai con le man vote al petto. E così scorsa e consumata indarno

| Tutta la notte, al poggio mi ritrassi<br>A' miei compagni, ove trovai con molta |     | 1285 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Mia maraviglia d'ogni parte accolta                                             |     |      |
| Una gran gente, un miserabil volgo                                              |     |      |
| D'ogni età, d'ogni sesso e d'ogni grado,                                        |     |      |
| A l'esiglio parati, e'nsieme additti                                            |     |      |
| A seguir me, dovunque io gli adducessi,                                         |     | 1290 |
| O per mare o per terra. Uscia già d' Ida                                        |     |      |
| La mattutina stella, e'l di n'apria;                                            |     |      |
| Quando in dietro mi volsi, e vidi Troja                                         |     |      |
| Fumar già tutta; e de la rocca in cima,                                         |     |      |
| E di sovr'ogni porta inalberate                                                 |     | 1295 |
| Le greche insegne: onde nè via, nè speme                                        |     |      |
| Rimanendomi più di darle aita,                                                  |     |      |
| Cedei; ripresi il carco, e salsi al monte.                                      |     | 1298 |
|                                                                                 | 804 |      |

FINE DEL LIBRO SECONDO.

## LIBRO TERZO

## ARGOMENTO

Caduta Troia, Enea raccoglie i superstiti, e messa in punto, presso Antandro, un'armata di venti navi fa vela, ed approda primieramente in Tracia. Quivi mentre sta gettando le fondamenta di una città, è atterrito dal prodiglo di Polidoro, ucciso già da Polimnestore; onde salpa di nuovo e prende terra a Delo, 1-77; dove consultando l'oracolo di Apollo, ne ha il responso che « dee ritornare all'antica madre della sua gente: » il quale oracolo male interpretato da Anchise fa volgere i Troiani a Creta. Ivi, quando già sorgevan le mura, sono travagliati da una derissima pestilenza. Onde Enea ammonito in sogno dai Penati, abbandona Creta e muove verso l'Italia, 121-269. In questa navigazione côlti da improvvisa tempesta, son gettati alle isole Strofadi, di dove respinti dalle offese delle Arpie e dai tristi presagi di una di esse, Celeno, 192-269, riparano ad Azzio, e vi celebrano i giuochi in onore d'Apollo, 270-290. Di là passano a Corcira, e nell'Epiro, che allora era soggetto all'indovino Eleno, un figlio di Priamo. Il quale dope le accoglienze oneste e liete espone ad Enea tutti i pericoli di terra e di mare che gli restano a correre, e gli apre l'arcano dei fati, 291-505. Lasciatosi dietro l'Epiro, Enea costeggiando Taranto in sulla punta d'Italia, arriva in Sicilia, in luogo non lontano dal monte Etna: dove raccoglie Achemenide, un Greco abbandonato da Ulisse nell'antro del Ciclopo: alle preghiere di costui ed alle notizie che da dell'immanità dei Ciclopi, Enea scioglie di nuovo, 506-683; e ricordevole degli avvisi di Eleno, per cansare Scilla e Cariddi, fa il lungo giro della Sicilia, finchè, giunto a Drepano, ivi perde Anchi e, che se ne muore per vecchiezza, 684-711. Di là, mentre naviga verso Italia, è sbalzato in Affrica da quella bufera che è narrata nel primo libro. — Qui finisce la narrazione d'Enea, 712-718.

Poichè fu d'Asia il glorïoso regno E'l suo re seco e'l suo legnaggio tutto, Come al ciel piacque, indegnamente estinto, Ilio abbattuto e la Nettunia Troja Desolata e combusta; i santi augurj 5 Spiando, a vari esigli, a varie terre Per ricovro di noi pensando andammo: E ne la Frigia stessa a piè d'Antandro Ne' monti d'Ida a fabbricar ne demmo La nostra armata, non ben certi ancora Ove il ciel ne chiamasse, e quale altrove Ne desse altro ricetto. Ivi le genti D'intorno accolte, al mar ne riducemmo, E n'imbarcammo al fine. Era de l'anno La stagion prima, e i primi giorni appena, 15

|   | Quando sciolte le sarte e date a' venti<br>Le vele, come volle il padre Anchise                                                                                                                                                              | 8  |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|   | Piangendo abbandonai se rive e i porti<br>E i campi, ove su Troja, i miei compagni<br>Meco traendo e 'l mio siglio e i miei Numi<br>A l'onde in preda, e de la patria in bando.<br>È de la Frigia incontro un gran paese                     | 12 | 20         |
|   | Da' Traci arato, al fiero Marte additto, Ampio regno e famoso, e seggio un tempo Del feroce Licurgo. Ospiti antichi S' eran Traci e Trojani; e fin ch' a Troja Lieta arrise fortuna, ebbero entrambi                                         |    | 25         |
|   | Comuni alberghi. A questa terra in prima Drizzai 'l mio corso, e qui primieramente Nel curvo lito con destino avverso Una città fondai, che dal mio nome Enèade nomossi: e mentre intorno Mo lo travaglio, o i capti sacrifici               |    | <b>30</b>  |
| • | Me le travaglio, e i santi sacrifici<br>A Venere mia madre, ed a gli Dei,<br>Che sono al cominciar propizi, indico;<br>Mentre che 'n su la riva un bianco toro<br>Al supremo Tonante offro per vittima,<br>Udite che m'avvenne. Era nel lito |    | 35         |
|   | Un picciol monticello, a cui sorgea<br>Di mirti in su la cima e di corniali<br>Una folta selvetta. In questa entrando<br>Per di fronde velare i sacri altari,                                                                                | 22 | 40         |
|   | Mentre de' suoi più teneri e più verdi<br>Arbusti or questo, or quel diramo e svelgo;<br>Orribile a veder, stupendo a dire,<br>M' apparve un mostro; chè divelto il primo<br>Da le prime radici, uscir di sangue                             |    | 45         |
|   | Luride goccie, e ne fu'l suolo asperso. Ghiado mi strinse il core; orror mi scosse Le membra tutte; e di paura il sangue Mi si rapprese. Io le cagioni ascose Di ciò cercando, un altro ne divelsi;                                          |    | <b>50</b>  |
|   | Ed altro sangue uscinne: onde confuso<br>Vie più rimasi; e nel mio cor diversi<br>Pensier volgendo, or de l'agresti Ninfe,<br>Or del scitico Marte i santi Numi<br>Adorando, porgea preghiere umili,                                         |    | 5 <b>5</b> |
|   | Che di si fiera e portentosa vista<br>Mi si togliesse, o si temprasse almeno<br>Il diro annunzio. Ritentando ancora,<br>Vengo al terzo virgulto, e con più forza<br>Mentre lo scerpo, e i piedi al suolo appunto,                            | 87 | 60         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |

| E lo scuoto e lo sbarbo (il dico, o'l taccio?)                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Un sospiroso e lagrimabil suono                                                     |      |
| Da l'imo poggio odo che grida e dice:                                               | 65   |
| Ahi! perche si mi laceri e mi scempi?                                               |      |
| Perchè di così pio, così spietato,                                                  |      |
| Enea, ver me ti mostri? A che molesti                                               |      |
| Un ch'è morto e sepolto? A che contamini                                            |      |
| Col sangue mio le consanguinee mani?                                                | 70   |
| Chè nè di patria, nè di gente esterno                                               |      |
| Son io da te; ne questo atro liquore                                                | •    |
| Esce da sterpi, ma da membra umane.                                                 |      |
| Ah! fuggi, Enea, da questo empio paese:                                             |      |
| Fuggi da questo abbominevol lito.                                                   | 75   |
| Chè Polidoro io sono; e qui confitto                                                |      |
| M' ha nembo micidiale, e ria semenza                                                |      |
| Di ferri e d'aste, che dal corpo mio                                                |      |
| Umor preso e radici, han fatto selva.                                               |      |
| A cotal suon da dubbia tema oppresso                                                | . 80 |
| Stupii, mi raggricciai, muto divenni,                                               | 47   |
| Di Polidoro udendo. Un de' figliuoli                                                |      |
| Era questi del re, che al tracio rege                                               |      |
| Fu con molto tesoro occultamente                                                    | 05   |
| Accomandato allor, che da' Trojani                                                  | 85   |
| Incominciossi a diffidar de l'armi,                                                 |      |
| E temer de l'assedio. Il rio tiranno,                                               |      |
| Tosto che a Troja la fortuna vide                                                   |      |
| Volger le spalle, anch' ei si volse, e l'armi                                       | 00   |
| E la sorte segui de' vincitori;                                                     | 90   |
| Sì che de l'amicizia e de l'ospizio                                                 | 54   |
| E de l'umanità rotta ogni legge,                                                    |      |
| Tolse al regio fanciul la vita e l'oro.                                             |      |
| Ahi de l'oro empia ed esecrabil fame!                                               | ១5   |
| E che per te non osa, e che non tenta                                               | .,   |
| Quest' umana ingordigia? Or poichè 'l gelo<br>Mi fu da l'ossa uscito, a' primi capi |      |
| Del popol nostro ed a mio padre in prima                                            |      |
| Il prodigio refersi, e di ciascuno                                                  |      |
| Il parer ne spiai. Via, disser tutti                                                | 100  |
| Concordemente, abbandoniam quest' empia                                             | 100  |
| E scellerata terra; andiam lontano                                                  |      |
| Da questo infame e traditore ospizio.                                               |      |
| Rimettianci nel mare. Indi l'esequie                                                |      |
| Di Polidoro a celebrar ne demmo;                                                    | 103  |
| E, composto di terra un alto cumulo,                                                |      |
| Gli altar vi consacrammo a i Numi inferni,                                          |      |
| Che di cerulce bende e di funesti                                                   |      |
| Cipressi oran coverti, lvi le donne                                                 |      |
| (                                                                                   |      |
| ~ - <b>1</b>                                                                        |      |

|                                              | _  |     |
|----------------------------------------------|----|-----|
| D' Nio, com' è fra noi rito solenne,         |    | 110 |
| Vestité a bruno e scapigliate e meste        |    |     |
| Ulularono intorno; e noi di sopra            |    |     |
| Di caldo latte e di sacrato sangue           |    |     |
| Piene tazze spargemmo, e con supremi         |    |     |
| Richiami amaramente al suo sepolcro          |    | 115 |
| Rivocammo di lui l'anima errante.            | 67 |     |
| Nè pria ne si mostrar l'onde sicure,         |    |     |
| E fidi i venti, che del porto usciti         |    |     |
| Incontanente ne vedemmo avanti               |    |     |
| Sparir l'odiosa terra, e gir da noi          |    | 120 |
| Di mano in man fuggendo i liti e i monti.    |    |     |
| È nel mezzo a l'Egèo, diletta a Dori         |    |     |
| Ed a Nettuno, un' Isola famosa,              |    |     |
| Che già mobile e vaga intorno a' liti        |    |     |
| Agitata da l'onde errando andava;            |    | 125 |
| Ma fatta di Latona e de' suoi figli          |    | 120 |
| Ricetto un tempo, dal pietoso arciero        |    |     |
| Tra Giaro e Micon fu stretta in guisa,       |    |     |
| Che immota e colta e consacrata a lui        |    |     |
|                                              |    | 400 |
| Ebbe poi le tempeste e i venti a scherno.    |    | 130 |
| Qui porto placidissimo e securo              | 77 |     |
| Stanchi ne ricevette; e già smontati         |    |     |
| Veneravam d'Apolló il santo nido;            |    |     |
| Quand' ecco Anio suo rege, e rege insieme    |    |     |
| E sacerdote, che di sacre bende              |    | 135 |
| E d'onorato alloro il crine adorno           |    |     |
| Ne si fa 'ncontro. Era al mio padre Anchise  |    |     |
| Già di molt' anni amico; onde ben tosto      |    |     |
| Lo riconobbe, e con sembiante allegro        |    |     |
| Lui primamente, indi noi tutti accolti,      |    | 140 |
| N' abbracciò, ne invitò, seco n' addusse.    |    |     |
| Quinci al delubro, che ad Apollo in cima     |    |     |
| Era d'un sasso anticamente estrutto,         |    | •   |
| Tutti salimmo: ed io devoto orai:            |    |     |
| Danne, Padre Timbrèo, propria magione,       |    | 145 |
| E propria terra, ove già stanchi abbiamo     |    |     |
| Posa e ristoro, é ne da stirpe e nido        |    |     |
| Opportuno, durabile e securo:                |    |     |
| Danne Troja novella; e de' Trojani           |    |     |
| Serba queste reliquie, che avanzate          |    | 150 |
| Sono appena a gli storpi, a le ruine,        | 87 |     |
| Al foco, a' Greci, al dispietato Achille.    |    |     |
| Mostrane chi ne guidi, ove s'indrizzi        |    |     |
| Il nostro corso; e qual fia'l nostro seggio. |    |     |
| Coi tuoi più chiari e manifesti augurj,      |    | 155 |
| Signor, tu ne predici, e tu n'inspira.       |    |     |
| Dell'Eneide                                  |    | R   |
|                                              |    |     |

| Rinavigando il navigato mare, Si tornasse in Ortigia, e che di nuovo Ricorrendo di Febo al santo oracolo, Perdon gli si chiedesse, aita e scampo Da sì maligno e velenoso influsso; Ed al fin del cammino e de la stanza Chiaro ne si traesseindrizzo e lume. Era già notte, e già dal sonno vinta |     | 255 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Posa e ristoro avea l'umana gente;<br>Quando le sacre effigie de' Penati,<br>Quelle che meco avea tratte dal foco<br>De la mia patria, quelle stesse in sogno<br>Vive mi si mostrar veraci e chiare:                                                                                               | 148 | 260 |
| Tal piena, avversa e luminosa luna<br>Penetrava per entro al chiuso albergo<br>Di puri vetri i lucidi spiragli;<br>E come eran visibili, appressando<br>La sponda ov'io giacea, soavemente                                                                                                         |     | 265 |
| Mi si fecero avanti, e'n cotal guisa<br>Mi confortaro: Quel che Apollo stesso,<br>Se tornaste in Ortigia, a voi direbbe,<br>Qui mandati da lui vi diciam noi:<br>È noi siam quei che dopo Troja incensa                                                                                            | 154 | 270 |
| Per tanti mari, a tanti affanni teco<br>N' uscimmo, e te seguiamo e l' armi tue.<br>Noi compagni ti siamo; e noi saremo<br>Ch' a la nova città, che tu procuri,<br>Daremo eterno imperio, e i tuoi nipoti                                                                                          |     | 275 |
| Ergeremo a le stelle. Alto ricetto Tu dunque e degno de l'altezza loro Prepara intanto; e i rischi e le fatiche Non rifiutar di più lontano esiglio. Cerca loro altro seggio; ergi altre mura                                                                                                      |     | 280 |
| Vie più chiare di queste: chè di Creta<br>Nè curiam noi, nè lo ti dice Apollo.<br>Una parte d'Europa è, che da' Greci<br>Si disse Esperia, antica, bellicosa                                                                                                                                       |     | 285 |
| E fertil terra. Da gli Enotrj colta<br>Prima Enotria nomossi: or, com'è fama,<br>Preso d'Italo il nome, Italia è detta.<br>Questa è la terra destinata a noi.<br>Quinci Dardano in prima e Jasio usciro;                                                                                           | 165 | 290 |
| E Dardano è l'autor del sangue nostro. Sorgi dunque e riporta al padre Anchiso Quel ch'or noi ti diciam, che diciam vero: È tu cerca di Còrito, e d'Ausonia L'antiche terre: chè da Giove in Creta                                                                                                 |     | 295 |

| Regnar ti s' interdice. Io di tal vista,                            |            |     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| E di tai voci, ch' eran voci e corpi                                |            |     |
| De' nostri Dei, non simulacri e sogni,                              |            | 300 |
| Cha no will in la game handa a i walti                              |            | 300 |
| (Che ne vid' io le sacre bende e i volti                            |            |     |
| Spiranti e vivi) attonito e cosperso                                |            |     |
| Di gelato sudore, in un momento                                     |            |     |
| Salto dal letto; e con le mani al cielo                             |            |     |
| E con la voce supplicando, spargo                                   |            | 305 |
| Di doni intemerati i santi fochi.                                   | 177        |     |
| Riveriti i Penati, al padre Anchise                                 | _,         |     |
| Lieto men vado, e del portento intera-                              |            |     |
| Mente il successo e l'ordine gli espongo.                           |            |     |
|                                                                     |            | 040 |
| Incontanente riconobbe il doppio                                    |            | 310 |
| Nostro legnaggio, e i due padri e i due tronch                      | l <b>1</b> |     |
| Di cui rami siam noi vette e rampolli;                              |            |     |
| E d'erro uscito: Ora io m'avveggio, disse,                          |            |     |
| Figlio, che segno sei delle fortune                                 |            |     |
| E del Fato di Troja; e ciò rincontro                                |            | 315 |
| Che Cassandra dicea. Sola Cassandra                                 |            |     |
|                                                                     |            |     |
| Lo previde e'l predisse. Ella al mio sangue                         |            |     |
| Augurò questo regno; e questa Italia                                |            |     |
| E questa Esperia avea sovente in bocca.                             |            |     |
| Ma chi mai ne l' Esperia avria creduto                              |            | 320 |
| Che regnassero i Teucri? E chi credea                               |            |     |
| In quel tempo a Cassandra? Ora, mio figlio,                         |            |     |
| Cediamo a Febo; e ciò che 'l Dio del vero                           |            |     |
| Ne dà per meglio, per miglior s'elegga.                             |            |     |
| Ciò disse, e i detti suoi tosto eseguimmo;                          |            | 325 |
| Ed ancor questa terra abbandonammo,                                 | 400        | 320 |
| Sa non sa machi Miandarrama a riala                                 | 189        |     |
| Se non se pochi. N'andavamo a vela                                  |            |     |
| Con second' aura; e già d'alto mirando,                             |            |     |
| Non più terra apparia, ma cielo ed acqua                            |            |     |
| Vedevam solamente; quando oscuro                                    |            | 330 |
| E denso e procelloso un nembo sopra                                 |            |     |
| Mi stette al capo, onde tempesta e notte                            |            |     |
| Ne si fece repente e di più siti                                    |            |     |
| Rapidi uscendo imperversaro i venti;                                |            |     |
|                                                                     |            | 995 |
| S'abbujò l'aria; abbaruffossi il mare;                              |            | 335 |
| E gonfiaro altamente e mugghiar l'onde.                             |            |     |
| Il ciel fremendo, in tuoni, in lampi, in folgor                     | 1          |     |
| Si squarció d'ogni parte. Il giorno notte                           |            |     |
| Fessi, e la notte abisso; e l'un da l'altro                         |            |     |
| Non discernendo Palinuro stesso                                     |            | 34  |
| TO 1 . 1.00 1 . 1 1                                                 | 202        |     |
| Così tolti dal corso, e quinci e quindi                             |            |     |
|                                                                     |            |     |
| Per lo gran golfo dissipati e ciechi, Da bujo e da caligine coverti |            |     |
| A/D ANAILE CO LICE LAGRIE ILLIS LATERS LA .                         |            |     |

|                                                                                                                                                                                                                            |     | _           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Tre Soli interi senza luce errammo;<br>Tre notti senza stelle. Il quarto giorno<br>Vedemmo al fin quasi dal mar risorta<br>La terra aprirne i monti e gittar fumo.                                                         | 3   | 345         |
| Caggion le vele; e i remiganti a prova, Di bianche schiume il gran ceruleo golfo Segnando, inverso i liti i legni affrettano. Nè prima fui di sì gran rischio uscito, Che giunto ne le Strofadi mi vidi.                   | 8   | 350         |
| Strofadi grecamente nominate<br>Son certe isole in mezzo al gran Ionio,<br>Da la fera Celeno e da quell'altre<br>Rapaci e lorde sue compagne Arpie                                                                         | 3   | 355         |
| Fin da l'ora abitate, che per tema<br>Lasciar le prime mense, e di Fineo<br>Fu lor chiuso l'albergo. Altro di queste<br>Più sozzo mostro, altra più dira peste<br>Da le tartaree grotte unqua non venne.                   | 214 | 360         |
| Sembran vergini a' volti; uccelli e cagne<br>A l'altre membra: hanno di ventre un fedo<br>Profluvio, ond'è la piuma intrisa ed irta:<br>Le man d'artigli armate; il collo smunto;<br>La faccia per la fame e per la rabbia | Ş   | 365         |
| Pallida sempre e raggrinzata e magra. Tosto che qui sospinti in porto entrammo, Ecco sparsi veggiam per la campagna Senza custodi andar gran torme errando Di cornuti e villosi armenti e greggi.                          | 3   | 370         |
| Smontiamo in terra; e per far carne, prese<br>L'armi, a predare andiamo, e de la preda<br>Gli Dei chiamiamo e Giove stesso a parte.<br>Fatta la strage e già parati i cibi<br>E distese le mense, eravam lungo             | 223 | 275         |
| Al curvo lito a ricrearne assisi;<br>Quand' ecco che da' monti in un momento<br>Con dire voci e spaventoso rombo<br>Ne si fan sopra le bramose Arpie;<br>E con gli urti e con l'ali e con gli ugnoni,                      | ć   | 380         |
| Col tetro, osceno, abbominevol puzzo Ne sgominar le mense, ne rapiro, Ne infettar tutti e i cibi e i lochi e noi. Era presso un ridotto, ove alta e cava Rupe d'arbori chiusa e d'ombre intorno                            | 3   | 38 <b>5</b> |
| Facea capace ed opportuno ostello.  Ivi ne riducemmo, e ne le mense Riposti i cibi e ne gli altari i fochi  convivar tornamino; ed ecco un' altra                                                                          | •   | 390         |

| Volta d'un' altra parte per occulte<br>E non previste vie ne si scoverse<br>L'orribil torma; e con gli adunchi artigli,<br>Co' fieri denti e con le bocche impure<br>Ghermir la preda, e ne lasciar di novo<br>Vote le mense e scompigliate e sozze. | 395                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Allor, via (dico a' miei) di guerra è d'uopo Contra si dira gente; e tutti a l'arme Ed a battaglia incito. Eglino in guisa Ch' io li disposi, i ferri ignudi e l'aste E gli scudi e le frombe e i corpi stessi                                       | 400                |
| Infra l'erba acquattaro; il lor ritorno Stero aspettando. Era Miseno in alto A la veletta asceso; e non più tosto Scoprir le vide, e schiamazzare udille, Che col canoro suo cavo oricalco No diò conno s' compagni Hagin d'acquate                  | 405                |
| Ne diè cenno a' compagni. Uscir d' agguato Tutti in un tempo, e nuova zussa e strana Tentar contra i marini uccelli in vano: Chè le piume e le terga ad ogni colpo Aveano impenetrabili e secure; Onde securamente al ciel rivolte                   | 410                |
| Se ne fuggiro, e ne lasciar la preda<br>Sgraffiata, smozzicata e lorda tutta.<br>Sola Celeno a l'alta rupe in cima<br>Disdegnosa fermossi, e d'infortunj                                                                                             | 415                |
| Trista indovina infuriossi, e disse: Dunque non basta averne, ardita razza Di Laomedonte, depredati e scorsi Gli armenti e i campi nostri, che ancor guerra Guerra ancor ne movete? E le innocenti Arpie scacciar del patrio regno osate?            | 420                |
| Ma sentite, e nel cor vi riponete Quel ch' io v'annunzio. Io son Furia suprema, Che annunzio a voi quel che'l gran Giove a Fel E Febo a me predice. Il vostro corso E per l'Italia; e ne l'Italia avrete                                             | 42 <b>5</b><br>bo, |
| E porto e seggio. Ma di mura avanti,<br>La città che dal ciel vi si destina,<br>Non cingerete, che d' un tale oltraggio<br>Castigo arete; e dira fame a tanto<br>Vi condurrà, che fino anco le mense                                                 | 430                |
| Divorerete. E così detto, il volo Riprese in ver la selva, e dileguossi. Sgomentaronsi i miei, cadde lor l'ira; E prieghi, invece d'armi, e voti oprando, Mercè chiesero e paco, o Dive o Dire                                                       | 43 <b>5</b><br>8   |

ſ

| Che si fosser l'alate ingorde belve:<br>E'l padre Anchise in su la riva sporte<br>Al ciel le palme, e i gran celesti Numi<br>Umilmente invocando, indisse i sacri                                                           | 440         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A lor dovuti onori: O Dii possenti, O Dii benigni, voi rendete vane Queste minacce; voi di caso tale Ne liberate; e voi giusti e voi buoni Siate pietosi a noi ch' empi non siamo.                                          | <b>44</b> 5 |
| Indi ratto comanda che dal lito<br>Si disciolgano i legni. Entriam nel mare,<br>Spieghiam le vele a gli austri, e via per l'onde<br>Spumose a tutto corso in fuga andiamo<br>Là 've'l vento e'l nocchier ne guida e spinge. | <b>45</b> 0 |
| E già d'alto apparir veggiam le selve<br>Di Zacinto: passiam Dulichio e Same:<br>Varchiam Nerito alpestro; e via fuggendo<br>E bestemmiando trapassiam gli scogli<br>D'Itaca, imperio di Laerte e nido                      | 455         |
| Del fraudolente Ulisse. Indi ne s'apre<br>Il nimboso Leucáte, e quel, che tanto<br>A' naviganti è spaventoso, Apollo.<br>Ivi stanchi approdammo; ivi gittate<br>L'ancore, ed accostati i legni al lito,                     | <b>460</b>  |
| Ne la picciola sua cittade entrammo.  Grata vie più quanto sperata meno Ne fu la terra; onde purgati ergemmo Altari e voti, ed ostie a Giove offrimmo.  E d'Azio in su la riva festeggiando                                 | 465         |
| Ignudi ed unti, uscir de' miei compagni I più robusti, e com' è patria usanza, Varie palestre a lotteggiar si diero; Giojosi che per tanto mare e tante Greche terre inimiche a salvamento                                  | 470         |
| Fosser tant' oltre addotti. Era de l'anno Compito il giro, e i gelidi aquiloni Infestavano il mare: ond' io lo scudo Che di forbito e concavo metallo Fu già del grande Abante insegna e spoglia,                           | 475         |
| Con un tal motto in su le porte appesi:<br>A'GRECI VINCITORI ENEA LEVOLLO,<br>ED A TE'L SACRA, APOLLO. Indi al mar giunti<br>Ne rimbarcammo: e remigando a gara<br>Fummo in un tempo de' Feaci a vista,                     | 480         |
| E gli varcammo: poi rivolti a destra,<br>Costeggiammo l'Epiro, e di Caonia<br>Giungemmo al porto, ed in Butroto entrammo.                                                                                                   | 485         |

| Qui cosa udii, che meraviglia e gioja<br>Mi porse insieme; e fu, ch' Eleno, figlio<br>Di Priamo re nostro, era a quel regno<br>Di greche terre assunto, e che di Pirro<br>E del suo scettro e del suo letto erede<br>Trojano sposo a la trojana Andromache<br>S'era congiunto. Arsi d'immenso amore<br>Di visitarlo, e di spiar da lui |      | 490         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Come ciò fosse; e de l'armata uscendo<br>Scesi nel lito, e me n'andai con pochi<br>A ritrovarlo. Era quel giorno a sorte<br>Andromache regina in su la riva<br>Del novo Simoënta a far solenne                                                                                                                                         |      | 495         |
| Sepolcral sacrificio; e come è rito<br>De la mia patria, avea fra due grand'are<br>Di verdi cespi una gran tomba eretta,<br>Monumentò di lagrime e di duolo;<br>Ove con tristi doni e con lugubri                                                                                                                                      | 3065 | 500         |
| Voci del grand' Ettòr l'anima e 'l nome<br>Chiamando, il finto suo corpo onorava.<br>Poichè venir mi vide, e che di Troja<br>Avvisò l'armi, e me conobbe, un mostro<br>Veder le parve, e forsennata e stupida                                                                                                                          |      | <b>505</b>  |
| Fermossi in prima: indi gelata e smorta Disvenne e cadde; e dopo molto appena Risensando, mirommi, e così disse: Oh! sei tu vero, o pur mi sembri Enca? Şei corpo od ombra? Se da' morti udito                                                                                                                                         |      | 510         |
| E'1 mio richiamo, Ettòr perchè te manda?<br>Perchè teco non viene? E sei tu certo<br>Nunzio di lui? Ciò detto, lagrimando,<br>Empìa di strida e di lamenti i campi.<br>Io di pietà e di duol confuso, appena                                                                                                                           | 312  | <b>B</b> 15 |
| In poche voci, e quelle anco interrotte,<br>Snodai la lingua. Io vivo, se pur vita<br>E menar giorni sì gravosi e duri:<br>Ma così spiro ancora, e veramente<br>Son io quel che ti sembro. O da qual grado                                                                                                                             |      | <b>520</b>  |
| Scaduta, e da quanto inclito marito! Andromache d'Ettòr a Pirro, a Pirro Fosti congiunta? Or qual altra più lieta T'incontra, e più di te degna fortuna? Abbassò 'l volto, e con sommessa voce                                                                                                                                         |      | 525         |
| Cosi rispose: O fortunata lei<br>Sovr'ogni donna, che regina e vergine<br>Ne la sua patria a sacrificio offerta<br>Del nimico fu vittima e non preda,                                                                                                                                                                                  |      | 530         |

Nè del suo vincitor serva, nè donna! Io dopo Troja incensa, e dopo tanti E tanti arati mari, a servir nata, 535 De la stirpe d'Achille il giogo e 'l fasto, E 'l superbo suo figlio a soffrir ebbi. Questi poi con Ermione congiunto, E lei, che de la razza era di Leda E del sangue di Sparta, a me preposta, **540** Volle, ch' Eleno ed io, servi ambidue, 328 N' accoppiassimo insieme. Oreste intanto, Che tor l'amata sua donna si vide, Da l'amore inflammato e da le faci De le furie materne, anzi a gli altari 545 Del padre Achille, insidiosamente Tolse la vita a lui. Per la sua morte Fu'l suo regno diviso; e questa parte De la Caonia ad Eleno ricadde, Che dal nome di Cáone trojano 550 Così l'ha detta, come disse ancora 335 Ilio da l'Ilio nostro questa rocca Che qui su vedi; e Simoënta e Pergamo Queste picciole mura e questo rivo. Ma te quai venti, o qual nostra ventura 555 Ha qui condotto, fuor d'ogni pensiero Di noi certo, e tuo forse? Ascanio nostro Vive? cresce? che fa? come ha sentito La morte di Creüsa? E qual presagio Ne dà, ch' Enea suo padre, Ettor suo zio **560** Si rinnovino in lui? Cotali Andromache Spargea pianti e parole; ed ecco intanto Il teucro eroe che de la terra uscendo Con molti intorno a rincontrar ne venne. Tosto che n'adocchiò, meravigliando 565 Ne conobbe, n'accolse, e lietamente Seco n'addusse, de' comuni affanni Molto con me, mentre andavamo, anch'egli Ragionando e piangendo. Entrammo al fine Ne la picciola Troja, e con diletto **570** Un arido ruscello, un cerchio angusto Sentii con finti e rinnovati nomi Chiamar Pergamo e Xanto; e de la Scea Porta entrando abbracciai l'amata soglia 575 Così fecero i miei, meco godendo L'amica terra, come propria e vera 352 Fosse lor patria. Il re le sale e i portici Di mense empiendo, fe' lor cibi e vini Da' regi servi realmente esporre

Ewripide

| Con vaselli d'argento e coppe d'oro.                                                   |     | 580        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Passato il primo giorno e l'altro appresso,                                            |     |            |
| Somar prosperi i venti: ond' io commiato                                               |     |            |
| A l'indovino re chiedendo, seco                                                        |     |            |
| Mi ristrinsi e gli dissi: Inclito sire,                                                |     |            |
| Cui non son de gli Dei le menti occulte,                                               |     | 585        |
| Che Febo spiri e'l tripode e gli allori                                                | 359 | 000        |
| Del suo tempio dispensi, e de le stelle                                                |     |            |
| E de'volanti ogni secreto intendi;                                                     |     |            |
| Danne certo, ti priego, indicio e lume                                                 |     |            |
| De le nostre venture. Il nostro corso,                                                 |     | <b>590</b> |
| Com' ogni augurio accenna, ed ogni Nume                                                |     |            |
| Ne persuade, è per Italia; e lieto                                                     |     |            |
| E fortunato ancor ne si promette                                                       |     |            |
| Infino a qui. Sola Celeno Arpia                                                        |     |            |
| Novi e tristi infortunj e fame ed ira                                                  |     | 595        |
| De gli Dei ne minaccia. Io da te chieggio                                              |     | J          |
| Avvertenze e ricordi, onde sia saggio                                                  |     |            |
| A tai perigli, e forte a tanti affanni.                                                |     |            |
| Qui pria solennemente Eleno, uccisi                                                    |     |            |
| I dovuti giovenchi, in atto umile                                                      |     | 600        |
| Impetrò da gli Dei favore e pace;                                                      |     | 000        |
| Poscia, raccolto in se, le bende sciolse                                               |     |            |
| Del sacro capo; e me, così com'era                                                     |     |            |
| A tanto officio attonito e sospeso,                                                    |     |            |
| Per man prendendo a la febea spelonca                                                  |     | 605        |
| M' addusse avanti, e con divina voce                                                   |     | 000        |
| Intonando proruppe: O de la Dea                                                        |     |            |
| Pregiato figlio (quando a gran fortuna                                                 |     |            |
| E chiaro in prima che 'l tuo corso è volto;                                            |     |            |
| Tal è del ciel, de' Fati e di colui                                                    |     | 610        |
| Che li regge, il voler, l'ordine e'l moto),                                            | 375 | 010        |
| Io di molte e gran cose che antiveggo                                                  | 3/4 |            |
|                                                                                        |     |            |
| Del tuo peregrinaggio, acciò più franco<br>Navighi i nostri mari, e'l porto ausonio,   |     |            |
|                                                                                        |     | 615        |
| Quando che sia, securamente attinga,<br>Poche ne ti dirò; chè a te le Parche           |     | 010        |
|                                                                                        |     |            |
| Vietan che più ne sappi; ed a me Giuno,<br>Ch' io più te ne riveli. In prima il porto, |     |            |
|                                                                                        |     |            |
| E l'Italia che cerchi, e sì vicina<br>Ti sembra, è da tal via, da tanti intrichi       |     | 620        |
|                                                                                        | 383 | 020        |
| Scevra da te, ch'anzi che tu v'aggiunga,                                               | 300 |            |
| Ti parrà malagevole e lontana<br>Più che non credi; e ti sia d'uopo avanti             |     |            |
| Stancar njij volta i ramicanti a i rami                                                |     |            |
| Stancar più volte i remiganti e i remi,<br>E'l mar de la Sicilia e'l mar Tirreno,      |     | 625        |
| E i laghi inferni e l'isola di Circo                                                   |     | VAU        |
| ta i ragin miatin a i izora di circa                                                   |     |            |

Cercar ti converrà, pria che vi fondi Securo seggio. Io di ciò chiari segni Darotti, e tu ne fa nota e conserva. Quando più stanco e travagliato a riva 630 Sarai d'un fiume, u'sotto un'elce accolta Sarà candida troja, ed arà trenta Candidi figli a le sue poppe intorno; Allor di': Questo è il segno e'l tempo e'l loco Da fermar la mia sede, e questo è'l fine 635 De' miei travagli. Or che l'ingorda fame Addur ti deggia a trangugiar le mense, Comunque avvenga, i Fati a ciò daranno Opportuno compenso; e questo Apollo Invocato da voi presto saravvi. 640 Queste terre d'Italia e questa riva 895 Ver noi volta e vicina a i liti nostri È tutta da' nemici e da' malvagi Greci abitata e colta; e però lunge Fuggi da loro. I Locri di Narizia 645 Qui si posaro; e qui ne' Salentini I suoi Cretesi Idomenèo condusse. Qui Filottete il Melibeo campione La piccioletta sua Petilia eresse. 650 Fuggili dico; e quando anco varcato Sarai di là ne l'alto lito, intento A sciorre i voti, di purpureo ammanto Ti vela il capo; acciò tra i santi fochi Mentre i tuoi Numi adori, ostile aspetto Te co' tuoi sacrificj non conturbi. 655 E questo rito poi sia castamente 406 Da te servato e da' nepoti tuoi. Quinci partito, allor che da vicino Scorgerai la Sicilia, e di Peloro Ti si discovrirà l'angusta foce, 660 Tienti a sinistra; e del sinistro mare Solca pur via quanto a di lungo intorno Gira l'Isola tutta, e da la destra Fuggi la terra e l'onde. È fama antica Che questi or due tra lor disgiunti lochi 665 Erano in prima un solo, che per forza Di tempo, di tempeste e di ruine (Tanto a cangiar queste terrene cose Può de secoli il corso) un dismembrato Fu poi da l'altro. Il mar fra mezzo entrando **670** Tanto urtò, tanto rose, che l'Esperio Dal Sicolo terreno al fin divise: E i campi e le città, che in su le rivo

| Restaro, angusto freto or bagna e sparte.<br>Nel destro lato è Scilla; nel sinistro<br>È l'ingorda Cariddi. Una vorago<br>D'un gran baratro è questa, che tre volte                                                      | <b>42</b> 0 | 675 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| I vasti flutti rigirando assorbe, E tre volte a vicenda li ributta Con immenso bollor fino alle stelle. Scilla dentro a le sue buje caverne Stassene insidïando; e con le bocche                                         |             | 680 |
| De' suoi mostri voraci, che distese<br>Tien mai sempre ed aperte, i naviganti<br>Entro al suo speco a se tragge e trangugia.<br>Dal mezzo in su la faccia, il collo e 'l petto<br>Ha di donna e di vergine; il restante, |             | 685 |
| D'una pistrice immane che simili<br>A'delfini ha le code, a i lupi il ventre.<br>Meglio è con lungo indugio e lunga volta<br>Girar Pachino e la Trinacria tutta,<br>Che, non ch'altro, veder quell'antro orrendo         |             | 690 |
| Sentir quegli urli spaventosi e fieri<br>Di quei cerulei suoi rabbiosi cani.<br>Oltre a ciò, se prudenti, se fedeli<br>Sembrar ti può che sian d'Eleno i detti,<br>E se scarso non m'è del vero Apollo;                  | 433         | 695 |
| Sovr' a tutto io t'accenno, ti predico,<br>Ti ripeto più volte e ti rammento,<br>La gran Giunone invoca; a Giunon voti<br>E preghi e doni e sacrifici offrisci<br>Devotamente: chè, lei vinta, al fine                   |             | 700 |
| Terrai d'Italia il desïato lito.  Giunto in Italia, allor che ne la spiaggia Sarai di Cuma, il sacro Averno lago Visita, e quelle selve e quella rupe, Ove la vecchia vergine Sibilla                                    |             | 705 |
| Profetizza il futuro, e 'n su le foglie<br>Ripone i Fati: in su le foglie, dico,<br>Scrive ciò che prevede, e ne la grotta<br>Distese ed ordinate, ove sian lette,<br>In disparte le lascia. Elle serbando               |             | 710 |
| L'ordine e i versi, ad uopo de' mortali Parlan de l'avvenire; e quando, aprendo Talor la porta, il vento le disturba, E van per l'antro a volo, ella non prende Più di ricorle e d'accozzarle affanno:                   | 448         | 715 |
| Onde molti delusi e sconsigliati Tornan sovente, e mal di lei s'appagano. Tu per soverchio che ti sembri indugio,                                                                                                        |             | 720 |

| Per richiamo de' venti, o de' compagni,       |     |     |
|-----------------------------------------------|-----|-----|
| Non lasciar di vederla, e d'impetrarne        |     |     |
| Grazia, che di sua bocca ti risponda,         |     |     |
| E non con frondi. Ella daratti avviso         |     |     |
| D'Italia , de le guerre e de le genti         |     | 725 |
| Che ti fian contra; e mostreratti il modo     | 458 |     |
| Di fuggir, di soffrir, d'espugnar tutte       |     |     |
| Le tue fortune, e di condurti in porto.       |     |     |
| Questo è quel che m'occorre, o che mi lice    |     |     |
| Ch' io ti ricordi. Or vanne, e co' tuoi gesti |     | 730 |
| Te porta e i tuoi con la gran Troja al cielo. |     |     |
| Poscia che ciò come profeta disse,            |     |     |
| Comandò come amico, che a le navi             |     |     |
| Gli portassero i doni, opre e lavori          |     |     |
| Che avea d'oro e d'avorio apparecchiati,      |     | 735 |
| E gran masse d'argento e gran vaselli         |     |     |
| Di dodoneo metallo: una lorica                |     |     |
| Di forbite azzimine, e rinterzate             |     |     |
| Maglie, dentro d'acciaro, e'ntorno d'oro;     |     |     |
| Una targa, un cimiero, una celata,            |     | 740 |
| Ond' era a pompa ed a difesa armato           |     | •   |
| Neottolemo altero. Il vecchio Anchise         |     |     |
| Ebbe anch' egli i suoi doni; ebber poi tutti  |     |     |
| Cavalli e guide; e fu di remi e d'armi        |     |     |
| Ciascun legno provvisto : e perchè 'l vento   |     | 745 |
| Che secondo feria, non punto indarno          |     |     |
| Spirasse, ordine avea di scior le vele        |     |     |
| Già dato Anchise, a cui con molto onore       |     |     |
| Si fece Eleno avanti, e così disse:           |     |     |
| O ben degno, a cui fosse amica e sposa        |     | 750 |
| La gran madre d'Amore; o de' Celesti          | 475 |     |
| Sovrana cura, che a l'eccidio avanzi          |     |     |
| Già due volte di Troja, eccoti a vista        |     |     |
| Giunto d'Italia. A questa il corso indrizza;  |     |     |
| Ma fa mestier di volteggiarla ancora          |     | 755 |
| Çon lungo giro; poiche lunge assai            |     |     |
| È la parte di lei che Apollo accenna.         |     |     |
| Or lieto te ne va, padre felice               |     |     |
| Di sì pietoso figlio. Io, già che l'aura      |     |     |
| Si vi spira propizia, indarno a bada          |     | 760 |
| Più non terrovvi. Indi la mesta Andromache    | 491 |     |
| Fece con tutti, e con Ascanio al fine         |     |     |
| La suprema partenza. Arnesi d'oro             |     |     |
| Guarniti e ricamati , e drappi e giubbo       |     |     |
| Di moresco lavoro, ed altri degni             |     | 765 |
| Di lui vestiti e fregi, e ricca e larga       |     |     |
| Copia di biancherie donogli , e disse:        |     |     |
|                                               |     |     |

| Prendi figlio da me quest'opre uscite<br>Da le mie mani, e per memoria tienle<br>Del grande e lungo amor che sempre avratti<br>Andromache d'Ettorre; ultimi doni<br>Che ricevi da' tuoi. Tu mi sei, figlio,<br>Quell'unico sembiante che mi resta                         |            | 770         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| D'Astïanatte mio. Così la bocca,<br>Così le man, così gli occhi movea<br>Quel mio figlio infelice; e d'anni eguale<br>A te, del pari or saria teco in fiore.                                                                                                              |            | <b>7</b> 75 |
| Ed io da loro, anzi da me partendo, Con le lagrime agli occhi al fin soggiunsi: Vivete lieti voi, cui già la sorte Vostra è compita: noi di fato in fato, Di mare in mar tapini andrem cercando Quel che voi possedete. A noi l'Italia                                    | 493        | 780         |
| Tanto ognor se ne va più lunge, quanto<br>Più la seguiamo; e voi già la sembianza<br>D'Ilio e di Troja in pace vi godete,                                                                                                                                                 |            | <b>7</b> 85 |
| Regno e fattura vostra. Ah! che de l'altra<br>Sia sempre e più felice e meno esposta<br>A le forze de' Greci. Io s' unqua il Tebro<br>Vedrò, se fia giammai che ne' suoi campi<br>Sorgan le mura destinate a noi;<br>Come la nostra Esperia e'l vostro Epiro              |            | 790         |
| Si son vicini, e come ambe le terre<br>Fien vicine e cognate, ed ambe avranno<br>Dardano per autore, e per fortuna<br>Un caso stesso; così d'ambedue                                                                                                                      | <b>700</b> | <b>7</b> 95 |
| Mi proporrò che d'animi e d'amore<br>Siamo una Troja: e ciò perpetua cura<br>Sia de' nostri nipoti. Entrati in mare<br>Ne spingemmo oltre a gli Cerauni monti<br>A Butroto vicini, onde a le spiagge<br>Si fa d'Italia il più breve tragitto.                             | 503        | 800         |
| Già declinava il sole, e crescean l'ombre<br>De'monti opachi; quando a terra volti<br>Col desire, e co'remi in su la riva<br>Pur n'adducemmo, e procurammo a'corpi<br>Cibo, riposo e sonno. Ancor la notte                                                                |            | 805         |
| Non era al mezzo, che del suo stramazzo Surse il buon Palinuro; e poscia ch'ebbe Con gli orecchi spiati il vento e'l mare, Mirò le stelle, contemplò l'Arturo, L'Iadi piovose, i gemini Trïoni, Ed Orione armato; e, visto il cielo Sereno e'l mar sicuro, in su la poppa |            | 810         |

|          | Recossi, e'l segno dienne. Immantinente<br>Movemmo il campo, e quasi in un baleno 519<br>Giunti e posti nel mar, vela facemmo.<br>Avea l'Aurora già vermiglia e rancia<br>Scolorite le stelle, allor che lunge<br>Scoprimmo, e non ben chiari, i monti in prima,<br>Poscia i liti d'Italia. Italia Acate |         |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|          | Gridò primieramente: Italia, Italia Da ciascun legno ritornando allegri Tutti la salutammo. Allora Anchiso Con una inghirlandata e piena tazza In su la poppa alteramente assiso, O del pelago, disse, e de la terra, E de le tempestà numi possenti,                                                    | 82      | 5  |
|          | Spirate aure seconde, e ver l'Ausonia. De'nostri legni agevolate il corso. Rinforzaronsi i venti; apparve il porto Più da vicino; apparve al monte in cima Di Pallade il delubro. Allor le vele                                                                                                          | 83<br>9 | 10 |
|          | Calammo, e con le prore a terra demmo.<br>È di ver l'Oriente un curvo seno<br>In guisa d'arco, a cui di corda in vece<br>Sta d'un lungo macigno un dorso avanti,<br>Ove spumoso il mar percuote e frange.                                                                                                | 83      | 35 |
| <i>j</i> | Ne'suoi corni ha due scogli, anzi due torri,<br>Che con due braccia il mar dentro accogliendo,<br>Lo fa porto e l'asconde; e sovra al porto<br>Lunge dal lito è'l tempio. Ivi smontati,<br>Quattro destrier vie più che neve hianchi,<br>Che pascevano il campo, al primo incontro                       | 84      | 40 |
| •        | Per nostro augurio avemmo. Oh! disse Anchise Guerra ne si minaccia; a guerra additti Sono i cavalli; o pur sono anco al carro Talvolta aggiunti, e van del pari a giogo:                                                                                                                                 | 8       | 45 |
|          | Guerra fia dunque in prima, e pace dopo.  Quinci devoti venerammo il numo  De l'armigera Palla, a cui giojosi  Prima il corso indrizzammo. In su la riva  Altari ergemmo; e noi d'intorno, come                                                                                                          | _       | 50 |
|          | Eleno ci ammoni, le teste avvolte Di frigio ammanto a la gran Giuno argiva Preghiere e doni e sacrifizj offrimmo. Poiche solennemente i prieghi e i voti Furon compiti, al mar ne radducemmo                                                                                                             | 8       | 55 |
|          | Immantinente; e rivolgendo i corni<br>De le velate autenne, il greco ospizio<br>E'l sospetto paese abban lonammo.                                                                                                                                                                                        | 8       | 60 |

|                                              |       | _   |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| E prima il tarentino erculeo seno            |       |     |
| (Se la sua fama è vera) a vista avemmo.      |       |     |
| Poscia a rincontro di Lacinia il tempio,     |       |     |
| La rocca di Caulone e'l Scillaceo,           |       | ORE |
| Onde i navilj a si gran rischio vanno.       |       | 865 |
| Indian la Trincaria al mandiscasto           | 553   |     |
| Indi ne la Trinacria al mar discosto         |       |     |
| D'Etna il monte vedemmo e lunge udimmo       |       |     |
| Il fremito, il muggito, i tuoni orrendi      |       |     |
| Che facean ne' suoi liti e 'ntorno a' sassi  |       | 870 |
| E dentro a le caverne i flutti e i fuochi,   |       |     |
| Al ciel ruttando insieme il mare e'l monte   |       |     |
| Fiamme, fumo, faville, arene e schiuma.      |       |     |
| Qui disse il vecchio Anchise: E forse questa | ,     |     |
| Quella Cariddi? Questi scogli certo,         |       | 875 |
| E questi sassi orrendi Eleno dianzi          | •     |     |
| Ne profetava. Via compagni a' remi           |       |     |
| Tutti in un tempo, e vincitori usciamo       |       |     |
| D'un tal periglio. Palinuro il primo         |       |     |
| Rivolse la sua vela e la sua proda           |       | 880 |
| Al manco lato: e ciò gli altri seguendo,     |       |     |
| Con le sarte e co' remi in un momento        |       |     |
| Ne gittammo a sinistra: e'l mar sorgendo,    |       |     |
| Prima al ciel ne sospinse; indi calando,     |       |     |
| Ne l'abisso ne trasse. In ciò tre volte      |       | 225 |
|                                              | ~ ^ 6 |     |
| Mugghiar sentimmo i cavernosi scogli,        | 200   |     |
| E tre volte rivolti in ver le stelle         |       |     |
| D'umidi sprazzi e di salata schiuma          |       |     |
| Il ciel vedemmo rugiadoso e molle.           |       | 000 |
| Eravam lassi; e'l vento e'l sole insieme     |       | 890 |
| Ne mancar si, che del viaggio incerti        |       |     |
| Disavvedutamente a le contrade               |       |     |
| De' Ciclopi approdammo. È per sè stesso      |       |     |
| A'venti inaccessibile e capace               |       |     |
| Di molti legni il porto, ove sorgemmo;       |       | 895 |
| Ma si d'Etna vicino, che i suoi tuoni        |       |     |
| E le sue spaventevoli ruine                  |       |     |
| Lo tempestano ognora. Esce talvolta          |       |     |
| Da questo monte a l'aura un'atra nube        |       |     |
| Mista di nero fumo e di roventi              |       | 900 |
| Faville, che di cenere e di pece             | 573   |     |
| Fan turbi e groppi, ed ondeggiando a scosse  |       |     |
| Vibrano ad ora ad or lucide flamme           |       |     |
| Che van lambendo a scolorir le stelle:       |       |     |
| E talvolta, le sue viscere stesse            |       | 905 |
| Da se divelte, immani sassi e scogli         |       |     |
| Liquefatti e combusti al ciel vomendo        |       |     |
| In fin dal fondo romoreggia e bolle.         |       |     |
|                                              | _     | •   |
| Dell'Eneide                                  | 7     | Ī   |

Gli trivellammo, vendicando al fine Col tor la luce a lui l'ombre de nostri. Ma voi che fate qui? chè non fuggite, 1005 Miseri voi? Fuggite, e senza indugio Tagliate il fune e v'allargate in mare; Che così smisurati e così fieri, Com'è costui che Polifemo è detto, Ne son, via più di cento in questo lito, 1010 Tutti Ciclopi, e tutti antropofagi Che vanno il di per questi monti errando. Già visto ho la cornuta e scema luna Tornar tre volte luminosa e tonda, Da che son qui tra selve e tra burroni 1015 Con le fere vivendo. Entro una rupe E'l mio ricetto; e quindi benchè lunge Gli miri, ad or ad or d'avergl' intorno Mi sembra, e'l suon n'abborro e'l calpestio De la voce e de' piè. Pascomi d' erbe, 1020 Di coccole e di more e di corgnali, E di tali altri cibi acerbi e fieri: Vita e vitto infelice. In questo tempo, Quanto ho scoperto intorno, unqua non vidi Ch' altro legno giammai qui capitasse, 1025 Salvo che i vostri. A voi dunque del tutto 653 M'addico: e che che sia, parammi assai Fuggir questa nefanda e dira gente. Voi, pria che qui lasciarmi, ogni supplicio Mi date ed ogni morte. Appena il Greco 1030 Avea ciò detto, ed ecco in su la vetta Del monte avverso, Polifemo apparve. Sembrato mi sarebbe un altro monte, A cui la gregge sua pascesse intorno; Se non che si movea con essa insieme, 1035 E torreggiando inverso la marina Per l'usato sentier se ne calava: Mostro orrendo, difforme e smisurato, Che avea come una grotta oscura in fronte In vece d'occhio, e per bastone un pino, 1040 Onde i passi fermava. Avea d'intorno 659 La greggia a' pie li, e la sampogna al collo, Quella il suo amore, e questa il suo trastullo, Ond' orbo alleggeriva il duolo in parte. Giunto a la riva entrò ne l'onde a guazzo: 1045 E pria de l'occhio la sanguigna cispa Lavossi, ad or ad or per ira i denti Digrignando e fremendo; indi si stese Por entro'l mare, e nel più basso fondo

| Fu pria co' piè, che non fur l'onde a l'anche | . 1050 |
|-----------------------------------------------|--------|
| Noi per paura (ricevuto in prima,             |        |
| Come ben meritò, l'ospite greco)              |        |
| Di fuggir n'affrettammo; e chetamente         |        |
| Sciolte le funi a remigar ne demmo            |        |
| Più che di furia. Udi 'l Ciclopo il suono     | 1055   |
| E'l trambusto de' remi; e volti i passi       | 1000   |
| Ver quella parte e 'l suo gran pino a cerco   |        |
| Doiaha lungi cantinna a lungamenta            |        |
| Poiche lungi sentinne, e lungamente           |        |
| Penso seguirne per l'Ionio in vano,           |        |
| Trasse un mugghio, che'l mare e i liti intorn | 1060   |
| Ne tremar tutti; ne senti spavento            | 672    |
| Fino a l'Italia; ne tonaron quanti            |        |
| La Sicania avea seni, Etna caverne.           |        |
| L'udir gli altri Ciclopi, e da le selve       |        |
| E da' monti calando, in un momento            | 1065   |
| Corsero al porto, e se n'empiero i liti.      |        |
| Gli vedevam da lunge in su l'arena,           |        |
| Quantunque indarno, minacciosi e torvi        |        |
| Stender le braccia a noi, le teste al cielo,  |        |
| Concilio orrendo: che ristretti insieme       | 4070   |
|                                               | 1070   |
| Erano quai di querce annose a Giove,          |        |
| Di cipressi coniferi a Diana                  |        |
| S'ergono i boschi alteramente a l'aura.       |        |
| Fero timor n'assalse; e da l'un canto         |        |
| Pensammo di lasciar che 'l vento stesso       | 1075   |
| Ne portasse a seconda ovunque fosse,          | 683    |
| Purchè lunge da loro; ma da l'altro,          |        |
| D' Eleno cel vietava il detto espresso,       |        |
| Che per mezzo di Scilla e di Cariddi          |        |
| Passar non si dovesse a sì gran rischio,      | 1080   |
| E di si poco spazio e quinci e quindi         |        |
| Scevri da morte. In questa che già fermi      | •      |
| Eravam di voltar le vele a dietro,            |        |
| Ecco che da lo stretto di Peloro,             |        |
|                                               | 4005   |
| Ne vien Borea a grand' uopo, onde repente     | 1085   |
| A la sassosa foce di Pantagia,                |        |
| Al Megarico seno, a i bassi liti              |        |
| Ne trovammo di Tapso. In cotal guisa          |        |
| Riferiva Achemenide, compagno                 |        |
| Che s'è detto d'Ulisse, esser nomati.         | 1000   |
| Quei lochi, onde pria seco era passato.       |        |
| Giace de la Sicania al golfo avanti           |        |
| Un' isoletta che a Plemmirio ondoso           |        |
| E posta incontro, e dagli antichi è detta     |        |
| Per nome Ortigia. A quest' isola è fama,      | 1005   |
| Che per vie sotto il mare il greco Alfeo      | 694    |
| and had not a mark a dead among               | 3      |

| Vien, da Doride intatto, infin d'Arcadia<br>Per bocca d'Aretusa a mescolarsi<br>Con l'onde di Sicilia. E qui del loco<br>Venerammo i gran Numi; indi varcammo                                         | 1100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Del paludoso Eloro i campi opimi;<br>Rademmo di Pachino i sassi alpestri;<br>Scoprimmo Camarina, e'l fato udimmo,<br>Che mal per lei fora il suo stagno asciutto.<br>La pianura passammo de' Geloi,   | 4405 |
| Di cui Gela è la terra, e Gela il flume.  Molto da lunge il gran monte Agragante  Vedemmo, e le sue torri e le sue spiagge  Che di razze fur già madri famose.                                        | 1105 |
| Col vento stesso in dietro ne lasciammo                                                                                                                                                               | 1110 |
| La palmosa Seline; e'n su la punta<br>Giunti di Lilibeo, tosto girammo<br>Le sue cieche seccagne, e'l porto al fine<br>Del mal veduto Drepano afferrammo.                                             | 705  |
| Qui, lasso me! da tanti affanni oppresso,<br>A tanti esposto, il mio diletto padre,<br>Il mio padre perdei. Qui stanco e mesto,<br>Padre, m' abbandonasti: e pur tu solo                              | 1115 |
| M'eri in tante gravose mie fortune<br>Quanto avea di conforto e di sostegno.<br>Oimè! che indarno da si gran perigli<br>Salvo ne ti rendesti. Ah, che fra tanti                                       | 1120 |
| Orrendi e miserabili infortunj,<br>Ch' Eleno ci predisse e l'empia Arpia,<br>Questo non era già, ch'era il maggiore!<br>Oh fosse questo ancor l'ultimo affanno,<br>Com'è l'ultimo corso! Chè partendo | 1125 |
| Da Drepano, se ben fera tempesta Qui m' ha gittato, certo amico Nume M' ha, benigna regina, a voi condotto. Così da tutti con silenzio udito, Poich' ebbe Enca distesamente esposto                   | 1130 |
| La ruina di Troja e i rischi e i fati<br>E gli error suoi, fece qui fine e tacque.                                                                                                                    | 1134 |
|                                                                                                                                                                                                       | 713  |

## LIBRO QUARTO

## ARGOMENTO

Didone accesa d'amore per Enea, scopre la sua passione alla sorella Anna, e seguendo il consiglio di lei volge l'animo all'idea delle nozze, 1-89. Allora Giunone per potere più agevolmente allontanare Enea dall'Italia, tratta con Venere perchè anch'essa consenta a queste nozze; ed a lei stessa commette di trovarne il modo e l'opportunità 90-128. La dimane Enea con Didone usciti ad una gran caccia sono sorpresi da un turbine mandato da Giunone: onde la numerosa comitiva è dispersa, ed Enea con sola Didone ripara ad una caverna; quivi seguono le infauste nozze, 129-172. Jarba re de' Getuli, alla notizia che gli reca la fama di questo amore, mal sopportando di vedersi da Didone posposto ad un forestiero, ne chiede vendetta a Giove; il quale, spedito ad Enea Mercurio, gl'ingiunge di abbandonar subito l'Affrica e navigare verso l'Italia, 173-278. Al cenno di Giove, Enea dà ordine che di nascosto si mettano in punto le navi, 279-295. Ma didone insospettita di questi apparecchi ne muove gravi querele ad Enea, e pregando e piangendo si studia di stornario da' suoi propositi; quindi con intercessione della sorella tenta d'impetrare che almeno si trattenga ancora per poco, 269-479. Tutto è nulla. Sicchè la regina, non reggendo a tanto dolore, ferma di morire; 450-473; e fatta alzare nell'alto della reggia una gran pira, finge di voler celebrare certe cerimonie magiche per liberarsi di quell'amore, 474-521, il quale invece, diventando furore, la fa dare in ismanie, 522-553. Intanto Enea, nuovamente avvisato in sogno da Mercurio, entra in mare, 553-583. Didone, la mattina vedendo i Troiani già in alto, impreca ogni male ad Enea, consacrandolo alle furie, 584-629; poscia per allontanare da sè anche Barce, la nutrice del primo suo marito Sicheo, la manda con un pretesto dalla sorella, e in quel mezzo si dà la morte, 630-705.

Ma la regina d'amoroso strale Già punta il core, e ne le vene accesa D'occulto foco, intanto arde e si sface; E de l'amato Enea fra se volgendo Il legnaggio, il valore, il senno, l'opre, 5 E quel, che più le sta ne l'alma impresso, Soave ragionar, dolce sembiante, Tutta notte ne pensa e mai non dorme. Sorgea l' Aurora, quando surse anch'ella, Cui le piume parean già stecchi e spini; **10** E con la sua diletta e sida suora Si ristrinse e le disse: Anna sorella, Che vigilie, che sogni, che spaventi Son questi mici? che peregrino è questo 15 Che qui novellamente è capitato?

Vedestù mai sì grazioso aspetto? Conoscesti unqua il più saggio, il più forte, E'l più guerriero? Io credo (e non è vana La mia credenza) che dal ciel discenda Veracemente. L'alterezza è segno 20 D'animi generosi. E che fortune, E che guerre ne conta! Io, se non fusse Che fermo e stabilito ho nel cor mio Che nodo marital più non mi stringa, 25 Poiche 'l primo si ruppe, e se d'ognuno Schiva non fossi, solamente a lui Forse m' inchinerei. Chè a dirti'l vero, Anna mia, da che morte e l'empio frate Mi privar di Sichèo, sol questi ha mosso 30 I miei sensi e'l mio core, e solo in lui Conosco i segni de l'antica fiamma. Ma la terra m'ingoj, e'l ciel mi fulmini, E ne l'abisso mi trabocchi in prima Ch' io ti violi mai, pudico amore. 35 Col mio Sichèo, con chi pria mi giungesti, Giungimi sempre, e'ntemerato e puro Entro al sepolcro suo seco ti serba. E qui piangendo e sospirando tacque. Anna rispose: O più de la mia vita 40 Stessa, amata sorella, adunque sola Vuoi tu vedova sempre e sconsolata Passar questi tuoi verdi e florid'anni, Che frutto non ne colga, e mai non gusti La dolcezza di Venere e'l contento De' cari figli? Una gran cura certo 45 Han di ciò l'ombre e'l cener de sepolti. Abbiti insino a qui fatto rifluto E del getulo Jarba e di tant' altri Possenti, generosi e ricchi duci Peni e Fenicj; ch' io di ciò ti scuso, **50** Com' allor dolorosa, e non amante. Ma poich' ami, ad amor sarai rubella, E ritrosa a te stessa? Ah! non sovvienti Qual cinga il tuo reame assedio intorno ? **55** Com' ha gl' insuperabili Getuli Da l'una parte, i Numidi da l'altra, Fera gente e sfrenata? indi le secche, Quinci i deserti, e più da lunge infesti I feroci Barcei? Taccio le guerre Che già sorgon di Tiro; e le minacce Del fiero tuo fratello. Io penso certo Che la gran Giuno, e tutto'l ciel benigno

| Ne si mostrasse allor che a' nostri liti<br>Questi legni approdaro. O qual cittade,<br>Qual imperio fia questo! Quanto onore,<br>Quanto pro, quanta gloria a questo regno<br>Ne verra, quando ei teco, e l' armi sue                                                                                      | 65       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Saran giunte a le nostre! Or via, sorella,<br>Porgi preci a gli Dei, fa vezzi a lui,<br>Assecuralo, onoralo, intrattienlo:<br>Chè 'l crudo verno, il tempestoso mare,<br>Il piovoso Orione, i venti, il cielo,                                                                                            | 70       |
| Le sconquassate navi in ciò ne danno Mille scuse di mora e di ritegno. Con questo dir, che fu qual'aura al foco, Ond'era il cor de la regina acceso, L'infiammò, l'incitò, speme le diede, E vergogna le tolse. Andaro in prima                                                                           | 75<br>54 |
| A visitare i tempj, a chieder pace<br>E favor da' Celesti, a porger doni,<br>A far d'elette pecorelle offerta                                                                                                                                                                                             | 80       |
| A Cerere, ad Apollo, al padre Bacco,<br>E pria che a tutti gli altri a la gran Giuno.<br>Cui son le nozze e i maritaggi a cura.<br>La regina ella stessa ornata e bella<br>Tien d'oro un nappo, e fra le corna il versa<br>D'una candida vacca: o si ravvolge<br>Intorno a' pingui altari, ed ogni giorno | 85       |
| Rinova i doni, e de le aperte vittime<br>Le palpitanti fibre, i vivi moti,<br>E le spiranti viscere contempla,                                                                                                                                                                                            | 90       |
| E con lor si consiglia. O menti sciocche De gl'indovini! E che ponno i delubri, E i voti, esterni ajuti, a mal ch'è dentro? Nel cuor, ne le midolle e ne le vene E la piaga e la fiamma, ond'arde e pere. Arde Dido infelice, e furïosa Per tutta la città s'aggira e smania:                             | 95<br>66 |
| Qual ne' boschi di Creta incauta cerva<br>D' insidioso arcier fugge lo strale<br>Che l' ha già colta; e seco, ovunque vada,<br>Lo porta al fianco infisso. Or a diporto                                                                                                                                   | 100      |
| Va con Enea per la città mostrando Le fabbriche, i disegni e le ricchezze Del suo novo reame; or desiosa Di scoprirgli il suo duol prende consiglio: Poi non osa, o s'arresta. E quando il giorno Va dechinando, a convivar ritorna,                                                                      | 105      |
| E di nuovo a spiar de gli accidenti                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |

|     | E de' fati di Troja, e nuovamente                                         |    | 110 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|     | Pende dal volto del facondo amante.                                       |    |     |
|     | Tolti da mensa, allor che notte oscura                                    |    |     |
|     | In disparte li tragge, e che le stelle                                    |    |     |
|     | Sonno, dal ciel caggendo, a gli occhi infondone                           | o; |     |
|     | Dolente, in solitudine ridotta,                                           |    | 115 |
|     |                                                                           | 82 |     |
|     | Che le sta lunge, e lui sol vede e sente.                                 |    |     |
|     | Talvolta Ascanio il pargoletto figlio                                     |    |     |
|     | Per sembianza del padre in grembo accolto,                                |    |     |
|     | Tenta, se così può, l'ardente amore                                       |    | 120 |
|     | O spegnere, o scemare, o farli inganno.                                   |    |     |
|     | Le torri, i tempj, ogni edificio intanto                                  |    |     |
|     | Cessa di sormontar; cessa da l'arme                                       |    |     |
|     | La gioventù. Le porte, il porto, il molo                                  |    |     |
|     | Non sorgon più: dismesse ed interrette                                    |    | 125 |
| _   | Pendon l'opère tutte e la gran macchina                                   | 88 |     |
| Ü   | Che fea dianzi ira a' monti e scorno al cielo.                            |    |     |
| ,,, | Vide da l'alto la saturnia Giuno                                          |    |     |
|     | Il furor di Didone, e tal che fama                                        |    |     |
|     | E rispetto d'onor più non l'affrena:                                      |    | 130 |
|     | Onde Venere assalse, e'n cotal guisa                                      |    |     |
|     | Disdegnosa le disse: Una gran loda                                        |    |     |
|     | Certo, un gran merto, un memorabil nome                                   |    |     |
|     | Tu col fanciullo tuo, Ciprigna, acquisti                                  |    |     |
|     | D' aver due si gran Dii vinta una femmina.                                |    | 135 |
|     | Io so ben che guardinga e sospettosa                                      |    |     |
|     | Di me ti rende e de la mia Cartago                                        |    |     |
|     | Il temer di tuo figlio. Ma fia mai                                        |    |     |
|     | Che questa tema e questa gelosia                                          |    |     |
|     | Che questa tema e questa gelosia<br>Si finisca tra noi? Chè non più tosto |    | 140 |
|     | Con una eterna pace e con un saldo                                        |    |     |
|     | Nodo di maritaggio unitamente                                             |    |     |
|     | Ne ristringemo? Ecco hai già vinto; e vedi                                |    |     |
|     | Quel che più desiavi. Ama, arde, infuria;                                 |    |     |
|     | Con ogni affetto è verso Enea tuo figlio                                  |    | 145 |
|     | La mia Dido rivolta. Or lui si prenda;                                    |    |     |
|     | E noi concordemente in pace abbiamo                                       |    |     |
|     | Ambedue questo popolo in tutela:                                          |    |     |
|     | Nè ti sdegnar che si nobil regina                                         |    |     |
|     | Serva a frigio marito, e ch' ei le genti                                  |    | 150 |
|     | N'aggia di Tiro e di Cartago in dote.                                     | 03 |     |
|     | Venere, che ben vide ove mirava                                           |    |     |
|     | Il colpo di Giunone, e che l'occulto                                      |    |     |
|     | Suo bersaglio era sol con questo avviso                                   |    |     |
|     | Distor d'Italia il destinato impero                                       |    | 155 |
|     | E trasportarlo in Libia, incontro a lei                                   |    |     |
|     |                                                                           |    |     |

| Così scaltra rispose: E chi sì folle<br>Sarebbe mai che un tal fesse rifiuto<br>Di quel ch' ei più desia, per teco averne,<br>Teco, che tanto puoi, gara e tenzone,<br>Quando ciò, che tu di, possibil fosse?<br>Ma non so che si possa, nè che'l Fato,<br>Nè che Giove il permetta, che due genti<br>Diverse, come son Tiri e Trojani,<br>Una sola divenga. Tu consorte | 108   | 160         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Gli sei: tu ne'l dimanda, e tu l'impetra:<br>Ch'io per me ne son paga. Ed io (soggiunso<br>Giuno) sopra di me l'incarco assumo,<br>Ch'ei ne'l consenta. Or odi brevemente                                                                                                                                                                                                |       | 100         |
| Il modo che a ciò far già ne si porge. Tosto che 'l sol dimane uscirà fuori, Uscir ancor l' innamorata Dido Col trojan Duce a caccia s' apparecchia,                                                                                                                                                                                                                     |       | 170         |
| Ove opportunamente a la foresta,<br>Mentre de cacciatori e de cavalli<br>Andran le schiere in volta, io loro un nembo<br>Spargerò sopra tempestoso e nero,<br>Con un turbo di grandine e di pioggia:                                                                                                                                                                     |       | 175         |
| Con un turbo di grandine e di pioggia;<br>E di si fieri tuoni il ciel empiendo,<br>Ch' indi percossi i lor seguaci tutti<br>Andran dispersi e d' atra nube involti.<br>Solo con sola Dido Enea ridotto                                                                                                                                                                   |       | 180         |
| In un antro medesimo accorrassi. Io vi sarò: saravvi anco Imeneo; E se del tuo voler tu m'assecuri, Io farò sì, ch' ivi ambidue saranno Di nodo indissolubile congiunti.                                                                                                                                                                                                 | . 125 | <b>1</b> 85 |
| Venere in ciò non disdicendo, insieme<br>Chinò la testa; e de la dolce froda<br>Dolcemente sorrise. Uscio del mare<br>L'aurora intanto; ed ecco fuori armati<br>Di spiedi e di zagaglie a suon di corni<br>Venirne i cacciatori, altri con reti,                                                                                                                         |       | 190         |
| Altri con cani. Ha questi un gran molosso,<br>Quelli un veltro a guinzaglio, e lunghe file<br>Van di segugi incatenati avanti.<br>Scorrono intorno i cavalier massilj:<br>E i maggior Peni, e più chiari Fenicj                                                                                                                                                          |       | 195         |
| Stanno in sella aspettando anzi al palagio, Mentre ad uscir fa la regina indugio; E presto intanto d'ostro e d'oro adorno Il suo ginnetto, e vagamente fiero Ringhia, e sparge la terra, e morde il freno.                                                                                                                                                               | 134   | 200         |

| Esce a la fine accompagnata intorno<br>Da regio stuolo, e non con regio arnese,<br>Ma leggiadro e ristretto. È la sua veste<br>Di tirio drappo, e d'arabo lavoro                                                                                        | 205         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Riccamente fregiata: è la sua chioma Con nastri d'oro in treccia al capo avvolta, Tutta di gemme come stelle aspersa, E d'oro son le fibbie, onde sospeso Le sta d'intorno de la gonna il lembo.                                                        | 210         |
| Da gli omeri le pende una faretra, Dal fianco un arco. I Frigi, e'l bello Julo Le cavalcano avanti; e via più bello, Ma di beltà feroce e graziosa Le giva Enea con la sua schiera a lato.                                                              | ` 215       |
| Qual se ne va da Licia e da le rive<br>Di Xanto, ove soggiorna il freddo inverno,<br>A la materna Delo il biondo Apollo,<br>Allor che festeggiando accolti e misti<br>Infra gli altari i Driopi, i Cretesi,<br>E i dipinti Agatirsi in vario troscho    | 220<br>144  |
| E i dipinti Agatirsi in varie tresche<br>Gli s'aggirano intorno; o quando spazia<br>Per le piagge di Cinto, a l'aura sparsi<br>I bei crin d'oro, e de l'amata fronde<br>Le tempie avvolto, e di faretra armato:<br>Tal fra la gente si mostrava, e tale | 225         |
| Era ne' gesti e nel sembiante Enea<br>Sovra d' ogni altro valoroso e vago.<br>Poscia che furo a'monti, e nel più folto<br>Penetrar de le selve, ecco da i balzi                                                                                         | 230<br>150  |
| De l'alte rupi uscir capri e camozze;<br>E cervi altronde, che d'armenti in guisa,<br>Quasi in un gruppo spaventati a torme<br>Fuggono al piano, e fan nubi di polve.<br>Di ciò giojoso il giovinetto Julo                                              | 235         |
| Sul feroce destrier per la campagna<br>Gridando e traversando, or questo arriva,<br>Or quel trapassa: e nel suo core agogna<br>Tra le timide belve o d'un cignale<br>Aver rincontro, o che dal monte scenda                                             | <b>24</b> 0 |
| Un velluto leone. In questa il cielo<br>Mormorando turbossi, e pioggia e grandine<br>Diluviando, d'ogni parte in fuga<br>Ascanio, i Teucri, i Tiri a i più propinqui<br>Tetti si ritiraro; e fiumi in tanto                                             | 245         |
| Sceser da' monti, ed allagaro i piani.<br>Solo con sola Dido Enea ridotto<br>In un antro medesimo s'accolse.                                                                                                                                            | 250         |

| •                                            | •           |
|----------------------------------------------|-------------|
| Diè di quel, che segui, la terra segno       | 165         |
| E la pronuba Giuno. I lampi, i tuoni         |             |
| Fur de le nozze lor le faci e i canti:       |             |
| Testimonj assistenti e consapevoli           |             |
| Sol ne fur l'aria e l'antro: e sopra'l monte | 255         |
| N' ulularon le Ninfe. Il primo giorno        | 200         |
| Fu questo, e questa fu la prima origine      |             |
| Di tutti i mali, e de la morte al fine       |             |
| De la Regina: a cui poscia non calse         |             |
| Nè de l'indegnità, nè de l'onore,            | 260         |
| Ne de la secretezza. Ella si fece            | 200         |
| Moglie chiamar d' Enea: con questo nome      |             |
| Ricoverse il suo fallo e di ciò tosto        |             |
| Per le terre di Libia andò la fama.          |             |
| È questa sama un mal, di cui null'altro      | 985         |
| È più veloce; e com' più va, più cresce,     | 265         |
| E maggior forza acquista. È da principio     | 174         |
| Picciola e debil cosa, e non s'arrischia     |             |
| Di palesarsi; poi di mano in mano            |             |
|                                              | 070         |
| Si discopre e s'avanza; e sopra terra        | 270         |
| Sen va movendo e sormontando a l'aura,       |             |
| Tanto che'l capo infra le nubi asconde.      |             |
| Dicon che già la nostra madre antica         |             |
| Per la ruina dei Giganti irata               | ~~~         |
| Contra i Celesti al mondo la produsse,       | 275         |
| D' Encelado e di Ceo minor sorella;          |             |
| Mostro orribile e grande, e d'ali presta     |             |
| E veloce de' piè; che quante ha piume,       |             |
| Tanti ha sott' occhi vigilanti, e tante      |             |
| (Meraviglia a ridirlo) ha lingue e bocche    | <b>28</b> 0 |
| Per favellare, e per udir orecchi.           |             |
| Vola di notte per l'oscure tenebre           |             |
| De la terra e del ciel senza riposo,         |             |
| Stridendo sempre, e non chiude occhi mai.    |             |
| Il giorno sopra tetti, e per le torri        | <b>2</b> 85 |
| Sen va de le città spiando tutto             | 186         |
| Che si vede, e che s'ode; e seminando        |             |
| Non men che'l bene e'l vero, il male e'l fal | so,         |
| Di rumor empie e di spavento i popoli.       |             |
| Questa giojosa, bisbigliando in prima,       | 290         |
| Poscia crescendo, del seguito caso           |             |
| Molte cose dicea vere, e non vere.           |             |
| Dicea, ch'un di trojana stirpe uscito        |             |
| Venuto era in Cartago, a cui degnata         |             |
| S'era la bella Dido esser congiunta,         | 295         |
| Chi con nodo dicea di maritaggio,            | 198         |
| Chi di lascivo amore; e ch' ambedue          |             |
|                                              |             |



| Bada in Cartago, e'l destinato impero<br>Non gradisce e non cura; e ciò gli annunzia<br>Da parte mia: che Venere sua madre<br>Non per tal la mi diada: a che a tal fina                                                   | •   | 345         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Non per tal lo mi diede; e che a tal fine<br>Non è stato da lei da l'armi greche<br>Già due volte scampato. Ella promise<br>Ch'ei sarebbe atto a sostener gl'imperi,<br>E le guerre d'Italia; a trar qua suso             |     | 350         |
| La progenie di Teucro; a porre il freno,<br>A dar le leggi al mondo. À ciò se'l pregio<br>Di sì gran cose e de la gloria stessa<br>Non muove lui, perchè non guarda al figlio?<br>Perchè di tanta sua grandezza il froda, |     | 355         |
| Di quanta fian Lavinio ed Alba e Roma<br>Ne'secoli a venire? E con che speme,<br>Con che disegno in Libia fa dimora?<br>E co'nemici suoi? Navighi in somma.<br>Questo digli in mio nome. Udito ch'ebbe                    | 235 | 360         |
| Mercurio, ad eseguir tosto s'accinse<br>I precetti del Padre; e prima a' piedi<br>I talari adattossi. Ali son queste<br>Con penne d'oro, ond'ei l'aria trattando,<br>Sostenuto da' venti ovunque il corso                 |     | 365         |
| Volga, o sopra la terra, o sopra 'l mare,<br>Va per lo ciel rapidamente a volo.<br>Indi prende la verga, ond' ha possanza<br>Fin ne l'Inferno, onde richiama in vita<br>L'anime spente, onde le vive adduce               | 242 | 370         |
| Ne l'imo abisso, e dà sonno e vigilia<br>E vita e morte; aduna e sparge i venti,<br>E trapassa le nubi. Era volando<br>Giunto là 've d' Atlante il capo e 'l fianco<br>Scorgea, de le cui spalle il cielo è soma;         |     | <b>37</b> 5 |
| D'Atlante, la cui testa irta di pini, Di nubi involta a piogge a' venti a' nembi È sempre esposta; il cui mento, il cui dorso È per nevi e per gel canuto e gobbo È da fiumi rigato. In questo monte,                     |     | 380         |
| Che fu padre di Maja, avo di lui,<br>Primamente fermossi. Indi calando<br>Si gittò sovra l'onde, e lungo al lito<br>Di Libia se n'andò l'aure secando<br>In quella guisa che marino augello                               |     | 385         |
| D' un' alta ripa a nuova pesca inteso<br>Terra terra sen va tra rive e scogli<br>Umilmente volando. Appena giunto<br>Era in Cartago, che d'avanti Enea                                                                    | 259 | 390         |

| Si vide, intento a dar siti e disegni<br>A i superbi edificj. Avea dal manco<br>Lato una storta, di diaspro e d'oro<br>Guarnita, e di stellate gemme adorna.<br>Dal tergo gli pendea di tiria ardente<br>Porpora un ricco manto, arnesi e doni<br>De la sua Dido: ch'ella stessa intesta |     | 395 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Avea la tela, e ricamati i fregi. Nè'l vide pria, che gli fu sopra, e disse: Te ne stai si neghittosamente, Enea, servo d'amor, ligio di donna,                                                                                                                                          | 265 | 400 |
| A fondar l'altrui regno, e'l tuo non curi<br>A te mi manda il Regnator celeste,<br>Ch'io ti dica in sua vece: che pensiero,<br>Che studio è il tuo? Con che speranza indugi<br>In queste parti? Se'l tuo proprio onore,                                                                  |     | 405 |
| Se la propria grandezza non ti spinge;<br>Che non miri a' tuoi posteri, al destino,<br>A la speranza del tuo figlio Julo,<br>A cui si deve il glorioso impero<br>De l'Italia e di Roma? E più non disse,                                                                                 |     | 410 |
| Nè più risposta attese; anzi dicendo,<br>Uscio d'umana forma, e dileguossi.<br>Stupì, si raggricciò, tremante e floco<br>Divenne il trojan duce, il gran precetto,<br>E chi'l portava, e chi'l mandava udendo.                                                                           |     | 415 |
| Già pensa di ritrarsi. Ma che modo<br>Terrà con Dido ad impetrar commiato?<br>Con quai parole assalirà, con quali<br>Disporrà mai la furiosa amante?<br>Pensa, volge, rivolge: in un momento                                                                                             |     | 420 |
| Or questo, or quel partito, or tutti insieme Va discorrendo; ed ora ad un s'appiglia, Ed ora a l'altro. Si risolve al fine: E fatto a se venir Memmo, Sergesto, E l'ardito Cloanto: Andate, disse,                                                                                       | 287 | 425 |
| Raunate i compagni. Itene al porto:<br>E con bel modo chetamente l'arme<br>Apprestate e l'armata; e non mostrate<br>Segno di novità, nè di partenza.<br>Intanto io troverò loco opportuno,                                                                                               |     | 430 |
| E tempo accomodato e destro modo D'ottener da quest'ottima regina, Che da lei con dolcezza mi diparta, Nulla sapendo ancor di mia partita, Nè sperando tal fine a tanto amore. A l'ordine d'Enea lieti i compagni                                                                        |     | 435 |

|                                                                                 |     | -   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Obbedir tutti; e prestamente in punto<br>Fu ciò che impose. Ma Didon del tratto |     | 440 |
| Tosto s'avvide: e che non vede Amore?                                           |     |     |
| Ella pria se n'accorse; ch'ogni cosa                                            |     |     |
| Temea, benchè secura. E già la stessa                                           |     |     |
| Fama importunamente le rapporta                                                 |     |     |
|                                                                                 |     | 445 |
| Armarsi i legni, esser i Teucri accinti                                         | 404 | 240 |
| A navigare. Onde d'amore e d'ira                                                | 200 |     |
| Accesa, infuriata, e fuori uscita                                               |     |     |
| Di se medesma, imperversando scorre                                             |     |     |
| Per tutta la città. Quale a i notturni                                          |     |     |
| Gridi di Citeron Tlade, allora                                                  |     | 450 |
| Che'l trïennal di Bacco si rinnova,                                             |     |     |
| Nel suo moto maggior si scaglia e freme,                                        |     |     |
| E scapigliata e flera attraversando,                                            |     |     |
| E mugolando al monte si conduce;                                                |     |     |
| Tal era Dido, e da tal furia spinta                                             |     | 455 |
| Enea da se con tai parole assalse:                                              |     | ••• |
| Ah persido! Celar dunque sperasti                                               |     |     |
| Una tal tradigione, e di nascosto                                               |     |     |
|                                                                                 |     |     |
| Partir da la mia terra? E del mio amore,                                        |     | 460 |
| De la tua data fe, di quella morte                                              |     | 460 |
| Che ne farà la sfortunata Dido,                                                 |     |     |
| Punto non ti sovviene, e non ti cale?                                           |     |     |
| Forse che non t'arrischi in mezzo al verno                                      |     |     |
| Tra' più fieri Aquiloni a l'onde esporti?                                       |     |     |
| Crudele! Or che faresti, se straniere                                           |     | 465 |
| Non ti fosser le terre, ignoti i lochi                                          | 311 |     |
| Che tu procuri? E che faresti, quando                                           |     |     |
| Fosse ancor Troja in piede? A Troja andresti                                    |     |     |
| Di questi tempi? E me lasci, e me fuggi?                                        |     |     |
| Deh per queste mie lagrime, per quello                                          |     | 470 |
| Che tu della tua fe pegno mi desti                                              |     | ••• |
| (Poichè a Dido infelice altro non resta                                         |     |     |
| Cho a sa talta non assin) non la nastra                                         |     |     |
| Che a se tolto non aggia), per lo nostro                                        | •   |     |
| Marital nodo, per l'imprese nozze,                                              |     | 175 |
| Per quanti ti sei mai, se mai ti sei                                            |     | 475 |
| Comodo, o grazia alcuna, o s'alcun dolco                                        |     |     |
| Avesti unqua da me; ti priego, ch' abbi                                         |     |     |
| Pietà del dolor mio, de la ruina                                                |     |     |
| Che di ciò m'avverrebbe; e (se più luogo                                        |     | 400 |
| Han le preci con te) che tu del tutto                                           |     | 480 |
| Lasci questo pensiero. Io per te sono                                           | 819 |     |
| In odio a Libia tutta, a' suoi tiranni,                                         |     |     |
| A'miei Tirj, a me stessa. Ho già macchiato                                      |     |     |
| La pudicizia; e (quel che più mi duole)                                         |     |     |
| Ho perduta la fama, ond' io pur dianzi                                          |     | 485 |
| Dell'Eneide                                                                     |     | 2   |
| arere alteria                                                                   |     | ₹   |

| Sorvolava le stelle. Or come in preda<br>Solo a morte mi lasci, ospite mio?<br>Ch' ospite sol mi resta di chiamarti<br>Di marito che m'eri. E perchè deggio,<br>Lassa, viver io più? Per veder forse<br>Che'l mio fratel Pigmalion distrugga<br>Queste mie mura, o'l tuo rivale Jarba<br>In servitù m'adduca? Almeno avanti |     | 490        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| La tua partita avess' io fatto acquisto D' un pargoletto Enea che per le sale Mi scherzasse d'intorno, e solo il volto, E non altro, di te sembianza avesse; Ch' esser non mi parrebbe abbandonata,                                                                                                                         |     | 495        |
| Nè delusa del tutto. A tai parole Enea di Giove al gran precetto affisso Tenea il pensiero e gli occhi immoti e saldi, E brevemente le rispose al fine: Regina, e'non fia mai ch' io non mi tenga                                                                                                                           | 831 | 500        |
| Doverti quanto forse unqua potessi<br>Rimproverarmi. E non fia mai ch' Elisa<br>Non mi ricordi infin che ricordanza<br>Avrò di me medesmo, e che 'l mio spirto<br>Reggerà queste membra. Ora in discarco                                                                                                                    |     | 505        |
| Di me dirò sol questo, che sperato, Nè pensato ho pur mai d'allontanarmi Da te (come tu di') furtivamente; Nè d'esserti marito anco pretendo: Ch'unqua di maritaggio, o di soggiorno Teco non patteggiai. Se'l mio destino                                                                                                  |     | 510        |
| Fosse che la mia vita, e i miei pensieri<br>À mia voglia reggessi, a Troja in prima<br>Farei ritorno: raccorrei le dolci<br>Sue disperse reliquie: a la mia patria<br>Di novo renderei la vita e i figli,                                                                                                                   | 340 | 515        |
| E la reggia e le torri e me con loro.  Ma ne l'Italia il mio fato mi chiama.  Italia Apollo in Delo, in Licia, ovunque Vado, o mando a spiarne, mi promette.  Quest' è l'amor, quest' è la patria mia.                                                                                                                      |     | <b>520</b> |
| Se tu, che di Fenicia sei venuta,<br>Siedi in Cartago, e ti diletti e godi<br>Del tuo libico regno; qual divieto,<br>Qual invidia è la tua, che i miei Trojani<br>Prendano Ausonia? Non lece anco a noi                                                                                                                     |     | 525        |
| Cercar de' regni esterni? E non copre ombra<br>La terra mai, non mai sorgon le stelle,<br>Che dal mio padre una turbata imago                                                                                                                                                                                               | 350 | 530        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Non veggia in sogno, e che di ciò ricordo<br>Non mi porga e spavento. A tutte l'ore<br>Del mio figlio sovviemmi, e de l'ingiuria<br>Che riceve da me sì caro pegno,<br>Se del regno d'Italia io lo defraudo,                                                           | <b>7:35</b> |
| Che gli son padre, quando il fato e Giove<br>Ne'l privilegia. E pur dianzi mi venne<br>Dal ciel mandato il messaggier celeste<br>A portarmi di ciò nuova imbasciata<br>Dal gran re de gli Dei. Donna, io ti giuro                                                      | 540         |
| Per la lor deità, per la salute D'ambedue noi, che con quest'ecchi il vidi Qui dentro in chiaro lume; e la sua voce Con quest'orecchi udii. Rimanti adunque Di più dolerti; e con le tue querele                                                                       | 545<br>)    |
| Nè te, nè me più conturbare. Italia Non a mia voglia io seguo. E più non disse.  Ella, mentre dicea, crucciata e torva Lo rimirava, e volgea gli occhi intorno Senza far motto. Alfin da sdegno vinta                                                                  | 5 <b>50</b> |
| Così proruppe: Tu, perfido, tu<br>Sei di Venere nato? Tu del sangue<br>Di Dardano? Non già; chè l'aspre rupi<br>Ti produsser di Caucaso, e l'Ircane<br>Tigri ti fur nutrici. A che tacere?                                                                             | <b>555</b>  |
| Il simular che giova? E che di meglio<br>Ne ritrarrei? Forse ch' a' miei lamenti<br>Ha mai questo crudel tratto un sospiro,<br>O gittata una lagrima, o pur mostro<br>Atto o segno d' amore, o di pictade?                                                             | 560         |
| Di che prima mi dolgo? di che poi? Ah! che nè Giuno omai, nè Giove stesso Cura di noi; nè con giust' occhi mira Più l'opre nostre. Ov'è qua giù più fede? E chi più la mantiene? Era costui                                                                            | 56 <b>5</b> |
| Dianzi nel lito mio naufrago, errante,<br>Mendico. Io l'ho raccolto, io gli ho ridotti<br>I suoi compagni, e i suoi navigli insieme,<br>Ch'eran morti e dispersi; ed io l'ho messo<br>(Folle!) a parte con me del regno mio,                                           | 570         |
| E di me stessa. Ahi da furor, da foco<br>Rapir mi sento! Ora il profeta Apollo,<br>Or le sorti di Licia, ora un araldo,<br>Che dal ciel gli si manda, a gran faccende<br>Quinci lo chiama. Un gran pensiero han certo<br>Di ciò gli Dei. D' un gran travaglio è questo | 475         |
| A lor quiete. Or va, che per innanzi                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| Più non ti tegno, e più non ti contrasto.<br>Va pur, segui l'Italia, acquista i regni<br>Che ti dan l'onde e i venti. Ma se i Numi<br>Son pietosi, e se ponno, io spero ancora                              |     | 580         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Che da' venti e da l' onde e da gli scogli<br>N' avrai degno castigo; e che più volte<br>Chiamerai Dido, che lontana ancora<br>Co' neri fuochi suoi ti fla presente:                                        | 888 | 385         |
| E tosto che di morte il freddo gelo<br>L'anima dal mio corpo avrà disgiunta,<br>Passo non moverai, che l'ombra mia<br>Non ti sia intorno. Avrai, crudele, avrai<br>Ricompensa a' tuoi merti, e ne l'Inferno |     | <b>590</b>  |
| Tosto me ne verrà lieta novella. Qui'l suo dire interruppe; e lui per tema Confuso e molto a replicarle inteso Lasciando, con disdegno e con angoscia Gli si tolse d'avanti. Incontanente                   |     | 595         |
| Le fur l'ancelle intorno; e siccom' era Egra e dolente, entro al suo ricco albergo Le dier sovra le piume agio e riposo. Enea, quantunque pio, quantunque afflitto E d'amore infiammato, e di desire        | 392 | <b>60</b> 0 |
| Di consolar la dolorosa amante,<br>Nel suo core ostinossi. E fermo e saldo<br>D'obbedire a gli Dei fatto pensiero,<br>Calossi al mare, e i suoi legni rivide.<br>Allor furo in un tempo unti e rispinti     |     | 605         |
| E posti in acqua: e per la fretta, i remi<br>Diventarono i rami che dal bosco.<br>Si portavano allor frondosi e rozzi.<br>Era a veder da la cittade al porto<br>De' Teucri, de le ciurme, e de le robe      |     | 610         |
| Ch' al mar si conducean, pieno il sentiero;<br>Qual è, quando le provide formiche<br>De le lor vernaricce vettovaglie<br>Pensose e procaccievoli si danno<br>A depredar di biade un grande acervo:          | 403 | 615         |
| Che va dal monte ai ripostigli loro La negra torma, e per angusta e lunga Semita le campagne attraversando, Altre al carreggio intese o lo s'addossano, O traendo, o spingendo lo conducono;                |     | <b>6</b> 20 |
| Altre tengon le schiere unite, ed altre Castigan l'infingarde; e tutte insieme Fan che tutta la via brulica e ferve.  Che cor, misera Dido, che lamenti                                                     |     | 625         |

| والمراجع والم | -            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Eropo allora i tuoi guando da l'alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |
| Erano allora i tuoi, quando da l'alto<br>Un tal moto scorgevi, e tanti gridi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
| Ne sentivi dal mare? Iniquo amore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |
| Che non puoi tu ne' petti de' mortali?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 444        |
| Ella di nuovo al pianto, a le preghiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 630        |
| A sottoporsi a l'amoroso giogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |
| Da la tua forza è suo malgrado astretta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |
| Ma per fare ogni schermo, anzi che muoja,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |
| La sorella chiamando, Anna, le disse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | C.35       |
| Tu vedi che s'affrettano, e sen vanno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416          | 17.70      |
| Vedi gia loro in su la spiaggia accolti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>34.</b> 7 |            |
| Le vele in alto, e le corone in poppa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
| Sorella mia, s'avessi un tal dolore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
| Antiveder potuto, io potrei forse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            | 640        |
| Anco soffrirlo. Or questo solo affanno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
| Prendi per la tua misera sirocchia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
| Poichè te sola quel crudele ascolta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |            |
| E sol di te si fida, e i lochi e i tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |
| Sai d'esser seco, e di trattar con lui;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 645        |
| Trova questo superbo mio nimico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |
| E supplichevolmente gli favella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |
| Digli che Dido io sono, e che non fui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |
| In Aulide co' Greci a far congiura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |
| Contro a' Trojani; e che di Troja a' danni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 650        |
| Nè i mici legni mandai, nè le mie genti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |
| Digli che nè le ceneri, nè l'ombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |
| Nè del suo padre mai, nè d'altri suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |
| Non violai. Qual dunque o mio demerto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |
| O sua durezza fa ch' ei non ascolti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | <b>655</b> |
| Il mio dire, e me fugga, e se precipiti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428          |            |
| Chiedigli per mercè dell'amor mio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |
| Per salvezza di lui, per la mia vita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |
| Che indugi il suo partir tanto che'l mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |
| Sia più sicuro e più propizi i venti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 660        |
| Ne più del maritaggio io lo richieggio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
| Ch'ha già tradito, ne vo' più che manchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |
| Del suo bel Lazio, o i suoi regni non curi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |
| Un picciol tempo, e d'ogni obbligo sciolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |
| Io gli dimando, e tanto o di quiete,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 665        |
| O d'intervallo al mio cieco furore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            |
| Che in parte il duol disacerbando, impari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |
| A men dolermi. Questo è 'l dono estremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
| Che da lui per tuo mezzo agogna e brama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
| Questa tua miserabile sorella:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 670        |
| E se tu lo m'impetri, altro che morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |
| Forza non avrà mai ch' io me n' obblii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
| Queste e tali altre cose ella piangendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |

| Dicea con Anna, ed Anna al frigio Duce<br>Disse, ridisse, e riportò più volte<br>Or da l'una, or da l'altro, e tutte in vano;<br>Chè nè pianti, nè preci, nè querele                                                             | 675<br>438  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Punto lo muovon più. Gli ostano i fati,<br>E solo in ciò gli ha Dio chiuse l'orecchie;<br>Benchè dolce e trattabile e benigno<br>Fusse nel resto. Come annosa e valida<br>Quercia, che sia ne l'alpi esposta a Borea,            | 680         |
| S'or da l'uno, or da l'altro de'suoi turbini<br>È combattuta, si scontorce e tituba:<br>Stridono i rami e'l suol di frondi spargesi,<br>E'l tronco al monte infisso immoto e solido<br>Se ne sta sempre; e quanto sorge a l'aura | 68 <b>5</b> |
| Con la sua cima, tanto in giù stendendosi<br>Se ne va con le barbe infino agl' inferi:<br>Così da preci, e da querele assidue<br>Battuto duolsi il gran Trojano ed angesi,<br>E con la mente in se raccolta e rigida             | 690         |
| Gitta indarno per lei sospiri e lagrime.  La sfortunata Dido, poichè tronca Si vide ogni speranza, spaventata Dal suo fato, e di se schiva e del sole, Disiò di morire; e gran portenti                                          | 695         |
| Di ciò presagio, e fretta anco le fero.<br>Ella, mentre a gli altari incensi e doni<br>Offria devota (orribil cosa a dire!),<br>Vide avanti di se cogli occhi suoi<br>Farsi lurido e negro ogni liquore,                         | 700         |
| E'l puro vin cangiarsi in tetro sangue: E'l vide, e'l tacque, e'nfino a la sorella Lo tenne ascoso. Entro al suo regio albergo Avea di marmo un bel delubro eretto, E dedicato al suo marito antico.                             | 705<br>457  |
| Questo con molto studio, e molt'onore<br>Fu mai sempre da lei di bianchi velli,<br>E di festiva fronde ornato e cinto.<br>Quinci notturne voci udir le parve<br>Del suo caro Sicheo che la chiamasse:                            | 710         |
| E nel suo tetto un solitario gufo<br>Molte fiate con lugubri accenti<br>Fe' di pianto una lunga querimonia.<br>Oltre a ciò da l'antiche profezie,<br>Da prenostichi orrendi e spaventosi                                         | 715         |
| De la vicina morte era ammonita.<br>Vedeasi Enea tutte le notti avanti<br>Con fera imago, che turbata e mesta                                                                                                                    | 720         |

| La tenea sempre. Le parea da tutti Restare abbandonata, e per un lungo E deserto cammino andar solinga De' suoi Tirj cercando. In cotal guisa Le schiere de l'Eumenidi vedea Penteo forsennato, e doppio il sole E doppia Tebe. In cotal guisa Oreste Per le scene imperversa, e furioso | 469 | 725 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Vede, fuggendo, la sua madre armata Di serpenti e di faci, e 'n su le porte Le furie ultrici. Or poi che la meschina Fu da tanto furor, da tanto affanno Oppressa e vinta, e di morir disposta, Divisò fra se stessa il tempo e'l modo:                                                  |     | 730 |
| Ed Anna, sì com' era afflitta e mesta,<br>A se chiamando, il suo siero consiglio<br>Celò nel core, e nel sereno volto<br>Spiegò gioja e speranza: Anna, dicendo,<br>Rallegrati con me, che al fin trovato                                                                                |     | 735 |
| Ho com' io debba o racquistar quell'empio, O ritormi da lui. Nel lito estremo De l'Oceán, là dove il sol si corca, De l'Etropia a l'ultimo confino, E presso a dove Atlante il ciel sostiene,                                                                                            |     | 740 |
| Giace un paese, ond'ora è qui venuta Una sacerdotessa incantatrice Che Massila di gente è stata poi Del tempio de l'Esperidi ministra, E del drago nudrice, e de le piante                                                                                                               | 481 | 745 |
| Del pomo d'oro guardïana un tempo.  Questa d'umido mele e d'obbliosi  Papaveri composto un suo miscuglio,  Promette con parole e con malie  Altri scior da l'amore, altri legare,                                                                                                        |     | 750 |
| Com'a lei piace; distornare i fiumi,<br>Ritrar le stelle, e convocar per forza<br>Le notturne fantasme. Udrai la terra<br>Mugghiar sotto a' tuoi piè. Vedrai da' monti                                                                                                                   | 489 | 755 |
| Calar gli orni e le querce. Io per gli Dei,<br>Per te, per la tua vita a me si cara,<br>Ti giuro, suora mia, che mal mio grado<br>M'adduco a questi magici incantesmi;<br>Ma gran forza mi spinge. Or va, sorella;                                                                       |     | 760 |
| Scegli per entro a le mie stanze un luogo<br>Il più remoto e solo, a l'aura esposto.<br>Ivi ergi una gran pira, e vi conduci<br>L'armi che a la mia camera sospese                                                                                                                       |     | 765 |

| Lasciò quel disleale, e quelle spoglie<br>Tutte e quel letto, ov'io, lassa! perii:<br>In somma ogni suo arnese. Chè la maga<br>Così m'impone, è vuol ch'ogni memoria,<br>Ogni segno di lui si spenga e pera.                                 | 770               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Così detto, si tacque, e di pallore Tutta si tinse. Non però s'avvide Anna, che sotto a' nuovi sacrificj Si celasse di lei morte sì fera: Chè si fero concetto non le venne, E non temà che poggio le avvenisse                              | <b>775</b><br>500 |
| E non temè che peggio le avvenisse,<br>Che in morte di Sicheo. Tosto fe' dunque<br>Quel ch'imposto le fu. Fatta la pira,<br>È d'ilici e di tede aride e scisse<br>Altamente composta; la regina                                              | <b>7</b> 80       |
| D'atre ghirlande e di funeste frondi<br>Ornar la fece intorno: indi le spoglie<br>E la spada e l'effigie de l'amante<br>Sopra a giacer vi pose, ben secura<br>Di ciò che n'avverrebbe. Eran d'intorno                                        | 785<br>507        |
| Gli altari eretti: era tra lor la maga<br>Scapigliata e discinta; e con un tuono<br>Di voce formidabile invocava<br>Trecento Deità, l'Erebo, il Cao,<br>Ecate con tre forme, e con tre facce                                                 | 790               |
| La vergine Diana. Avea già sparse<br>Le finte acque d'Averno, e i suffumigi<br>Fatti de le nocive erbe novelle<br>Che per punti di luna, e con la falce<br>D'incantato metallo eran segate.                                                  | 795               |
| Si fe' venir la malïosa carne<br>Che de la fronte al tenero pulledro<br>Con l'amor de la madre si divelle.<br>Essa stessa regina il farro e'l sale<br>Con le man pie sovr' a gli altari impone,                                              | 800               |
| E d'un piè scalza, e di tutt'altro sciolta, Solo accinta a morir, per testimonj Chiama li Dei. Protestasi a le stelle Del suo fato consorti: e s'alcun Nume Mira a gli afflitti e sfortunati amanti, Questo prega e scongiura che ragione    | 805<br><b>519</b> |
| E ricordo ne tenga, e ne gli caglia.  Era la notte; e già di mezzo il corso Cadean le stelle: onde la terra e' l mare, Le selve, i monti e le campagne tutte, E tutti gli animali, i bruti, i pesci, E i volanti e i serpenti e ciò che vive | 810               |

| Avea da ciò che la lor vita affanna<br>Tregua, silenzio, obblio, sonno e riposo.                                                                                                                         |     | 815          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Ma non Dido infelice, a cui la notte<br>Nè gli occhi grava, nè 'l pensiero alleggia;<br>Anzi maggior col tramontar del sole<br>In lei risorge l'amorosa cura:                                            |     | 820          |
| E non men che d'amor, d'ira avvampando<br>Così fra se farnetica e favella:<br>E che farò così delusa poi?<br>Chi più mi seguirà de' primi amanti?                                                        | 531 | 90E          |
| Proferirommi per consorte io stessa<br>D'un Zingaro, d'un Moro, o d'un Arábo,<br>Quando n'ho vilipesi e rifiutati<br>Tanti e tai, tante volte? Andrò co' Teucri<br>In su l'armata? Mi farò soggetta      |     | 825          |
| Di regina ch' io sono, e serva a loro?<br>Si certo, che gran pro fin qui riporto<br>De le mie loro usate cortesie;                                                                                       |     | 830          |
| E grado me n'avranno, e grazia poi.  Ma ciò dato ch' io voglia, chi permette  Ch' io l'eseguisca? Chi così schernita  Volentier mi raccoglie? Ahi sfortunata  Dido l'eb' apper pop rodi a che goi giunte |     | 835          |
| Dido! ch' ancor non vedi a che sei giunta,<br>E le frode non sai di questa iniqua<br>Schiatta di Laomedonte. E poi che fia<br>Per questo? Deggio sola in compagnia                                       |     | 840          |
| Di marinari andar femmina errante? O condur meco i miei Fenicj tutti Con altra armata? e. trarli un' altra volta D' un' altra patria in mare in preda a' venti                                           | 543 |              |
| Senz' alcun pro, senza cagione alcuna;<br>Quando anco appena di Sidon li trassi<br>Per ritorli da man d'empio tiranno?<br>Ah! muor più tosto, come degnamente                                            |     | 845          |
| Hai meritato; e pon col ferro fine Al tuo grave dolore. Ah, mia sorella! Tu sei prima cagion di tanto male; Tu vinta dal mio pianto in quest' angoscia                                                   |     | 850          |
| M' hai posta; e data ad un nemico in preda:<br>Chè dovea vita solitaria e fera<br>Menar più tosto, che commetter fallo<br>Si dannoso e si grave, e romper fede                                           |     | <b>855</b>   |
| Al cener di Sicheo. Questi lamenti<br>Uscian del petto a l'affannata Dido;<br>Quando già di partir fermo e parato<br>Enea, per riposar pria che sciogliesse,                                             |     | 860          |
| S'era a dormir sopra la poppa agiato.                                                                                                                                                                    | 555 | - <b>-</b> - |

Questi doni al mio cenere mandate, Morta ch'io sia. No mai tra queste gonti Amor nasca, no pace; anzi alcun sorga De l'ossa mie, che di mia morte prenda Alta vendetta, e la dardania gente 960 Con le flamme e col ferro assalga e spenga 634 Ora, in futuro e sempre; e sian lo forze A quest'animo eguali: i liti a i liti Contrari eternamente, l'onde a l'onde, E l'armi incontro a l'armi, e i nostri ai loro In ogni tempo. E ciò detto imprecando, 965 Schiva di più veder l'eterea luce. Affretto di morire. E Barce in prima Vistasi intorno, una nutrice antica Del suo Sicheo (chè la sua propria in Tiro 970 Era cenere già), Cara nutrice, (Le disse) va, mi chiama Anna mia suora, E le di che sollociti, e che l'onda Del flume e l'ostie o i sufumigi adduca, E ciò ch' è d'uopo (come pria le dissi) 975 A prepararmi: chè finire intendo Il sacrifizio che a Plutone inferno Solennemente ho di già fare impreso, Per fine imporre a' mici gravi martiri, E dar foco a la pira, ov'e l'imago Di quell'empio trojano. A tal precetto 980 Mossa la vecchiarella a suo polere Lentamente alfrettossi ad eseguirlo. Dido nel suo pensiero immane e fiero Fieramente ostinata, in atto prima Di paventosa, poi di sangue infetta 985 Le torve luci, di pallore il volto, E tutta di color di morte aspersa Se n'entro furiosa ove secreto Era il suo rogo a l'aura apparecchisto. Sopra vi salse; e la dardania spada, Ch'ebbe da lui non a tal uso in dono, Distrinse : e rimirando i frigi arnesi E'l noto letto, poich' in se raccolta Lagrimando e pensando alquanto stette, Sopra vi s'inchino col ferro al petto, **B** mandò fuor quest' ultime parole: Spoglie mentre al ciel piacque amate • care, 🛦 🕶 voi rend'io quest'anima dolente. Voi l'accogliete : e voi di questa angoscia 1000 Mi liberate. Ecco lo son giunta al fine 468

| Ho già compito. Or la mia grande imago N' andrà sotterra: e qui di me che lascio? Fondata ho pur questa mia nobil terra: Viste ho pur le mie mura: ho vendicato Il mio consorte: ho castigato il fiero                                         | 1005        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mio nimico fratello. Ah che felice,<br>Felice assai morrei, se a questa spiaggia<br>Giunte non fosser mai vele trojane!<br>E qui su'l letto abbandonossi, e'l volto<br>Vi tenne impresso; indi soggiunse: Adunque                              | 1010        |
| Morrò senza vendetta? Eh che si muoja<br>Comunque sia. Così, così mi giova<br>Girne tra l'ombre inferne: e poich'il crudo,<br>Mentre meco era, il mio foco non vide,<br>Veggalo di lontano; e'l tristo augurio                                 | 1015<br>660 |
| De la mia morte almen seco ne porte.  Avea ciò detto, quando le ministre  La vider sopra al ferro il petto infissa,  Col ferro e con le man di sangue intrise  Spumante e caldo. In pianti, in ululati                                         | 1020        |
| Di donne in un momento si converse<br>La reggia tutta, e insino al ciel n'andaro<br>Voci alte e fioche, e suon di man con elle.<br>N'ando per la città grido e tumulto,<br>Come se presa da'nemici a forza                                     | 1025        |
| Fosse Tiro, o Cartago arsa e distrutta.  Anna, tosto ch' udillo, il volto e'l petto Battessi e lacerossi; e fra la gente Verso la moribonda sua sorella, Stridendo, e'l nome suo gridando corse:                                               | 1030<br>572 |
| E per questo (dicea), suora, son io Da te così tradita? Io t'ho per questo La pira e l'are e'l foco apparecchiato? Deserta me! Di che dorrommi in prima? Perchè morir dovendo, una tua suora                                                   | 1035        |
| Per compagna rifiuti? E perchè teco (Lassa!) non m'invitasti? Ch'un dolore, Un ferro, un'ora stessa ambe n'avrebbe Tolte d'affanno. Oimè! con le mie mani T'ho posto il rogo. Oimè! con la mia voce                                            | 1040        |
| Ho gli Dei de la patria a ciò chiamati. Tutto (folle!) ho fatt' io, perchè tu muoja, Perch' io nel tuo morir teco non sia. Con te, me, questo popol, questa terra E'l sidonio senato hai, suora, estinto. Or mi date che'l corpo omai componga | 1045        |
| Che lavi la ferita, che raccolga                                                                                                                                                                                                               |             |



126

ERNET

| Con le mie labbia il suo spirito estremo,<br>Se più spirto le resta. E ciò dicendo,<br>Già de la pira era salita in cima.<br>Ivi lei, che spirava, in seno accolta, | 1061        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lasanguinosa piaga lagrimando<br>Con le sue vesti le rasciuga e terge.<br>Ella talor le gravi luci alzando<br>La mira appena, che di nuovo a forza                  | 105l<br>687 |
| Morte le chiude; e la ferita intanto<br>Sangue e fiato spargendo anela e stride.<br>Tre volte copra il cubito risorse:<br>Tre volte cadde, ed a la terza giacque:   | 1000        |
| E gli occhi volti al ciel, quasi cercando<br>Veder la luce, poiche vista l'ebbe,<br>Ne sospirò. De l'affannosa morte<br>Fatta Giuno pietosa, Iri dal cielo          | <b>B</b> 01 |
| Mandò, che l' groppo disciogliesse tosto,<br>Che la tenea malgrado anco di morte<br>Col suo mortal si strettamente avvinta:                                         | 698         |
| Ch'anzi tempo morendo, e non dal fato,<br>Ma dal furore ancisa, non le avea<br>Proserpina divelto anco il fatale                                                    | 1070        |
| Suo dorato capello, nè dannata Era ancor la sua testa a l'Orco inferno. Ratto spiegò la rugiadosa Dea                                                               | 1075        |
| Le sue penne dorate, e'ncontra al sole<br>Di quei tanti suoi lucidi colori<br>Lunga striscia traendo, indi sospesa<br>Sopra al cape le stette, e d'oro un filo      | 1014        |
| Ne svelse e disse: Io qui dal ciel mandata<br>Questo a Pluto consacro, e te disciolgo<br>Da le tue membra. Ciò dicendo sparve.                                      | 1080        |
| Ed ella, in aura il suo spirto converso,                                                                                                                            |             |
| Resto senza calore e senza vita.                                                                                                                                    | 1083        |
|                                                                                                                                                                     | 705         |

FINE DEL LIBRO QUARTO,

## LIBRO QUINTO

## ARGOMENTO

inea, mentre veleggia verso l'Italia, è trasportato in Sicilia dalla vio
za d'una procella, 1-34. Quivi amorevolmente accolto da Aceste, celebra
nniversario solenne ai Mani di suo padre Anchise, cui lo stesso giorno
l'anno precedente aveva seppellito a Drepano, e gli consacra il tunulo
giuochi, 35-103. Nella corsa delle navi vince 'Cloanto, 104-285; in quella
niedi vince Eurialo per inganno di Niso, 286-362. Il vecchio Entello al
gilato abbatte Darete, che menava giovanili jattanze, 363-484. Nel trar
rco supera tutti Eurizione, ma per un prodigio il premio viene aggiuato al vecchio Aceste, 485-544. Quindi Ascanio in compagnia di nobili
nciulli rallegra tutti con lo spettacolo di giuochi equestri in finta batclia, 545-603. In questo mezzo le donne trojane, stanche della lunga narazione ed istigate da Iride, appiccano il fuoco alle navi, e ne incenno quattro; le altre salva Giove con una pioggia improvvisa, 604-699.
notte seguente Anchise apparisce in sogno ad Enea, ed a nome di Giove
avverte di lasciare donne e vecchi in Sicilia; e che egli col forte dei
vani prosegua alla volta d'Italia; e là vada all'antro della Sila, la quale deve condurlo ai Campi Elisi per udire da lui stesso il
sto de' fati, 700-740. A queste ingiunzioni obbedisce Enea dopo aver fabicato in Sicilia una città, cui diè nome Acesta, 741-778. Mentre è in mare,
tuno a preghiera di Venere gli fa sicuro il viaggio, 779-884. Ma l'aliro il piloto, vinto dal sonno, cade in mare con esso il timone, 635-871.

In tanto Enea spinto dal vento in alto Veleggiava a dilungo; e pur con gli occhi Da la forza d'amor rivolto indietro Rimirava a Cartago. Ardea la pira Già d'Elisa infelice: e le sue fiamme 5 Raggiavan di lontan gran luce intorno. La cagion non sapea; ma la temenza Lo rimordea del violato amore, E' l saper quel che puote e quel che ardisce Femmina furiosa; e'l tristo augurio 10 Del foco, che lugubre era e funesto, Lo tenea con lo stuol de' Teucri tutti Disanimato e mesto. Eran di vista Già de la terra usciti, e cielo ed acqua 15 Apparian solamente d'ogn' intorno, Allor ch'un denso e procelloso nembo Si fe' lor sopra: onde tempesta e notte Sorse repente, e Palinuro stesso Da l'alta poppa il ciel mirando, Oh, disse,

| Che fla con tante intorno accolte nubi?     |    | .20         |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| E che pensi e che fai, padre Nettuno?       | 13 |             |
| Indi comanda: Via compagni, armianci,       |    |             |
| Oprano i remi, accomo liam le vele,         |    |             |
| Tegniamo al vento avverso obliquo il seno.  |    |             |
| E rivolto ad Enea: Con questo cielo,        |    | 25          |
| Signor (diss'egli), omai più non m'affido   |    |             |
| Prender Italia, ancor che Giove stesso      |    |             |
| Nel promettesse, ed ei nocchier ne fosse.   |    |             |
| Vedi il vento mutato, vedi il mare          |    |             |
| Di ver Ponente, che s'annera e gonfia:      |    | 30          |
| Vedi nel ciel qual ne s'accampa stuolo      |    | -           |
| Di folte nubi. Traversia di certo           |    |             |
|                                             |    |             |
| N'assalirà sì che nè girle incontro,        |    |             |
| Nè durar la potremo. Or poi ch' a forza     |    | 35          |
| Così ne spinge, noi per nostro scampo       |    | 33          |
| Assecondianla. Chè già presso i porti       |    |             |
| Ne son de la Sicilia e 'l fido ospizio      |    |             |
| D' Erice tuo fratello, se abbastanza        |    |             |
| De l'arte mi rammento e de le stelle.       |    |             |
| Rispose Enca: Ben conosch' io che duro      |    | 40          |
| E'l contrasto de' venti, e'l nostro è vano. | 26 |             |
| Volgi le vele. E qual più grata altrove,    |    |             |
| O più comoda riva, o più sicura             |    |             |
| Aver mai ponno le mie stanche navi,         |    |             |
| Di quella che ne serba il caro Aceste,      |    | 45          |
| E l'ossa accoglie del buon padre mio?       |    |             |
| Così volti a Levante, e preso in poppa      |    |             |
| Il vento e'l flutto, a tutta vela il golfo  |    |             |
| Correndo, sur subitamente a proda           |    |             |
| De l'amica riviera. Avea di cima            |    | <b>*</b> 59 |
| Visto d'un monte il cacciatore Aceste       | 33 |             |
| Venir la frigia armata. Onde in un tempo    |    |             |
| Fu con essi a la riva; e rincontrolli       |    |             |
| Allegramente, sì com'era incolto,           |    |             |
| Di dardi armato e d'irta pelle cinto        |    | 55          |
| Di libic' orso, umano insieme e rozzo,      |    | JU          |
|                                             |    |             |
| De la trojana Egesta e di Criniso           |    |             |
| Fiume onorato figlio. Ei de gli antichi     |    |             |
| Suoi parenti membrando, con giojoso         |    | CO          |
| Volto, se ben con rustico apparecchio,      |    | CO          |
| Gl'invita, li riceve e li consola.          |    |             |
| Era de l'altro di l'aurora e'l sole         |    |             |
| Già fuor de l'onde, allor che'l frigio duce |    |             |
| Convocati i suoi tutti, alto in un greppo   |    | ~~          |
| Posto in mezzo di lor così lor disse:       |    | 65          |
| Generosi e magnamini Trojani.               |    |             |

| Degna prole di Dardano e del cielo,<br>Questa è l'amica terra, ove oggi è l'anno<br>Ch a le sante ossa del mio padre Anchise<br>Demmo requie e sepolcro, e i mesti altari<br>Gli consecrammo. Oggi è (s'io non m'inganno) 48<br>Quel sempre acerbo ed onorato giorno, | 70  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Chè onorato ed acerbo mi fia sempre<br>(Poichè sì piacque a Dio), quantunque ovunque<br>Questo esiglio infelice mi trasporti:<br>Pongami ne l'arene e ne le secche<br>De la Getulia; spingami a gli scogli                                                            | 75  |
| Del mar di Grecia; ne la Grecia stessa<br>Mi chiugga, e dentro al cerchio di Micene;<br>Ch' io l' arò sempre per solenne, e voti<br>Farogli ogni anno e sacrificj e ludi.<br>Or poiche da Celesti, oltre ogni avviso<br>Nostro, tra' nostri siamo in prova addotti    | 80  |
| Per onorar le sue ceneri sante, Onorianle, adorianle, e dal suo nume Imploriamo devoti amici i venti, E stabil seggio, ove gli s'erga un tempio, In cui sian quest'esequie e questi onori                                                                             | 85  |
| Rinovellati eternamente ogni anno. Due pingui buoi per ciascun nostro legno Vi profferisce il buon trojano Aceste.  Voi d'Aceste e di Troja i patri numi Ne convitate: ed io, quando l'Aurora                                                                         | 90  |
| Tranquillo e queto il nono giorho adduca,. A' solenni spettacoli v' invito Di navi, di pedoni e di cavalli, Al corso, a la palestra, al cesto, a l'arco.                                                                                                              | 95  |
| Ognun vi si prepari, ognun ne speri Degna del suo valor mercede e palma. E voi datevi assenso, e tutti insieme V inghirlandate. E ciò dicendo, il primo Del suo mirto materno il crin si cinse.                                                                       | 100 |
| Elimo lo segui, seguillo Alete, Un di verd'anni e l'altro di maturi; Poscia il fanciullo Julo; e dietro a loro D'ogni età gli altri tutti. Enea disceso Dal parlamento, in mezzo a quante intorno                                                                     | 105 |
| Avea schiere di genti, umile e mesto Al sepolcro d'Anchise appresentossi. E con rito solenne in terra sparte Due gran coppe di vino e due di latte E due di sangue, di purpurei fiori                                                                                 | 140 |
| Vi nevigo di sopra un nembo, e disse;<br>Dell'Encide                                                                                                                                                                                                                  | y   |

| A voi sant'ossa, a voi ceneri amate         |      |
|---------------------------------------------|------|
| E famose e felici, anima ed ombra           | 115  |
| Del padre mio, torno di nuovo indarno       |      |
| Per onorarvi; poichè Italia e'l Tebro       |      |
| (Se pur Tebro è per noi) ne si contende.    | •    |
| Or quel ch' io posso, con devoto affetto    |      |
| V'adoro, e'nchino come cosa santa.          | 120  |
| Mentre così dicea, di sotto al cavo         |      |
| De l'alto avello un gran lubrico serpe      |      |
| Usci placidamente; e sette volte            |      |
| Con sette giri al tumulo s'avvolse.         |      |
| Indi strisciando infra gli altari e i vasi, | 123  |
| Le vivande lambendo, in dolce guisa         | 1    |
| Con le cerulee sue squamose terga           |      |
| Sen gio divincolando, e quasi un' Iri       |      |
| A sole avverso scintillò d'intorno          |      |
| Mille vari color di luce e d'oro.           | 130  |
| Stupissi Enea di cotal vista; e l'angue     | 100  |
| Di lungo tratto infra le mense e l'are,     |      |
| Ond' era uscito, al fin si ricondusse.      |      |
|                                             |      |
| Rinovellò gl'incominciati onori             | 135  |
| Il frigio duce, del serpente incerto,       | 100  |
| Se del loco era il Genio, o pur del padre   |      |
| Sergente o messo. E com' era uso antico,    |      |
| Cinque pecore elette e cinque porci,        |      |
| Con cinque di morello il tergo aspersi      | 4.60 |
| Grassi giovenchi anzi a la tomba uccise,    | 140  |
| Nuove tazze versando, e nuovamente          |      |
| Fin d'Acheronte richiamando il nome         |      |
| E l'anima d'Anchise. Indi i compagni,       |      |
| Ciascun secondo la sua possa offrendo,      | 1.45 |
| Lieti colmar di doni i santi altari.        | 145  |
| Altri di lor le vittime immolaro,           | 101  |
| Altri cibi ne fero; e tutti insieme         |      |
| Sul verde prato a convivar si diero.        |      |
| Era già'l nono destinato giorno             | 150  |
| Sereno e lieto a l'Oriente apparso,         | 150  |
| E già la vaga fama e'l chiaro nome          | •    |
| Avea d'Aceste convocati intorno             |      |
| I vicin tutti; e pieni erano i liti         | •    |
| Di gente, cui traca parte vaghezza          |      |
| Di vedere i Trojani, e parte ardire         | 155  |
| Di provarsi con loro. In prima esposti      | 103  |
| Con pompa riguardevole e solenne            |      |
| Furo in mezzo del Circo armi indorate,      |      |
| Purpuree vesti, e tripodi e corone          |      |
| E più guise d'arnesi e di monete            | 160  |
|                                             | •    |

|   | D'argento e d'oro, e palme ed altri premj<br>Di vincitori. Indi sonora tromba<br>D'alto diè segno a i desiati ludi,<br>E dal mar cominciossi. Avean di tutta<br>La teucra armata quattro legni scelti<br>Più di remi e di rèmigi guarniti,<br>E di tutti più destri. Un fu la Pistri,<br>E Memmo la reggea, Memmo che poi |     | 165        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| ŧ | L'Italo fu nomato, e diede il nome A la stirpe de' Memmi. La Chimera Fu l'altro, a cui preposto era il gran Gia, Un gran vascello che a tre palchi avea Disposti i remi; e i remiganti tutti                                                                                                                              | 417 | 170        |
|   | Eran Trojani e giovani e robusti.<br>Fu'l gran Centauro il terzo; e di quest'era<br>Sergesto il capo, che a la Sergia prole<br>Diede principio. L'ultimo, la Scilla<br>Guidata da Cloanto, onde i Cluenti                                                                                                                 |     | 175        |
|   | Trasser nome e legnaggio. È lunge incontra<br>A la spumosa-riva un basso scoglio<br>Che da' flutti percosso è talor tutto<br>Innondato e sommerso. Il verno i venti                                                                                                                                                       |     | 180        |
|   | Vi tendon sopra un nubiloso velo Che ricopre le stelle; e quando è il tempo Tranquillo, ha ne l'asciutto una pianura Ch'è di marini uccelli aprica stanza. Qui d'un elce frondoso il segno pose                                                                                                                           |     | 185        |
|   | Il padre Enea, fin dove il corso avanti<br>Stender pria si dovesse, e poi dar volta.<br>Indi, sortiti i luoghi, al suo ciascuno<br>Si pose in fila. I capitani in poppa<br>Addobbati di bisso e d'ostro e d'oro<br>Risplendean di lontano; e gli altri tutti                                                              | 132 | 190        |
|   | D'una livrea di pioppo incoronati<br>Stavano con le terga ignudi ed unti,<br>Sì che tra l'olio e'l sol lumiere e specchj<br>Parean da lunge. E già ne'banchi assisi,<br>Tese a'remi le braccia, al suon l'orecchia                                                                                                        |     | <b>195</b> |
|   | Aspettavano il segno. I cori intanto Palpitando movea disio d'onore E timor di vergogna. Avea la tromba Squillato appena, che in un tempo i remi Si tuffar tutti, e tutti i legni insieme                                                                                                                                 |     | 200        |
|   | Si spiccar da le mosse. I gridi al cielo<br>N'andar de' marinari. Il mar di schiuma<br>S'asperse intorno; e'n quattro solchi eguali<br>Fu con molto stridor da' rostri aperto,                                                                                                                                            | 141 | 205        |

| E da'remi stracciato. Impeto pari<br>Non fer nel Circo mai bighe o quadrighe<br>Da le carceri uscendo, allor ch' a sciolte<br>Ed ondeggianti redini gli aurighi<br>A volanti destrier sferzan le terga.<br>Le grida, il plauso, il fremito e le voci | 210       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| In favore or di questi ed or di quelli Tra i curvi liti avvolte, e da le selve E da' colli riprese e ripercosse Facean l'aria intonar fino a le stelle. Nel primo uscire il primo avanti a tutti                                                     | 215       |
| Si vide Gia, mentre la gente freme: E dopo lui Cloanto che de' remi Migliore assai per la gravezza indietro Rimanea del suo legno. Indi del pari, O di poco infra loro avean contesa                                                                 | 220       |
| Il Centauro e la Pistri; e quando questa,<br>Quando quello era avanti; e quando entrambi<br>Or le fronti avean giunte ed or le code.  Eran del sasso già presso a la meta; E di buon tratto vincitore avanti                                         | 225<br>57 |
| Gia se ne gia, quand'ei sen vide in alto<br>Da la ripa più lunge; onde rivolto<br>Al suo nocchiero: E dove (disse) andrai<br>Menete? Attienti al lito e radi il sasso:<br>Vadano gli altri in alto. Ei tuttavia                                      | 230       |
| D'urtar temendo, in pelago si mise. E Gia di nuovo: In qua, Menete: al sasso, Al sasso: a la sinistra, a la sinistra, Dicea gridando; e volto indietro vide Ch'avea Cloanto addosso. Era Cloanto                                                     | 235       |
| Già tra lo scoglio e la Chimera entrato;<br>E via radendo la sinistra riva,<br>Tenne giro sì breve e sì propinquo,<br>Che lui tosto e la meta anco varcando,<br>Si vide avanti il mare ampio e sicuro.                                               | 240       |
| Orand' ira, gran dolore e gran vergogna Ne senti 'l fiero giovane; e piangendo Di stizza, e non mirando il suo decoro, Nè che Menete del suo legno seco Fosse guida e salute, in mezzo il prese, E da la poppa in mar lunge avventollo.              | 245       |
| Poscia ei nocchiero e capitano insieme Diè di piglio al timone, e rincorando I suoi compagni, al sasso lo rivolse.  Menete che di veste era gravato E via più d'anni, infino a l'imo fondo                                                           | 250       |

| Ricevè'l tuffo; e risorgendo appena<br>Rampicossi a lo scoglio, e sì com' era<br>Molle e guazzoso, de la rupe in cima<br>Qual bagnato mastino al sol si scosse.                                                                                         | •           | 255                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Rise tutta la gente al suo cadere: Rise al notare: e più rise anco allora Che a' flutti vomitar gli vide il mare. Memmo intanto e Sergesto, che del pari Erano addietro, parimente accesi                                                               | 182         | <b>2</b> 00         |
| Su l'indugio di Gia preser baldanza. Sergesto inver lo scoglio avea 'l vantaggio Del primo loco; ma non tutto ancora Era il suo legno avanti, che la Pistri Premea col rostro del Centauro il fianco. Era Mommo confortando i suoi compagni             |             | 205                 |
| E Memmo confortando i suoi compagni<br>E'n su e'n giù per la corsia gridando,<br>Via fratelli, dicea, via degni alunni<br>D'Ettore invitto, via compagni eletti<br>Al grand' uopo di Troja. Ora è mestiero                                              |             | 270                 |
| De'remi, de le forze e del coraggio,<br>Che a le Sirti, a Cariddi, a la Malea<br>Mostraste già. Non più vincer contendo,<br>Che pur dovrei, se pur Memmo son io.<br>Vinca cui ciò da te, Nettuno, è dato.<br>Ma ch' ultimi arriviamo, ah non, fratelli, |             | 275                 |
| Questa vergogna; e ciò vincasi almeno Che di tanto rossor tinti non siamo.  A cotal dir tutti insorgendo, a gara Steser le braccia, ed inarcaro i dorsi, E fèr per avanzarsi estremo sforzo.                                                            | <b>19</b> 0 | <b>5</b> 8 <b>0</b> |
| Tremava a i colpi il ben ferrato legno: Fuggia di sotto il mare: ansando i rèmigi Aprian le asciutte bocche; e spesso i fianchi Battendo, a gronde di sudor colavano. Diè lor fortuna il desiato onore:                                                 |             | 203                 |
| Chè mentre furioso oltre si spinge<br>Scrgesto, e con la prora arditamente<br>Rade la ripa, ebbe il meschino intoppo,<br>Urtando de lo scoglio in una roccia<br>Che nel mar si sporgea. Scheggiossi il sasso:                                           |             | 500                 |
| Fiaccarsi i remi: si scoscese il rostro; E d'un lato pendente e scossa tutta Tremò la nave, e scompigliossi e stette. I remiganti attoniti, con gridi, Con ferrate aste, con tridenti e pali                                                            | 208         | 295                 |
| Stavan spingendo, e puntellando il legno,<br>E ripescando i remi. In tanto allegro,                                                                                                                                                                     |             | 300                 |

E del successo coraggioso e baldo Memmo ratto s'avanza, e vince il sasso; E via vogando ed invocando i venti Fende a la china ed a l'aperto il mare. 305 Qual d'una grotta, ov'aggia i dolci figli E'l caro nido, spaventata in prima l)a subito schiamazzo esce rombando, Ed arrostando una colomba a l'aura; Che poi giunta ne' campi a l' aer queto 310 Quetamente per via dritta e sicura Sen va con l'ali immobili e veloci; Così la Pistri pria travolta e vaga Venia da sezzo; indi affilata e siretta Passò prima Sergesto che nel sasso, 315 Come da vischio rattonuto augello 220 E spennacchiato, i suoi spezzati remi Dibattendo, chiedea soccorso in vano. Poscia spingendo la Chimera aggiun**se** E trapassolla : chè la sua gran mole 320 E'l perduto nocchier la fea più tarda. Sol restava Cloanto: e verso lui Afilandosi, al fin quasi del corso Con ogni sforzo il segue, e già l'incalsa. Levossi al ciclo un'altra volta il grido 325 Del favor che facea la gente tutta Perché i secondi divenisser primi. Quelli caccia lo sdegno e la vergogna Di non tener il conseguito onore; Che la gloria antepongono a la vita. 330 Questi il successo inanima e la speme 230 Di ciò poter; poich' altrui par che possano. S'eran gia presso, e pareggiati i restri Del pari i premj avrian forse ottenuti; So non ch'ambe le mani al cielo alzando, 335 Cotal fece a gli Dei Cloanto un voto: Santi numi del polago ch' io corro, Se'l corso agovolate al loguo mio, Nol medesimo lito un bianco toro Lieto consacrerovvi, e de l'opime 340 Sue viscere, e di vin limpido e puro L'arena spargerovvi e l'onde salse. Furon da l'imo fondo i preghi uditi. Del buon Gloanto da la schiera tutta Do la Ninfe di Norco e di Furco. 345 E da la Panopea vergine intatta: E'i gran padre Portunno di sua mano Gli spinso il legno; onde qual vento, o strale

| Lanciossi a terra, e si scagliò nel porto.<br>Il padre Enea (com'è costume) avanti<br>Convocati a se tutti, a suon di tromba<br>Dichiarò vincitor Cloanto il primo,                                    | . 244       | <b>35</b> 0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| E le tempie di lauro incoronogli. Poscia a ciascuna de le navi in dono Diè tre grassi giovenchi, e tre grand'urne Di prezioso vino, e di contanti Un gran talento. Ornò di maggior doni                |             | 355         |
| I primi condottieri. Al vincitore Presentò di broccato un ricco arnese Che d'ostro a' groppi sopra l'oro avea Doppio un lavoro di ricamo e d'aco. Nel mezzo entro al frondoso bosco ideo               |             | <b>36</b> 0 |
| Un real giovinetto era tessuto, Che anelo e fiero con un dardo in mano Seguia per la foresta i cervi in caccia; E poco indi lontano un' altra volta Era il medesmo da l'uccel di Giove                 | <b>2</b> 53 | 365         |
| Rapito in alto: e i suoi vecchi custodi E fidi cani lo miravan sotto, Quegli indarno le mani al cielo alzando, E questi il muso, ed abbajando a l'aura. A l'altro poi, che per valore il primo         |             | <b>37</b> 0 |
| Fu per sorte secondo, in premio diede<br>Per ornamento e per difesa in arme<br>Una lorica che d'antica maglia,<br>E di lucente e rinterzato acciaro,<br>Di massiccio oro avea le fibbie e gli orli.    |             | 375         |
| Questa di Simoenta in su la riva<br>Sotto l'alto Ilio, e di sua propria mano<br>Tolse al vinto Demòleo. Era si grave,<br>Che da Fegeo e da Sàgari, due forti<br>E robusti sergenti, ivi condotta       |             | 380         |
| Era stata a gran pena: e pur in dosso<br>L'avea Demòleo il di che combattendo<br>Mise in quella riviera i Teucri in volta.<br>I terzi doni due gran nappi foro<br>Di forbito metallo, e due gran coppe | 265         | 385         |
| Di puro argento figurate intorno<br>Con mirabile intaglio. E già donati,<br>E-de' lor doni alteri e festeggianti<br>Se ne gian tutti di purpuree bende<br>Le tempie avvinti, e di lentischio adorni;   |             | 390         |
| Quando ecco da lo scoglio con grand'arte<br>È con molta fatica appena svelto<br>Sergesto, col suo legno infranto e monco,                                                                              |             | 305         |

E tarpato de'remi in ver la terra Se ne venia disonorato e mesto. Com' angue suol, ch' o sia da ruota oppresso Tra la ripa e'l sentiero, o sia di sasso Dal viator percosso o di randello, **400** Procacciando fuggir, con lunghe spire **2**75 S'arrosta indarno, e inalberato e siero Dal mezzo in suso arde ne gli occhi e fischia; E d'altra parte dilombato e tardo 405 Debilmente guizzando, in se medesmo Si ripiega, s'attorce e si raggroppa: Così co' remi la flaccata nave Se ne gia lenta, e con le vele a volo, Ch'a piene vele al fine in porto aggiunse. 410 Ed a Sergesto anco i suoi doni assegna Il padre Enea, di ricovrar contento 🛂 suo buon legno e i suoi fidi compagni. E furo i doni una cretese ancella, Foloe di nome, e di telaro e d'aco 415 Maestra esperta e da Minerva instrutta, Giovine e bella, e con due figli al petto. Questo primo spettacolo compito, Enea per gli altri una pianura elegge Che di teatro in guisa d'ogn' intorno 420 Ha selve e colli, ed un gran circo avanti, 288 Ove in un palco alteramente estrutto Tra molti mila collocossi in mezzo. Qui prima al corso i corridori invita Con preziosi premj, e i premj espone. 425 E de Teucri è de Sicoli mostrarsi I più famosi. Appresentossi in prima Eurialo con Niso. Un giovinetto Di singolar bellezza Eurjalo era: E Niso un di lui fido e casto amante. **4**30 Dopo questi Dioro. Era costui Del legnaggio di Priamo un rampollo, Giovine generoso: e Salio e Patro Vennero appresso: d'Acarnania l'uno, D' Arcadia l'altro e del Tegeo paese: 435 E due Sicilïani Elimo e Pànope, Ambeilue cacciatori, ambi seguaci Del vecchio Aceste; e con questi altri assai D'oscura nominanza. A cui nel mezzo Stando il gran padre Enea, così ragiona: Nissun da me di questa schiera eletta Andrà senza mici doni, e parimente 305 Una coppia di dardi avrà clascuno

| Di rilucente acciaro, ed una d'oro                                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| E d'argento commesso a l'arabesca                                              |     |     |
| Non più vista bipenne. I principali                                            |     | 445 |
| Tre vincitori i primi pregi avranno,<br>E fian tutti d'oliva incoronati.       |     |     |
| E'l primiero de' tre d' un buon destriero                                      |     |     |
| Sarà provvisto ben guarnito e bello.                                           |     |     |
| L'altro avrà d'un' Amazzone un turcasso                                        |     | 450 |
| Pien di tracie saette, e un arco d'osso.                                       |     | 100 |
| Ed un bel cinto, a cui sono ambi appesi,                                       |     |     |
| Ch' han di gemme il fermaglio e d' or la fibbi                                 | ia. |     |
| Il terzo d'un' argolica celata                                                 |     |     |
| Se ne vada contento; e sarà questa.                                            |     | 455 |
| Ciò detto; e presi i luoghi, e'l segno dato                                    |     |     |
| S'avventar da la sbarra: e quasi un nembo                                      |     |     |
| L'un da l'altro dispersi, insieme tutti                                        |     |     |
| Volar, mirando al fine. Il primo avanti                                        |     |     |
| Si tragge Niso, e di gran lunga avanti;                                        |     | 460 |
| Chè va di vento e di saetta in guisa.                                          | 818 |     |
| Prossimo a lui, ma prossimo d'un tratto                                        |     |     |
| Molto lontano, è Salio. A Salio, Eurialo:                                      |     |     |
| Eurialo ha di poco Elimo addietro:                                             |     | 400 |
| Ad Elimo, Dioro appresso tanto                                                 |     | 465 |
| Che già sopra gli anela e già l'incalza;                                       |     |     |
| E se'l corso durava, anco l'arebbe                                             |     |     |
| O prevenuto o pareggiato almeno.<br>Eran presso a la meta, ed eran lassi;      |     |     |
| Quando ne l'erba pria di sangue intrisa                                        |     | 470 |
| De gli uccisi giuvenchi il piè fermando                                        |     | 410 |
| Sinistramente e sdrucciolando a terra                                          |     |     |
| Cadde Niso infelice, e'l volto impresse                                        |     |     |
| Nel sacro loto, si che gramo e sozzo                                           |     |     |
| Ne surse poi. Ma del suo amore intanto                                         |     | 475 |
| Non obbliossi: chè sorgendo, intoppo                                           | 334 |     |
| Si fece a Salio; onde con esso avvolto                                         |     |     |
| Stramazzò ne l'arena; e mentre ei giacque,                                     |     |     |
| Eurialo del danno e del favore                                                 |     | 400 |
| S'avanzò de l'amico, e de le grida,                                            |     | 480 |
| Con che gli dier le genti animo e forza:                                       |     |     |
| Ond'ei fu'l primo, el Elimo il secondo;                                        |     |     |
| Dioro il terzo. E tal fin ebbe il corso.                                       |     |     |
| Ma di rumor se n'empie e di tenzone                                            |     | 485 |
| Il Circo tutto; e Salio anzi al cospetto                                       |     | 70J |
| De' Giudici e de' Padri or si protesta<br>Or detesta or esclama; e del tradito |     |     |
| Suo valor si rammarca, e ragion chiede.                                        |     |     |
| In difesa d' Eurialo a rincontro                                               |     | •   |
| ANTONIET & CHRISTING IN BURNING                                                |     | K   |

| È il favor de la gente, e quel decoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 490                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Suo dolce lagrimare, e quell'invitta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
| Forza ch' ha la virtù con beltà mista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |
| Grida Dioro anch'egli, e lui sovviene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |
| E se stesso difende: poich' il terzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 40=                 |
| Esser non può quando sia Salio il primo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 495                 |
| Enea così decise: Aggiate voi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347 |                     |
| Generosi garzoni, i pregi vostri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |
| E nulla in ciò de l'ordine si muti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |
| Ch' io supplirò con degna ammenda al caso,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   |                     |
| Ond' ha fortuna indegnamente afflitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <b>5</b> 00         |
| L'amico mio. Ciò detto, una gran pelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |
| Presenta a Salio d'un leon getulo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                     |
| Ch' ha il tergo irto di velli, e l'unghie d'oro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                     |
| E qui Niso, O Signor (disse), di tanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |
| Guiderdonate i perditori, e tale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                     |
| Di abi anda pietà ri propde e ad ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | <b>5</b> 0 <b>5</b> |
| Di chi cade pietà vi prende; ed io                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 853 |                     |
| Di pietà non son degno ne di pregio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
| Io che son di fortuna a Salio eguale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |
| E di valore a tutti gli altri avanti?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |
| E ciò dicendo, sanguinoso il volto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 510                 |
| E livido mostrossi e lordo tutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                     |
| Rise il buon padre Enea; poscia un pregiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |                     |
| E degno scudo, ch' a le porte appeso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
| Era già di Nettuno, ed ei riscosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                     |
| L'avea da' Greci, con mirabil arte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | EIE                 |
| Dal saggio Didimaone construtto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 515                 |
| Venir tosto si fece, e Niso armonne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                     |
| Finiti i corsi e dispensati i doni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |
| Or (disse Enea) qual sia che vaglia ed osi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                     |
| Di forza e d'ardimento, al cesto invito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>520</b>          |
| Chiunque accetta, col suo braccio in alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |
| Si mostri accinto. E ciò dicendo, in mezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                     |
| Propon due pregi: al vincitore un toro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |
| Di bende il tergo adorno e d'or le corna:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                     |
| Un elmo ed un cimiero ed una spada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 525                 |
| Per conforto del vinto. Incontanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
| Uscio Darete poderoso in campo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                     |
| E con gran plauso si mostrò del volgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |
| Ero Donoto un obo di forno estromo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                     |
| Era Darete un che di forze estreme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | ~~~                 |
| Fu solo ardito a star con Pari a fronte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>530</b>          |
| E che a la tomba del famoso Ettorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 |                     |
| In su l'arena il gran Bute distese:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                     |
| E fu Bute un atleta, anzi un colosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                     |
| Di corpo immane, che in Bebrizia nato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                     |
| D'Amico si vantava esser disceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 535                 |
| Per tal da tutti avuto, e tal comparso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                     |
| and the control of th |     |                     |

| In su la lizza, altero ed orgoglioso                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Squassò la testa: e i grandi omeri ignudo                                             |            |
| Le muscolose braccia e'l corpo tutto                                                  |            |
| Brandi più volte, e menò colpi a l'aura.                                              | <b>540</b> |
| Cercossi un pari a lui, ne fu tra tanti 377                                           |            |
| Chi rispondesse, o che di cesto armato                                                |            |
| S'appresentasse. Ond'ei lieto e sicuro,                                               |            |
| Come d'ogni tenzon libero fosse,                                                      |            |
| Al toro avvicinossi, e'l destro corno                                                 | 545        |
| Con la sinistra sua gli prese, e disse:                                               |            |
| Signor, poiche non è chi meco ardisca                                                 |            |
| Di star a prova, a che più hado? e quanto                                             |            |
| Badar più deggio? Or di che'l pregio è mio;<br>Perch'io meco l'adduca. A ciò fremendo |            |
| Perch 10 meco l'adduca. A cio fremendo                                                | 550        |
| Assentirono i Teucri; e già co' gridi                                                 |            |
| De l'onor lo facean degno e del dono:                                                 |            |
| Quando verso d'Entello il vecchio Aceste,                                             |            |
| Si com' egli era in un cespuglio a canto,                                             | <b>555</b> |
| Si volse: e rampognando, Ah (disse), Entello,                                         | 383        |
| Tu sei pur fra gli eroi de' nostri tempi<br>Il più noto e'l più forte; e come sostri  |            |
| Ch' un si gradito pregio or ti si tolga                                               |            |
| Senza contesa? Adunque è stato in vano                                                |            |
| Fin qui da noi rammemorato e colto                                                    | 560        |
| Erice, in ciò nostro maestro e Dio?                                                   | 000        |
| Ov'è la fama tua che ancor si spande                                                  |            |
| Per la Trinacria tutta? Ove son tante                                                 |            |
| Appese a i palchi tue famose spoglie?                                                 |            |
| Rispose Entello: Nè desìo d'onore,                                                    | <b>565</b> |
| Ne vaghezza di gloria unqua, signore, 294                                             | L          |
| Mi lasciar mai, nè mai viltà mi prese;                                                |            |
| Ma l'incarco de gli anni, il freddo sangue,                                           |            |
| E la scemata mia destrezza e forza                                                    | ~~~        |
| Mi ritraggono addietro. Io quando avessi                                              | 570        |
| O men quei giorni, o non men quel vigore,                                             |            |
| Onde costui di se tanto presume,                                                      |            |
| Già per diletto mio seco a le mani                                                    |            |
| Sarei venuto, e non dal premio indotto:                                               | ETE        |
| Chè premio non ne chero. E pur qui sono                                               | 575        |
| Disse, e sorgendo, due gran cesti e gravi                                             | •          |
| Gittò nel campo, e quelli stessi, ond'era                                             |            |
| Solito a le sue pugne Erice armarsi.                                                  |            |
| Stupir tutti a quell'armi che di sette                                                | 580        |
| Dorsi di sette buoi, di grave piombo E di rigido ferro eran conserti.                 | JOV        |
| Stupi Darete in prima, e ricusolle                                                    |            |
| A viso aperto: onde d'Anchise il figlio                                               |            |
| T ATOM UNDING ANTION OF ANTION IN HIGH                                                |            |

| Le prese avanti, e i lor volumi e'l pondo<br>Stava mirando; quando il vecchio Entello<br>Così soggiunse: Or che diria costui<br>Se visto avesse i cesti e l'armi stesse,                                                                |     | <b>5</b> 85 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| D' Ercole invitto, e l'infelice pugna, Onde in su questo lito Erice cadde? D' Erice tuo fratello eran quest' armi. Vedi che sono ancor di sangue infette E d'umane cervella. Il grande Alcide Con queste Erice assalse: e con quest' io |     | 590         |
| M'esercitai, mentre le forze e gli anni<br>Eran più verdi, e non canuti i crini.<br>Ma poscia che Darete or le rifiuta,<br>Se piace a te, se mel consente Aceste                                                                        | 416 | 595         |
| Per cui son qui, di ciò, Trojano ardito,<br>Non vo' che ti sgomenti. Io mi rimetto,<br>E cedo a queste; e tu cedi a le tue.<br>Combattiam con altr' armi e siam del pari.<br>Così detto spogliossi; e sì com' era                       |     | 600         |
| De le braccia, de gli omeri e del collo<br>E di tutte le membra e d'ossa immane,<br>Quasi un pilastro in su l'arena stette.<br>Allor Enea fece due cesti addurre<br>D'ugual peso e grandezza; ed egualmente                             |     | <b>605</b>  |
| Ne suro armati. În prima su le punte<br>De' piè l'un contra l'altro si levaro:<br>Brandîr le braccia: ritirârsi in dietro<br>Con le teste alte: in guardia si posaro<br>Or questi or quelli: al fine ambi ristretti                     | 428 | 610         |
| Mischiar le mani, ed a ferir si diero. Era giovine l'uno, agile e destro In su le gambe: era membruto e vasto L'altro; ma fiacco in su' ginocchi e lento; E per lentezza (il fiato ansio scotendo Le gravi membra e l'affannata lena)   |     | 615         |
| Palpitando anelava. In molte guise In van pria si tentaro, e molte volte S'avvisar, s'accennaro e s'investiro. A le piene percosse un suon s'udia De' cavi fianchi, un rintonar di petti,                                               |     | 620         |
| Un crosciar di mascelle orrendo e fiero.<br>Cadean le pugna a nembi, e ver le tempie<br>Miravan la più parte; e s'eran vote,<br>Rombi facean per l'aria e fischj e vento.                                                               |     | 625         |
| Stava Entello fondato: e quasi immoto<br>Poco de la persona, assai de gli occhi<br>Si valea per suo schermo. A cui Darcte                                                                                                               |     | 630         |

| Girava intorno, qual chi rocca oppugna,<br>Quantunque indarno, che per ogni via<br>Con ogni arte la stringe e la combatte.                                                                                       | 439                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Alzò la destra Entello, ed in un colpo<br>Tutto s'abbandonò contro Darete;<br>Ed ei, che lo previde, accorto e presto<br>Con un salto schivollo: onde ne l'aura<br>Percosse a voto, e dal suo pondo stesso       | 635                |
| E da l'impeto tratto a terra cadde. Tal un alto, ramoso, antico pino Carco de' gravi suoi pomi si svelle D'un cavo greppo, e con la sua ruina D'Ida una parte, o d'Erimanto ingombra.                            | 640                |
| Allor grido, gioì, temè la gente,<br>Siccom' eran de' Sicoli e de Teucri<br>Gli animi e i voti a i due compagni affetti.<br>Le grida al ciel ne giro. Aceste il primo<br>Corse per sollevare il vecchio amico.   | 645                |
| Ma nè dal caso ritardato Entello, Nè da tema sorpreso, in un baleno Risurse e più spedito e più feroce; Chè l'ira, la vergogna e la memoria Del passato valor forza gli accrebbe.                                | 650<br><b>4</b> 53 |
| Tornò sopra a Darete, e per lo campo<br>Tutto a forza di colpi orrendi e spessi<br>Lo mise in volta or con la destra in alto,<br>Or con la manca, senza posa mai<br>Dargli, nè spazio di fuggirlo almeno.        | 655                |
| Non con si folta grandine percuote<br>Oscuro nembo de' villaggi i tetti,<br>Come con infiniti colpi e fieri<br>Sopra Darete riversossi Entello.<br>Allor il padre Enea, l'un ritogliendo                         | 660                |
| Da maggior ira e l'altro da stanchezza<br>E da periglio, entrò nel mezzo; e prima<br>Fermato Entello, a consolar Darete<br>Si rivolse dicendo: E che follia<br>Ti spinge a ciò? Non vedi a cui contrasti?        | 665                |
| Non senti e le sue forze e i Numi avversi?<br>Cedi a Dio, cedi. E così detto impose<br>Fine a l'assalto. I suoi fidi compagni<br>Così com'era afflitto, infranto e lasso,<br>Col capo spenzolato, e con la bocca | 670<br><b>4</b> 67 |
| Che sangue insieme vomitava e denti,<br>Lo portaro a le navi; e fu lor dato<br>L'elmo, il cimiero e la promessa spada.<br>Rimase al vincitor la palma e'l toro,                                                  | 675                |

Di che lieto e superbo, O de la Dea (Disse) famoso figlio, e voi Trojani, Quinci vedete qual ne' miei verd' anni 680 Fu la mia possa, e da qual morte aggiate 475 Liberato Darete. É ciò dicendo, Recossi anzi al giovenco, e'l duro cesto Gli vibrò fra le corna. Al fiero colpo S'aperse il teschio, si schiacciaron l'ossa, 685 Schazò'l cervello; e'l bue tremante e chino Si scosse, barcolló, morto cade. Ed ei soggiunse: Erice, a te quest'alma Più degna di morire offrisco in vece Di quella di Darete; e vincitore 690 Qui'l cesto appendo, e qui l'arte ripongo. Immantinente Enea l'altra contesa Propon de l'arco, e i suoi premi dichiara. Ma l'albero condur pria de la nave Fa di Sergesto, e ne l'arena il pianta: 695 Suvvi una fune, e ne la fune appende Una viva colomba, e per·bersaglio La pon de le saette e de gli arcieri. Fersi i più chiari avanti, e i nomi loro Del fondo si cavar d'un elmo a sorte. **700** Uscio primiero Ippocoonte, il figlio D'Irtaco generoso, a cui con licto Grido la gente applause. A lui secondo Fu Memmo che pur dianzi il pregio ottenne Del naval corso; e Memmo, si com'era 705 Di verde oliva incoronato, apparve. 492 Apparve Eurizio il terzo; ed era questi Minor, ma ben di te degno fratello, Pandaro glorïoso, che de' Teucri Rompesti i patti, e saettasti in mezzo 710 A l'oste greca il gran campione argivo. Ultimo si restò de l'elmo in fondo Il vecchio Aceste, che sì vecchio anch' egli Ardì di porsi a giovenil contrasto. Tesero gli archi, e trasser le quadrella 715 Da le faretre. A tutti gli altri avanti D'Irtaco il figlio a saettare accinto Col suon del nervo e del pennuto strale L'aura percosse, e si dritto fendella Che l'albero investi. Tremonne il legno 720 Spaventossi l'augello; e d'alte grida 504 Risonò 'l campo e la riviera tutta. Memmo vien dopo, e pon la mira, e scocca: E'l misero fra' piè colpisce appunto

| In su la corda, e ne recide il nodo.         |     | 725        |
|----------------------------------------------|-----|------------|
| Libera la colomba a volo alzossi,            |     |            |
| E per lo ciel veloce a fuggir diessi.        |     |            |
| Eurizio allor, ch'avea già l'arco teso       |     |            |
| E la cocca in sul nervo, al suo fratello     |     |            |
| Votossi, e trasse; e ne le nubi stesse       |     | 730        |
| (Si come lieta se ne giva e sciolta)         |     |            |
| La feri si che con lo strale a terra         |     |            |
| Cadde trafitta, e lasciò l'alma in cielo.    |     |            |
| Sol vi restava Aceste, a cui la palma        |     |            |
| Era già tolta: ond' ei scoccò ne l'alto      |     | <b>735</b> |
| Lo strale a voto, e la destrezza e l'arte    |     | 700        |
| Mostrò nel gesto e nel sonar de l'arco.      |     |            |
| Quinci subitamente un mostro apparve         |     |            |
| Di meraviglia e di portento orrendo,         |     |            |
| Come si vide, e come interpretato            |     | 740        |
| Fu poi da formidabili indovini.              | •   | 740        |
|                                              | 23  |            |
| Chè la saetta in su le nubi accesa           |     | ,          |
| Quanto volò, tanto di fiamma un solco        |     |            |
| Si trasse dietro, infin ch'ella nel foco,    |     |            |
| E'l foco in aura dileguossi e sparve.        |     | 745        |
| Tal sovente dal ciel divelta cade            |     |            |
| Notturna stella, e trascorrendo lascia       |     |            |
| Dopo sè lungo e luminoso il crine.           |     |            |
| A questo augurio attoniti i Sicani           |     |            |
| E i Teucri tutti, umilemente a terra         |     | <b>750</b> |
| Gittarsi, ed a gli Dii pace chiedero.        |     |            |
| Solo Enea per sinistro e per infausto        |     |            |
| Non l'ebbe; e'l vecchio Aceste, che giojoso  |     |            |
| Era di ciò, giojosamente accolse,            |     |            |
| E molti doni appresentogli, e disse:         |     | <b>755</b> |
| Prendi, padre, da me questi che scevri       | 532 |            |
| Da gli altri onori a te destina il cielo     |     |            |
| Con questi auspicj, e questa coppa in prima, |     |            |
| Un de' più cari a me paterni arredi,         |     |            |
| E caro e prezioso al padre mio,              |     | 760        |
| E per l'intaglio e per la rimembranza        |     |            |
| Del buon re Cisso che fra gli altri doni     | •   |            |
| Questo in Tracia gli diè pegno e ricordo     | •   |            |
| De l'amor suo. Così dicendo, il fronte       |     |            |
| Gli ornò di verde alloro, e dichiarollo      |     | 765        |
| Vincitor primo. Nè di ciò sentissi           |     |            |
| Il buon Eurizio offeso, ancor ch' ei solo    |     |            |
| Fosse de la colomba il feritore.             |     |            |
| Di lui fu poscia il guiderdon secondo        |     |            |
| Chi recise la corda ottenne il terzo;        |     | 770        |
| E l'ultim'ebbe chi consisse il legno.        |     | - •        |
|                                              |     |            |

•

Non era ancor questa contesa al fine, Quando in disparte Epitide chiamando Un che di Julo era custode e guida; Va (gli disse a l'orecchio) e fa che Ascanio 775 Si spinga avanti, se le schiere in punto Ha de' fanciulli, e ch' armeggiando onori La memoria de l'avo. Impone intanto Che la gente s'apparti, e'l circo tutto Quanto è largo si sgombri e quant'è lungo. 73) Già si mettono in via; già nel cospetto 552 Vengon de palri i pargoletti eroi Su frenati destrier lucenti e vaghi. Solo a veder gli abbigliamenti e i gesti Ne sta di Troja e di Sicilia il volgo **7**85 Maraviglioso, e ne gioisce e freme. Parte ha di loro una ghirlanda in testa, E sotto accolto e raccorciato il crine; Parte ha l'arco e'l turcasso, e d'oro un fregio Che da le spalle attraversando il petto **7**90 Sen va di serpe attorcigliato in guisa. **558** Eran tutti in tre schiere; avean tre duci, E ciascun duce conducea di loro Tre volte quattro, e'n tre luoghi spartiti Facean pomposa ed ordinata mostra. 795 L'una de le tre schiere avea per capo Priamo novello, di Polite il figlio, E di cui nome avea nipote illustre: Grand' acquisto d' Italia. Il suo destriero Era nato di Tracia, d'un mantello **8**00 Vario, balzan d'un piè, stellato in fronte. Ati fu l'altro, onde i Latini han dato Nome a l'Attia famiglia: un fanciul caro Al garzonetto Julo. Julo il terzo, Ma di bellezza e di valore il primo, 805 Cavalcava un corsier che Soriano 570 Era di razza, e da la bella Dido L'avea per un ricordo e per un pegno De l'amor suo. Gli altri fanciulli tutti Eran d'Aceste in su'cavalli assisi. 811 Con gran letizia, e con gran plauso i Teueri Gli ricever, come che timi letti Fossero in prima; e le sembianze in loro Avvisaro e'l valor de' padri stessi. Poscia che passeggiando al circo intorno 5 Girarsi in lenta e graziosa mostra, 577 Si disposero al corso: e mentre accolti Se ne stavano a ciò schierati in fila

| Da l'un de'capi, Epitide da l'altro<br>Diè lor col suon de la sua sferza il cenno.<br>Corsero a tre per tre, pari, e disgiunti                                               |            | 820        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| L'una schiera da l'altra, e rivolgendo<br>Tornar di dardi e di saette armati.<br>Indi a cacciarsi, a rincontrarsi, a porsi                                                   |            |            |
| In varie assise, ad uno, ad uno, a molti,<br>A tutti insieme, a far volte, rivolte,<br>E giri e mischie in più modi si diero:<br>Or fuggendo, or seguendo: or come infesti.  |            | 825        |
| Or come amici. In quante guise a zuffa<br>Si viene in campo; in quante si discorre<br>Per le molte intricate e cieche strade<br>Del Labirinto che si dice in Creta           |            | 830        |
| Esser costrutto; in tante s' aggiraro,<br>Si confusero insieme, e si spartiro<br>De'Teucri i figli; e tali anco i delfini                                                    |            | 835        |
| Per l'Ionio scherzando, o per l'Egeo<br>Fan giravolte e scorribande e tresche.<br>Questi tornïamenti e queste giostre<br>Rinnovò poscia Ascanio, allor ch'eresse             |            |            |
| Alba la lunga: appresergli i Latini;<br>Gli mantenner gli Albani; e d' Alba a Roma<br>Fur trasportati, e vi son oggi; e come<br>E l'uso e Roma e i giuochi derivati          | <b>497</b> | 849        |
| Son da Trojani, hanno or di Troja il nome.<br>Questi eran fino a qui del santo vecchio<br>Celebrati al sepolcro onori e ludi;                                                |            | 845        |
| Allor che la fortuna a i Teucri infida<br>Un nuovo storpio a gli infelici ordio.<br>Chè mentre erano in ciò parte occupati,<br>E tutti intesi, la saturnia Giuno             |            | 850        |
| Da l'antico odio spinta, e de' lor danni<br>Non ancor sazia, lri coi venti in prima<br>Venir si fece; e poiche instrutta l'ebbe<br>Di ciò ch' er' uopo, a la trojana armata  |            |            |
| Le commise ch' andasse. Ella veloce<br>Infra mille suoi lucidi colori<br>Occulta ed invisibile calossi.                                                                      |            | 855        |
| Vide sul lito una gran gente accolta Da l'un de' lati; il porto abbandonato Da l'altro, e voti e senza guardia i legni. Vide poi che da gli uomini in disparte               | 612        | 860        |
| Stavan le donne d'Ilio, il morto Anchise<br>Piangendo anch'esse: e ne'lor pianti il mare<br>Mirando, O (dicean tutte) ancor di tanto,<br>E con tanti perigli e tanti affanni |            |            |
| Dell'Eneide                                                                                                                                                                  |            | 865<br>10, |

Ne resta a naviga rlo, e siam già vinte Da la stanchezza! in ciò desio mostrando Di ricetto e di posa, e tema e tedio Di rimbarcarsi. Ella, che a nuocer luogo 870 E tempo vide accomodato ed atto, Deposto de la Dea l'abito e'l volto, Tra lor si mise, e Beröe si fece: Una vecchia d'aspetto e d'anni grave, Che del tracio Doriclo era già moglie, Di famiglia, di nome e di figliuoli 875 Matrona illustre, e tal sembrando disse: O meschinelle, a cui per man de' Greci Non fu sotto Ilio di morir concesso, Gente infelice, a che strazio, a che scempio La fortuna vi serba! Ecco già volge 880 Il settim' anno, da che Troja cadde, 625 Che'l mar, la terra, il ciel, gli uomini, i sassi Avete incontro; e pur Lazio seguite Che vi fugge d'avanti? Or che vi toglie Di qui fermarvi? Non fur questi liti **885** D'un già frate d'Enea? Non son d'Aceste Ospite nostro? E perchè qui non s'erge La città che dal ciel ne si destina? O patria! o da' nemici invan ritolti Santi numi Penati! Invano adunque 890 Aspetterem de la novella Troja 632 Le desiate mura? e non fia mai Che più Xanto veggiamo, o Simoenta? Su, figlie; mano al foco; e queste infauste Navi ardete con me: ch' io da Cassandra 895 Di così far son ammonita in sogno. Ella con un'ardente face in mano Questa notte m'apparve, e m'era avviso D'esser com'or son vosco, e ch'ella volta Ver noi, prendete, ne dicesse, e Troja 900 Cercate qui; chè qui posar v'è dato. Or questa è nostra patria, e questo è 'l tempo Di compir l'opra che 'l prodigio accenna. Più non s' indugi. Ecco Nettuno stesso Con questi quattro a lui sacrati altari 905 Nè da l'occasion, l'animo e'l foco. Ciò disse; ed ella in prima un tizzo ardente Rapi da l'are; e'l braccio alto vibrando Via più l'accese, e ver le navi il trasse. Confuse ne restaro e stupefatte 910 Le donne d'Ilio; e Pirgo una di loro, 643 Ch' era d'anni maggiore, e fu di molti

h fare

| Tipli del man'ne Deverse sutrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Figli del gran re Priamo nutrice,<br>Donne (disse), non è, non è costei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| No Troigna no Porto no mordio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 015        |
| Ne Trojana, ne Beröe, ne moglie<br>Fu di Doriclo: è Dea. Notate i segni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 912        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |            |
| Com' arde ne la vista, e quali spira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| Ne l'andar, ne la voce e nel sembiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
| Celesti onori. Io pur teste mi parto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | ΛοΛ        |
| Da Beroe, che di corpo egra languendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 920        |
| Stassi, e sdegnando che a quest' atto sola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| Nosco non intervenga. E qui si tacque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
| Le madri paventose e dubbie in prima<br>Con gli occhi biechi rimirar le navi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |            |
| Sorner le morchine infra l'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 005        |
| Sospese le meschine infra l'amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 925        |
| Di godersi la terra, e la speranza<br>Che perdean de' reami, a cui chiamate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 655      |            |
| Eran dal Fato. Intanto alto in su l'ali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| La Dea levossi: e tra le opache nubi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| Don ontro al suo grand' arco ascoso lo sparro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 000        |
| Per entro al suo grand' arco ascese, e sparve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        | 950        |
| Allor dal mostro spaventate, e spinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| Da cieca furia, s'avventar gridando:<br>E di faci e di fronde e di virgulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |
| Spogliaro altre gli altari, altre infocaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| I legni sì che in un momento appresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 935        |
| I banchi, i remi e l'impeciate poppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 000        |
| Mandar flamme e scintille e fumo al cielo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| Portò di questo incendio Eumelo avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |
| Là 've al sepolcro era la gente accolta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |            |
| E de l'incendio stesso un atro nembo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 940        |
| Ne diè fumando e scintillando indicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 040        |
| Ascanio il primo (siccom' era avanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| Duce del corso ) al mar si spinse in guisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |
| Che i suoi maestri impallidir per tema;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| E richiamando lo seguiro in vano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 945        |
| Giunto che fu, che furor (disse) è questo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 040        |
| Dove, dove ne gite? e che tentate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
| Misere cittadine? Ah! che non questi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| De' Greci i legni, o gli steccati sono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| Voi di voi stesse le speranze ardete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>950</b> |
| Io sono il vostro Ascanio. E qui l'elmetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 672      |            |
| Onde a la giostra era comparso armato,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.</b> |            |
| Gittossi a piè. Corsevi intanto Enea:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| Vi corsero de' Teucri e de' Sicani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |
| Le schiere tutte. Allor per tema sparse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 955        |
| Le donne per lo lito e per le selve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |            |
| Se ne fuggiro; ed appiattarsi ovunque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |
| Ebber di rupi, o di spelonche incontro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |            |
| Chè pentite del fallo odiar la luce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| The first war and the state of |          |            |

| Cangiar pensieri, e con l'amor de' suoi<br>Iri del petto disgombrarsi e Giuno.<br>Ma non però l'indomito furore<br>Cessò del foco: chè la secca stoppa,                                                                                                    | 678       | 960          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| E l'unta pece, e gli aridi fomenti<br>L'avean fin dentro a le giunture appreso:<br>Onde nel molle, ancor vivo, esalava<br>Un lento fumo, e penetrava i fondi                                                                                               |           | 965          |
| Si ch'ogni forza, ogni argomento umano,<br>E'l mare stesso, che da tante genti<br>Sopra gli si versava, erano in vano.<br>Squarciossi Enea da gli omeri la veste<br>Ch'avea lugubre; e da' Celesti aita                                                    |           | 970          |
| Chiedendo, al ciel volse le palme, e disse: Onnipotente Giove, se de Teucri Ancor non t'e senza riservo in ira La gente tutta, e se (qual sei) pietoso Miri a gli umani affanni, a tanto incendio                                                          |           | 975          |
| Ritogli, padre, i male addotti legni;<br>Ritogli a morte queste poche afflitte<br>Reliquie de' Trojani; o quel che resta<br>Tu col tuo proprio telo, e di tua mano<br>(Se tale è il merto mio) folgora e spegni.                                           | 691       | 980          |
| Ciò disse appena, che da torbidi austri,<br>E da nera tempesta il cielo involto<br>In disusata pioggia si converse.<br>Tremaro i campi, si crollaro i monti<br>Al suon de' tuoni: a cataratte aperto                                                       |           | 985          |
| Traboccar da le nubi i nembi e i fiumi. Così sotto dal mar, sovra dal cielo Le già quasi arse navi in mezzo accolte Furon da l'acque: onde le fiamme in prima, Poscia il vapor s'estinse: e tutte spente, Se non se quattro, si salvaro al fine.           |           | 990          |
| Di sì fero accidente Enea turbato, Molti e gravi pensier tra se volgendo, Stava intra due, se per suo novo seggio (Posto il fato in non cale) ei s'eleggesse                                                                                               | ,         | 995          |
| De la Sicilia i campi, o pur di lungo<br>Cercasse Italia. In ciò Naute, un vecchione<br>Chi era (mercè di Pallade e de gli anni)<br>Di molta esperienza e di gran senno,<br>O fosse ira di Dio, che lo movesse,<br>O pur chi era così nel ciel prescritto, | 1(<br>701 | 00 <b>0.</b> |
| In cotal guisa a suo conforto disse:  Magnanimo signor, comunque il fato  Ne tragga, o ne ritragga, e che che sia,                                                                                                                                         | 1         | 005          |

| Vincasi col soffrire ogni fortuna.         |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Aceste è qui, ch' è del dardanio seme      |       |
| E di stirpe celeste un ramo anch' egli.    |       |
| Prendi lui per compagno al tuo consiglio,  | 1010  |
| E con lui ti consedera e t'aduna,          | -020  |
| Che in grado prenderallo; e tu de' tuoi    |       |
| Ciò che t'avanza per gli adusti legni,     |       |
| O fastidito è di si lungo esiglio,         |       |
| O che langua, o che tema, o che sia manco  | 1015  |
| Per etate, o per sesso, a lui si lasci     | 2020  |
| Ch'è pur Trojano; ed ei lor patria assegni |       |
| Che dal nome di lui si nomi Acesta.        |       |
| S' accese al detto del suo vecchio amico   |       |
| Il trojan duce; e trapassando d'uno        | 1020  |
| In un altro pensiero, era già notte,       | 750   |
| Quando l'immago del suo padre Anchise      |       |
| Veder gli parve, che dal ciel discesa      |       |
| In tal guisa dicesse: O figlio amato       |       |
| Vie più de la mia vita infin ch' io vissi, | 1025  |
| Figlio che segno sei de le fortune,        |       |
| E del fato di Troja: io qui mandato        |       |
| Son dal gran Giove, che dal ciel pietoso   |       |
| Ti mirò dianzi, e i tuoi legni ritolse     |       |
| Da l'orribile incendio. Attendi al detto   | 1030  |
| Del vecchio Naute, e ne l'Italia adduci    | 728   |
| (Si come ei fedelmente ti consiglia)       | 720   |
| De la tua gioventù soli i più scelti,      |       |
| I più sani, i più forti e i più famosi:    |       |
| Ch' ivi aspra gente e ruvida e feroce      | 1035  |
| Domar convienti. Ma convienti in prima     | 2000  |
| Per via d'Averno ne l'inferno addurti,     |       |
| E meco ritrovarti, ov' ora io sono,        |       |
| Figlio, non già nel Tartaro, o fra l'ombre |       |
| De le perdute genti, ma selice             | 1040  |
| Tra i felici e tra' pii per quegli ameni   | 2020  |
| Elisj campi mi diporto e godo.             |       |
| A questi lochi, allor che molto sangue     |       |
| Avrai di negre pecorelle sparso,           | •     |
| Ti condurrà la vergine Sibilla,            | 1045  |
| Ivi conto saratti il tuo legnaggio,        |       |
| E'l tuo seggio fatale: e qui ti lascio;    | ·     |
| Già che varcato è de la notte il mezzo,    |       |
| E del nimico sol dietro anelando           |       |
| I veloci destrier venir mi sento.          | ·1050 |
| E ciò dicendo allontanossi, e sparve.      | 739   |
| Dove, padre, ne vai, dove t'ascondi?       |       |
| Dicendo Enea, chi fuggi? o chi ti toglie   |       |
| A                                          |       |

Aceste non recusa; e già descritti I nomi de le madri, e de gl'infermi. E de le genti che mestiero, o cura Avean più di riposo, che di lode. Essi pochi, ma scelti, e guerrier tutti Rivolti a risarcir gli adusti legni Rinnovaron le sarte, i remi, i banchi, E ció che'l foco avea corroso ed arso. Enea de la città le mura intanto Insolca, e i lochi assegna; e parte Troja, E parte Ilio ne chiama, e re n'appella Il buon trojano Aceste. Ei lieto il carco Ne prende: indice il foro, elegge i padri, Ode, giudica, e manda. Allora in cima De l'ericino giogo il gran delubro Surse a Venere idalia: e i sacerdoti Gli s'addissero in prima. Allor s'aggiunse Al tumulo d'Anchise il sacro bosco. Avea già nove di fatti solenni Sacrifici e conviti; e'l mare e i venti Eran placidi e queti. Austro sovente Spirando in alto i lor legni invitava: Quando un pianto dirotto per lo lito Levossi, un condolersi, un abbracciarsi Che tutto'l di duro, tutta la notte. Le meschinelle donne, e quegli stessi, Cui dianzi spaventosa era la faccia X'i nome intollerabile del mare.

|                                                                                        | _           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Cinto il capo d'oliva, una gran tazza<br>In man si reca, e di leneo liquore,           | 775         |
| E di viscere sacre il mare asperge.                                                    |             |
| Sorgea da poppa il vento, e le sals' onde<br>Ne gian solcando i remiganti a gara;      | 1105        |
| Quando del figlio Citerea gelosa<br>Nettuno assalse, e seco querelossi                 |             |
| In cotal guisa: La grav'ira e l'odio                                                   |             |
| Di Giuno insaziabile m' inchina<br>Ad ogni priego; poscia che nè 'l tempo,             | 1110        |
| Nè la pietà, nè Giove, nè 'l destino                                                   |             |
| Acquetar non la ponno. E non le basta<br>D'aver già Troja desolata ed arsa,            |             |
| Che le reliquie, il nome e l'ossa e'l cenere<br>Ne perseguita ancora. Ella ne sappia,  | 1115        |
| Ella ne dica la cagione. Io chiamo                                                     | 788         |
| Te per mio testimon de l'improvvisa<br>Micidial tempesta che pur dianzi                |             |
| Per mezzo de l'eolide procelle<br>Mosse lor contra (tua mercede) in vano.              | 1120        |
| Or ha l'iniqua per le mani stesse                                                      | 1120        |
| De le teucre matrone i teucri legni<br>Dati sì bruttamente al foco in preda,           |             |
| Perchè i meschini, arse le navi loro,<br>Sian di lasciare i lor compagni astretti      | 1125        |
| Per le terre straniere. Or quel che resta,                                             | 1120        |
| E ch'a te chieggio, è ch'una volta al fine<br>Tocchin del Tebro e di Laurento i campi, |             |
| Se però quel ch' io chieggio è che dal cielo                                           | 1130<br>798 |
| Al mio figlio si debba, e se quel seggio<br>Ne dan le Parche e'l Fato. A lei de l'onde | 180 ,       |
| Rispose il domatore: Ogni fidanza<br>Prender puoi Citerea ne' regni miei,              |             |
| Onde tu pria nascesti. E non son pochi                                                 | 1135        |
| Ancor teco i miei merti; chè più volte<br>Ho per Enea l'ira e'l furore estinto         |             |
| E del mare e del cielo. Ed anco in terra<br>Non ebb'io (Xanto e Simoenta il sanno)     |             |
| De la salute sua cura minore,<br>Allor ch' Achille a le trojane schiere                | 1140        |
| Si parve amaro, che fin sotto al muro                                                  |             |
| Le cacciò d' llio, e tal di lor fe' strage,<br>Che ne gir gonfi e sanguinosi i fiumi;  |             |
| E Xanto de' cadaveri impedito                                                          | 1145        |
| Sboccò ne' campi, e deviò dal mare.<br>Era quel giorno Enea d'Achille a fronte,        |             |
| Nè Dii, nè forze avea ch' a lui del pari                                               |             |

| Stessero incontro. Io fui che ne la nube                                                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Allor l'accolsi : io che di man nel trassi,                                              | 1150 |
| Quando più d'atterrar avea desio                                                         |      |
| Quelle mura odiose e disleali,                                                           |      |
| Che pur de le mie mani eran fattura.                                                     |      |
| Or ti conforta, che ver lui son io                                                       |      |
| Qual fui mai sempre, e come agogni, il porto                                             | 1155 |
| Attingerà sicuramente; e'l lago                                                          | _ +  |
|                                                                                          | 817  |
| Vedrá d' Averno, e de suoi tutti un solo                                                 |      |
| Gli mancherà. Sol un convien che pera                                                    |      |
| Per condur gli altri suoi lieti e sicuri.                                                |      |
| Poiche di Citerea la mente queta                                                         | 1160 |
| Ebbe de l'onde il padre; i suoi cavalli                                                  |      |
| Giunti insieme e frenati, a lente briglie                                                |      |
| Sovra de l'alto suo ceruleo carro                                                        |      |
| Abbandonossi, e lievemente scorse                                                        |      |
| Per lo mar tutto. S'adeguaron l'onde:                                                    | 1165 |
| Si dileguar le nubi: ovunque apparve,                                                    | 881  |
| Tutto sgombrossi, del suo corso al suono,                                                | 0.81 |
| Chi area di terbe il siel di replie il mane                                              |      |
| Ch' avea di torbo il ciel, di gonfio il mare.                                            |      |
| Cingean Nettuno allor da la man destra                                                   |      |
| Torme di pistri e di balene immani,                                                      | 1170 |
| Di Glauco il vecchio coro, e d'Ino il figlio,                                            |      |
| E i veloci Tritoni, e tutto insieme                                                      |      |
| Lo stuol di Forco. Da sinistra intorno                                                   |      |
| Gli era Teti, Melite e Panopea,                                                          |      |
| Spīo, Nisea, Cimodoce e Talia.                                                           | 4175 |
| Qui per l'amara dipartenza afflitto                                                      |      |
| Il padre Enea rasseronossi in parte,                                                     |      |
| E ciò che a navigar facea mestiero                                                       |      |
| Giojosamente a' suoi compagni impose.                                                    |      |
| Tirke l'antonna inalleman la rola                                                        | 4400 |
| Tirar l'antenne, inalberar le vele,                                                      | 1180 |
| Scioisero, ammainar, calaro, alzaro,                                                     |      |
| Fer le marinaresche lor bisogne                                                          |      |
| Tutti in un tempo: ea in un tempo insieme                                                |      |
| Tutti in un tempo: ed in un tempo insieme<br>Drizzar le prore al mar, le poppe al vento. |      |
| Innanzi a tutti con più legni in frotta                                                  | 1185 |
| Gia Palinuro il provido nocchiero,                                                       |      |
| E gli altri dietro lui di mano in mano.                                                  |      |
| Era l'umida notte a mezzo il cerchio                                                     |      |
| Del ciel salita, e già languidi o stanchi                                                |      |
| Su i duri legni i naviganti agiati                                                       | 1190 |
| Prendean quiete; quando ecco da l'alte                                                   | 887  |
| Stelle placido e lieve il Sonno sceso                                                    |      |
| Si fece quanto avea d'aere intorno                                                       |      |
| Sarana a mista: a ta buan Dallausa                                                       |      |
| Sereno e queto: e te, buon Palinuro,                                                     | 4405 |
| Senza tua colpa, insidioso assalse,                                                      | 1195 |
|                                                                                          |      |

| Portando a gli occhi tuoi tenebre eterne.                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ei di Forbante marinaro esperto                                                      |             |
| Presa la forma, come noto, appresso                                                  |             |
| In su la poppa gli si pose, e disse:                                                 |             |
| Tu vedi, Paiinuro: il mar ne porta                                                   | <b>1200</b> |
| Con le stesse onde, e'l vento ugual ne spira.                                        |             |
| Temp'è che posi omai: china la testa:                                                |             |
| E fura gli occhi a la fatica un poco;                                                |             |
| Poscia ch' io son qui teco, e per te veglio.                                         |             |
| Poscia ch' io son qui teco, e per te veglio.<br>Cui Palinuro, già gravato il ciglio, | 1205        |
| Così rispose: Ah tu non credi adunque                                                | 847         |
| Ch' io conosca del mar le perfid' onde,                                              |             |
| E'l falso aspetto? A tale infido mostro                                              |             |
| Ch' io fidi il mio signore e i legni suoi?                                           |             |
| Ch' al fallace screno, a i venti instabili                                           | 1210        |
| Presti fede io, che son da lor deluso                                                | 1210        |
| Già tante volte? E ciò dicendo, avea                                                 |             |
| Le man serme al timon, gli occhi a le stelle.                                        |             |
| Il Sonno allora di leteo liquore,                                                    |             |
| E di stigio veleno un ramo asperso                                                   | 1215        |
| Sovra gli scosse, e l'una tempia e l'altra                                           | - 1210      |
| Gli spruzzò si che gli occhi ancor rubelli                                           |             |
| Gli strinse, gli gravò, gli chiuse al fine.                                          |             |
| Appena avean le prime gocce infusa                                                   | •           |
| La lor virtù, che 'l buon nocchier disteso                                           | 1220        |
| Ne giacque: e'l Dio col suo mentito corno                                            | 1.2.0       |
| Ne giacque; e'l Dio col suo mentito corpo<br>Sopra gli si recò, pinse e sconfisse    |             |
| Un gheron de la poppa, e lui con esso                                                |             |
| E col temon precipitò nel mare.                                                      |             |
| Nè gli valse a gridar cadendo aita;                                                  | 1225        |
|                                                                                      | 860         |
| Questi ne l'onda, e quei ne l'aura sparve.                                           |             |
| Ne l'armata ne gio però men ratta,                                                   |             |
| Nè men sicura; che Nettuno stesso,                                                   |             |
| Come promesso avea, la resse e spinse.                                               | 1230        |
| Era delle Sirene omai solcando                                                       | 1200        |
|                                                                                      |             |
| Giunta a gli scogli, perigliosi un tempo<br>A' naviganti: onde di teschi e d' ossa   |             |
| D' umana gente si vedean da lunge                                                    |             |
| Biancheggiar tutti. Or sol, di canti in vece,                                        | 1235        |
| Se n'ode un roco suon di sassi e d'onde.                                             | 2,000       |
| Era (dico) qui giunta, allor ch' Enea                                                |             |
| Al vacillar del suo legno s' accorse:                                                |             |
| Che di guida era scemo e di temone:                                                  |             |
| Ond' egli stesso infin che 'l giorno apparve                                         | 1240        |
| Se ne pose al governo, e 'l caso indegno                                             |             |
| Del caro amico in tal guisa ne pianse:                                               |             |
| and a second of the Comment of Branch                                                |             |



154

## ENRIDE

1

1

Troppo al sereno, 4 troppo a la honaccia Credesti, Palinurc. Or ne l'arena Dal mar gittato in qualche strano lito Ignudo e sconosciuto giacerai, Nè chi t'onori avrai, nè chi ti copra.

AIME DET TIBBO GOINLO

## LIBRO SESTO

## ARGOMENTO

sorto a Cuma, Enea va nell'antro della Sibilla; e celebrato secondo il rito un sacrificio nel tempio di Febo, dall'invasata Sibilla apprende gli imminenti pericoli e i casi della vicina guerra, 1-97. Seguono le istruzioni per impetrare licenza di scendere in Inferno, 98-155. Trovato sul lido il cadavere di Miseno, lo bruciano e gli dan sepoltura ai piedi del vicin monte, che ne prende il nome di Miseno, 158-235. Quinci, còlto il ramoscello d'oro e sacrificate le vittime. Enea guidato dalla Sibilla, per le grotte U'Averno discende all'Inferno, di cui si descrive l'ingresso, 236-336. Palinuro errante intorno alla Palude Stigia, perchè il suo corpo è privo di sepoltura, desidera traghettare insieme con loro; ma la Sibilla lo vieta, e lui consola con la speranza di un cenotafio e di esequie, 337-383. Passata la Stige e assopito Cerbero con focacce medicate, Enea trascorre per le sedi degl'infanti e dei condannati e morti a torto; e di là giunge ai violenti contro sè per insofferenza d'amore, e fra questi parla a Didone, che sdegnosa non gli risponde, ma gli si'toglie dinanzi, 384-476. Passando oltre, scorge Deifobo fra le ombre dei valorosi in arme, tutto malconcio da molte ferite, e da lui gli è narrato il misero modo della sua morte, 477-534. Lasciatosi quindi a sinistra il Tartaro, e sapute dalla Sibilla le pene dei malfattori, 535-627, va alla reggia di Plutone, e sulla soglia di essa configge il ramoscello d'oro, 628-636. Dopo ciò perviene alle sedi de' beati, e là Museo lo conduce al cospetto del padre, 637-678. Allora Anchise spiega ad Enea l'origine, la purgazione e l'ultima sorte delle anime, 679-755; gli racconta dei re d'Alba e di Roma, e ricordati alcuni nomi d'illustri Romani, viene alle lodi di Giulio Cesare e d' Augusto, 756-859; e finisce levando a cielo Marcello, figlio di Ottavia, rapito acerbo da morte, 860-868. Enea uscito all'aria per la porta d'avorio, rivede i compagni ed arriva a Gaeta, 889-901.

Così piangendo disse; e navigando
Di Cuma in ver l'euboïca riviera
Si spinse a tutto corso, onde ben tosto
Vi furon sopra, e v'approdaro al fine.
Volser le prue, gittar l'ancore; e i legni,
Sì come stero un dopo l'altro in fila,
Di lungo tratto ricovrir la riva.

Lieta la gioventù nel lito esperio
Gittossi: ed in un tempo al vitto intesi,
Chi qua chi là si diero a picchiar selci,
A tagliar boschi, a cercar fiumi e fonti.

Intento Ener verso la rocca ascese

Intanto Enea verso la rocca ascese, Ove in alto sorgea di Febo il tempio, E là dov'era la spelonca immane

{

10

| De l'orrenda Sibilla, a cui fu dato<br>Dal gran Delio profeta animo e mente<br>D'aprir l'occulte e le future cose.                                                                                              |    | 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Avea di Trivia già varcato il bosco,<br>Quando avanti di marmo ornato e d'oro<br>Il bel tempio si vide. È fama antica<br>Che Dedalo, di Creta allor fuggendo<br>Ch'ebbe ardimento di levarsi a volo             | 14 | 20 |
| Con più felici e con più destre penne<br>Che 'l suo figlio non mosse, il freddo polo<br>Vide più presso; e per sentier non dato<br>A l'uman seme, a questo monte al fine<br>Del calcidico seno il corso volse.  |    | 25 |
| Qui giunto e fermo a te, Febo, de l'ali<br>L'ordigno appese, e'l tuo gran tempio eresse,<br>Ne le cui porte era da l'un de'lati<br>D'Androgëo la morte, e quella pena<br>Che di Cecrope i figli a dar costrinse | •  | 30 |
| Sette lor corpi a l'empio mostro ogni anno:<br>Miserabil tributo! e v'era l'urna,<br>Onde a sorte eran tratti. Eravi Creta<br>Da l'altro lato, alto dal mar levata,<br>Ch'avea del tauro istoriata intorno,     |    | 35 |
| E di Pasife il bestïale amore,<br>E la bestia di lor nata biforme,<br>Di sì netando ardor memoria infame.<br>Eravi l'intricato Laberinto:<br>Eravi il filo, onde gl'intrighi suoi                               | 26 | 40 |
| E le sue cieche vie Dedalo stesso, Per pietà ch'ebbe a la regina, aperse. E tu, se'l pianto del tuo padre e'l duolo Nol contendea, saresti, Icaro, a parte Di sì nobil lavoro. Ma due volte                     |    | 45 |
| Tentò ritrarti in oro; ed altrettante<br>Sì l'abborrì che l'opera e lo stile<br>Di man gli cadde. Era con gli altri Enea<br>Tutto a mirar sospeso, quando Acate<br>Tornò, ch' era precorso, e seco addusse      | 33 | 50 |
| Delfobe di Glauco, una ministra<br>Di Diana e d'Apollo. Ella rivolta<br>Al frigio duce, Non è tempo (disse)<br>Ch'a ciò si badi. Or è d'offrir mestiero                                                         |    | 55 |
| Sette non domi ancor giovenchi, e sette Negre pecore elette. E ciò spedito Tosto, come s' impose, ella nel tempio Seco i Teucri condusse. È da l' un canto De l'euboïca rupe un antro immenso                   |    | 60 |

| Che nel monte penétra. Havvi d'intorno Cento vie, cento porte; e cento voci N'escono insieme allor che la Sibilla Le sue risposte intuona. Era a la soglia Il padre Enea, quando, Ora è 'l tempo (disse La Vergine): di', di'; chiedi tue sorti: |    | 65        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Ecco lo Dio ch' è già comparso e spira.<br>Ciò dicendo, de l'antro in su la bocca<br>In più volti cangiossi e 'n più colori;<br>Scompigliossi le chiome; aprissi il petto;<br>Le battè 'l fianco, e 'l cor di rabbia l' arse.                    |    | 70        |
| Parve in vista maggior: maggior il tuono<br>Fu che d'umana voce; e poichè 'l Nume<br>Più le fu presso, A che badi, soggiunse,<br>Figlio d'Anchise? Se non di', non s'apre<br>Questa di Febo attonita cortina.                                    | 51 | 75        |
| E qui si tacque. Orror per l'ossa e gelo<br>Corse allor de' Trojani, e'l teucro duce<br>Infin da l'imo petto orò, dicendo:<br>Febo, la cui pietà mai sempre a Troja<br>Fu propizia e benigna, onde di Pari                                       |    | 80        |
| Già reggesti la man, drizzasti il telo<br>Contro al corpo d'Achille; io dal tuo lume<br>Scorto fin qui tanto di mare ho corso,<br>Tante terre ho girate, a tanti rischi<br>Mi son esposto: insino a le remote                                    |    | <b>85</b> |
| Massile genti, insin dentro a le Sirti<br>Son penetrato; ed or, pur tua mercede,<br>Di questa fuggitiva Italia il lito<br>Ecco ho già tocco, e ci son giunto al fine.<br>Ah che questo sia il fine, e qui rimanza                                | 61 | 90        |
| L'infortunio di Troja! E tempo omai,<br>Dii tutti e Dee, cui la dardania gente<br>Unqua fece onta, che perdono e pace<br>Le concediate. E tu, Vergine santa<br>Del futuro presaga, or ne dimostra                                                |    | 95        |
| Il seggio e'l regno che ne danno i fati<br>(Se pur ne'l danno) ove i Trojani afflitti,<br>Ove di Troja i travagliati Numi,<br>E i dispersi Penati alberghi e posi;<br>Ch' allor di saldo marmo a Trivia, a Febo                                  |    | 100       |
| Ergerò tempj, e del suo nome i ludi<br>Consacrerogli, e i di festi e solenni.<br>Ed ancor tu nel nostro regno avrai<br>Sacri luoghi reposti, ove serbati<br>Per lumi e specchi a le future genti<br>Da venerandi a ciò patrizj eletti            | 71 | 105       |

| Saranno i detti e ì vaticinj tuoi.                                                  |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Quel che prima ti chieggio è che i tuoi carmi                                       |    | 110  |
| S' odan per la tua lingua, e non che in foglie                                      |    | 110  |
| Sian da te scritti, onde ludibrio poi                                               |    |      |
|                                                                                     |    |      |
| Sian di rapidi venti. E più non disse.                                              |    |      |
| Ella già presa, ma non doma ancora                                                  |    |      |
| Dal febeo nume, per di sotto trarsi                                                 |    | 115  |
| A si gran salma, quasi poltra e fiera                                               |    |      |
| Scapestrata giumenta, per la grotta                                                 |    |      |
| Imperversando e mugolando andava.                                                   |    |      |
| Ma com' più si scotea, più dal gran Dio                                             |    |      |
| Era affrenata, e le rabbiose labbia                                                 |    | 120  |
| E l'efferato core al suo misterio                                                   |    |      |
| Più mansueto e più vinto rendea.                                                    |    |      |
| Eran da lor già de la grotta aperte                                                 |    |      |
| Le cento porte, allor ch'ella gridando                                              |    |      |
| Così mandò la sua risposta a l'aura:                                                |    | 125  |
|                                                                                     |    | 120  |
| Compiti son del mar tutti i pericoli;                                               | 82 |      |
| Restan quei de la terra, che terribili                                              |    |      |
| Saran veracemente e formidabili.                                                    |    |      |
| Verranno i Teucri al regno di Lavinio:                                              |    |      |
| Di ciò t'affido. Ma ben tosto d'esservi                                             |    | 130  |
| Si pentiranno. Guerre, guerre orribili                                              |    |      |
| Sorger ne veggio, e pien di sangue il Tevere.                                       |    |      |
| Saravvi un altro Xanto, un altro Simoi.                                             |    |      |
| Altri Greci, altro Achille che progenie                                             |    |      |
| Ancor egli è di Dea. Giuno implacabile                                              |    | 135  |
| Allor più ti sarà, che supplichevole                                                |    |      |
| Andrai d'Italia a quai non terre, o popoli                                          |    |      |
| D'aita mendicando e di sussidii?                                                    |    |      |
|                                                                                     |    |      |
| E fian di tanto mal di nuovo origine                                                |    | 4.40 |
| D'esterna moglie esterne sponsalizie.                                               |    | 149  |
| Ma'l tuo cor non paventi, anzi con l'animo                                          |    |      |
| Supera le fatiche e gl'infortunii;                                                  |    |      |
| Chè tua salute ancor da terra argolica                                              |    |      |
| (Quel che men credi) avrà lume e principio.                                         |    |      |
| Questi intricati e spaventosi detti                                                 |    | 145  |
| Dal più reposto loco alto mugghiando,                                               | 98 |      |
| La cumea profetessa empiea lo speco                                                 |    |      |
| D' orribil tuoni : e come il suo furore                                             |    |      |
| Era da Febo raffrenato o spinto,                                                    |    |      |
| O dal suo raggio avea barbaglio o lume,                                             |    | 150  |
| Così miste le tenebre col vero                                                      |    |      |
| Scioglies la lingua e disgombrava il netto.                                         |    |      |
| Sciogliea la lingua, e disgombrava il petto.<br>Poichè la furia e la rabbiosa bocca |    |      |
| Quetossi, Enea ricominciando disse:                                                 |    |      |
| Vuonosi, mila mostro omoi                                                           |    | 155  |
| Vergine, a me nulla si mostra omai                                                  |    | 100  |

| Faccia nè di fatica nè d'affanno,<br>Che mi sia nuova, o non pensata in prima.                                                                                                                                                                         | 104     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| Tutto ho previsto, tutto ho presentito, Che da te m'è predetto; e tutto io sono A soffrir preparato. Or sol ti chieggo (Poscia che qui si dice esser l'intrata De'regni inferni, e d'Acheronte il lago) Che per te quinci nel cospetto io venga        | •       | 160 |
| Del mio diletto padre; e tu la porta, Tu'l sentier me ne mostra, e tu mi guida. Io lui dal foco e da mill'armi infeste Tratto ho di mezzo a le nimiche schiere Su queste spalle; ed ei scorta e compagno                                               |         | 165 |
| Del mio viaggio e del mio esiglio, meco<br>I perigli, i disagi e le tempeste<br>Del mar, del cielo e de l'età soffrendo,<br>Veglio, debile e stanco ha me seguito;<br>Ed egli stesso m'ha nel sonno imposto                                            |         | 170 |
| Che a te ne venga, e per tuo mezzo a lui<br>Mi riconduca. Abbi pietà, ti priego,<br>E del padre e del figlio; ed ambi insieme<br>Come puoi (chè puoi tutto), or ne congiungi<br>Ch' Ecate non indarno a queste selve                                   | 11<br>: | 175 |
| T' ha d'Averno preposta. Il tracio Orfeo (Sola mercè de la sonora cetra) Scender potevvi, e richiamarne in vita L'amata donna. Ne potè Polluce                                                                                                         |         | 180 |
| Ritrarre il frate, ed a vicenda seco<br>Vita e morte cangiando irvi e redirvi<br>Tante fiate. Andovvi Teseo; andovvi<br>Il grande Alcide; ed ancor io dal cielo<br>Traggo principio, e son da Giove anch' io.<br>Così pregando avea le braccia avvinte |         | 185 |
| Al sacro altare, allor che la Sibilla<br>A dir riprese: Enea germe del cielo,<br>Lo scender ne l'Averno è cosa agevole;<br>Chè notte e di ne sta l'entrata aperta:<br>Ma tornar poscia e riveder le stelle,                                            | 125     | 190 |
| Qui la fatica e qui l'opra consiste.<br>Questo a pochi è concesso, ed a quei pochi<br>Ch'a Dio son cari, o per uman valore<br>Se ne poggiano al cielo. A questi è dato<br>Come a' Celesti. Il loco tutto in mezzo                                      |         | 195 |
| È da selve intricato, e da negre acque<br>De l'infernal Cocito intorno è cinto.<br>Ma se tanto disio, se tanto amore<br>T'invoglia di veder due volte Stige                                                                                            |         | 200 |

E due volte l'abisso, e soffrir osi Un così grave affanno; odi che prima Oprar convienti. È ne la selva opaca 205 Tra valli oscure e dense ombre riposto E ne l'arbore stesso un lento ramo Con foglie d'oro, il cui tronco è sacrato A Giuno inferna; e chi seco divelto Questo non porta, ne' secreti regni 210 Penetrar di Plutone unqua non pote. Ciò la bella Proserpina comanda, Che per suo dono il chiede; e svelto l'uno Tosto l'altro risorge, e parimente Ha la sua verga e le sue chiome d'oro. 215 Entra nel bosco, e con le luci in alto Lo cerca, il trova, e di tua man lo sterpa; Ch' agevolmente sterperassi, quando Lo ti consenta il fato. In altra guisa Nè con man nè con ferro nè con altra 220 Umana forza mai sia che si schianti. O che si tronchi. Oltre di ciò nel lito (Mentre qui badi e la risposta attendi) Giace, lasso! d'un tuo, che tu non sai, Disanimato e non sepolto un corpo 225 Che tutti rende i tuoi legni funesti. A questo procurar seggio e sepolcro Pria converratti. Or per sua purga in prima Negre pecore adduci, e'n cotal guisa Vedrai gli elisj campi e i stigj regni, 230 Cui vedere a' mortali anzi a la morte 154 Non è concesso. E qui la bocca chiuse. Enea gli occhi abbassando afflitto e mesto De l'antro uscio, tra se stesso volgendo L'oscure profezie. Giva con lui 235 Il fido Acate, e con lui parimente Traea pensieri e passi. Erano entrambi Ragionando in pensar di qual amico, Di qual corpo insepolto ella parlasse, 240 Che coprir si dovesse; allor che giunti Nel secco lito in su l'arena steso Vider Miseno indegnamente estinto; Miseno il figlio d' Eolo, che araldo Era supremo, e col suo fiato solo Possente a suscitar Marte e Bellona. 245 Era costui del grand' Ettor compagno, E de' più segnalati intorno a lui Combattendo or la tromba ed or la lancia Adoperava: e poi che'l flero Achilla

| Quando da lui, ch' aschio sentinne e sdegno, (Se creder dessi) insidiosamente Tratto giù da lo scoglio, ov' cra assiso, Fu ne l'onde sommerso. Al corpo intorno Couvocati già tutti, amaro pianto Ed alte strida insieme ne gittaro; E più de gli altri Enea. Poscia seguendo Quel ch' era lor da la Sibilla imposto, Gli apprestaron l' esequie. Entrar nel bosco Di fere antico albergo; ed elci ed orni E frassini atterrando, alzar gli altari, Poser la tomba, fabbricar la pira, E la spinsero al cielo. Il frigio duce Fra le sue schiere di bipenne armato A par de gli altri, e più di tutti ardente Di propria mano adoperando, a l' opra Esortava i compagni; e fra se stesso Pensoso, inverso il bosco il guardo inteso, Così pregava: Oh se quel ramo d'oro Ne si scoprisse in questa selva intanto, Come n' ha la Sibilla (oimè) pur troppo Di te, Miseno, annunziato il vero! Ciò disse appena, ed ecco da traverso Due colombe venir dal ciel volando, Ch' avanti a lui sul verde si posaro. Conobbe il magno eroe le messaggere De la sua madre, e lieto orando, O (disse) Siatemi guide voi materni augelli, S'a ciò sentier si trova; ite per l' aura Drizzando il nostro corso, ov'è de l'ombra Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d' Averno era la bocca: E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l' ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando,  Dell'Eneide  255  266  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  276  277  278  279  279  279  270  270  271  270  271  270  271  271 | Ettore ancise, come ardito e fido<br>Segui l'arme d'Enea; chè non fu punto<br>Inferiore a lui. Stava sul mare                                                            | 171 | 250        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Ed alte strida insieme ne gittaro; E più de gli altri Enea. Poscia seguendo Quel ch' era lor da la Sibilla imposto, Gli apprestaron l'esequie. Entrar nel bosco Di fere antico albergo; ed elci ed orni E frassini atterrando, alzar gli altari, Poser la tomba, fabbricar la pira, E la spinsero al cielo. Il frigio duce Fra le sue schiere di bipenne armato A par de gli altri, e più di tutti ardente Di propria mano adoperando, a l'opra Esortava i compagni; e fra se stesso Pensoso, inverso il bosco il guardo inteso, Così pregava: Oh se quel ramo d'oro Ne si scoprisse in questa selva intanto, Come n' ha la Sibilla (oimè) pur troppo Di te, Miseno, annunzato il vero! Ciò disse appena, ed ecco da traverso Due colombe venir dal ciel volando, Ch'avanti a lui sul verde si posaro. Conobbe il magno eroe le messaggere De la sua madre, e lieto orando, O (disse) Siatemi guide voi materni augelli, S'a ciò sentier si trova; ite per l'aura Drizzando il nostro corso, ov'è de l'ombra Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d'Averno era la bocca: E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Se creder dessi) insidiosamente<br>Tratto giù da lo scoglio, ov' era assiso,<br>Fu ne l'onde sommerso. Al corpo intorno                                                 |     | <b>255</b> |
| E frassini atterrando, alzar gli altari, Poser la tomba, fabbricar la pira, E la spinsero al cielo. Il frigio duce Fra le sue schiere di bipenne armato A par de gli altri, e più di tutti ardente Di propria mano adoperando, a l'opra Esortava i compagni; e fra se stesso Pensoso, inverso il bosco il guardo inteso, Così pregava: Oh se quel ramo d'oro Ne si scoprisse in questa selva intanto, Come n' ha la Sibilla (oimè) pur troppo Di te, Miseno, annunziato il vero! Ciò disse appena, ed ecco da traverso Due colombe venir dal ciel volando, Ch' avanti a lui sul verde si posaro. Conobbe il magno eroe le messaggere De la sua madre, e lieto orando, O (disse) Siatemi guide voi materni augelli, S'a ciò sentier si trova; ite per l'aura Drizzando il nostro corso, ov'è de l'ombra Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d'Averno era la bocca: E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ed alte strida insieme ne gittaro;<br>E più de gli altri Enea. Poscia seguendo<br>Quel ch' era lor da la Sibilla imposto,<br>Gli apprestaron l'esequie. Entrar nel bosco | ŧ76 | 260        |
| Di propria mano adoperando, a l'opra Esortava i compagni; e fra se stesso Pensoso, inverso il bosco il guardo inteso, Così pregava: Oh se quel ramo d'oro Ne si scoprisse in questa selva intanto, Come n' ha la Sibilla (oimè) pur troppo Di te, Miseno, annunziato il vero! Ciò disse appena, ed ecco da traverso Due colombe venir dal ciel volando, Ch' avanti a lui sul verde si posaro. Conobbe il magno eroe le messaggere De la sua madre, e lieto orando, O (disse) Siatemi guide voi materni augelli, S'a ciò sentier si trova; ite per l'aura Drizzando il nostro corso, ov'è de l'ombra Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d'Averno era la bocca: E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E frassini atterrando, alzar gli altari,<br>Poser la tomba, fabbricar la pira,<br>E la spinsero al cielo. Il frigio duce<br>Fra le sue schiere di bipenne armato         |     | 265        |
| Come n' ha la Sibilla (oimè) pur troppo Di te, Miseno, annunziato il vero!  Ciò disse appena, ed ecco da traverso Due colombe venir dal ciel volando, Ch' avanti a lui sul verde si posaro. Conobbe il magno eroe le messaggere De la sua madre, e lieto orando, O (disse) Siatemi guide voi materni augelli, S'a ciò sentier si trova; ite per l' aura Drizzando il nostro corso, ov'è de l'ombra Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d' Averno era la bocca: 290 E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l' ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Di propria mano adoperando, a l'opra<br>Esortava i compagni; e fra se stesso<br>Pensoso, inverso il bosco il guardo inteso,<br>Così pregava: Oh se quel ramo d'oro       |     | 270        |
| Conobbe il magno eroe le messaggere  De la sua madre, e lieto orando, O (disse) Siatemi guide voi materni augelli, S'a ciò sentier si trova; ite per l'aura Drizzando il nostro corso, ov'è de l'ombra Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d'Averno era la bocca: E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando, 280 281 282 283 285 285 285 285 285 285 285 286 287 288 287 288 288 289 289 289 289 280 289 289 280 289 289 289 289 289 289 289 280 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Come n' ha la Sibilla (oimè) pur troppo<br>Di te, Miseno, annunziato il vero!<br>Ciò disse appena, ed ecco da traverso<br>Due colombe venir dal ciel volando,            |     | 275        |
| Del prezioso arbusto il bosco opaco.  E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita.  E ciò detto fermossi. Elle pascendo, Andando, saltellando, a scosse, a volo Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d'Averno era la bocca:  E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando,  285  286  287  298  290  290  290  291  295  295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Conobbe il magno eroe le messaggere<br>De la sua madre, e lieto orando, O (disse)<br>Siatemi guide voi materni augelli,<br>S'a ciò sentier si trova; ite per l'aura      | 193 | 280        |
| Quanto l'occhio scorgea di mano in mano Giunser ove d'Averno era la bocca:  E'l tetro alito suo schivando, in alto Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro Al desiato loco in giù rivolte Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Del prezioso arbusto il bosco opaco. E tu, madre benigna, in si dubbioso Passo, del lume tuo ne porgi aita. E ciò detto fermossi. Elle pascendo,                         | •   | 285        |
| Si posar sopra a la gemella pianta. Indi tra frondi e frondi il color d'oro, Che diverso dal verde uscia raggiando, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Quanto l'occhio scorgea di mano in mano<br>Giunser ove d'Averno era la bocca:<br>E'l tetro alito suo schivando, in alto<br>Ratte l'ali spiegaro, e dal ciel puro         |     | 290        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si posar sopra a la gemella pianta.<br>Indi tra frondi e frondi il color d'oro,<br>Che diverso dal verde uscia raggiando,                                                | 204 |            |

Di tremulo splendor l'aura percosse. Come ne' boschi al brumal tempo suole Di vischio un cesto in altrui scorza nato **30**0 Spiegar verdi le frondi e gialli i pomi, E con le sue radici a i non suoi rami Abbarbicarsi intorno; così'l bronco Era de l'oro avviticchiato a l'elce, Ond'era surto, e così lievi al vento Crepitando movea l'aurate foglie. 305 Tosto che'l vide Enea di piglio dielli, E disioso, ancor che duro e valido Gli sembrasse, a la fin lo svelse, e seco A l'indovina Vergine lo trasse. 310 Non s'intermise di Miseno in tanto Condur l'esequie al suo cenere estremo. E primamente la gran pira estrutta, Di pingui tede e di squarciati roveri V'alzar cataste: di funeste frondi D'atri cipressi ornar la fronte e i lati, 315 E piantar ne la cima armi e trofei. 216 Parte di loro al fuoco, e parte a l'acque, E parte intorno al freddo corpo intenti, Chi lo spogliò, chi lo lavò, chi l'unse. 320 Poiche fu pianto, in una ricca bara Lo collocaro, e di purpuree vesti De' suoi più noti e più graditi arnesi Gli feron fregi e mostre e monti intorno. Altri (pietoso e tristo ministero) Il gran feretro a gli omeri addossarsi; 325 Altri, com'è de'più stretti congiunti Antica usanza, volti i volti indietro Tenner le faci, e dier foco a la pira; E gran copia d'incenso e di liquori 330 E di cibi e di vasi ancor con essi, Sì come è l'uso antico, entro gittarvi. Poiche cessar le flamme, e'ncenerissi Il rogo e'l corpo, le reliquie e l'ossa Furon da Corineo tra le faville Ricerche e scelte, e di vin puro asperse; 335 Poi di sua mano acconciamente in una Di dorato metallo urna riposte. Lo stesso Corineo tre volte intorno Con un rampollo di felice oliva Spruzzando di chiar' onda i suoi compagni, 340 Li purgò tutti, e' l vale ultimo disse. 229 Oltre a ciò fece Enea per suo sepolcro Ergere un' alta e sontuosa mole,

|                                                                                |     | سحيدا       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| E l'armi e'l remo e la sonora tuba                                             |     |             |
| Al monte appese, che d'Aerio il nome                                           |     | 345         |
| Fino allor ebbe, ed or da lui nomato                                           | •   |             |
| Miseno è detto, e si dirà mai sempre.                                          |     |             |
| Ciò finito, a finir quel che gli impose                                        |     |             |
| La profetessa, incontanente mosse.<br>Era un'atra spelonca, la cui bocca       |     | 350         |
| Fin nel baratro aperta, ampia vorago                                           |     | 200         |
| Facea di rozza e di scheggiosa roccia.                                         |     |             |
| Da negro lago era difesa intorno,                                              |     |             |
| E da selve ricinta annose e folte.                                             |     |             |
| Uscia de la sua bocca a l'aura un fiato,                                       | ·   | 355         |
| Anzi una peste, a cui volar di sopra                                           | 240 |             |
| Con la vita a gli uccelli era interdetto:                                      |     |             |
| Onde da' Greci poi si disse Averno.                                            |     |             |
| Qui pria quattro giovenchi Enea condotti                                       |     | 6) () ()    |
| Di negro tergo, la Sibilla in fronte                                           |     | 360         |
| Riversò lor di vin le tazze intere;                                            |     |             |
| E da ciascun di mezzo le due corna                                             |     |             |
| Di setole maggiori il ciusso svelto,                                           |     |             |
| Diè per saggio primiero al santo foco,<br>Ecate ad alta voce in ciò chiamando, |     | 365         |
| De l'Erebo e del ciel Nume possente.                                           | 257 | 300         |
| Parte di lor con le coltella in mano                                           |     |             |
| Le vittime svenando, e parte in vasi                                           |     |             |
| Stava il sangue accogliendo. Egli a la Notte                                   |     |             |
| Che de le Furie è madre, ed a la Terra                                         |     | 270         |
| Ch'è sua sorella, con la propria spada                                         |     |             |
| Di negro vello un' agna, ed una vacca                                          |     |             |
| Sterile a te, Proserpina, percosse.                                            |     |             |
| Poscia a l'imperador de regni inferni                                          |     |             |
| Notturni altari ergendo, i tauri interi                                        |     | 575         |
| Sopra a le siamme impose, e di pingue olio                                     |     |             |
| Le bollenti lor viscere consperse.                                             |     |             |
| Ed ecco a l'apparir del primo sole                                             |     |             |
| Mugghiò la terra, si crollaro i monti,<br>Si sgominar le selve, urlar le furie |     | <b>5</b> 30 |
| Al venir de la Dea. Via, via profani,                                          |     | 0.50        |
| Gridò la profetessa; itene lunge                                               |     |             |
| Dal bosco tutto: e tu meco te n' entra,                                        |     |             |
| E la tua spada impugna. Or d'uopo, Enea,                                       |     |             |
| Fa d'animo e di cor costante e fermo.                                          |     | 385         |
| Ciò disse; e da furor spinta, con lui,                                         |     |             |
| Ch' adeguava i suoi passi arditamente. Si mise dentro a le secrete cose.       |     |             |
|                                                                                |     |             |
| O Dii, che sopra l'alme imperio avete,                                         |     | 000         |
| O tacit' ombre, o Flegetonte, o Cao,                                           |     | 300         |
|                                                                                |     |             |

| O ne la notte e nel silenzio eterno<br>Luoghi sepolti e bui, con pace vostra<br>Siami di rivelar lecito a' vivi                                                                                                        | 265         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Quel ch'ho de' morti udito. Ivan per entro<br>Le cieche grotte, per gli oscuri e voti<br>Regni di Dite; e sol d'errori e d'ombre<br>Avean rincontri. Come chi per selve<br>Fa notturno viaggio, allor che scema        |             | 395 |
| La nuova luna é da le nubi involta,<br>E la grand'ombra del terrestre globo<br>Priva di luce e di color le cose.<br>Nel primo entrar del doloroso regno<br>Stanno il Pianto, l'Angoscia e le voraci                    |             | 400 |
| Cure e i pallidi Morbi e 'l duro Affanno<br>Con la debil Vecchiezza. Evvi la Tema,<br>Evvi la Fame: una ch'è freno al bene;<br>L'altra stimolo al male: orrendi tutti<br>E spaventosi aspetti. Havvi il Disagio,       | 275         | 405 |
| La Povertà, la Morte, e de la Morte<br>Parente il Sonno. Havvi de' cor non sani<br>Le non sincere Gioje. Havvi la Guerra<br>De le genti omicida, e de le Furie<br>I ferrati covili, il Furor folle,                    |             | 410 |
| L'empia Discordia che di serpi ha'l crine,<br>E di sangue mai sempre il volto intriso.<br>Nel mezzo erge le braccia annose al cielo<br>Un olmo opaco e grande, ove si dice<br>Che s'annidano i Sogni, e ch'ogni fronda |             | 415 |
| V' ha la sua vana immago e'l suo fantasma. Molte oltre a ciò vi son di varie fere Mostruose apparenze. In su le porte I biformi Centauri, e le biformi Due Scille: Briareo di cento doppj:                             | <b>2</b> 85 | 420 |
| La Chimera di tre, che con tre bocche<br>Il foco avventa: il gran serpe di Lerna<br>Con sette teste: e con tre corpi umani<br>Erilo e Gerïone; e con Medusa<br>Le Górgoni sorelle; e l'empie Arpie                     |             | 425 |
| Che son vergini insieme, augelli e cagne. Qui preso Enea da subita paura Strinse la spada, e la sua punta volse Incontro a l'ombre; e se non ch'ombre e vi Vote de' corpi e nu le forme e lievi                        | 290<br>te   | 430 |
| Conoscer ne le fe' la saggia guida,<br>Avrebbe impeto fatto, e vanamente<br>In vane cose ar lir mostro e valore.<br>Quinci preser la via là ve si varça                                                                | •           | 435 |

|                                                   | _       |
|---------------------------------------------------|---------|
| l tartareo Acheronte. Un flume è questo           | -       |
| Pangoso e torbo, e fa gorgo e vorago,             |         |
| The bolle e frange, e col suo negro loto          | 440     |
| Si devolve in Cocito. È guardiano                 |         |
| 7 pagagariana a guasta niva impasta               |         |
| E passeggiero a questa riva imposto               |         |
| Caron Demonio spaventoso e sozzo,                 |         |
| L cui lunga dal mento, incolta ed irta            |         |
| Pende canuta barba. Ha gli occhi accesi           | 445     |
| Come di bragia. Ha con un groppo al coll <b>o</b> |         |
| Appeso un lordo ammanto, e con un palo,           |         |
| Che gli fa remo, e con la vela regge              |         |
| L'affumicato legno, onde tragitta                 |         |
| Su l'altra riva ognor la gente morta.             | 450     |
| Vecchio è d'aspetto e d'anni; ma di forze,        |         |
| Come Dio, vigoroso e verde è sempre.              |         |
| A questa riva d'ogn' intorno ognora               |         |
| D'ogni età, d'ogni sesso e d'ogni grado           |         |
|                                                   | 455     |
| A schiere si traean l'anime spente,               |         |
| E de'figli anco innanzi a' padri estinti.         | 305     |
| Non tante foglie ne l'estremo autunno             |         |
| Per le selve cader, non tanti augelli             |         |
| Si veggon d'alto mar calarsi a terra,             |         |
| Quando il freddo li caccia a i liti aprichi,      | 460     |
| Quanti eran questi. I primi avanti orando         |         |
| Chiedean passaggio, e con le sporte mani          |         |
| Mostravano il disio de l'altra ripa.              |         |
| Ma'l severo nocchiero or questi or quelli         |         |
| Scegliendo o riflutando, una gran parte           | 465     |
| Lunge tenea dal porto e da l'arena.               |         |
| Enea la moltitudine e' l tumulto                  |         |
| Maravigliando, Ond'è, Vergine (disse),            |         |
| Questo concorso al flume? e qual disio            |         |
| Mena quest' alme ? e qual grazia, o divieto       | 470     |
| Fa che queste dan volta, e quelle approdano       | _       |
|                                                   | 019     |
| A ciò la profetessa brevemente                    |         |
| Così rispose: Enea, stirpe divina                 |         |
| Veracemente (chè di ciò n'accerta                 | <b></b> |
| Il qui vederti) là Cocito stagna;                 | 475     |
| Quinci va Stige, la palude e'l nume               |         |
| Per cui di spergiurar fino a gli Dei              |         |
| Del cielo è formidabile e tremendo.               |         |
| Questi è Caronte il suo tristo nocchiero:         |         |
| Quella turba che passa, è de' sepolti:            | 480     |
| Ouesta che torna, è de' meschini estinti          |         |
| Che nè tomba, ne lagrime, nè polve                |         |
| Ebber morendo. A lor non è concesso               |         |
| Traiattar miasta wina a miasta Anma               |         |
| Trajettar queste ripe e questo flume,             |         |

| Se pria l'ossa non han seggio e coverchio.<br>Erran cent'anni vagolando intorno<br>A questi liti, e'l desiato stagno                                                                                                                                                            |     | <b>4</b> 8 <b>5</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Visitando sovente, infin ch'al passo Non sono ammessi. Enea di ciò pensando, Mosso a pietà de la lor sorte iniqua, Fermossi; ed ecco incontro gli si fanno Mesti, d'esequie privi e di sepolcro Leucaspi, e' l conduttor de' Licii Oronte, Ambi Trojani, ambi dal vento insieme | 832 | <b>490</b>          |
| Co i Licii tutti, e con l'intera nave<br>Nel mar sommersi. Appresso, Palinuro<br>Il gran nocchier de la trojana armata,<br>Che dianzi nel tornar di Libia, il cielo<br>E le stelle mirando, in mar fu tratto.                                                                   |     | <b>4</b> 95         |
| A costui si rivolse; e poichè l'ebbe<br>Per entro una grand'ombra appena scorto,<br>Così prima gli disse: O Palinuro,<br>E qual fu de gli Dei ch'a noi ti tolse,<br>Ed a l'onde ti diede? Or lo mi conta:                                                                       |     | 500                 |
| Chè deluso da Febo unqua non fui,<br>Se non se in te. Febo predisse pure<br>Che tu nosco del mar securo e salvo<br>Italia attingeresti. Ah dunque un Dio,<br>E Dio del vero in tal guisa ne froda?                                                                              | 3   | 505                 |
| Rispose Palinuro: Inclito Duce, Nè l'oracol d'Apollo ha te deluso, Nè l'ira ha me di Dio nel mar sommerso; Chè'l temone, ond'io mai non mi divelsi Per tua salute, ancor per man ritenni                                                                                        |     | 510                 |
| Allor ch' in mar io caddi. Io giuro, Enea, Per l' onde irate, che di me non tanto, Quanto del tuo periglio ebbi timore, Che non la nave tua del mio governo Spogliata e del suo freno ai mar già gonfio                                                                         |     | 515                 |
| Restasse in preda. Austro tre notti intere<br>Con la sua correnzia per l'ampio mare<br>Mi trasse a forza. Il quarto giorno appena<br>Discoverta l'Italia, a poco a poco                                                                                                         |     | 520                 |
| M'accostava a la terra; e giunto omai<br>Così com'era ancor di veste grave,<br>E stanco e molle con l'adunche mani<br>M'aggrappava a la ripa, e salvo fora;<br>Se non che ignara e fera gente incontro,                                                                         | 859 | <b>525</b>          |
| Com'a preda marina, mi si fece,<br>E col ferro m'ancise. Or lungo a i liti<br>Vassene il corpo mio ludibrio a' venti,                                                                                                                                                           |     | 530                 |

| E scherzo a' flutti. Ed io, signore invitto,<br>Per la superna luce, per quell' aura, |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Onde si vive, per tuo padre Anchise,                                                  |           |             |
| Per le speranze del tuo figlio Julo,                                                  |           | 535         |
| Priegoti a sovvenirmi; o che di terra                                                 |           |             |
| Mi copra (come puoi) cercando il corpo                                                |           |             |
| Per la spiaggia di Velia, o in altra guisa,                                           |           |             |
| S'altra ne ti sovviene, o ti si mostra                                                |           |             |
| Da la tua diva Madre; chè non senza                                                   |           | 540         |
| Nume divino un tal passaggio imprendi.                                                | 367       |             |
| Porgimi la tua destra, e teco trammi                                                  |           |             |
| Oltre a quell'acque, perchè morto almeno                                              |           |             |
| Pace trovi e riposo. Avea ciò detto,                                                  |           |             |
| Quando così la Vergine rispose:                                                       |           | 545         |
| Ah Palinuro, e qual dira follia                                                       |           |             |
| A ciò t'invoglia? Non sepolto adunque                                                 |           |             |
| L'acque di Stige, e la severa foce                                                    |           |             |
| Trajettar de l'Eumenidi presumi?                                                      |           |             |
| Tu di qui trarti a l'altra riva intendi                                               |           | 550         |
| Senza commiato? Indarno, indarno speri                                                |           |             |
| Che per nostro pregar fato si cangi.                                                  |           |             |
| Ma con questo t'acqueta, e ti conforta                                                |           |             |
| De l'infortunio tuo: chè quelle terre                                                 |           |             |
| Vicine al luogo, ove il tuo corpo giace,                                              |           | 555         |
| Da pestilenza e da prodigi astrette                                                   |           |             |
| Lo raccorranno, e con solenne rito                                                    |           |             |
| Gli faran sacrificj, esequie e tomba;                                                 |           |             |
| E da te per innanzi avrà quel loco                                                    |           | <b>F</b> 00 |
| Di Palinuro eternamente il nome.                                                      |           | 560         |
| Lieto d'un tanto onore, e consolato                                                   |           |             |
| Da tale annunzio il travagliato spirto                                                |           |             |
| Restò contento ed appagato in parte.                                                  |           |             |
| Indi il cammin seguendo, a la riviera<br>S'approssimaro; e il passeggier da lunge,    |           | Kak         |
| Poichè senza far motto entro a la selva                                               | <b>DO</b> | 565         |
| Passar gli vide e 'ndirizzarsi al vado,                                               | 384       |             |
| O là, ferma costi (disse gridando),                                                   |           |             |
| Qual che tu sei, ch'al nostro flume armato                                            |           |             |
| Ten vai si baldanzoso, e di costinci,                                                 |           | 570         |
| Di' chi sei, quel che cerchi, e perchè vieni:                                         |           | 570         |
| Chè notte solamente e sonno ed ombre                                                  |           |             |
| Han qui ricetto, e non le genti vive,                                                 |           |             |
| Cui di varcare al mio legno non lece.                                                 |           |             |
| E s' Ercole e Tesèo e Piritoo                                                         |           | 575         |
| Già v'accettai, scorno e dolore io n'ebbi;                                            |           | 714         |
| Chè l'un d'essi il tartareo custode                                                   |           |             |
| Incatenovvi, e, di sotto anco al seggio                                               | •         |             |
| mand are an early of the second and an early than                                     |           |             |

| Del proprio re, tremante a l'aura il trasse;<br>E gli altri infin dal maritale albergo<br>Rapir di Dite la regina osaro.<br>Nulla di queste insidie (gli rispose                                                                                         | 5   | 80          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| La profetessa) a macchinar si viene. Stanne sicuro; e quest'arme a difesa Si portan solamente, e non ad onta. Spaventi il can trifauce a suo diletto Le pallid'ombre: eternamente latri                                                                  | 5   | <b>585</b>  |
| Ne l'antro suo: col suo marito e zio<br>Si stia casta Proserpina mai sempre,<br>Chè di nulla ce'n cale. Enea trojano<br>È questi di pietà famoso e d'armi,<br>Che per disio del padre infino al fondo                                                    | ŧ   | 590         |
| De l'Erebo discende; e se l'esempio<br>Di tanta carità non ti commove,<br>Questo almen riconosci. E fuor del sen<br>D'oro il tronco traendo, altro non disse.<br>Ei rimirando il venerabil dono                                                          |     | 59 <b>5</b> |
| De la verga fatal già di gran tempo<br>Non veduto da lui, l'orgoglio e l'ira<br>Tosto depose, e la sua negra cimba<br>A lor rivolse, e ne la ripa stette.<br>Indi i banchi sgombrando e'l legno tutto,                                                   | 410 | 600         |
| L'anime, che già dentro erano assise,<br>Con subito scompiglio uscir ne fece,<br>E'l grand'Enea v'accolse. Allor ben d'altro<br>Parve, che d'ombre carco; e sì com'era<br>Mal contesto e scommesso, cigolando                                            | (   | 605         |
| Chinossi al peso, e più d'una fissura<br>A la palude aperse. Al fin pur salvi<br>Ne l'altra ripa, tra le canne e i giunchi<br>Sul palustre suo limo ambi gli espose.<br>Giunti che furo, il gran Cerbero udiro                                           | (   | 610         |
| Abbajar con tre gole, e'l bujo regno<br>Intonar tutto; indi in un antro immenso<br>Sel vider pria giacer disteso avanti,<br>Poi sorger, digrignar, rabido farsi,<br>Con tre colli arruffarsi, e mille serpi<br>Squassarsi intorno. Allor la saggia maga, | 418 | 615         |
| Tratta di mele e d'incantate biade<br>Una tal soporifera mistura,<br>La gittò dentro a le bramose canne.<br>Egli ingordo, famelico e rabbioso<br>Tre bocche aprendo per tre gole al ventre                                                               |     | 620         |
| Trangugiando mandolla, e con sei lumi<br>Chiusi dal sonno, anzi col corpo tutto                                                                                                                                                                          |     | 625         |

| Giacque ne l'antro abbandonato e vinto.<br>Cerbero addormentato, occupa Enea<br>D'Erebo il passo, e ratto s'allontana                                                                                                                        |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Dal fiume, cui chi varca unqua non riede.  Sentono al primo entrar voci e vagiti Di pargoletti infanti che dal latte E da le culle acerbamente svelti                                                                                        | 426 | 630 |
| Vider ne' primi di l'ultima sera. Varcano appresso i condannati e morti Senza lor colpa, e non senza compenso Di giudizio e di sorti. Han quelle genti                                                                                       |     | 635 |
| Così disposti e divisati i lochi. Sta Minos ne l'entrata, e l'urna avanti Tien de'lor nomi, e le lor vite esamina E le lor colpe; e quale è questa o quella, Tal le dà sito, e le rauna e parte. Passan di mano in mano a quei che feri      |     | 640 |
| Incontro a se, la luce in odio avendo<br>E l'alme a vile, anzi al prescritto giorno<br>Si son da loro indegnamente ancisi.<br>Ma quanto ora vorrebbono i meschini                                                                            |     | 645 |
| Esser di sopra, e povertà vivendo<br>Soffrire, e de la vita ogni disagio!<br>Ma'l fato il niega, e nove volte intorno<br>Stige odiosa li ristringe e fascia.<br>Quinci non lunge si distende un'ampia<br>Campagna che del Pianto è nominata. | 439 | 650 |
| Per cui fra chiusi colli e fra solinghe<br>Selve di mirti, occulte se ne vanno<br>L'alme, ch'ha feramente arse e consunte<br>Fiamma d'amor ch'ancor ne'morti è viva.<br>Qui vider Fedra e Procri ed Erifile                                  |     | 655 |
| Infida moglie e sfortunata madre,<br>Di cui fu parricida il proprio figlio;<br>Vider Laodamia, Pasife, Evadne,<br>E Cenëo con esse, che di donna<br>In uomo, e d'uomo al fin cangiossi in donna                                              |     | 660 |
| Era con queste la fenicia Dido,<br>Che di piaga recente il petto aperta<br>Per la gran selva spaziando andava.<br>Tosto che le fu presso, Enea la scorse<br>Per entro a l'ombre, qual chi vede o crede                                       |     | 665 |
| Veder tal volta infra le nubi e'l chiaro La nova luna allor che i primi giorni Del giovinetto mese appena spunta; E di dolcezza intenerito il core                                                                                           | 453 | 670 |
| Dolcemente mirolla e pianse e disse:                                                                                                                                                                                                         |     |     |

| Dunque, Dido infelice, e' fu pur vera                                 |     | ₹           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Quell'empia che di te novella udii,                                   |     |             |
| Che col ferro finisti i giorni tuoi?                                  |     | 675         |
| Ah ch' io cagion ne fui! Ma per le stelle,                            |     |             |
| Per gli superni Dei, per quanta fede                                  |     |             |
| Ha qua giù, se pur v'ha, donna, ti giuro                              |     |             |
| Che mal mio grado dal tuo lito sciolsi.                               |     |             |
| Fato, fato celeste, imperio espresso                                  |     | 680         |
| Fu del gran Giove, e quella stessa forza,                             | 461 |             |
| Che da l'eterea luce a questi orrori                                  |     |             |
| De la profonda notte or mi conduce,                                   |     |             |
| Che da te mi divelse; e mai creduto                                   |     |             |
| Ciò di me non avrei, che 'l partir mio                                |     | 685         |
| Cagion ti fosse ond' a morir ne gissi.                                |     |             |
| Ma ferma il passo, e le mie luci appaga                               |     |             |
| De la tua vista. Ah perchè fuggi? e cui?                              |     |             |
| Quest' è l'ultima volta, oimè! che 'l fato                            |     |             |
| Mi dà ch' io ti favelli, e teco io sia.                               |     | 690         |
| Così dicendo e lagrimando intanto                                     |     | UU          |
| Placar tentava, o raddolcir quell'alma,                               |     |             |
| Ch' una sol volta disdegnosa e torva                                  |     |             |
| Lo rimirò; poscia con gli occhi in terra,                             |     |             |
| E con gli omeri volta, a i detti suoi                                 |     | 695         |
| Stette qual'alpe a l'aura, o scoglio a l'onde.                        |     | 000         |
| Al fin mentre dicea, come nimica                                      |     |             |
| Gli si tolse davanti, e ne la selva                                   |     |             |
| Al suo caro Sicheo, cui flamma uguale                                 |     |             |
| E par cura accendea, si ricondusse.                                   |     | 700         |
| Nè però men dolente, o men pietoso                                    | 474 | 100         |
| Restonne il teucro duce; anzi quant'oltre                             | 7/7 |             |
| Potè con gli occhi, e lungo spazio poi                                |     |             |
| Col pianto e co i sospiri accompagnolla.                              |     |             |
| Poscia tornando al suo fatal viaggio                                  |     | 705         |
| Giunse là 've accampata era in disparte                               |     | 100         |
| Gente di ferro e di valore armata.                                    |     |             |
| Qui 'l gran Tidèo, qui 'l gran figlio di Marte                        |     |             |
| Partenopèo, qui del famoso Adrasto                                    |     |             |
| La pallid' ombra incontro gli si fece.                                |     | 710         |
| Quinci de' suoi più nobili Trojani                                    |     | 110         |
| Un gran drappello avanti gli comparve.                                |     |             |
| Dianga a vadan musi marvosi ansi                                      |     |             |
| Pianse a veder quei gloriosi eroi<br>Tanto di sopra disiati e pianti, |     |             |
| Como Claugo Torrilogo Moderto                                         |     | <b>*</b> 12 |
| Come Glauco, Tersiloco, Medonte,                                      | 400 | 715         |
| I tre figli d'Antenore, il sacrato                                    | 488 |             |
| A Cerere ministro Polibete,                                           | •   |             |
| E'l chiaro Ideo con l'armi anco e col carro,                          |     |             |
| Fatto gli avean costor chi da man destra,                             |     |             |

|           | ر<br>الاربىدى ئىسىيىلى ئۇغارلىك ئىلىرىنىڭ سىلامىدى ئىسىسىلىرى بىلىدى ئىسىلىك ئىلىلىلىنى ئىلىكى ئىلىلىك ئىلىلىك ئىلى                                                                                                                                          | والمراجع المراجع المرا |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Chi da sinistra una corona intorno.<br>Nè d'averlo veduto eran contenti,<br>Che ciascun desïava essergli appresso,                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 720 |
|           | Ragionar, passeggiar, far seco indugio,<br>E spiar come e d'onde e perchè venne.<br>Ma de gli Argivi e le falangi e i duci,<br>Quand'egli apparve e che tra lor ne l'ombre<br>I lampi folgorar de l'armi sue,                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725 |
|           | Da gran timor furo assaliti; e parte<br>Volser le terga, come già fuggendo<br>Verso le navi, e parte alzar le voci<br>Che per tema sembrar languide e floche.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 730 |
|           | Derfobo di Priamo il gran figlio<br>Vide ancor qui, che crudelmente anciso<br>In disonesta e miserabil guisa<br>Avea le man, gli orecchi, il naso e'l volto<br>Lacerato, incischiato e monco tutto.                                                          | 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 735 |
|           | Per temenza il meschino e per vergogna<br>D'esser veduto, con le tronche braccia<br>Un sì brutto spettacolo celando,<br>Indarno si facea schermo e riparo;<br>Chè alfin lo riconobbe, e con l'usata<br>Domestichezza incontro gli si fece                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 740 |
| 10        | Così dicendo: Poderoso eroe, Gran germoglio di Teucro, e chi sì crudo Fu mai, chi tanto osò, cui si permise Che facesse di te strazio sì flero? La potto che facesi                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 745 |
| <i>II</i> | La notte che seguì l'orribil caso De la nostra ruina, io di te seppi Che assaliti i nemici, e di lor fatta Strage che memorabile fla sempre, Tra le caterve de' lor corpi estinti Stanco via più che vinto al fin cadesti. Ed allor io di Reto in su la riva |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 750 |
|           | A l'ombra tua con le mie mani un voto<br>Sepolcro eressi, e te gridai tre volte;<br>E 'l nome e l'armi tue riserba ancora                                                                                                                                    | 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 755 |
|           | Il loco stesso. Io te, dolce signore, Nè veder, nè coprir di patria terra Avanti al mio partir mai non potei. Delfobo rispose: Ogni pietoso Ogni onorato officio, Enea mio caro, Ha l'amor tuo ver me compito a pieno.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760 |
| •         | Ma l'empio fato mio, l'empia e malvagia<br>Argiva donna a tal m'ha qui condotto;<br>E tal di sè lasciò memoria al mondo.<br>Ben ti ricorda (e ricordar ten dei)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 765 |

Di quell'ultima notte che si lieta Mostrossi in pria, poi ne si volse in pianto. Quando il fatal cavallo il salto fece Sopra le nostre mura, e 'l ventre pieno 770 D'armate schiere ne voto fin dentro A l'alta rocca. Allora ella di Bacco Fingendo il coro, e con le frigie donne Scorrendo in tresca, una gran face in mano Si prese, e die con essa il cenno a' Greci. 775 Io dentro alla mia camera (infelice!) 519 Mi ritrovai sol quella notte; e stanco Di tante che n'avea con tanti affanni Vegghiate avanti, un tal prendea riposo Che a morte più che a sonno era simile. 780 Fece la buona moglie ogni arme in tanto Sgombrar di casa, e la mia fida spada Mi sottrasse dal capo. Indi la porta Aperse, e Menelao dentro v'accolse, Così sperando un prezioso dono 785 Fare al marito, e de'suoi falli antichi 526 Riportar venia. Che più dico? Basta Ch' entrar là 'v' io dormia; e con essi era Per consultore Ulisse. O Dii, se giusto È 'l priego mio, ricompensate voi 790 Di quest'opere i Greci. E tu che vivo Se' qui, dimmi a rincontro il caso o 'l fato O l'errore o 'l precetto de gli Dei, O qual altra fortuna t'ha condotto, Ove il sol mai non entra, e bujo è sempre. 795 Così tra lor parlando e rispondendo, Avea già 'l sol del suo cerchio diurno Varcato il mezzo, e l'avria forse intero; Se non che la Sibilla rampognando Così li fe' del breve tempo accorti: **800** Enea, già notte fassi, e noi piangendo Consumiam l'ore. Ecco siam giunti al loco, Dove la strada in due sentier si parte. Questo a man dritta a la città ne porta Del gran Plutone, e quindi a i campi Elisi; 805 Quest' altro a la sinistra a l'empio abisso Ne guida, ov' hanno i rei supplizio eterno. Il figlio a ciò di Priamo soggiunse: Non ti crucciare, o del gran Delio amica, Ch' or or da voi mi tolgo, e mi ritiro Ne le tenebre mie. Tu nostro onore 545 Vatten felice, già che scorto sei Da miglior fato; e meglio te n'avvenga.

## LIBRO SESTO

| Tanto sol disse, e sparve. Enea si volse<br>Prima a sinistra, e sotto un' alta rupe<br>Vide un' ampia città che tre gironi<br>Avea di mura, ed un di fiume intorno:                                             |     | 815 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Ed era il flume il negro Flegetonte<br>Ch' al Tartaro con suono e con rapina<br>L' onde seco traea, le flamme e i sassi.<br>Vede nel primo incontro una gran porta<br>Ch' ha la soglia, i pilastri e le colonne |     | 820 |
| D'un tal diamante, che le forze umane,<br>Nè de gli stessi Dei romper nol ponno.<br>Quinci si spicca una gran torre in alto<br>Tutta di ferro. A guardia de l'entrata<br>La notte e'l giorno vigilando assisa   | 554 | 825 |
| Sta la fiera Tesifone succinta, Col braccio ignudo, insanguinata e torva. Quinci di lai, di pianti e di percosse È di stridor di ferri e di catene Cotale un suono udissi, che spavento                         |     | 830 |
| Enea sentinne; e rattenuto il passo, Dimmi, Vergine (disse), e che delitti Son qui puniti? e che pianti son questi? Ed ella: Inclito sire, a nessun lece, Che buono e giusto sia, di portar oltre               |     | 835 |
| Da quella soglia scellerata il piede.  Ma me di ciò che dentro vi s'accoglie Ecate instrusse allor ch'a i sacri boschi Mi prepose d'Averno: e d'ogni pena E d'ogni colpa e d'ogni loco appieno,                 | 564 | 840 |
| Quando seco vi fui, notizia diemmi.<br>Questo è di Radamanto il tristo regno,<br>Là dov'egli ode, esamina, condanna<br>E discopre i peccati che di sopra<br>Son da le genti o vanamente ascosi                  |     | 845 |
| In vita, o non purgati anzi a la morte: Nè pria di Radamanto esce il precetto, Che Tesifone è presta ad eseguirlo. Ella con l'una man la sferza impugna, Ne l'altra ha serpi; ed ambe intorno arrosta,          |     | 850 |
| E grida e fere e de le sue sorelle Le mostruose ed empie schiere tutte Al ministerio de' tormenti invita. Apronsi l'esecrate orrende porte Stridendo intanto. Tu, che quinci vedi                               |     | 855 |
| Che faccia è quella che di fuor le guarda,<br>Pensa qual a veder sia dentro un' idra<br>Ancor più fiera aprir cinquanta ingorde                                                                                 |     | 860 |

Rabbiose bocche. Il Tartaro vien dopo, 576 Una vorago che due volte tanto Ha di profondo, quanto in su guardando E da la terra al cielo: e qui ne l'imo Suo baratro dal fulmine trafitti 865 Son gli antichi Titani al ciel rubelli. Qui vidi ambi d'Alòo gli orrendi figli Che scinder con le mani il cielo osaro, E tor lo scettro del suo regno a Giove. Vidivi l'orgoglioso Salmoneo 870 Di sua temerità pagare il fio: Che temerario veramente ed empio Fu di voler, quale il Tonante in cielo, Tonar qua giuso e folgorare a prova. Questi su quattro suoi giunti destrieri, **875** La man di face armato, alteramente Per la Grecia scorrendo, e sin per mezzo D' Elide, ov' è di Giove il maggior tempio, Di Giove stesso il nume, e de gli Dei S'attribuiva i sacrosanti onori. 880 Folle, che con le fiaccole e co' bronzi, 589 E con lo scalpitar de' suoi ronzoni I tuoni, i nembi e i folgori imitava Ch' imitar non si ponno: e ben fu degno Ch' ei provasse per man del Padre eterno 885 D'altro fulmine il colpo e d'altro vampo Che di tede e di fumo, e degno ancora Che nel baratro andasse. Eravi Tizio, Ouei de la terra smisurato alunno, 890 Che tien disteso di campagna quanto Un giogo in nove giorni ara di buoi. 593 Questi ha sopra un famelico avoltore Che con l'adunco rostro al cor d'intorno Gli picchia e rode; e perchè sempre il pasca, 895 Non mai lo scema sì che'l pasto eterno, Ed eterna non sia la pena sua; Chè fatto a chi lo scempia esca e ricetto, Del suo proprio martir s'avanza e cresce; E perchè sempre langua, unqua non more. De' Lapiti a che parlo? d'Issione, **900** Di Piritòo, e di quegli altri tutti, Cui sopra al capo un'atra selce pende Che grave e ruinosa ad ora ad ora Sembra che caggia? Havvi la mensa d'oro Con preziosi cibi in regia guisa 905 Apparecchiati e proibiti insieme: Chè la Fame, infernal furia maggiore,

| Gli siede a canto; e com' più'l gusto incende<br>Di lui, più dal gustarne indietro il tragge,<br>E sorge, e la sua face estolle e grida.<br>Quei che son vissi a i lor fratelli amari;<br>Quei ch' han battuti i padri; quei che frode<br>Hanno ordito a' clienti; i ricchi avari, | 607 | 910 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| E scarsi a' suoi, di cui la turba è grande;<br>Gli uccisi in adulterio; i violenti;<br>Gl'infidi; i traditori in questo abisso<br>Han tutti i lor ridotti e le lor pene.                                                                                                           |     | 615 |
| E che pena e che forma e che fortuna<br>Di ciascun sia, non è d'uopo ch'io dica:<br>Ma chi sassi rivolgono, e chi volti<br>Son da le ruote, ed altri in altra guisa<br>Son tormentati. In un petron confitto<br>Vi siede, e sederavvi eternamente                                  |     | 920 |
| Téseo infelice; e Flegia infelicissimo<br>Va tra l'ombre gridando ad alta voce:<br>Imparate da me voi che mirate<br>La pena mia. Non violate il giusto,                                                                                                                            | 619 | 925 |
| Riverite gli Dei. Tra questi tali<br>È chi vendè la patria; chi la pose<br>Al giogo de' tiranni; chi per prezzo<br>Fece leggi e disfece; chi da stupro.<br>È di figlia macchiato, o di sirocchia:                                                                                  |     | 930 |
| Tutti, che brutte ed empie scelleranze Hanno osato, o commesso; e cento lingue E cento bocche e voci anco di ferro Non basterian per divisare i nomi E le forme de' vizj e de le pene                                                                                              |     | 935 |
| Ch' entro vi sono. Poi che la Sibilla Ebbe ciò detto, Via (soggiunse), attendi A l'impreso viaggio, e studia il passo; Chè già le mura da' ciclopi estrutte Mi veggio avanti: e sotto a quel grand'arco La sacra porta che'l tuo dono aspetta.                                     |     | 940 |
| Così mossi ambidue lo spazio tutto,<br>Ch'era nel mezzo, per sentiero opaco<br>Tosto varcando, anzi a la porta furo.<br>Incontanente Enea l'intrata occupa;<br>Di viva acqua si spruzza; e'l sacro ramo                                                                            | 635 | 945 |
| A la regina de l'inferno affigge. Ciò fatto, a i luoghi di letizia pieni, A l'amene verdure, a le giojose Contrade de'felici e de'beati Giunsero al fine. È questa una campagna Con un aer più largo, e con la terra                                                               |     | 950 |



Che di un lume di porpora è vestita , Ed ha'l suo solo o lo suo stelle anch' ella. Qui se ne stan le fortunate genti. Parte in su prati, e parte in su l'arena Scorrendo, intteggiando, e vari giucchi Di piacevol contesa esercitando. 960 Parte in musiche, in foste, in balli, in suoni Se ne van diportando, ed han con essi Il tracio Orfeo ch'in lungo abito e sacro Or con le dita, ed or col plettro eburdo; Sette nervi diversi insieme uniti, 965 Tragge del muto legno umani accenti. 444 Qui di Teucro l'antica e bella razza Facea soggiorno, quel famosi eroi Che in quei tempi migliori al mondo furo. Ilo, Assaraco, Dardano, quei primi 970 De la gran Troja fondatori e regi. Veggon da lunge le vane arme e i carri A for d'intorno, e l'aste in terra fisse, E gli sciolti destrier per la campagna Vagar pascendo: chè l diletto antico 975 E de l'armi e de carri e de cavalit Gli segue anco sotterra. Indi altri altrove Scorgono, che da destra e da sinistra Convivando e cantando, sopra l'erba Si stanno assisi, ed han di lauri intorno 980 Un odorato bosco, onde il Po sorge Sopra la terra, e spazioso inonda. E questi cran color che combattendo Non fur di sangue a la lor patria avari; E quei che sacerdoti erano in vita 035 Castamente vissuti, e quei veraci, 651 E quei pii ch' han di qua parlato o scritto Cose degne di Febo, e gl' inventori De l'arti, ond'è gentile il mondo e bello; 990 E quei che ben oprando han tra' mortali Fatto di fama e di momoria acquisto. Cui tutti, in segno di celeste onore, Candida benda il fronte orna e colora. A questi, ch' a la vergine Sibilla 9:3 Fer cerchie interno, ed a Museo tra lero, Che da gli omeri in su gli altri avanzava, Diss'ella: Almo felici, e tu buon vale, Ditene in qual contrada, e'n qual magione Qui tra voi si riposa il grande Anchise: Che lui cerchiamo, e sol per lui varcan D' Erebo i flumi e le caverne avemo. 670

| A cui Museo così breve rispose:             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Nullo è di noi che in alcun luogo alloggi   |       |
| Come in suo proprio; e tutti o per le sacre | # COR |
| Opache selve, o per l'amene rive            | 1005  |
| De' chiari flumi, o per gli erbosi prati    |       |
| Tra rivi e fonti i nostri alberghi avemo.   |       |
| Ma se di ciò vi cale, itene meco            |       |
| Sovr' a quel giogo; e quindi agevolmente    | 4040  |
| Il sentier ne vedrete. In ciò si mosse      | 1010  |
| Come lor guida, e sopra al colle asceso     |       |
| Mostrò lor d'alto i luminosi campi,         |       |
| Addito'l calle, od inviolli al piano.       |       |
| Era per avventura in una valle              | 4045  |
| Anchise, che da poggi era ricinta,          | 1015  |
| E di verde coverta. Ivi in disparte         |       |
| De'suoi nipoti avea l'anime accolte         |       |
| Ch' a la vita di sopra eran chiamate,       |       |
| E facendo di lor rassegna e mostra          | 1000  |
| Gli annoverava; esaminava i fati,           | 1020  |
| Le fortune, il valor di mano in mano,       | 683   |
| Gli ordini e i tempi loro. Enea comparve    |       |
| Sul campo intanto: a cui tosto che'l vide   |       |
| Lieto Anchise avventossi, e con le braccia  | 100   |
| In atto d'accoglienza, O figlio (disse      | 1025  |
| Dolcemente piangendo), io pur ti veggio,    |       |
| Pur sei venuto, ha pur la tua pietade       |       |
| Superati i disagi e la durezza              |       |
| Di sì strano viaggio. Ecco m'è dato         | 4000  |
| Di veder, figlio, il tuo bramato aspetto,   | 1080  |
| E sentirti e parlarti. Io di ciò punto      | 689   |
| Non era in forse, e sol pensava al quando,  |       |
| Contando i giorni. Oh dopo quanti affanni,  |       |
| Dopo quanti perigli, e quanti storpi        | 4005  |
| E di mare e di terra io ti riveggio!        | 1035  |
| E quanto ebbi timor che di Cartago          |       |
| Venisse al corso tuo sinistro intoppo!      |       |
| Ed egli a lui: La sconsolata immago,        |       |
| Che m'è, padre, di te sovente apparsa,      | 4040  |
| Per te, per te veder qua giù m'ha tratto:   | 1040  |
| E di sopra fin qui salvo a la riva          |       |
| Del mar tirreno il mio navile è sorto.      |       |
| Or dammi, padre mio, dammi ch' io giunga    |       |
| La mia con la tua destra, e grazia fammi    | 40.4  |
| Che di vederti e di parlarti io goda.       | 1045  |
| Mentre così dicea, di largo pianto          | 698   |
| Rigava il volto, e distendea le palme;      |       |
| E tre volte abbracciandolo, altrettante     |       |
| ell'Eneide                                  | 12    |

| (Come vento stringesse, o fumo, o sogno)<br>Se ne tornò con le man vote al petto.<br>Intanto Enea per entro a la gran valle<br>Vide scevra da l'altre una foresta,                                                                                   | 1050         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| I cui rami sonar da lunge udiva.  A piè di questa era di Lete il rio Ch' ai dilettosi e fortunati campi Corre davanti; e piene avea le ripe Di genti innumerabili, ch' intorno                                                                       | 1055         |
| A caterve alïando, ivano in guisa<br>Che fan le pecchie a' chiari giorni estivi,<br>Quando di fiore in fior, di giglio in giglio<br>Si van posando, e per l'apriche piagge<br>Dolcemente ronzando. Enea, che nulla                                   | 1060         |
| Di ciò sapea, di subito stupore Fu sovraggiunto, e la cagion spiando, O, disse, padre, che riviera è quella? E che gente e che mischia e che bisbiglio? L'anime (gli rispose) a cui dovuti                                                           | 106 <b>5</b> |
| Sono altri corpi, a questo fiume accolte<br>Beon dimenticanze e lunghi obblii<br>De l'altra vita; e questi io desiava<br>Che tu vedessi, e che da me n'udissi<br>I nomi e i gesti, onde contezza appieno                                             | 1070         |
| Del nostro sangue, e piena gioja avessi<br>De l'acquisto d'Italia. O padre, adunque<br>(Soggiunse Enea) creder si dee che l'alme,<br>Che son qui scarche e libere e felici,<br>Cerchin di nuovo a la terrena salma,                                  | 1075         |
| Di nuovo a la prigion tornar de' corpi?  E qual, misere loro! empio desire  Del lume di lassù tanto le invoglia?  Figlio (rispose Anchise) acciò sospeso  Più non vacilli in questo dubbio, ascolta                                                  | 1080         |
| (E in tal guisa per ordine gli narra).  Primieramente il ciel, la terra e'l mare, L'aer, la luna, il sol, quanto è nascosto, Quanto appare e quant'è, muove, nudrisce                                                                                | 1085         |
| E regge un che v'è dentro o spirto o mente<br>O anima che sia de l'universo;<br>Che sparsa per lo tutto e per le parti<br>Di si gran mole, di sè l'empie, è seco<br>Si volge, si rimescola e s'unisce.<br>Quinci l'uman legnaggio, i bruti, i pesci, | 1000         |
| E ciò che vola, e ciò che serpe, han vita,<br>E dal foco e dal ciel vigore e seme<br>Traggon, se non se quanto il pondo e'l gelo                                                                                                                     | 1095         |

| De' gravi corpi, e le caduche membra<br>Le fan terrene e tarde. E quinci ancora<br>Avvien che tema e speme e duolo e gioja<br>Vivendo le conturba, e che rinchiuse<br>Nel tenebroso carcere e ne l'ombra<br>Del mortal velo, a le bellezze eterne<br>Non ergon gli occhi. Ed oltre a ciò, morendo<br>Perchè sian fuor de la terrena vesta, | 1100<br>734 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Non del tutto si spoglian le meschine<br>De le sue macchie; chè 'l corporeo lezzo<br>Sì l' ha per lungo suo contagio infette,<br>Che scevre anco dal corpo, in nuova guisa<br>Le tien contanimate, impure e sozze.                                                                                                                         | 1106        |
| Perciò di purga han d'uopo, e per purgarle<br>Son de l'antiche colpe in vari modi<br>Punite e travagliate: altre ne l'aura<br>Sospese al vento, altre ne l'acqua immerse,<br>Ed altre al foco raffinate ed arse:                                                                                                                           | 1110        |
| Chè quale è di ciascuna il genio e'l fallo,<br>Tale è'l castigo. Indi a venir n'è dato<br>Nè gli ampi elisj campi; e poche siamo,<br>Cui sì lieto soggiorno si destini.<br>Qui stiamo infin che'l tempo a ciò prescritto                                                                                                                   | 1115<br>743 |
| D'ogni immondizia ne forbisca e terga,<br>Sì ch' a nitida fiamma, a semplice aura,<br>A puro eterio senso ne riduca.<br>Quest' alme tutte, poichè di mill'anni<br>Han volto il giro, alfin son qui chiamate                                                                                                                                | 1120        |
| Di Lete al fiume, e'n quella riva fanno,<br>Qual tu vedi colà, turba e concorso.<br>Dio le vi chiama, acciò ch'ivi deposto<br>Ogni ricordo, men de' corpi schive,<br>E più vaghe di vita un'altra volta                                                                                                                                    | 1125        |
| Tornin di sopra a riveder le stelle. Ciò detto, Anchise a quelle genti in mezzo Condusse il figlio e la Sibilla insieme; E prese un colle, ove le schiere tutte, Siccome ne venian di mano in mano,                                                                                                                                        | 1130        |
| Avea d'incontro, e le scorgea nel volto. Or qui ti mostrerò, soggiunse Anchise, Quanta sarà ne' secoli futuri La gloria nostra; quanti e quai nepoti                                                                                                                                                                                       | 1135        |
| De la dardania prole a nascer hanno;<br>E quante del mio sangue anime illustri<br>Sorgeranno in Italia. Indi a te conte<br>Le tue fortune e i tuoi fati saranno.<br>Vedi colà quel giovinetto ardito                                                                                                                                       | 1140<br>759 |

| Che su quell'asta pura il braccio appoggia? Quegli a la luce è destinato in prima, Primo che di Lavinia in Lazio avrai Figlio postumo a te già d'anni grave, Ch'al fin da lei fuor de le selve addutto Re sarà d'Alba e de gli albani regi                                 | 1145        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Autore e padre; e Silvii dal suo nome<br>Fian tutti i nostri che da lui discesi<br>Ivi poscia gran tempo imperio avranno.<br>Proca è quei dopo lui, gloria e splendore                                                                                                     | 1150        |
| De la stirpe trojana; e quegli è Capi;<br>E quegli è Numitore; e l'altro appresso<br>È Silvio Enea, che'l tuo nome rinnova;<br>E se fla mai che'l suo regno ricovri,<br>Non sarà men di te pietoso e forte.<br>Mira che gioventù, mira che forze                           | 1155        |
| Mostran solo a vederli. Appo costoro<br>Quei che son là di quercia inghirlandati,<br>Di Gabi, di Nomento e di Fidene<br>Parte propagheranti il picciol regno;                                                                                                              | 1160<br>762 |
| Parte su' monti il tempio ti porranno<br>D' Inùo, e la terra che da lui dirassi,<br>E Collazia e Pomezia e Bola e Cora;<br>Chè questi nomi allor quei luoghi avranno<br>Ch' or ne son senza. In compagnia de l' avo<br>Romolo se ne vien di Marte il figlio,               | 1165        |
| Di Roma il padre. Al mondo Ilia darallo<br>De la stirpe d'Assaraco un rampollo.<br>Vedil colà, ch'ha in su la testa un elmo<br>Con due cimieri, e tal, che il padre stesso<br>Già par ch'in cielo e nel suo seggio il ponga                                                | 1170<br>778 |
| Questi, figlio, sarà quel grand'eroe,<br>Onde i suoi primi gloriosi auspicj<br>Avrà l'inclita Roma: quella Roma<br>Che sette monti entro al suo cerchio accolti<br>Tanto si stenderà, che fia con l'armi                                                                   | 1175        |
| Uguale al mondo e con le menti al cielo;<br>Roma di così prodi e chiari figli<br>Madre felice. Tal di Berecinto<br>La maggior madre infra i leoni assisa                                                                                                                   | 1180        |
| E di torri altamente incoronata Va per la Frigia, gloriosa e lieta Che tanti ha figli in ciel, nepoti in seno, Tutti, che Dii già sono, o Dii si fanno. Or qui, figliuolo, ambe le luci affisa A mirar la tua gente e i tuoi Romani. Cesare è qui, qui la progenie è tutta | 1185        |

| Del grande Julo, a cui già s'apre il cielo.<br>Questi, questi è colui che tante volte<br>T'è già promesso, il gran Cesare Augusto,<br>Di divo padre figlio, e divo anch'egli.                                                           | 1190<br>790         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Per lui risorgera quel secol d'oro,<br>Quel del vecchio Saturno antico regno,<br>Che fe 'l Lazio sì bello e 'l mondo tutto.<br>Questi oltre a i Garamanti ed oltre a gl'Indi<br>Impererà fin dove il sole e l'anno                      | 1195                |
| Non giunge, e più non va se non s'arretra:<br>Trapasserà di là dal mauro Atlante<br>Che con gli omeri suoi folce le stelle.<br>Al venir di costui, sol de la voce                                                                       | 1200                |
| Tanto del mondo il glorioso Alcide                                                                                                                                                                                                      | 120 <b>5</b><br>800 |
| Non corse mai, se ben de' Cereniti, Di Lerna e d' Erimanto i mostri ancise; Nè tanto ne domò chi domò gl' Indi, E nel trionfo suo di viti e pampini A le tigri di Nisa il giogo impose.                                                 | 1210                |
| E sarà poi che'l valor nostro manchi Di gloria, e tu di speme e d'ardimento Di far d'Ausonia il desiato acquisto?  Ma chi fia questi che da lungi scorgo Sì venerando, il crin cinto d'olivo,                                           | 1215                |
| Con quelle bende e con quei sacri arredi? A la chioma, a la barba irta e canuta Mi sembra, ed è di Roma il santo rege, Che dal picciolo Curi a grande impero Sarà da lei chiamato, e sarà il primo Che cerimonie introdurravvi e leggi. | 1220<br>810         |
| A lui Tullo vien dopo il forte e saggio,<br>Ch'a i dismessi trionfi rivocando<br>La gente già per lunga pace imbelle,<br>La tornerà di neghittosa e mite                                                                                | 1225                |
| Un'altra volta armigera e guerriera.  Anco è quell'altro che lo segue appresso, Che d'onor troppo e del favor del volgo Di già si mostra ambizioso e vago. Or vedi là (se di vederli agogni) Anco i Tarquinj regi, e quel superbo       | 1230                |
| Vendicator de la superbia loro<br>Bruto Consol primiero, e quei suoi fasci<br>E quelle accette ond'ei padre crudele,                                                                                                                    | 1235<br>818         |

| De la patria buon figlio, i figli suoi<br>Per l'altrui bella libertade ancide.<br>Infortunato lui! che che dopoi<br>Da la posterità se ne favelle.<br>Vince il pubblico amore, e'l gran desio<br>D'umana lode in lui l'affetto interno | 1240                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| De la natura e del suo sangue stesso.  Mira poco in disparte i Decj, i Drusi, Il severo Torquato e'l buon Camillo; L'uno che tien già la secure in mano, E l'altro, che da' Galli ne riporta                                           | 1245                |
| I perduti vessilli. I due, che vedi<br>Sì risplender ne l'armi, e che rinchiusi<br>In questa notte sembrano a la vista<br>Gii di pari e d'accordo, oh se alla vita<br>Veugon di sopra, quanta guerra e quale,                          | 1250                |
| Con che strage di genti e con che forze,<br>Faran tra loro! Il suocero da l'alpi<br>E da l'occaso, il genero da l'orto<br>Verrà l'un contra l'altro. Ah figli, ah figli,<br>Non così rio, non così fiero abuso                         | 1255                |
| D' armar voi contr'a voi, contr'a le viscere<br>De la gran patria vostra. E tu che traggi<br>Dal ciel legnaggio, tu mio sangue astienti<br>Da tanta ferità; perdona il primo,<br>E gitta l'armi in terra. Ecco chi vince               | 126 <b>0</b><br>834 |
| Corinto e 'l popol greco, e 'n Campidoglio<br>Trionfando ne saglie. Ecco chi d'Argo<br>E di Micena ancor le torri abbatte,<br>E chi Pirro debella e 'l seme estingue<br>Del bellicoso Achille. Alta vendetta                           | 1265                |
| Che ben de gli avi ricompensa i danni,<br>E'l tempio violato di Minerva.<br>Dove lass' io te, gran Catone, e Cosso?<br>E i Gracchi, e i due gran folgori di guerra<br>Ambedue Scipioni, ambi Africani,                                 | 1270                |
| Strage l'un di Cartago, e l'altro esizio? Dove Fabrizio il povero, e potente Con la sua povertà? Dove Serrano, Ch'è di bifolco al grande imperio assunto? Dove restano i Fabj? Eccone un solo                                          | 1275                |
| Massimo veramente, che con arte<br>Terrà il nemico tranquillando a bada.<br>Abbinsi gli altri de l'altre arti il vanto;<br>Avvivino i colori e i bronzi e i marmi;<br>Muovano con la lingua i tribunali;                               | 1280                |
| Mostrin con l'astrolabio e col quadrante                                                                                                                                                                                               | _                   |

| Meglio del ciel le stelle e i moti loro:<br>Che ciò meglio sapran forse di voi.<br>Ma voi, Romani miei, reggete il mondo<br>Con l'imperio e con l'armi. e l'arti vostre                                              | 1285        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sien l'esser giusti in pace, invitti in guerra;<br>Perdonare a soggetti, accor gli umili,<br>Debellar i superbi. In questa guisa<br>Parlava il santo veglio, ed essi attenti<br>Stavan con maraviglia ad ascoltarlo; | 1290<br>853 |
| Quando soggiunse: Ecco di qua Marcello.<br>Mira come se n'entra adorno e carco<br>D'opime spoglie, e quanto a gli altri avanza.<br>Quest'è quel generoso, ch'a grand'uopo<br>Vien di Roma a domare i Peni, i Galli,  | 1295        |
| E del gallico duce i fregi e l'armi La terza volta al gran Quirino appende. Qui vide Enea ch' un giovinetto a pari Gli si traea, ch'era d'arnesi e d'armi, E via più di belta vago e lucente;                        | 1390        |
| Se non che poco lieta avea la fronte,<br>E chino il viso. Onde rivolto al padre,<br>E chi (disse) è costui che l'accompagna?<br>Saria de' figli, o de' nipoti alcuno<br>Del gran nostro legnaggio? E che bisbiglio   | f3          |
| E che mischia ha d'intorno? O quale e quan<br>Di già mi sembra! Ma gli veggio al capo<br>D'atra notte girar di sopra un nembo.<br>Anchise lagrimando gli rispose:<br>Amaro desiderio il cor ti tocca                 | 1310<br>867 |
| A voler, figlio, un gran danno, un gran lutto<br>Udir de' tuoi. Questi a la luce appena<br>Verrà, che ne fia tolto. O Dii superni!<br>Troppo parravvi la romana stirpe<br>Possente allor che in sul fiorir preciso   | 1315        |
| Ne sia vago e si gentile arbusto. O che duolo, o che pianto, o che funebre Pompa ne ve la Roma e il Marzio campo! Qual, Tiberino padre, a la tua riva Nuova se n'ergerà funesta mole!                                | 133)        |
| Germe non sorgerà del seme d'Ilio<br>Più di questo gradito, nè che tanto<br>De' latini avi suoi la speme estolla:<br>Nè la terra di Romolo avrà mai                                                                  | 1325        |
| Figlio, onde più si pregi e più si vanti. O pietà non più vista! o fede antica! O virtù senza pari! E qual no l'armi Sarà? Chi sosterrà l'incontro suo                                                               | 1330        |

| Pedone, o cavalier, ch' armato in giostra,<br>O pur nel campo il suo nemico assalga?<br>Miserabil fanciullo! Così morte           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Te non vincesse, come invitto fora<br>Il tuo valore, e come tu, Marcello,<br>Non men de l'altro eroica virtute,                   | 1335<br>883 |
| E più splendore e più fortuna avresti. Datemi a piene mani, ond' io di gigli E di purpurei fiori un nembo sparga;                 | •           |
| Chè se ben contro al già fisso destino M'adopro in vano, almen con questi doni L'ombra d'un tanto mio nipote onori.               | 1340        |
| Dopo ciò detto, per gli aerei campi<br>Vagando, a parte a parte e l'ombre e i lochi<br>Gli mostrò, l'invaghi, tutto d'amore       | 1345        |
| De la futura gloria il cor gli accese.<br>Indi le guerre e le fortune sue<br>D'Italia, di Laurento e di Latino                    |             |
| La figlia, il regno, i popoli e lo stato<br>Tutto gli rivelo. D' ogni suo affanno<br>(Come a fuggir, come a soffrir l' avesse)    | 1350        |
| Gli diè lume e compenso. Escono i sogni<br>D'inferno per due porte; una è di corno.                                               |             |
| L'altra è d'avorio. Manda il corno i veri.<br>L'avorio i falsi; e per l'eburna Anchise<br>Diede (quando lor diè commiato al fine) | 1355        |
| A la Sibilla ed al suo figlio uscita.<br>Enea verso le navi a' suoi compagni<br>Fece ritorno. Indi sciogliendo dritto             |             |
| Lungo la riva il suo corso riprese;<br>E giunto, ov' oggi è di Gaeta il porto,<br>L'afferrò, gittò l'ancore e fermossi.           | 1360        |
| T afferro, Preso r amonto o resimpasi.                                                                                            | 1362<br>902 |

FINE DEL LIBRO SESTO.

## LIBRO SETTIMO.

## ARGOMENTO

Gaeta è così detta dal nome della nutrice di Enea che ivi fu sepolta, 1-4. Da Gaeta l'eroe vedendo i lidi della dimora di Circe, col vento in poppa imbocca nel Tevere, e vogando contr'acqua, approda nell'agro Laurente, 5-36. Invocata di nuovo la Musa, il poeta narra quale fosse in quel tempo lo stato del Lazio, e da quali prodigi fosse stato anche quivi annunziato l'arrivo dei Troiani, 37-106. Enea si accorge esser venuto il termine del lungo viaggio dal cibarsi che i suoi fanno delle mense: adora gli Dei, e manda oratori con doni al re Latino per domandare tanto spazio di terreno da fabbricare una città. Quindi s'accampa, 107-159. Latino accoglie favorevolmente gli ambasciatori, e concedendo più che non gli si chieda, offre in isposa ad Enea la sua figlia Lavinia, 160-285. Ma Giunone irritata ai prosperi successi dei Troiani, evoca dall'inferno la Furia Aletto per disturbare la pace, 286-340. Aletto infonde le sue furie prima in Amata, moglie di Latino, poscia in Turno, a cui era già stata promessa in matrimonio Lavinia, 341-474; e finalmente con sue frodi mette lite fra la gioventù troiana e i contadini del Lazio, 475-510. Essa stessa dall'alto di un luogo dà fiato alla tromba di guerra; onde ne nasce un combattimento. Riportati i morti in città, Turno ed Amata eccitano il re Latino a prender le armi, e vendicare l'ingiuria. 511-590. Ma poichè Latino, memore dei Fati e della giurata alleanza, resiste costantemente; Giunone stessa apre le porte della Guerra, 591-622. « Allor l'Ausonia tutta, ch'era dianzi pacifica e quieta, s'accese in ogni parte. » — Lunga e stupenda rassegna delle genti e dei capitani d'Italia, 623-817.

Ed ancor tu, d'Enea fida nudrice Cajeta, a i nostri liti eterna fama Desti morendo; ed essi anco a te diero Sede onorata, se d'onore a' morti E d'aver l'ossa consecrate e 'l nome 5 Ne la famosa Esperia. Ebbe Cajeta Dal suo pietoso alunno esequie e lutto E sepoltura alteramente eretta. Indi, già fatto il mar tranquillo e queto, 10 Spiegar le vele a' venti, e i venti al corso Eran secondi; e'n sul calar del sole La luna, che sorgea lucente e piena Chiare l'onde facea tremole e crespe. Uscir del porto; e pria rasero i liti Ove Circe del sol la ricca figlia 15 Gode felice, e mai sempre cantando 11

| Soavemente al periglioso varco              |    |           |
|---------------------------------------------|----|-----------|
| De le sue selve i peregrini invita:         |    |           |
| E da la reggia, ove tessendo stassi         |    |           |
| Le ricche tele, con l'arguto suono          |    | 20        |
| Che fan le spuole e i pettini e i telari,   |    |           |
| E co' fuochi de' cedri e de' ginepri        |    |           |
| Porge lunge la notte indicio e lume.        |    |           |
| Quinci la verso il dì, lontano udissi       |    |           |
| Ruggir lioni, urlar lupi, adirarsi,         |    | 25        |
| E fremere e grugnire orsi e cignali,        |    |           |
| Ch' eran uomini in prima: e'n queste forme  |    |           |
| Da lei con erbe e con malie cangiati        |    |           |
| Giacean di ferri e di ferrate sbarre        |    |           |
| Ne le sue stalle incatenati e chiusi.       |    | 30        |
| E perchè ciò non avvenisse ai Teucri        |    |           |
| Che buoni erano e pii, da cotal porto       |    |           |
| E da spiaggia si ria Nettuno stesso         |    |           |
| Spinse i lor legni, e diè lor vento e fuga, |    |           |
| Tal che fuor d'ogni rischio li condusse.    |    | 35        |
| Già rosseggiava d'Oriente il balzo,         |    |           |
| E nel suo carro d'ostro ornata e d'oro      |    |           |
| L'Aurora si traea de l'onde fuori;          |    |           |
| Quando subitamente ogni aura, ogni alito    |    |           |
| Cessò del vento, e ne fu'l mare in calma    |    | 40        |
| Sì ch' a forza ne gian de' remi appena.     | 27 |           |
| Qui la terra mirando il padre Enca          |    |           |
| Vede un'ampia foresta e dentro un siume     |    |           |
| Rapido, vorticoso e quieto insieme,         |    |           |
| Che per l'amena selva, e per la bionda      |    | 45        |
| Sua molta arena si devolve al mare.         |    |           |
| Questo era il Tebro, il tanto desïato,      |    |           |
| Il tanto cerco suo Tebro fatale:            |    |           |
| A le cui ripe, a le cui selve intorno,      |    |           |
| E di sopra volando ivan le schiere          |    | 50        |
| Di più canori suoi palustri augelli.        |    |           |
| Allor, Via (dice a' suoi) volgete il corso, |    |           |
| Itene a riva. E tutti in un momento         |    |           |
| Rivolti e giunti, de l'opaco fiume          |    |           |
| Preser la foce, e lietamente entraro.       |    | <b>55</b> |
| Porgimi, Erato, aita a dir quai regi,       | 86 |           |
| Quai tempi, e quale stato avesse allora     |    |           |
| L'antico Lazio, quando prima i Teucri       |    |           |
| Con quest' armata a' suoi liti approdaro.   |    |           |
| Ch' io dirò da principio le cagioni         |    | 60        |
| E gli accidenti, onde con essi a l'arme     |    |           |
| Si venne in pria: dirò battaglie orrende,   |    |           |
| Dirò stragi d'eserciti, e duelli            |    |           |

| De' regi stessi, e la Toscana tutta,                                                   |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| E tutta anco l'Esperia in arme accolta.                                                |    | ۵E  |
| The d' Plicone Des the siè mi dette.                                                   |    | 65  |
| Tu d' Elicona Doa, tu ciò mi detta;                                                    |    |     |
| Ch'altr'ordine di cose, altro lavoro,                                                  |    |     |
| E maggior opra or lisco. Era signore,                                                  |    |     |
| Quando ciò fu, di Lazio il re Latino,                                                  |    |     |
| Un re che veglio e placido gran tempo                                                  |    | 70  |
| Avea'l suo regno amministrato in pace.                                                 | 46 |     |
| Questi nacque di Fauno e di Marica                                                     |    |     |
| Ninfa di Laurento, e Fauno a Pico                                                      |    |     |
| Era figliuolo, e Pico a te, Saturno,                                                   |    |     |
| Del suo regio legnaggio ultimo autore.                                                 |    | 75  |
|                                                                                        |    | 10  |
| Non avea questo re stirpe virile,                                                      |    |     |
| Com' era il suo destino; e quella ch' ebbe,                                            |    |     |
| Gli fu nel flor de' suoi verd' anni ancisa.                                            |    |     |
| Sola d'un sangue tal, d'un tanto regno                                                 |    |     |
| Restava una sua figlia unica erede,                                                    |    | 80  |
| Che già d'anni matura, e di bellezza                                                   |    |     |
| Più d'ogni altra famosa era da molti                                                   |    |     |
| Eroi del Lazio e de l'Ausonia tutta                                                    |    |     |
| Desïata e ricerca. Avanti a gli altri                                                  |    |     |
| La chiedea Turno, un giovine il più bello,                                             |    | 85  |
| Il più possente, e di più chiara stirpe                                                | 56 | 00  |
| Che gli altri tutti; e più ch' a gli altri a lui,                                      | 30 |     |
| Anni a lui cal la qua nacina madra                                                     |    |     |
| Anzi a lui sol la sua regina madre                                                     |    |     |
| Con mirabile affetto era inchinata.                                                    |    | 00  |
| Ma che sua sposa fosse, avverso fato,                                                  |    | 90  |
| Vari portenti e spaventosi augurj<br>Facean contesa. Era un cortile in mezzo           |    |     |
|                                                                                        |    |     |
| A le stanze reali, ove un gran lauro                                                   |    |     |
| Già di gran tempo consecrato e colto                                                   |    |     |
| Con molta riverenza era serbato.                                                       |    | 95  |
| Si dicea che Latino esso re stesso                                                     |    |     |
| Nel designare i suoi primi edifizj,                                                    |    |     |
| Là 've trovollo, di sua mano a Febo                                                    |    |     |
| L'avea dicato; e ch'indi il nome diede                                                 |    |     |
|                                                                                        |    | 100 |
| A' suoi Laurenti. A questo lauro in cima                                               |    | 100 |
| Maravigliosamente di lontano                                                           |    |     |
| Romoreggiando a la sua vetta intorno                                                   |    |     |
| Venne d'api una nugola a posarsi;                                                      |    |     |
| E con l'ali e co' piè l'una con l'altra,                                               |    |     |
| E tutte insieme aggraticciate e strette                                                |    | 105 |
| Stier d'uva in guisa a le sue frondi appese.                                           |    |     |
| Stier d'uva in guisa a le sue frondi appese.<br>Ciò l'indovino interpretando, lo veggo |    |     |
| (Disse) venir da lunge un duce esterno,                                                |    |     |
| Ed una gente che d'un loco uscita                                                      |    |     |
| In un loco medesmo si rauna,                                                           |    | 110 |
| BYD MYD TABA TTTANANTER DE TANANTER À                                                  |    |     |

| Ed altamente ivi s' alloga e regna.                                                   | 60  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Stando un giorno, oltre a ciò, Lavinia virgo                                          |     |     |
| Sacrificando col suo padre a canto,                                                   |     |     |
| Ed a l'altar caste facelle offrendo,                                                  |     |     |
| Parve (nefanda vista!) che dal foco                                                   |     | 115 |
| Fossero i lunghi suoi capelli appresi,                                                |     |     |
| E che stridendo non pur l'oro ardesse<br>De le sue trecce, ma il suo regio arnese     |     |     |
| E la corona stessa che di gemme                                                       |     |     |
| Era fregiata. Indi con roggio vampo,                                                  |     | 120 |
| Con nero fumo e con volumi attorti                                                    | 76  | 120 |
| S' avventasse d' intorno, e l' alta reggia                                            | ••• |     |
| Tutta di fiamme empiesse: orrendo mostro,                                             |     |     |
| E di gran maraviglia a chiunque il vide.                                              |     |     |
| Gli àuguri ne dicean che fama illustre                                                |     | 125 |
| E gran fortuna a lei si portendea;                                                    |     |     |
| Ma ruina a lo stato, e guerra a' popoli.                                              |     |     |
| A questi mostri attonito e confuso                                                    |     |     |
| Il re tosto a l'Oracolo di Fauno                                                      |     |     |
| Suo genitor ne l'alta Albunea selva                                                   |     | 130 |
| Per consiglio ricorse. E questa selva                                                 |     |     |
| Immensa, opaca, ove mai sempre suona                                                  |     |     |
| Un sacro fonte, onde mai sempre esala                                                 |     |     |
| Una tetra vorago. Il Lazio tutto                                                      |     | 135 |
| E tutta Italia in ogni dubbio caso<br>Quindi certezza, aita e'ndrizzo attende.        |     | 130 |
| E l'Oracolo è tale. Il sacerdote                                                      |     |     |
| Nel profondo silenzio de la notte                                                     |     |     |
| Si fa de l'immolate pecorelle                                                         |     |     |
| Sotto un covile, ove s'adagia e dorme.                                                |     | 140 |
| Nel sonno con mirabili apparenze                                                      |     |     |
| Si vede intorno i simolacri e l'ombre                                                 |     |     |
| Di ciò ch' ivi si chiede; e varie voci                                                |     |     |
| Ne sente, e con gli Dei parla e con gl' Inferi.                                       |     |     |
| In questa guisa il re Latino stesso                                                   |     | 145 |
| Al vaticinio del suo padre intento                                                    | 92  |     |
| Cento pecore ancide, e i velli e i terghi                                             |     |     |
| Nel suol ne stende, e vi s'involve e corca.                                           |     |     |
| Ed ecco un' alta repentina voce                                                       |     | 450 |
| Che de la selva uscendo intuona e dice:                                               |     | 150 |
| Invan, figlio, procuri, invan t'immagini<br>Che tua figlia s'ammogli a sposo ausonio. |     |     |
| Vane e nulle saran le sponsalizie                                                     |     |     |
| Ch' or le prepari. Di lontano un genero                                               |     |     |
| Venir ti veggio, per cui sopra a l'etera                                              |     | 155 |
| Salirà 'l nostro nome; e i nostri posteri                                             | 98  |     |
| Ne vedran sotto i più quanto l' Oceano                                                | - 3 |     |
|                                                                                       |     |     |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|
| D'ambi i lati aireanda, a'l cola illumina      |     |     |
| D'ambi i lati circonda, e'l sole illumina.     |     |     |
| Questa risposta e questi avvertimenti,         |     |     |
| Perchè di notte e di secreta parte             |     | 160 |
|                                                |     | 100 |
| Fosser da Fauno usciti, il re non tenne        |     |     |
| In se stesso celati, anzi la fama              |     |     |
| Per le terre d'Ausonia gli spargea,            |     |     |
| Overde le frigie errote el Tehre engineer      |     |     |
| Quando la frigia armata al Tebro aggiunse.     |     |     |
| Enea col figlio e co' suoi primi duci          |     | 165 |
| A l'ombra d'un grande albero in disparte       |     |     |
| De ali eltri e prender sibe incierreii         |     |     |
| Da gli altri a prender cibo insieme unissi.    |     |     |
| Eran su l'erba agiati; e come avviso           |     |     |
| Creder si dee che del gran Giove fosse,        |     |     |
| Aron posho rivendo e a mello posho             |     |     |
| Avean poche vivande; e quelle poche            |     | 170 |
| Gran forme di focacce e di farrate             |     |     |
| In vece avean di tavole e di quadre,           |     |     |
|                                                |     |     |
| E la terra medesma e i solchi suoi             |     |     |
| Ai pomi agresti eran fiscelle e nappi.         |     |     |
| Altro per avventura allor non v'era            |     | 175 |
|                                                |     | 1,0 |
| Di che cibarsi. Onde finiti i cibi,            |     |     |
| Volser per fame a quei lor deschi i denti,     |     |     |
| E motteggiando allora, O (disse Julo)          |     |     |
|                                                |     |     |
| Fino a le mense ancor ne divoriamo?            |     |     |
| E rise e tacque. A questa voce Enea,           |     | 180 |
| Sì come a fin de le fatiche loro,              | 117 |     |
|                                                |     |     |
| Avverti primamente, e stupefatto               |     |     |
| Del suo misterio, subito inchinando            |     |     |
| Disse: O da' fati a me promessa terra,         |     |     |
| Io te devoto adoro: e voi ringrazio            |     | 185 |
|                                                |     | 100 |
| Santi numi di Troja, amiche e fide             |     |     |
| Scorte de gli error miei. Questa è la patria,  |     |     |
| Quest' è l'albergo nostro, e questo è 'I segno |     |     |
|                                                |     |     |
| Che'l mio padre lasciommi (or mi ricordo       |     |     |
| De gli occulti miei fati). Allor (dicendo)     |     | 190 |
| Che sarai, figlio, in peregrina terra          | 101 |     |
| De ferme e mandana la mana attache             | 124 |     |
| Da fame a manducar le mense astretto,          |     |     |
| Fia'l tuo riposo: allor fonda gli alberghi,    |     |     |
| Allor le mura. Or questa è quella fame,        |     |     |
| Tillima minchia ad alliman managista           |     | 402 |
| Ultimo rischio ad ultimar prescritto           |     | 195 |
| Tutti i nostri altri perigliosi affanni.       |     |     |
| Or via, dimane a l'apparir del sole            |     |     |
|                                                |     |     |
| Per diversi sentier lungi dal porto            |     |     |
| Tutti giojosamente investighiamo               |     |     |
| Che paese sia questo, da che gente             |     | 200 |
|                                                |     | ~~~ |
| Sia colto, e dove sian le terre loro.          |     |     |
| Ora a Giove si bea; faccinsi preci             |     |     |
| Al padre Anchise; é sian le mense tutte        |     |     |
|                                                |     |     |
| Di vin piene e di tazze. E ciò dicendo,        |     |     |
|                                                |     |     |

| Non per forza o per leggi, ma per uso<br>E per natura; e del buon vecchio Dio<br>Seguitiam l'orme e de'suoi tempi d'oro.<br>Io mi ricordo (ancor che questa fama                                                                              | 300         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sia per molt' anni omai debile e scura) Che per vanto soleano i vecchi Aurunci Dir che Dardano vostro in queste parti Ebbe il suo nascimento; e quinci in Ida Passò di Frigia, e ne la tracia Samo                                            | 305         |
| Ch' or Samotracia è detta. Da' Tirreni, E da Corito uscio Dardano vostro Ch' or fatto è Dio, e tra' celesti in cielo D' oro ha la sua magion, di stelle il seggio, E qua giù tra' mortali altari e voti.  Aroa ciò dette grando a' detti suci | 310         |
| Avea ciò detto, quando a' detti suoi<br>Il saggio Ilionèo così rispose:<br>Alto signor, di Fauno egregio figlio,<br>Non tempesta di mar, non venti avversi,<br>Non di stelle, o di liti, o di nocchieri                                       | 315         |
| Error qui n'have, od ignoranza addotti. Noi di nostro voler, di nostro avviso Ci siam venuti, discacciati e privi D'un regno de' maggiori e de' più chiari, Ch' unqua vedesse d'oriente il sole.                                              | <b>3</b> 20 |
| Da Dardano e da Giove il suo legnaggio Ha quella gente, e quel trojano Enca Ch'a te ne manda. La tempesta, i Fati, E la ruina che ne' campi idei Venne di Grecia, onde l'Europa e l'Asia                                                      | 325         |
| E'l mondo tutto sottosopra andonne,<br>Cui non è conta? Chi sì lunge è posto<br>Da noi, che non l'udisse? o che da l'acque<br>De l'estremo Oceáno, o che dal foco  225 De la torrida zona sia diviso                                          | 330         |
| Da la nostra notizia? Il nostro affanno<br>Tal fece intorno a se diluvio e moto,<br>Che scosse, e l allagò la terra tutta.<br>Da indi in qua dispersi e vagabondi<br>Per tanti mari, un sol picciol ridotto                                   | 335         |
| A gli Dei nostri, un lito che n'accolga<br>Non da nemici, un poco d'acqua e d'aura<br>(Lassi!) quel ch'ogn'uom'ha, cercando andiamo.<br>Non disutili (credo) e non indegni<br>Sarem del regno vostro: a voi non lieve                         | 340         |
| Ne verrà fama; e d'un tal merto tanto<br>Vi sarem grati, che l'ausonia terra<br>Non mai si pentirà d'aver i figli                                                                                                                             | 345         |

| De la misera Troja in grembo accolti.       | 254                 |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Io ti giuro, signor, per le fatiche,        |                     |
| Per gli fati d'Enca, per la possente        |                     |
| Sua destra (già per fede e per valore .     |                     |
| Famosa al mondo) che da molte genti         | 350                 |
| Molte state (e ciò vil non ti sembri,       | 000                 |
|                                             |                     |
| Che da noi stessi a te ci proferiamo        |                     |
| E ti preghiamo) siam pregati noi,           |                     |
| -E per compagni desiati e cerchi.           | 9E <b>E</b>         |
| Ma da i Fati, signor, e da gli Dei          | <b>355</b>          |
| Siam qui mandati. Dardano qui nacque,       |                     |
| Qua Febo ne richiama. Febo stesso,          |                     |
| E quel di Delo è ch'a i Tirreni, al Tebro,  |                     |
| Al fonte di Numico a voi c'invia.           | 0.00                |
| Queste oltre a ciò poche reliquie, e segni  | <b>3</b> 60         |
| De l'andata fortuna e del suo amore         |                     |
| Il re nostro ti manda, che dal foco         |                     |
| Son de la patria ricovrate appena.          |                     |
| Con questa coppa il suo gran padre Anchise  |                     |
| Sacrificava. Questo regno in testa,         | <b>3</b> 6 <b>5</b> |
| Quando era in soglio, il gran Priamo avea:  |                     |
| Questo è lo scettro: questa è la tiara,     |                     |
| Sacro suo portamento; e queste vesti        |                     |
| Son de le donne d'Ilio opre e fatiche.      |                     |
| Al dir d'Ilïonèo stava Latino               | 370                 |
| Fisso col volto a terra immoto e saldo,     | 249                 |
| Come in astratto, e solo avea le luci       |                     |
| De gli occhi intese a rimirar, non tanto    |                     |
| Il dipint' ostro e gli altri regj'arnesi,   |                     |
| Quanto in pensar de la diletta figlia       | 375                 |
| Il maritaggio, e 'l vaticinio uscito        |                     |
| Dal vecchio Fauno. E 'n se stesso raccolto, |                     |
| Questi è certo (dicea) quei che da' Fati    |                     |
| Si denunzia venir di stran paese            |                     |
| Genero a me, sposo a Lavinia mia,           | 380                 |
| Del mio regno partecipe e consorte.         |                     |
| Questi è da cui verrà l'egregia stirpe      |                     |
| Che col valor farassi e con le forze        |                     |
| Soggetto e tributario il mondo tutto.       |                     |
| Ed al fin lieto, O (disse) eterni Dei,      | 385                 |
| Secondate voi stessi i vostri augurj,       |                     |
| E i pensier miei. Da me, Trojani, avrets    |                     |
| Tutto che desiate; e i vostri doni          |                     |
| Gradisco e pregio; e mentre re Latino       |                     |
| Sarà, sarete voi nel regno suo              | 390                 |
| Cortesemente accolti; e 'l seggio e i campi |                     |
| E ciò ch' è d'uopo, come a Troja foste,     |                     |
| • •                                         | 10                  |
| Dell'Encide .                               | 10                  |

| In copia avrete. Or s' ei tanto desia,<br>L'amistà nostra e 'l nostro ospizio, vegna<br>Egli in persona, e non abborra omai                                                                                                                                          | 395         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Il nostro amico aspetto. Arra e certezza  Ne fla di pace il convenir con lui,  E di lui stesso aver la fede in pegno.                                                                                                                                                |             |
| Da l'altra parte a mio nome gli dite<br>Quel ch'io dirovvi. Io senza più mi trovo<br>Una mia figlia. A questa il mio paterno<br>Oracolo, e del ciel molti prodigj                                                                                                    | 400         |
| Vietan ch' io dia marito altro ch' esterno. D' esterna parte (tal d' Italia è 'l fato) Un genero dal ciel mi si promette, Per la cui stirpe il mio nome e' l mio sangue Ergerassi a le stelle. Or se del vero                                                        | 405         |
| Punto è 'l mio cor presago, egli è quel desso,<br>Cred' io, che 'l fato accenna, e 'l credo e 'l bran<br>Ciò detto, de' trecento, che mai sempre<br>A' suoi presepj avea, nitidi e pronti                                                                            | 410         |
| Destrier di fazione e di rispetto, Per gli cento orator cento n'elegge, Ch'avean le lor coverte e i lor girelli, Le pettiere e le briglie in varie guise D'ostro e di seta ricamati e d'oro, E d'or le ghiere, e d'or le borchie e i freni.                          | 415         |
| Al trojan duce assente un carro invia<br>Con due corsier ch' eran di quei del Sole<br>Generosi bastardi, e vampa e foco<br>Sbruffavan per le nari. Al Sol suo padre<br>La razza ne furò la scaltra Circe<br>Allor ch' a l'incantate sue giumente                     | <b>4</b> 20 |
| Eto e Piroo furtivamente impose. Tali in su tai cavalli alteramente Tornando i Teucri al teucro duce, allegre Portar novelle e parentela e pace. Ed ecco che di Grecia uscendo e d'Argo                                                                              | 425         |
| L'empia moglie di Giove, alto da terra Sospesa, infin dal sicolo Pachino Vide i legni trojani, e vide Enea  Con tutti i suoi, che lieto e fuor del mare E secur de la terra incominciava                                                                             | <b>430</b>  |
| D'alzar gli alberghi, e di fondar le mura<br>Già d'un altr' Ilio. E punta il cor di doglia<br>Squassando il capo, Ah (disse) a me pur troppo<br>Nimica razza! ah troppo a' fati miei<br>Fati de' Frigj avversi! E forse estinti<br>Fur ne' campi sigei? Forse potuti | 435         |

| Si son prender già presi, ed arder arsi?<br>Per mezzo de le schiere e de gl'incendj<br>Han trovata la via. Stanca fia dunque                                                                                             | 29           | 440         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Questa mia deità, quando ancor sazia<br>Non è de l'odio? e già s'è resa, quando<br>Ha fin qui nulla oprato? E che mi giova<br>Che sian del regno, e de la patria in bando?<br>Che mi val ch'io mi sia con tutto il mare  |              | 445         |
| A loro opposta? Ah! che del mar già tutte,<br>E del ciel contra lor le forze ho logre.<br>E che le Sirti, e che Scilla e Cariddi<br>A me con lor son valse? Ecco han del Tebro<br>La desiata foce; e non han tema        |              | 450         |
| Del mar più, nè di me. Marte poteo<br>Disfar la gente de' Lapiti immane;<br>Potè Diana aver da Giove in preda<br>Del suo disegno i Calidonj antichi,<br>Quando de' Calidonj e de' Lapiti                                 |              | 455         |
| Ver le pene era il fallo o nullo, o leve.<br>Ed io consorte del gran Giove e suora,<br>Misera, incontro a lor che non ho mosso?<br>Che di me non ho fatto? E pur son vinta.<br>Enea, Enea mi vince. Ah se con lui        | į            | <b>46</b> 0 |
| Il mio nume non può, perchè d'ognuno,<br>Chiunque sia, non ogni aita imploro?<br>Se muover contra lui non posso il cielo,<br>Muoverò l'Acheronte. Oh non per questo<br>Il fato si distorna; ed ei non meno               | 812          | 465         |
| Di Latino otterrà la figlia e' l regno. Che più l' Lo tratterrò: gli darò briga: Porrò (s' altro non posso) in tanto affare Gara, indugio e scompiglio: a strage, a morte, Ad ogni strazio condurrò le genti             | 315          | <b>4</b> 70 |
| De l'un rege e de l'altro; e questi avanzi<br>Faran primieramente i lor suggetti<br>De la lor amistà. Con questo in prima<br>Si sian suocero e genero. Del sangue<br>De' Troiani e de' Rutoli dotata                     |              | <b>475</b>  |
| N'andrai, regia donzella, al tuo marito.  E del tuo maritaggio e del tuo letto Auspice fia Bellona in vece mia.  Cotal non partori di face pregna Ecuba a Troja incendio, qual Ciprigna Avrà con questo suo novello Pari |              | 480         |
| Partorito altro foco, altra ruina<br>A quest' altr' Ilio. Ciò dicendo in terra<br>Discese irata, e da l'inferne grotte                                                                                                   | <b>\$</b> 23 | 485         |

A se chiamò la nequitosa Aletto. De le tre dire Furie una è costei. Cui son l'ire, i dannaggi, i tradimenti, Le guerre, le discordie, le ruine, **490** Ogni empio officio, ogni mal'opra a core. E tale un mostro in tanti e così fieri Sembianti si trasmuta, e de' serpenti Si tetra copia le germoglia intorno, Che Pluto e le tartarée sorelle 495 Sue stesse in odio ed in fastidio l'hanno. Giunon le parla, e via più co' suoi detti In tal guisa l'accende: O de la Notte Possente figlia, io per mio proprio affetto, Per onor del mio nume, per salvezza **500** De la mia fama un tuo servigio agogno. Adoprati per me, che mal mio grado Questo trojano Enea del re Latino Genero non divenga, e nel suo regno Con gran mio pregiudicio non s'annidi. **505** Tu puoi, volendo, armar l'un contra l'altro 334 I concordi fratelli; odj e zizzanie Seminar tra' congiunti; e per le case Con mill'arti nocendo, in mille guise Infra' mortali indur morti e ruine. 510 Scuoti il fecondo petto, e le sue forze Tutt' a quest' opra accampa. Inferma, annulla Questa sor pace; inflamma i cori a l'armi: Arme ognun brami, ognun le gridi e prenda. Di serpi, e di gorgonei veneni 515 Guarnissi Aletto; e per lo Lazio in prima Scorrendo, e per Laurento e per la corte, De la regina Amata entro la soglia Insidiosamente si nascose. 520 Era allor la regina, come donna, E come madre, dal materno affetto, Da lo scorno de' Teucri, dal disturbo De le nozze di Turno in molte guise Afflitta e conturbata; quando Aletto Per rivolgorla in furia, e co'suoi mostri 525 Sossopra rivoltar la reggia tutta, De'suoi cerulei crini un angue in seno Le avventò si che l'entrò poscia al core. Ei primamente infra la gonna e'l petto Strisciando, e non mordendo, a poco a poco Col suo vipereo fiato un non sentito **350** . Furor le spira. Or le si fa monile Attorcigliato al collo; or lunga benda

|                                                                                                                                                                                                          |     | _           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Le pende da le tempie; or quasi un nastro<br>L'annoda il crine. Al fin lubrico errando,<br>Per ogni membro le s'avvolge e serpe.<br>Ma fin che prima andò languido e molle                               |     | 53 <b>5</b> |
| Soli i sensi occupando il suo veleno,<br>Finchè il suo foco penetrando a l'ossa<br>Non avea tutto ancor l'animo acceso,<br>Ella donnescamente lagrimando<br>Sovra la figlia e sovra le sue nozze         |     | 510         |
| Con tal queto rammarco si dolea: Adunque si darà Lavinia mia A Trojani? a banditi? E tu suo padre, Tu così la collòchi? E non t'incresce Di lei, di te, di sua madre infelice?                           | 360 | 54 <b>5</b> |
| Ch' al primo vento ch' a' suoi legni spiri, Di così caro pegno orba rimasa (Come dir si potrà) da questo infido Fuggitivo ladrone abbandonata Del mar vedrolla e de' corsari in preda?                   |     | <b>550</b>  |
| O non così di Sparta anco rapita Fu la figlia di Leda? E chi rapilla Non fu Trojano anch' egli? Ah dov'è, sire, Quella tua santa inviolabil fede? Quella cura de' tuoi? quella promessa                  |     | 55 <b>5</b> |
| Che s'è fatta da te già tante volte<br>Al nostro Turno? Se d'esterna gente<br>Genero ne si dee; se fisso e saldo<br>È ciò nel tuo pensiero; se di Fauno<br>Tuo padre il vaticinio a ciò ti stringe;      | 867 | 560         |
| Io credo ch' ogni terra, ch' al tuo scettro<br>Non è soggetta, sia straniera a noi.<br>Così ragion mi detta, e così penso<br>Che l'Oracolo intenda. Oltre che Turno<br>(Se la sua prima origine si mira) |     | 565         |
| Per suoi progenitori Inaco, Acrisio,<br>E per patria ha Micene. A questo dire<br>Stava nel suo proposito Latino<br>Ognor più duro. E la regina intanto<br>Più dal veleno era del serpe infetta.          |     | 570         |
| E già tutta compresa, e da gran mostri<br>Agitata, sospinta e forsennata,<br>Senza ritegno a correre, a scagliarsi,<br>A gridar fra le genti, e fuor d'ogui uso<br>A tempestar per la città si diede.    | 877 | <b>575</b>  |
| Qual per gli atrii scorrendo e per le sale<br>Infra la turba de' fanciulli a volo<br>Va sferzato paleo ch' a salti, a scosse,                                                                            |     | 580         |
|                                                                                                                                                                                                          |     |             |

Ed a suon di guinzagli roteando E ronzando s'aggira e si travolve, Quando con meraviglia e con diletto Gli va lo stuol de' semplicetti intorno, E gli dan co' flagelli animo e forza; 585 Tal per mezzo del Lazio e de' feroci Suoi popoli vagando insana andava La regina infelice. E quel che poscia Fu d'ardire e di scandalo maggiore, Di Bacco simulando il nume e'l coro **590** Per tor la figlia ai Teucri, e le sue nozze Distornare, o'ndugiare, a' monti ascesa Ne le selve l'ascose: o Bacco, o Libero; Gridando; Eüoè: questa mia vergine Solo a te si convien, solo a te serbasi, **595** Ecco per te nel tuo coro s' esercita, Per te prende i tuoi tirsi, a te s'impampina, A te la chioma sua nodrisce e dedica. Divolgasi di ciò la fama intanto Fra le donne di Lazio, e tutte insieme **600** Da furor tratte, e d'uno ardore accese 392 Saltan fuor de gli alberghi a la foresta. Ed altre ignude i colli e sciolte i crini, D'irsute pelli involte, e d'aste armate, Di tralci avviticchiate e di corimbi. 605 Orrende voci e tremoli ululati Mandano a l'aura. E la regina in mezzo A tutte l'altre una facella in mano Prende di pino ardente, e l'imeneo De la figlia e di Turno imita e canta; 610 E con gli occhi di sangue e d'ira infetti Al cielo ad or ad or la voce alzando, Uditemi (dicea) madri di Lazio, Quante ne siete in ogni loco, uditemi. Se può pietate in voi, se può la grazia 615 De la misera Amata, e la miseria Di lei, ch' ad ogni madre è d'infortunio, Disvelatevi tutte e scapigliatevi; Eŭoè, a questo sacrificio 620 Ne venite con me, meco ululatene. Così da Bacco e da le furie spinta Ne gia per selve e per deserti alpestri La regina infelice; quando Aletto, Ch' assai già disturbato avea il consiglio 625 Di re Latino e la sua reggia tutta, Ratto su le fosc' ali a l'aura alzossi; E là 've già d' Acrisio il seggio pose

, *U*.

| L'avara figlia ivi dal vento esposta,<br>A l'orgoglioso Turno si rivolse.<br>Ardea fu quella terra allor nomata,<br>E d'Ardea il nome insino ad or le resta,<br>Ma non già la fortuna. In questo loco<br>Entro al suo gran palagio a mezza notte            | 411 | 630                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Prendea Turno riposo; allor ch' Aletto<br>Vi giunse, e'l torvo suo maligno aspetto<br>Con ciò ch' avea di furia, in senil forma<br>Cangiando, raggruppossi, incanutissi,<br>E di bende e d'olivo il crin velossi:                                           |     | 635                 |
| Calibe in tutto fessi, una vecchiona Ch'era sacerdotessa e guardiana Del tempio di Giunone: e'n cotal guisa Si pose a lui davanti, e così disse: Turno, adunque avrai tu sofferte indarno                                                                   | •   | 640                 |
| Tante fatiche, e questi Frigj avranno<br>La tua sposa e' l tuo regno? Il re la figlia,<br>E la dote, ch' a te per gli tuoi merti,<br>Per lo sparso tuo sangue era dovuta,<br>E già da lui promessa, or ti ritoglie;                                         |     | 645                 |
| E de l'una e de l'altro erede e sposo<br>Fassi un esterno. O va così deluso,<br>E per ingrati la persona e l'alma<br>Inutilmente a tanti rischj esponi.<br>Va, fa strage de' Toschi. Va, difendi                                                            | 484 | 650                 |
| I tuoi Latini, e'n pace li mantieni.<br>Questo mi manda apertamente a dirti<br>La gran saturnia Giuno. Arma, arma i tuoi;<br>Preparati a la guerra; esci in campagna;                                                                                       |     | 655                 |
| Assali i Frigj, e snidagli dal flume,<br>Ch' han di già preso, e i lor navilj incendi.<br>Dal ciel ti si comanda. E se Latino<br>A le promission non corrisponde,<br>Se Turno non accetta e non gradisce<br>Ne per suo difensor, ne per suo genero,         |     | <b>66</b> 0         |
| Provi qual sia ne l'armi, e quel ch'importi<br>Averlo per nimico. Al cui parlare<br>Il giovine con besse e con rampogne<br>Così rispose: Io non son, vecchia, ancora<br>Come te suor de'sensi; e ben sentita                                                |     | <b>6</b> 6 <b>5</b> |
| Ho la nuova de' Teucri, e me ne cale<br>Più che non credi. Non però ne temo<br>Quel che tu ne vaneggi; e non m'ha Giuno<br>(Penso) in tanto dispregio e'n tale obblio.<br>Ma tu da gli anni rimbambita e scema<br>Entri folle in pensier d'armi e di stati, | 429 | 670                 |

| Ch' a te non tocca. Quel ch' è tuo mestiero,   | <b>C75</b>          |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Governa i templi, attendi a i simolacri,       |                     |
| E di pace pensar lascia e di guerra            |                     |
| A chi di guerreggiar la cura è data.           |                     |
| Furia a la Furia questo dire accrebbe,         |                     |
| Sì che d'ira avvampando, ella il suo volto     | 689                 |
| Riprese e rincagnossi: ed ei ne gli occhi 415  |                     |
| Stupido ne rimase, e tremo tutto:              |                     |
| Con tanti serpi s'arruffò l' Erinne,           |                     |
| Con tanti ne fischio, tale una faccia          |                     |
| Le si scoverse. Indi le bieche luci            | <b>C</b> 85         |
| Di foco accesa, la viperea sferza              |                     |
| Gli girò sopra; e sì com' era immoto           |                     |
| Per lo stupore, ed a più dire inteso,          |                     |
| Lo risospinse; e i suoi detti e i suoi scherni |                     |
| Così rabbiosamente improverògli:               | 690                 |
| Or vedrai ben se rimbambita e scema            |                     |
| Sono entrata in pensier d'armi e di stati,     |                     |
| Ch' a me non tocchi; e se sou vecchia e folle. |                     |
| Guardami, e riconoscimi: ch' a questo          |                     |
| Son dal Tartaro uscita. E guerra e morte       | <b>6</b> 9 <b>5</b> |
| Meco ne porto. E ciò detto, avventogli         |                     |
| Tale una face e con tal fumo un foco,          |                     |
| Che fe' tenebre a gli occhi, e fiamme al core. |                     |
| Lo spavento del giovine fu tale,               |                     |
| Che rotto il sonno, di sudor bagnato           | <b>7</b> 00         |
| Si trovò per angoscia il corpo tutto.          |                     |
| E stordito sorgendo, arme d'intorno            |                     |
| Cercossi, armi grido, d'ira s'accese,          |                     |
| D'empio disio, di scellerata insania           |                     |
| Di scompigli e di guerra. In quella guisa      | 705                 |
| Che con alto bollor risuona e gonfia 462       |                     |
| Un gran caldar, quand' ha di verghe a' fianchi |                     |
| Chi gli ministra ogner foco maggiore,          |                     |
| Quando l'onda più ferve, e gorgogliando        |                     |
| Più rompe, più si volve e spuma e versa,       | 710                 |
| E'l suo negro vapore a l'aura esala.           |                     |
| Così Turno commosso a muover gli altri         |                     |
| Si volge incontanente; e de' suoi primi,       |                     |
| Altri al re manda con la rotta pace,           |                     |
| Ad altri l'apparecchio impon de l'arme,        | 715                 |
| Onde Italia difenda, onde i Trojani            |                     |
| Sian d'Italia cacciati; ed ei si vanta         |                     |
| Contra de' Teucri e contra de' Latini          |                     |
| Aver forze a bastanza. E ciò commesso,         |                     |
| E ne' suoi voti i suoi Numi invocati,          | 720                 |
| I Rutoli infra loro a gara armando 47          | . •                 |
| — —                                            |                     |

| S' esortavan l'un l'altro; e tutti insieme   |     |             |
|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Eran tratti da lui, chi per lui stesso       |     |             |
| (Che giovin era amabile e gentile),          |     | •           |
| Chi per la nobiltà de' suoi maggiori,        |     | 725         |
|                                              |     | 120         |
| E chi per la virtute, e per le prove         |     |             |
| Di lui viste altre volte in altre guerre.    |     |             |
| Mentre così de' suoi Turno dispone           |     |             |
| Gli animi e l'armi, in altra parte Aletto    |     | =0          |
| Sen vola a' Teucri; e con nuov' arte apposta |     | <b>73</b> . |
| In su la riva un loco, ove in campagna       |     |             |
| Correndo e' nsidïando il bello Julo          |     |             |
| Seguia le fere fuggitive in caccia.          |     |             |
| Qui di subita rabbia i cani accese           |     |             |
| La virgo di Cocito, e per la traccia         |     | 735         |
| Li mise tutti; onde scopriro un cervo        |     |             |
| Che fu poi di tumulto, di rottura            |     |             |
| Di guerra, e d'ogni mal prima cagione.       |     |             |
| Questo era un cervo mansueto e vago,         |     |             |
| Già grande e di gran corna, che divelto      |     | 7'0         |
| Da la sua madre, era nel gregge addotto      | 483 | •           |
| Di Tirro e de' suoi figli: ed era Tirro      | 100 |             |
| Il custode maggior de' regj armenti          |     |             |
| T do' rom podoni, od ogli storro             |     |             |
| E de' regi poderi; ed egli stesso            |     | 745         |
| L'avea nudrito e fatto umile e manso.        |     | 740         |
| Silvia, una giovinetta sua figliuola         |     |             |
| L'avea per suo trastullo; e con gran cura    |     |             |
| Di flor l'inghirlandava, il pettinava,       |     |             |
| Lo lavava sovente. Era a la mensa            |     | MEV         |
| A lor d'intorno; e da lor tutti amava        |     | <b>750</b>  |
| Esser pasciuto e vezzeggiato e tocco.        | 490 |             |
| Errava per le selve a suo diletto,           |     |             |
| E da se stesso poi la sera a casa,           |     |             |
| Come a proprio covil, se ne tornava.         |     |             |
| Quel di per avventura di lontano             |     | 755         |
| Lungo il flume venia tra l'ombre e l'onde,   |     |             |
| Da la sete schermendosi e dal caldo;         |     |             |
| Quando d'Ascanio l'arrabbiate cagné          |     |             |
| Gli s'avventaro: ed esso a farsi inteso      |     |             |
| D' un tale onore e di tal preda acquisto,    |     | 760         |
| Diede a l'arco di piglio, e saettollo.       |     |             |
| La Furia stessa gli drizzò la mano,          |     |             |
| E spinse il dardo sì ch' a pieno il colse    |     |             |
| Ne l'un de' flanchi, e penetrògli a l'epa.   |     |             |
| Ferito, insanguinato, e con lo strale        |     | 765         |
| Il meschinello ne le coste infisso,          |     |             |
| Al consulto albargo antro a i progeni        |     |             |
| Al consueto albergo entro a i presepi        |     |             |
| Mugghiando e lamentando si ritrasse:         |     |             |

| Ch'un lamentarsi, un dimandar aita<br>D'uomo in guisa più tosto, che di fera,<br>Erano i mugghj, onde la casa empiea.<br>Silvia lo vide in prima, e col suo pianto,                                         |     | <b>7</b> 70 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Col batter de le mani, e con le strida<br>Mosse i villani a far turba e tumulto.<br>Sta questa peste per le macchie ascosa<br>Di topi in guisa a razzolar la terra<br>In ogni tempo, sì che d'ogni lato     | 505 | <b>7</b> 75 |
| N'usciron d'improvviso, altri con pali<br>E con forche e con bronchi aguzzi al foco;<br>Altri con mazze nodorose e gravi;<br>E tutti con quell'armi ch'a ciascuno<br>Fecer l'ira e la fretta. Era per sorte |     | <b>7</b> 80 |
| Tirro in quel punto ad una quercia intorno,<br>E per forza di cogni e di bipenne<br>L'avea tronca e squarciata: onde affannoso<br>Di sudor pieno fieramente ansando<br>Con la stessa ch'avea secure in mano |     | 785         |
| Corse a le grida, e le masnade accolse.<br>L'infernal Dea, ch'a la veletta stava<br>Di tutto che seguia, ve:luto il tempo<br>Accomodato al suo pensier malvagio,<br>Tosto nel maggior colmo se ne salse     | 511 | <b>7</b> 90 |
| De la capanna, e con un corno a bocca<br>Sonò de l'armi il pastorale accento.<br>La spaventosa voce che n'uscio<br>Dal Tartaro spiccossi. E pria le selve<br>Ne tremar tutte; indi di mano in mano          |     | <b>7</b> 95 |
| Di Nemo udilla e di Diana il lago. Udilla de la Nera il bianco flume, E di Velino i fonti, e tal l'udiro, Che ne strinser le madri i figli in seno. A quella voce, e verso quella parte                     |     | 800         |
| Onde sentissi, i contadini armati,<br>Comunque ebber tra via d'armi rincontro,<br>Subitamente insieme s'adunaro.<br>Da l'altro lato i giovani trojani<br>Al soccorso d'Ascanio in campo usciro,             |     | 805         |
| Spiegar le schiere, misersi in battaglia,<br>Vennero a l'armi, sì che non più zuffa<br>Sembrava di villani; e non più pali<br>Avean per armi, ma forbiti ferri<br>Serrati insieme, che dal sol percossi     |     | 810         |
| Per le campagne e sin sotto a le nubi<br>Ne mandavano i lampi. In quella guisa<br>Che lieve al primo vento il mar s'increspa,                                                                               |     | 815         |

| Poscia biancheggia, ondeggia e gonfia e frange, 528<br>E cresce in tanto, che da l'imo fondo<br>Sorge fino a le stelle. Almone il primo                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Figlio di Tirro primamente cadde<br>In questa pugna. Ebbe di strale un colpo<br>In su la strozza, che la via col sangue<br>Gli chiuse e de la voce e de la vita.<br>Caddero intorno a lui molt'altri corpi                  | <b>820</b> |
| Di buona gente. Cadde tra' migliori, Mentre l'armi detesta, e per la pace Or con questi, or con quelli si travaglia, Galeso il vecchio, il più giusto e'l più ricco                                                         | 825        |
| De la contrada. Cinque greggi avea Con cinque armenti; e con ben cento aratri Coltivava e pascea l'ausonia terra. Mentre così ne campi si combatte Con egual marte, Aletto già compita                                      | 830        |
| La sua promessa, poich' a l'armi, al sangue<br>Ed a le stragi era la guerra addotta<br>Uscì del Lazio, e baldanzosa a l'aura<br>Levossi, ed a Giunon superba disse:<br>Eccoti l'arme e la discordia in campo,               | 835        |
| E la guerra già rotta. Or di' ch' amici,<br>Di' che confederati, e che parenti<br>Si sieno omai; poiche d'ausonio sangue<br>Già sono i Teucri aspersi. Io, se più vuoi,<br>Più farò. Di rumori e di sospetti                | 840        |
| Empierò questi popoli vicini;<br>Condurrogli in ajuto; andrò per tutto<br>Destando amor di guerra: andrò spargendo<br>Per le campagne orror, furore ed armi. Assai (Giuno rispose) hai di terrore                           | 845        |
| E di frode commesso: ha già la guerra<br>Le sue cagioni; hanno (comunque in prima<br>La sorte le si regga) ambe le parti<br>Le genti in campo, e l'armi in mano; e l'armi<br>Son già di sangue tinte; e 'l sangue è fresco. | 850        |
| Or queste sponsalizie e queste nozze<br>Comincino a godersi il re Latino,<br>E questo di Ciprigna egregio figlio.<br>Tu, perchè non consente il padre eterno<br>Ch' in questa eterea luce e sopra terra                     | 855        |
| Così licenziosa te ne vada, Torna a' tuoi chiostri; ed io, s'altro in ciò resta Da finir, finirò. Ciò disse appena La figlia di Saturno, che d'Aletto Fischiar le serpi, e dispiegarsi l'ali                                | 860        |

| Inver Cocito. È de l'Italia in mezzo<br>E de' suoi monti una famosa valle,<br>Che d'Amsanto si dice. Ha quinci e quindi<br>Oscure selve, e tra le selve un fiume<br>Che per gran sassi rumoreggia e cade,<br>E sì rode le ripe e le scoscende        |     | 865 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Che fa spelonca orribile e vorago,<br>Onde spira Acheronte, e Dite esala.<br>In questa buca l'odïoso nume<br>De la crudele e spaventosa Erinne<br>Gittossi, e dismorbò l'aura di sopra.                                                              |     | 870 |
| Non però Giuno di condur la guerra<br>Rimansi intanto. Ed ecco dal conflitto<br>Venir ne la città la rozza turba<br>De' contadini, e riportare i corpi<br>Del giovinetto Almone e di Galeso,                                                         |     | 875 |
| Così com' eran sanguinosi e sozzi. Gli mostrano: ne gridano: n' implorano Da gli Dei, da Latino e da le genti Testimonio, pietà, sdegno e vendetta. Evvi Turno presente, che con essi                                                                |     | 880 |
| Tumultuando esclama, e'l fatto aggrava,<br>E detesta e rimprovera e spaventa.<br>Questi, questi (dicendo) son chimmati<br>A regnar ne l'Ausonia, a i Frigj, a i Frigj<br>Dà Latino il suo sangue, e Tumo esclude.                                    | 378 | 885 |
| Sopravvengono intanto i furiosi Che con le donne attonite scorrendo Gian con Amata per le selve in tresca: Chè grande era d'Amata in tutto il regno La stima e'l nome: e d'ogni parte accolti                                                        |     | 890 |
| Tutti contra gli annunzi, contra i fati<br>L'armi chiedendo e la non giusta guerra,<br>Van di Latino a la magione intorno.<br>Egli di rupe in guisa immoto stassi,<br>Di rupe che nel mar fondata e salda                                            | 584 | 895 |
| Nè per venti si crolla, nè per onde<br>Che le fremano intorno, e gli suoi scogli<br>Son di spuma coverti e d'alga in vano.<br>Ma poichè superar non puote il cieco<br>Lor malvagio consiglio, e che le cose                                          |     | 900 |
| Givan di Turno e di Giunone a voto,<br>Molto pria con gli Dei, con le van'aure<br>Si protestò; poscia, Dal fato (disse)<br>Son vinto, e la tempesta mi trasporta.<br>Ma voi per questo sacrilegio vostro<br>Il flo ne pagnerete. E tu fra gli altri, |     | 905 |

| Turno, tu pria n'avrai supplicio e morte;<br>E pregi e voti a tempo ne farai,          |     | 910         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Ch' a tempo non saranno. Io quanto a me<br>Già de' miei giorni e de la mia qu'ete      |     |             |
| Son quasi in porto; e da voi sol m'è tolto                                             |     |             |
| Morir felicemente. E qui si tacque,                                                    |     | 915         |
| E'l governo depose, e ritirossi.                                                       |     |             |
| Era in Lazio un costume che venuto<br>È poi di mano in man di Lazio in Alba,           |     |             |
| E d'Alba in Roma ch' or del mondo è capo;                                              |     |             |
| Che nel mover de l'armi ai Geti, a gl'Indi,                                            |     | 920         |
| A gli Arabi, a gl' Ircani, a qual sia gente<br>Ch'alla sian mossa, si com'ora a' Parti | 604 |             |
| Ch'elle sian mosse, si com'ora a' Parti<br>Per ricovrar le mal perdute insegne,        |     |             |
| S'apron le porte de la guerra in prima.                                                |     |             |
| Queste son due, che per la riverenza,                                                  |     | 925         |
| Per la religione e per la tema                                                         |     |             |
| Del fiero Marte orribili e tremende<br>Sono a le genti; e con ben cento sbarre         |     |             |
| Di rovere, di ferro e di metallo                                                       |     |             |
| Stan sempre chiuse: e lor custode è Giano.                                             |     | 930         |
| Ma quando per consiglio e per decreto<br>De' Padri si determina e s'approva            | 610 |             |
| Che si guerreggi; il Consolo, egli stesso,                                             |     |             |
| Si come è l'uso, in abito e con pompa                                                  |     |             |
| Ch' ha da' Gabini origine e da' regi,                                                  |     | 935         |
| Solennemente le disferra e l'apre                                                      |     |             |
| Ed egli stesso al suon de le catene<br>E de la rugginosa orrida soglia                 |     |             |
| La guerra intuona: guerra dopo lui                                                     |     |             |
| Grida la gioventu: guerra e battaglia                                                  |     | 940         |
| Suonan le trombe; ed è la guerra inditta.                                              |     |             |
| In questa guisa era Latino astretto<br>D'annunziarla a i Teucri; a lui quest' atto     |     |             |
| D'aprir le triste e spaventose porte                                                   |     |             |
| Si dovea come a rege. Ma'l buon padre                                                  |     | 945         |
| Schivo di si nefando ministero                                                         |     |             |
| S'astenne di toccarle, e gli occhi indietro<br>Volse per non ve lerle, e si nascose.   |     | 1           |
| Ma per torre ogni indugio, un' altra volta                                             |     |             |
| Ella stessa regina de' Celesti                                                         |     | <b>95</b> 0 |
| Dal ciel discese, e di sua propria mano                                                | 620 |             |
| Spinse, disgangherò, ruppe e sconfisse                                                 |     |             |
| De le sharrate porte ogni ritegno<br>Si che l'aperse. Allor l'Ausonia tutta,           |     |             |
| Ch' era dianzi pacifica e quieta,                                                      |     | 955         |
| S' accese in ogni parte. E qua pedoni,                                                 |     |             |
|                                                                                        |     |             |

| Là cavalieri; a la campagna ognuno,<br>Ognuno a l'arme, a maneggiar destrieri<br>A fornirsi di scudi, a provar elmi,<br>A far chi con la cote, e chi con l'unto<br>Ciascuno i ferri suoi lucidi e tersi.<br>Altri s'addestra a sventolar l'insegne,<br>Altri a spiegar le schiere, e con diletto<br>S'ode annitrir cavalli e sonar tube. | 627 | 960         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cinque grosse città con mille incudi<br>A fabbricare, a risarcir si danno<br>D'ogni sorte armi. La possente Atina,<br>Ardea l'antica, Tivoli il superbo,                                                                                                                                                                                 |     | 965         |
| E Crustumerio, e la torrita Antenna.<br>Qui si vede cavar elmi e celate;<br>Là torcere e covrir targhe e pavesi;<br>Per tutto riforbire, aguzzar ferri,<br>Annestar maglie, rinterzar corazze;                                                                                                                                           |     | 970         |
| E per fregiar più nobili armature,<br>Tirar lame d'acciar, fila d'argento.<br>Ogni bosco fa lance, ogni fucina<br>Disfa vomeri e marre, e spiedi e spade<br>Si forman da i bidenti e da le falci.                                                                                                                                        |     | 975         |
| Suonan le trombe, dassi il contrassegno,<br>Gridasi a l'armi: e chi cavalli accoppia,<br>E chi prende elmo, e chi picca, e chi scudo.<br>Questi ha la piastra, e quei la maglia indosso<br>E la sua fida spada ognuno a canto.                                                                                                           | ),  | 98 <b>0</b> |
| Or m'aprite Elicona, e di concerto<br>Meco il canto movete, alme sorelle,<br>A dir quai regi e quai genti e qual armi<br>Militassero allora, e di che forze<br>E di quanto valore era in que' tempi                                                                                                                                      | 641 | 985         |
| La milizia d'Italia. A voi conviensi<br>Di raccontarlo, a cui conto e ricordo<br>De le cose e de' tempi è dato eterno.<br>A noi per tanti secoli rimasa<br>N'è di picciola fama un'aura a pena.                                                                                                                                          |     | 990         |
| Il primo, che le genti a questa guerra<br>Ponesse in campo, fu Mezenzio il fiero<br>Del ciel dispregiatore e de gli Dei.<br>D' Etruria era signore, e di Tirreni<br>Conducea molte squadre. Avea suo figlio                                                                                                                              | 648 | 995         |
| Lauso con esso, un giovine il più bello,<br>Da Turno in fuori, che l'Ausonia avesse.<br>Gran cavaliero, egregio cacciatore<br>Pino allor si mostrava: e mille armati<br>Avea la schiera sua, che seco uscita                                                                                                                             | 1   | 1000        |

| Fuor d'Agillina, ne l'esiglio ancora                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indarno lo seguia; degno che fosse                                     | 1005      |
| Ne l'imperio del padre. A questi dopo                                  |           |
| Segue Aventino de l'invitto Alcide                                     |           |
| Leggiadro figlio. Questi col suo carro                                 | ,         |
| Di palme adorno, e co' vittoriosi                                      |           |
| Suoi corridori in campo appresentossi.                                 | 1010      |
| Avea nel suo cimiero e nel suo scudo                                   |           |
| In memoria del padre un' idra cinta                                    |           |
| Da cento serpi. D' Ercole, e di Rea                                    |           |
| Sacerdotessa ascosamente nato                                          | 4045      |
| Nel bosco d'Aventino era costui;<br>Chè con la madre il poderoso Iddio | 1015      |
| Quivi si mescolò, quando di Spagna,                                    | •         |
| Estinto Gerione, a i campi venne                                       |           |
| Di Laurento, e nel Tirreno flume                                       |           |
| Lavò d'Ibero il conquistato armento.                                   | 1020      |
| Eran di mazzafrusti, di spuntoni,                                      | 663       |
| Di chiavarine, e di savelli spiedi                                     |           |
| Armate le sue schiere. Ed egli a piedi                                 |           |
| D'un cuojo di leon velluto ed irto                                     |           |
| Vestia gli omeri e 'l dorso, e del suo cesso,                          | 1025      |
| Che quasi digrignando ignudi e bianchi                                 |           |
| Mostrava i denti e l'una e l'altra gota,                               |           |
| Si copria'l capo. E con tal fiera mostra                               |           |
| D' Ercole in guisa a corte si condusse.                                |           |
| Vennero appresso i due fratelli argivi                                 | 1030      |
| Catillo e Cora, e di Tiburte il terzo                                  | 670       |
| Guidar le genti, che da lui nomate                                     |           |
| Fur tiburtine. Da i lor colli entrambi                                 | <b>'•</b> |
| Calando avanti a l'ordinate schiere                                    |           |
| Due centauri sembravano a vederli,                                     | 1035      |
| Che giù correndo da' nevosi gioghi                                     |           |
| D'Omole e d'Otri, risonando fansi                                      |           |
| Dar la via da virgulti e da le selve.                                  |           |
| Cécolo di Preneste il fondatore                                        | 10.10     |
| Comparve anch' egli: un re che da bambino                              | 1040      |
| Fu tra l'agresti belve appo d'un foco                                  |           |
| Trovato esposto; onde di foco nato                                     |           |
| Si credè poscia, e di Vulcano figlio.                                  |           |
| Avea costui di rustici d'intorno                                       | 1015      |
| Una gran compagnia, ch' eran de l'alta                                 | 1045      |
| Preneste, de sassosi ernici monti,                                     |           |
| De la Gabina Giuno e d'Antene                                          |           |
| E d'Amaseno e de la ricca Anagni                                       |           |
| Abitanti e cultori. E come gli altri,                                  | 10E0      |
| Non erano in su'carri, o d'aste armati,                                | 1050      |

| O di scudi coverti. Una gran parte          |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Eran frombolatori, e spargean ghiande       |                  |
| Di grave piombo, e parte avean due dardi    |                  |
| Ne la sinistra, e cappelletti in testa      |                  |
| D'orridi lupi: il manco piè discalzo,       | 1055             |
| Il destro o d'uosa, o di corteccia involto. | 689              |
| Messapo venne poscia de' cavalli            | <b>33</b>        |
| Il domatore, e di Nettuno il figlio,        |                  |
| Contro al ferro fatato e contro al foco.    |                  |
| Questi subitamente armando spinse           | 1060             |
| Le genti sue per lunga pace imbelli.        | 2000             |
| Deviò da le nozze i Fescennini,             |                  |
| Da le leggi i Falisci: armò Soratte:        |                  |
| Armò Flavinio; e tutti che d'intorno        |                  |
| Ha di Cimini e la montagna e'l lago,        | 1065             |
| E di Capena i boschi. Ivan del pari         | 1,,00            |
| In ordinanza, e del suo re cantando,        |                  |
| Come soglion talor da la pastura            |                  |
| Tornarsi in ver le rive a ciel sereno       |                  |
| I bianchi cigni, e le distese gole          | 1070             |
| Disnodar gorgheggiando, e far di tutti      | 699              |
| Tale una melodia che di Caistro             | 099              |
| Ne suona il fiume e d'Asia la palude.       |                  |
| Nè pur un si movea di tanta schiera         |                  |
| Da la sua fila, in ciò lo stuol sembrando   | 1075             |
| De rochi augelli allor che di passaggio     | 1.773            |
| Vien d'alto mare, e come intera nube        |                  |
| A terra unitamente se ne cala.              |                  |
| Ecco di poi venir Clauso il Sabino,         |                  |
| Di quel vero sabino antico sangue,          | 1030             |
| Ch' avea gran gente, e la sua gente tutta   | ***              |
| Pareggiava sol egli. Il nome suo            |                  |
| Fece Claudia nomare e la famiglia           |                  |
| E la tribù romana allor che Roma            |                  |
| Diessi a' Sabini in parte. Era con lui      | <b>1.</b> 1 - 7, |
| La schiera d'Amiterno o de' Quiriti         | • '              |
| Di quegli antichi. Eravi'l popol tutto      |                  |
| D' Ereto, di Mutisca, di Nomento            |                  |
| E di Velino; e quei, che da l'alpestra      |                  |
| Tetrica, da Severo, da Casperia,            | 1000             |
| Da Foruli, e d'Imella eran ve iuti;         | 713              |
| Quei, che bevean del Fàbari e del Tebro;    |                  |
| Che da la fredda Norcia eran mandati;       |                  |
| Le squadre de gli Ortini, il Lazio tutto,   |                  |
| E tutti al fin, che nel calarsi al mare     | 1095             |
| Bagna d'ambe le sponde Allia infelice.      |                  |
| Tanti flutti non sa di Libia il golso       | •                |
| trainer without the At tribing to Dotth     |                  |

| Quando cale Orion ne l'onde il verno;                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ne tante spiche hanno dal sole aduste                                     |       |
| La state o d'Ermo o de la Licia i campi,                                  | 1100  |
| Quante eran genti. Arme sonare e scudi                                    | 781   |
| S' udian per tutto, e tutta al suon de' piedi                             |       |
| Trepidar si vedea l'ausonia terra.                                        |       |
| Quindi ne vien l'Agamennonio auriga                                       |       |
| Aleso, del trojan nome nimico;                                            | 1105  |
| Che di mille feroci nazioni                                               |       |
| In aita di Turno un gran miscuglio                                        |       |
| Dietro al suo carro avea di montanari.                                    |       |
| Parte de' pampinosi a Bacco amici                                         |       |
| Massici colli, e parte de gli Aurunci,                                    | 1110  |
| De Se licini liti, di Volturno,                                           |       |
| Di Cale, de' Saticoli, e degli Osci.                                      |       |
| Questi per arme avean mazze e lanciotti                                   |       |
| Irti di molte punte, e di soatto                                          |       |
| Scudisci al braccio, onde erano i lor colpi                               | 1115  |
| Traendo e ritraendo, in molti modi                                        |       |
| Continuati, e doppi. E pur con essi                                       |       |
| Aveano e per ferire e per coprirsi                                        |       |
| Targhe ne la sinistra, e storte al fianco.                                |       |
| Ne tu senza il tuo nome a questa impresa,                                 | 1120  |
| Ebalo, te n'andrai, del gran Telone                                       |       |
| E de la bella Ninfa di Sebeto                                             |       |
| Figlio onorato. Di costui si dice                                         |       |
| Che non contento del paterno regno,                                       | 440   |
| Capri al vecchio lasciando e i Teleboi,                                   | 1125  |
| Fe' d' esterni paesi ampio conquisto,                                     | 735   |
| E fu re de Sarrasti e de le genti                                         |       |
| Che Sarno irriga. Insignorissi appresso                                   |       |
| Di Batulo, di Rufra, di Celenne                                           | 4490  |
| E de' campi fruttiferi d' Avella.                                         | 1130  |
| Mezze picche avean questi a la tedesca                                    |       |
| Per avventarle, e per celate in capo<br>Suveri scortecciati, e di metallo |       |
| Brocchieri a la sinistra, e stocchi a lato.                               |       |
| Calò di Nersa e de' suoi monti alpestri                                   | 1135  |
| Usente, un condottier ch'era in quei tempi                                | 1100  |
| Di molta fama e fortunato in arme.                                        |       |
| Equicoli avea seco la più parte,                                          |       |
| Orrida gente, per le selve avvezza                                        |       |
| Cacciar le fere, adoperar la marra,                                       | 1140  |
| Arar con l'armi indosso, e tutti insieme                                  | 727   |
| Viver di cacciagioni e di rapine.                                         | • • • |
| De la gente marrubia un sacerdote                                         |       |
| Venne fra gli altri: sacerdote insieme,                                   |       |
| ell' Eneide                                                               | 14    |
|                                                                           |       |

E capitan di genti ardito e forte. 1145 Umbrone era il suo nome; Archippo il rege Che lo mandava. Di felice oliva Avea il cimiero e l'elmo intorno avvolto. Era gran ciurmatore, e con gl'incanti E col tatto ogni serpe addormentava: **1150** De gl'idri, de le vipere, e de gli aspi Placava l'ira, raddolciva il tosco, E risanava i morsi. E non per tanto Potè nè con incanti, nè con erbe De' marsi monti risanare il colpo 1155 De la dardania spada: onde il meschino Ne fu da le forește de l'Angizia, Dal cristallino Fùcino e da gli altri Laghi d'intorno desiato e pianto. Mandò la madre Aricia a questa guerra 1160 Virbio, del casto Ippolito un figliuolo 762 Gentile e bello; e da le selve il trasse D' Egeria, ove d'Imeto in su la riva Più colta e più placabile è Diana. Chè per fama d'Ippolito si dice, 1165 Poscía che fu per froda e per disdegno De l'iniqua madrigna al padre in ira; E che gli spaventati suoi cavalli Strazio e scempio ne fero, egli di nuovo Per virtù d'erbe e per pietà, che n'ebbe 1170 769 La casta Dea, fu rivocato in vita. Sdegnossi il padre eterno, ch'un mortale Fosse a morte ritolto; e l'inventore Di cotal arte, che d'Apollo nacque, 1175 Fulminando mandò ne' regni bui. Ippolito da Trivia in parte occulta Scevro da tutti a cura fu mandato D' Egeria Ninfa, e ne la selva ascoso, Là 've solingo, e col cangiato nome Di Virbio, sconosciuto i giorni mena 1180 D'un'altra vita. E quinci è che dal tempio E da le selve a Trivia consecrate I cavalli han divieto: chè, lor colpa, Fu'l suo carro e'l suo corpo al marin mostro, E poscia a morte indegnamente esposto. Il figlio, che pur Virbio era nomato, 1185 Non men di lui feroce, i suoi destrieri Esercitava; e'n su'l paterno carro Arditamente a questa guerra uscio. Turno infra' primi, di persona e d'armi 1190 Riguardevole e fiero, e sopra tutti 783

Cho

| Con tutto 1 cano in campo appresentessi                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Con tutto 'l capo, in campo appresentossi.<br>Un elmo avea con tre cimieri in testa,    |      |
| E suvvi una Chimera che con tante                                                       |      |
| Bocche foco anelava, quante appena                                                      | 1195 |
| Non apria Mongibello; e con più fremito                                                 |      |
| Spargea le siamme, come più crudele                                                     |      |
| Era la zusta, e più di sangue avea.                                                     |      |
| Lo scudo era d'acciajo, e d'oro intorno                                                 |      |
| Tutto commesso, e d'or nel mezzo un' Io                                                 | 1200 |
| Era scolpita, che già 'l manto e 'l ceffo,<br>Le setole e le corna avea di bue;         |      |
| Memorabil soggetto! Eravi appresso                                                      |      |
| Argo che la guardava: eravi il padre                                                    |      |
| Inaco che chiamandola versava                                                           | 1205 |
| Non men de gli occhi, che de l'urna un fiume.                                           | 792  |
| Dopo Turno venia di fanti un nembo,                                                     |      |
| Una ordinanza, una campagna piena                                                       |      |
| Tutta di scudi. Eran le genti sue                                                       |      |
| Argivi, Aurunci, Rutuli, Sicani<br>E Sacrani e Labici che dipinti                       | 1210 |
|                                                                                         |      |
| Portan gli scudi. Avea del Tiberino,<br>Avea del sacro lito di Numico                   |      |
| E de' rutoli colli e del Circeo,                                                        |      |
| D'Ansure a Giove sacro, di Feronia                                                      | 1215 |
| Diletta a Giuno, de la paludosa                                                         |      |
| Satura e del gelato e scemo Ufente 🗸                                                    |      |
| Gran turba e di villani e d'aratori.                                                    |      |
| L'ultima a la rassegna vien Camilla                                                     |      |
| Ch' era di volsca gente una donzella,                                                   | 1220 |
| Non di conocchia, o di ricami esperta,                                                  |      |
| Ma d'armi e di cavalli, e benchè virgo,<br>Di cavalieri e di caterve armate             |      |
| Gran condottiera, e ne le guerre avvezza.                                               |      |
| Era fiera in battaglia e lieve al corso                                                 | 1225 |
| Tanto che quasi un vento sopra l'erba                                                   |      |
| Correndo, non avrebbe anco de'flori                                                     |      |
| Tocco, nè de l'ariste il sommo appena.                                                  |      |
| Non avrebbe per l'onde e per li flutti                                                  | 1000 |
| Del gonsio mar non che le piante immerse,                                               | 1230 |
| Ma nè pur tinte. Per ve ler costei                                                      | 811  |
| Uscian de' tetti, empiean le strade e i campi<br>Le genti tutte: e i giovani e le donne |      |
| Stavan con meraviglia e con diletto                                                     |      |
| Mirando e vagheggiando quale andava,                                                    | 1235 |
| E qual sembrava; come regiamente                                                        |      |
| D'ostro ornato avea 'l tergo, e 'l capo d'oro;                                          |      |
| E con che disprezzata leggiadria                                                        |      |

Portava un pastoral nodoso mirto Con picciol ferro in punta; e con che grazia Se ne gia d'arco e di faretra armata.

1241

817

FINE DEL LIBRO SETTIMO

## LIBRO OTTAVO.

## ARGOMENTO

Alzato il segnale di guerra sulla rocca di Laurento, l'esercito italiano si raduna intorno a Turno. Venulo è mandato ad Argirippa o Arpi per invitare Diomede alla comune lega, additandogli il comune pericolo, 1-17. A queste gravi minaccie Enea, vedendosi mal difeso per lo scarso numero de' suoi, a consiglio di Tiberino va, su pel flume e per quei luoghi dove poi fu fabbricata Roma e dove allora regnava Evandro, al monte Palatino in una città chiamata Pallanteo, 18-100. Evandro benignamente riceve Enca che gli domanda soccorso, 101-183. Lo fa assistere ai sacrificii di Ercole che allora stava celebrando, glio ne spiega l'origine, che fu l'uccisione di Caco, 184-267; glie ne dimostra il rito, e gli addita i luoghi più famosi per quelle imprese di Ercole, 268-389. Intanto Vulcano allettato dalle carezze di Venere si prepara a fabbricare le armi per Enea. Si descrive la sua efficina, 390-454. Il giorno di poi Evandro, chiamato Enea in disparte, gli espone come sia volere dei Fati che i Tirreni prestino soccorso ai Troiani, 455-519. Venere dal cielo mostra ad Enea le armi e i segni della vicina guerra: onde egli con cerimonie si dispone a partire per andare fra i Tusci; e il vecchio Evandro commosso dice un amaro addio all'unico figlio Fallante, che parte capitano di quattrocento de' suoi cavalieri, 520-596. In un bosco vicino al campo dei Tirreni, Venere porta le divine armi al figlio, che ne ammira la stupenda bellezza, 597-625, e massime dello scudo, la cui sono scolpite le future glorie di Roma e di Cesare Augusto, 626-631.

Poscia che di Laurento in su la rocca Fe' Turno inalberar di guerra il segno, E che guerra sonar le roche trombe; Spinti i carri e i destrieri, e l'armi scosse Di Marte al tempio; incontanente i cuori Si turbar tutti, e tutto 'l Lazio insieme Con subito tumulto si restrinse. Fremessi, congiurossi, rassettossi Ognun ne l'arme. I tre gran condottieri Messapo, Ufente, e l'empio de celesti 10 Dispregiator Mezenzio usciro in prima. Accolsero i sussidj: armar gli agresti: Spogliar d'agricoltor le ville e i campi. In Arpi a Diomede si destina Venulo ambasciatore: e gli s'impone Che soccorso gli chiegga, e che gli esponga Quanto ciò de l'Italia e del suo stato Torni a grand'uopo: con che gente Enea, Con quale armata v' ha già posto il piedo,

E fermo il seggio, e reintegrato il culto A i suoi vinti Penati: come aspira A questo regno, e come anco per fato E per retaggio del dardanio seme Lo si promette. Che perciò da molti È già seguito, e ch'ogni giorno avanza E di forze e di nome. Indi soggiunga: Quel che 'l duce de' Teucri in ciò disegni, E che miri e che tenti (se fortuna Gli va seconda) a te via più ch'a Turno Esser può manifesto, e ch'a Latino. Questi andamenti e queste trame allora Correan per Lazio, e lo scaltrito eroe Le sapea tutte: onde in un mare entrato Di gran pensieri, or la sua mente a questo, Or a quel rivolgendo in varie parti, D'ogni cosa avea tema a speme e cura. 20 Cosi di chiaro umor pieno un gran vaso Dal sol percosso un tremolo splendore Vibra ondeggiando, e rinfrangendo a volo Manda i suoi raggi, e le parete e i palchi E l'aura d'ogni intorno empie di luce. Era la notte, e già per ogni parte Del mondo ogni animal d'aria e di terra Altamente giacea nel sonno immerso, Allor che 'l padre Enea così com' era Dal pensier de la guerra in ripa al Tebro 28 Già stanco e travagliato, addormentossi. Ed ecco Tiberino il dio del loco Veder gli parve, un che già vecchio al volto Sembrava. Avea di pioppe ombra d'intorno: Di sottil velo e trasparente in dosso Ceruleo ammanto, e i crini e 'l fronte avvolto D'ombrosa canna. E de l'ameno fiume Placido uscendo, a consolar lo prese In cotal guisa: Enea stirpe divina, Che Troja da' nemici ne riporti E la ravvivi e la conservi eterna; O da me, da' Laurenti e da' Latini Già tanto tempo a tanta speme atteso, Questa è la casa tua: questo è secura--mente (non t'arrestare) il fatal seggio Che t'è promesso. Le minacce o 'l grido Non temer de la guerra. Ogni odio, ogn'ira Cessar già de' Celesti. E perchè'l sonno Credenza non ti scemi, ecco a la riva

Sei già del siume, u'sotto a l'elce accolta

Sta la candida troja con quei trenta Candidi figli a le sue poppe intorno. Questo fia dunque il segno e'l tempo e'l loco Da fermar la tua sede. E questo è'l fine 70 De' tuoi travagli: onde il tuo figlio Ascanio Dopo trent' anni il memorabil regno Fonderà d'Alba, che così nomata Fia dal candore e dal felice incontro Di questa fera. E tutto adempirassi, 75 Ch' io ti predico, e t'è predetto avanti. Or brevemente quel ch'oprar convienti Per uscir glorioso e vincitore Di questa guerra, ascolta. E di qui lunge Non molto Evandro, un re che de l'Arcadia 80 E qua venuto; e sopra a questi monti Ha degli Arcadi suoi locato il seggio, Il loco da Pallante suo bisavo E stato Pallantèo da lui nomato: Ed essi, perchè son nel Lazio esterni, 85 Son nemici a' Latini, ed han con loro 55 Perpetua guerra. A te fa di mestiero Con lor confederarti, e per compagni A questa impresa avergli. Io fra le ripe Mie stesse incontro a l'acqua a la magione Ω0 D' Evandro agevolmente condurrotti. Destati, de la Dea pregiato figlio; E come pria cader vedrai le stelle, Porgi sofennemente a la gran Giuno Preghiere e voti, e supplicando vinci 95 De l'inimica Dea l'ira e l'orgoglio; Ed a me, poi che vincitor sarai, Paga il dovuto onore. Io sono il Tebro Cerco da te, che, qual tu vedi, ondoso Rado queste mie rive, e fendo i campi 100 De la fertile Ausonia, al ciel amico Sovr'ogni flume. Quel, che qui m'è dato, È 'l mio seggio maggiore; e sia che poscia Sovr' ogni altra cittade il capo estolla. Così disse, e tuffossi. Enea dal sonno 105 Si scosse; il giorno aprissi: ed ei col sole 66 Sorgendo insieme, al suo nascente raggio Si volse umile; e con le cave palme De l'onda si spruzzò del flume, e disse: Ninfe laurenti, Ninfe, ond'hanno i flumi 110 L'umore e 'l corso; e tu con l'onde tue, Padre Tebro sacrato, al vostro Enea Date ricetto, e da' perigli omai

Lo liberate. E io da qual sia fonte, Che sgorghi, in qual sii riva, in qual sii foce 11 (Poiche tanta di me pietà ti stringe) Sempre t'onorerò, sempre di doni Ti sarò largo. O de l'esperid'onde Superbo regnatore, amico e mite Ne sia il tuo nume, e i tuoi detti non vani. 12 Così dicendo, de' suoi legni elegge I due migliori, e gli correda e gli arma Di tutto punto. Ed ecco d'improvviso (Mirabil mostro!) de la selva uscita Una candida scrofa, col suo parto 12 Di candor pari, sopra l'erba verde Ne la riva accosciata gli si mostra. Tosto il pietoso Eroe col gregge tutto A l'altar la condusse: e poiche sacra L'ebbe al gran nume tuo, massima Giuno, 10 A te l'uccise. Il Tebro quella notte Quanto fu lunga, di turbato e gonfio Ch' egli era, si rendè tranquillo e queto, Si che senza rnmore e quasi in dietro Tornando, come stagno, o come piana 10 Palude adeguò l'onde, e tolse a' remi 88 Ogni contesa. Accelerando adunque Il cammin preso, i ben unti e spalmati Lor legni se ne vanno incontro al fiume Com' a seconda; si che l'onde stesse 14 Stavan meravigliose, e i boschi intorno Non soliti a veder l'armi e gli scudi, E i dipinti navilj che da lunge Facean novella e peregrina mostra. Se ne van notte e giorno remigando 14 Di tutta forza, e i seni e le rivolte Varcan di mano in mano, ora a l'aperto, Or tra le macchie occusti, e via volando Segan l'onde e le selve. Era il sol giunto A mezzo il giorno, quando incominciaro 1 Da lunge a discovrir la rocca e 'l cerchio 97 E i rari allor del poverello Evandro Umili alberghi, ch' ora al cielo adegua La romana potenza. Immantinente Volser le prore a terra, ed appressarsi 18 Là ve per avventura il re quel giorno Solennemente in un sacrato bosco Avanti a la città stava onorando Il grande Alcide. Avea Pallante seco Suo figlio, e del suo povero Senato, 1(

| E de'suoi primi giovani un drappello,<br>Che d'incensi, di vittime e di fumo<br>Di caldo sangue empiean l'are e gli altari.                                                                                                                                         |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Tosto che di lontan vider le gaggie,<br>E per entro de boschi occulte e chete<br>Gir navi esterne, insospettiti in prima<br>Si levar da le mense. Ma Pallante                                                                                                       |          | 165 |
| Arditamente, Non movete (disse), Seguite il sacrificio. E tosto a l'armi Dato di piglio, incontro a lor si spinse. Giunto, gridò da l'argine: O compagni, Qual fin v'adduce, o qual v'intrica errore                                                                |          | 170 |
| Per così torta e disusata via? Ov'andate? chi siete? onde venite? Che ne recate voi? La pace o l'armi? Enea di su la poppa un ramo alzando Di pacifera oliva, Amici (disse)                                                                                         | 114      | 175 |
| Vi siamo, e siam Trojani, e coi Latini Vostri nimici inimicizia avemo. Questi superbamente il nostro esiglio Perseguitando, ne fan guerra ed onta. Ricorremo ad Evandro. A lui porgete                                                                              |          | 180 |
| Da nostra parte, che de' Teucri alcuni Son qui venuti condottieri eletti Per sussidj impetrarne, e lega d'arme. Stupi primieramente a sì gran nome Pallante, indi ver lui rivolto umile, Signor, qual che tu sii scendi e tu stesso                                 |          | 185 |
| Signor, qual che tu sii, scendi, e tu stesso<br>Parla (disse) al mio padre, e nosco alloggia.<br>E lo prese per mano, ed abbracciollo.<br>Lasciato il fiume e ne la selva entrati,<br>Enea dinanzi al re comparve e disse:<br>Signor, che di bontà sovr'ogni Greco, | 124      | 190 |
| E di fortuna sovr' a me ten vai<br>Tanto, che supplichevole, e co' rami<br>Di benda avvolti a tua magion ne vengo:<br>Io, perchè sia Trojano, e tu di Troja<br>Per nazion nimico e per legnaggio                                                                    |          | 195 |
| A gli Atridi congiunto, or non pavento<br>Venirti avanti: chè 'l mio puro affetto,<br>Gli oracoli divini, il sangue antico<br>De' maggior nostri, il tuo famoso grido,<br>E 'l fato e 'l mio voler m' han teco unito.                                               |          | 200 |
| Dardano de' Trojani il primo autore<br>Nacque d'Elettra, come i Greci han detto;<br>E d'Elettra fu padre il grande Atlante<br>Che con gli omeri suoi folce le stelle.                                                                                               | <b>.</b> | 205 |

| Vostro progenitor Mercurio fue,                                           |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Che nel gelido monte di Cillene                                           |     |      |
| De la candida Maja al mondo nacque:                                       |     | 210  |
| E Maja ancor (se questa fama è vera)                                      | 138 |      |
| Venne d'Atlante, e da lo stesso Atlante                                   |     |      |
| Che fa con le sue spalle al ciel sostegno.                                |     |      |
| Cosi d'un fonte lo tuo sangue e 'l mio                                    |     |      |
| Traggon principio. E quinci è che securo                                  |     | 215  |
| Senza opra di messaggi e senza scritti,                                   |     | ~10  |
| Pria ch'io ti tenti, e pria che tu m'affidi,                              |     |      |
| Posto ho me stesso e la mia vita a rischio,                               |     |      |
| E supplichevolmente a la tua casa                                         |     |      |
| Ne son venuto. I Rutuli ch' infesti                                       |     | 220  |
| Sono anco a te, se de l'Italia fuori                                      | 145 | ~~   |
| Cacceran noi, già de l'Italia tutta                                       |     |      |
| L'imperio si promettono, e di quanto                                      |     |      |
| Bagna l'un mare e l'altro. Or la tua fede                                 |     |      |
| Mi porgi, e la mia prendi: ch' ancor noi                                  |     | 225  |
| Siamo usi a guerra, e cor ne' petti avemo.                                |     | ~~0  |
| Il re, mentre ch' Enea parlando stette,                                   |     |      |
| Il volto e gli occhi e la persona tutta                                   |     |      |
| Gli andò squadrando; e brevemente al fine                                 |     |      |
| Così rispose: Valoroso eroe,                                              |     | 230  |
| Come lieto io t'accolgo, e come certo                                     |     | ~50  |
| Raffigurar mi sembra il volto e i gesti                                   |     |      |
| E la favella di quel grande Anchise                                       |     |      |
| E la favella di quel grande Anchise<br>Tuo genitore! Io mi ricordo quando |     |      |
| Priamo per riveder la sua sorella                                         |     | 235  |
| Esïone e'l suo regno, in un passaggio                                     |     | ~00  |
| Che perciò fe' da Troja a Salamina,                                       |     |      |
| Toccò d'Arcadia i gelidi confini.                                         |     |      |
| De le prime lanugini fiorito                                              |     |      |
| Era il mio mento a pena allor ch'io vidi                                  |     | 240  |
| Quei gran duci di Troja, e de' Trojani                                    | 160 | ~ 10 |
| Lo stesso re. Con molto mio diletto                                       |     |      |
| Gli mirai, gli ammirai, notai di tutti                                    |     |      |
| Gli abiti e le fattezze, e sopra tutti                                    |     |      |
| Leggiadro, riguardevole ed altero                                         |     | 245  |
| Sembrommi Anchise. Un desiderio ardente                                   |     | ~    |
| Mi prese allor d'offrirmi, e d'esser conto                                |     |      |
| A quel signore. Il visitai, gli porsi                                     |     |      |
| La destra, ospite il fei, nel mio Feneo                                   |     |      |
| Meco l'addussi. Ond'ei poscia partendo,                                   |     | 250  |
| Un arco, una faretra e molti strali                                       |     |      |
| Di Licia presentommi, e d'oro appresso                                    |     |      |
| Una ricca intessuta sopravvesta                                           |     |      |
| Con due freni indorati ch'ancor oggi                                      |     |      |

| Son di Pallante mio: sì che già ferma                                              | <b>2</b> 55 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E tra noi quella fede e quella lega<br>Ch' or ne chiedete. E non fia il sol dimane |             |
| Dal balcon d'Oriente uscito a pena,                                                |             |
| Che le mie genti e i miei sussidj avrete.                                          | 000         |
| Intanto a questa festa, che solenne<br>Facciamo ogni anno, e tralasciar non lece,  | 260         |
| (Già che siete venuti amici nostri)                                                |             |
| Nosco restate, e come di compagni<br>Queste mense onorate. Avea ciò detto,         |             |
| Allor che nuovi cibi e nuove tazze                                                 | 265         |
| Ripor vi fece, e lor tutti nel prato                                               | 175         |
| A seder pose; e sopra tutti Enea<br>(Di villoso leon disteso un tergo)             |             |
| Seco al suo desco ed al suo seggio accolse.                                        |             |
| Per man de sacerdoti e de ministri                                                 | 270         |
| Del sacrificio, d'arrostite carni<br>De'tori, di vin puro, di focacce              |             |
| Gran piatti, gran canestri e gran tazzoni                                          |             |
| N'andaro a torno; e co' suoi Teucri tutti                                          |             |
| Enéa fu de le viscere pasciuto<br>Del saginato a Dio devoto bue.                   | 275         |
| Tolte le mense, e'l desiderio estinto                                              |             |
| De le vivande, a ragionar rivolti                                                  |             |
| Evandro incominciò: Trojano amico,<br>Questo convito e questo sacrificio           | 280         |
| Così solenne, e questo a tanto nume                                                | 186         |
| Sacrato altare, instituiti e posti                                                 |             |
| Non sono a caso: chè del vero culto<br>E de gli antichi Dei notizia avemo.         |             |
| Per memoria, per merito e per voto                                                 | 285         |
| D'un gran periglio sua mercè scampato,                                             |             |
| Son questi onori a questo Dio dovuti.<br>Mira colà quella scoscesa rupe,           |             |
| E quei rotti macigni, e di quel colle                                              |             |
| Quell'alpestra ruina, e quel deserto<br>Ivi era già remota e dentro al monte       | 290<br>192  |
| Cavata una spelonca, ov' unqua il sole                                             |             |
| Non penetrava. Abitatore un ladro                                                  |             |
| N'era, Caco chiamato, un mostro orrendo<br>Mezzo fera e mezz'uomo, e d'uman sangue | 295         |
| Avido sì, che 'l suol n' avea mai sempre                                           |             |
| Tepido. Ne grommavan le pareti,                                                    |             |
| Ne pendevano i teschi intorno affissi,<br>Di pallor, di squallor luridi e marci.   |             |
| Vulcano era suo padre: e de' suoi fochi                                            | 300         |
| Per la bocca spirando atri vapori,                                                 |             |



Gia d'un colosso e d'una torre in guisa. Contra si diro mostro, dopo molti Dannaggi e molte m**ora,** il tempo al fine Ne diede e questo Dio soccorso e scampo. 305 Egli di Spagna vincitor ne venne In queste parti, de le spoglie altero Di Gerïone, in cui tre volte estinse In tre corpi una vita, e ne condusse Tal qui d'Ibero un copioso armento, 310 Ch' avea pien questo fiume e questa valle. Caco ladron feroce e furioso, D'ogni misfatto e d'ogni scelleranza Ardito e frodolente esecutore, Qualtro tori involonne e quattro vacche, 315 Ch'eran fior de l'armento. E perché l'orme Indizio non ne dessero, a rovescio Per la coda gli trasse; e ne la grotta Gli condusse, e celogli. Eran l'impronte Do' lor piè volto al campo, e verso l'antro 320 Sogno non si vedea ch' a la spelonca Il cercator drizzasse. Avea già molti Giorni d'Antitrion tonuto il figlio Qui le sue mandre, e ben pasciuto e grasso Era il suo armento; si che nel partire 325 Tutte queste foreste e questi colli 215 Di querimonie e di muggiti empiere. Mugghio da l'altro canto, e'l vasto speco Da lunge rintonar fece una vacca Do le rinchiuse: onde schernita e vana 330 Restò di Caco la custodia e'l furto. Ch'udilla Alcide, e d'ira e di furore In un subito acceso, a la sua mazza, Ch'era di quercia nodorosa e grave, Diè di piglio, e correndo al monte ascese. 335 Quel di da nostri primamente Caco Temer fu visto. Si smarri ne gli occhi, Si mise in fuga, e fu la fuga un volo: Tal gli aggiunse un timor le penne a' piedi. Tosto che ne la grotta si rinchiuse, 340Allentò le catene, e di quel monte 223 Una gran falda a la sua bocca oppose; Ch' a la bocca de l'antro un sasso immane Avea con ferri e con paterni ordigni Di cateratta accomodato in guisa 845 Con puntelli per entro o stanghe e sharre. Ecco Tirinzio arriva, e como e spinto Da la sua furia, va per tutto in volta

| ·                                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fremendo, ora a i vestigi, ora ai muggiti,                                         |             |
| Ora a l'entrata de la grotta intento.                                              | <b>35</b> 0 |
| E portato da l'impeto, tre volte                                                   | 000         |
| Scorse de l'Aventino ogni pendice;                                                 | •           |
| Tre volte al sasso de la soglia intorno                                            |             |
| Si mise indarno; e tre volte affannato                                             |             |
| Ritornò ne la valle a riposarsi.                                                   | 355         |
| Era de la spelonca al dorso in cima                                                | 300         |
|                                                                                    |             |
| Di selce d'ogn' intorno dirupata                                                   |             |
| Un cucuzzolo altissimo ed alpestro,                                                |             |
| Ch' a i nidi d'avoltoi e di tali altri                                             | 000         |
| Augelli di rapina e di carogna                                                     | 360         |
| Era opportuno albergo. A questo intorno                                            | 235         |
| Alfin si mise; e siccom'era al flume                                               |             |
| Da sinistra inchinato, egli a rincontro                                            |             |
| Lo spinse da la destra, lo divelse,                                                |             |
| Col calce de la mazza a leva il pose,                                              | 365         |
| E gli diè volta. A quel fracasso il cielo                                          |             |
| Rintonò tutto, si crollar le ripe,                                                 |             |
| E'l flume impaurito si ritrasse.                                                   |             |
| Allor di Caco fu lo speco aperto:                                                  |             |
| Scoprissi la sua reggia, e le sue dentro                                           | 370         |
| Ombrose e formidabili caverne.                                                     |             |
| Come chi de la terra il globo aprisse                                              |             |
| A viva forza, e de l'inferno il centro                                             |             |
| Discovrisse in un tempo, e che di sopra                                            |             |
| De l'abisso vedesse quelle oscure                                                  | 375         |
| Dal cielo abbominate orride bolge;                                                 |             |
| Vedesse Pluto a l'improvviso lume                                                  |             |
| Restar del sole attonito e confuso:                                                |             |
|                                                                                    |             |
| Cotal Caco da subito splendore                                                     | 381         |
| Ne la sua tomba abbarbagliato e chiuso                                             | _           |
| Digrignar qual mastino Ercole vide;                                                | 248         |
| E non più tosto il vide, che di sopra                                              |             |
| Sassi, travi, tronconi, ogni arme addosso                                          |             |
| Folgorando avventogli. Ei che nè fuga                                              | 205         |
| Avea ne schermo al suo periglio altronde,<br>Da le sue fauci (meraviglia a dirlo:) | 385         |
| Da le sue fauci (meraviglia a dirlo:)                                              |             |
| Vapori e nubi a vomitar si diede                                                   |             |
| Di fumo, di caligine e di vampa,                                                   |             |
| Tal che miste le tenebre col foco                                                  | 000         |
| Togliean la vista a gli occhi e'l lume a l'ant                                     | ro. 390     |
| Non però si contenne il forte Alcide,                                              |             |
| Che d'un salto in quel baratro gittossi                                            |             |
| Per lo spiraglio, e là 'v' era del fumo                                            |             |
| La nebbia e l'ondeggiar più denso, e'l 1000                                        | _           |
| Più roggio, a lui che 'l vaporava indarno,                                         | 395         |
|                                                                                    |             |

| S'addusse, e lo ghermi; gli fece un nodo                                | <b>2</b> 59 |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| De le sue braccia, e si la gola e'l fianco                              |             |             |
| Gli strinse, che scoppiar gli fece il petto,                            |             |             |
| E schizzar gli occhi; e'l foco e'l fiato: e l'alm                       | ıa          |             |
| In un tempo gli estinse. Indi la bocca                                  |             | 400         |
| Apri de l'antro, e la frodata preda,                                    |             | _ ,         |
| E del suo frodatore il sozzo corpo                                      |             |             |
| Fuor per un piè ne trasse: a cui d'intorno                              |             |             |
| Corser le genti a meraviglia ingorde                                    |             |             |
|                                                                         |             | 405         |
| Di veder gli occhi biechi, il volto atroce,                             |             | 400         |
| L'ispido petto, e l'ammorzato foco.                                     |             |             |
| Da indi in qua questo di santo ogni anno                                |             |             |
| Da' nostri è lietamente celebrato,                                      |             |             |
| E ne sono i Potizj i primi autori,                                      |             | 440         |
| E i Pinarj ministri. Allor quest'ara,                                   |             | 410         |
| Che massima si disse e che mai sempre                                   |             |             |
| Massima ne sarà, fu consecrata                                          |             |             |
| In questo bosco. Or via dunque, figliuoli,                              |             |             |
| Per celebrar tant'onorata festa,                                        |             |             |
| Co i rami in fronte e con le tazze in mano                              |             | 415         |
| Il comun Dio chiamate, e lietamente                                     | 274         |             |
| L'un con l'altro invitatevi, e beete.                                   |             |             |
| Ciò detto, il divisato erculeo pioppo                                   | •           |             |
| Tessèro altri in ghirlande, altri in festoni,                           |             |             |
| Altri i Maj ne piantaro. E di già pieno                                 |             | 420         |
| Di sacrato liquore il gran catino,                                      |             |             |
| Di sacrato liquore il gran catino,<br>Tutti a mensa giojosi s'adagiaro, |             |             |
| E spargendo e beendo, a i santi numi                                    |             |             |
| Porser preghiere e voti. Espero intanto                                 |             |             |
| Era a l'occidental lito vicino                                          |             | 425         |
| Già per tuffarsi, quando i sacerdoti                                    |             |             |
| Un' altra volta, e'l buon Potizio avanti                                |             |             |
| Con pelli indosso e con facelle in mano,                                |             |             |
| Com'è costume, a convivar tornaro,                                      |             |             |
| E le seconde mense e l'are sante                                        |             | <b>43</b> 0 |
| Di grati doni e di gran piatti empiero.                                 | 283         |             |
| I Salj intorno a i luminosi altari                                      |             |             |
| Girano in trasca a di nanulas franca                                    |             |             |
| Givano in tresca, e di populea fronde                                   |             |             |
| Cingean le tempie. I vecchi da l'un coro                                |             | 435         |
| Le prodezze cantavano e le lodi                                         |             | 4170        |
| Del grande Alcide. I giovani da l'altro                                 |             |             |
| N' atteggiavano i fatti: come prima                                     |             |             |
| Fanciul da la matrigna insidiato                                        |             |             |
| I due serpenti strangolasse in culla:                                   |             | 440         |
| Come al suolo adeguasse Ecalia e Troja,                                 |             | 440         |
| Città famose: come superasse                                            |             |             |
| Mill' altre insuperabili fatiche                                        |             |             |

| Sotto al duro tiranno, e contro a i fati      |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| De l'empia Dea. Tu sei (dicean cantando)      |            |
| Invitto Iddio, che de le nubi i figli         | 445        |
| Nilèo e Folo uccidi; tu che 'l mostro         |            |
| Domi di Creta: tu che vinci il fiero          |            |
| Nemèo Leone: te gl'inferni laghi,             |            |
| Te l'inferno custode ebbe in orrore           |            |
| Ne l'orrendo suo stesso e diro speco,         | 450        |
| Là ve tra 'l sangue e le corrose membra       |            |
| Ha de la morta gente il suo covile.           |            |
| Cosa non è si spaventosa al mondo,            |            |
| Che te spaventi, non lo stesso armato         |            |
| Incontr' al ciel Tifeo; nè quel di Lerna      | <b>455</b> |
| Con tanti e tanti capi orribil angue          | 300        |
| Senza avviso ti vide o senza ardire.          |            |
| A te, vera di Giove inclita prole,            |            |
| Umilmente inchiniamo, a te del cielo          |            |
| Nuovo aggiunto ornamento. E tu benigno        | 460        |
| Mira i cor nostri e i sacrificj tuoi.         |            |
| Così pregando e celebrando, in versi          |            |
| Cantavan le sue prove. E sopra tutto          |            |
| Dicean di Caco, è de la sua spelonca          |            |
| E de'suoi fochi; e i boschi e i colli intorno | 465        |
| Rispondean rintonando. Eran finiti            | 305        |
| I sacrificj, quando il vecchio Evandro        |            |
| Mosse per la cittade: e seco a pari           |            |
| Da l'un de' lati Enea, da l'altro il figlio   |            |
| Avea, cui s'appoggiava; e ragionando          | 470        |
| Di varie cose, agevolava il calle.            | 1.0        |
| Enea, meravigliando, in ogni parte            |            |
| Volgea le luci, desïoso e lieto               |            |
| Di veder quel paese, e di saperne             |            |
| I siti, i luoghi e le memorie antiche.        | 475        |
| Di che spiando, il primo fondatore            | 2.0        |
| De la romana rocca in cotal guisa             |            |
| A dir gli cominciò: Questi contorni           |            |
| Eran pria selve; e gli abitanti loro          |            |
| Eran qui nati, ed eran Fauni e Ninfe,         | 480        |
| E genti che di roveri e di tronchi            | 200        |
| Nate nè di costumi, nè di culto,              |            |
| Nè di tori accoppiar, nè di por viti,         |            |
| Nè d'altr'arti o d'acquisto, o di risparmio   |            |
| Avean notizia o cura: e'l vitto loro          | 485        |
| Era di cacciagion, d'erbe e di pomi;          |            |
| E la lor vita, aspra, innocente e pura.       |            |
| Saturno il primo fu che in queste parti       |            |
| Venne, dal ciel cacciato, e vi s'ascose.      |            |
| ·                                             |            |

| E quelle rozze genti, che disperse<br>Eran per questi monti, insieme accolse,<br>E diè lor leggi: onde il paese poi<br>Da le latebre sue Lazio nomossi.                                                          | 321 | <b>4</b> 90  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Dicon che sotto il suo placido impero<br>Con giustizia, con pace e con amore<br>Si visse un secol d'oro, in fin che poscia<br>L'età, degenerando, a poco a poco<br>Si fe' d'altro colore e d'altra lega.         |     | 495          |
| Quinci di guerreggiar venne il furore,<br>L'ingordigia d'avere, e le mischianze<br>De l'altre genti. L'assalir gli Ausonj;<br>L'inondar i Sicani: onde più volte<br>Questa, che pria Saturnia era nomata,        |     | 500          |
| Ha con la signoria cangiato il nome,<br>E co' signori. E quinci è che da Tebro,<br>Che ne fu re terribile ed immane,<br>Tebro fu detto questo fiume ancora,<br>Ch' Albula si dicea ne' tempi antichi.            | 330 | 505          |
| Ed ancor me de la mia patria in bando<br>Dopo molti perigli e molti affanni<br>Del mar sofferti, ha qui l'onnipotente<br>Fortuna e l'invincibil mio destino<br>Portato al fine: e qui posar mi fèro              |     | 510          |
| Gli oracoli tremendi e spaventosi Di Carmenta mia madre, e Febo stesso Che mia madre inspirava. E fin qui detto Si spinse avanti; e quell'ara mostrògli, E quella porta che fu poi di Roma,                      |     | 5 <b>15</b>  |
| Carmental detta, onore e ricordanza<br>De la Ninfa indovina ch'anzi a tutti<br>Del Pallantèo predisse, e de' Romani<br>La futura grandezza. Indi seguendo                                                        |     | 520          |
| Un gran bosco gli mostra, ove l'Asilo Romolo contraffece; e'l Lupercale, Che quale era in Arcadia a Pan Liceo, Sotto una fredda rupe era dicato. Poscia de l'Argileto gli dimostra                               | 344 | 525          |
| La sacra selva; e d'Argo ospite il caso<br>Gli conta, e se ne purga e se ne scusa.<br>A la Tarpeja rupe, al Campidoglio<br>Poscia l'addusse; al Campidoglio or d'oro,<br>Che di spini in quel tempo era coverto, |     | <b>53</b> ^. |
| Un ermo colle da i vicini agresti<br>Per la religion del loco stesso<br>Insino allor temuto e riverito:<br>Ch' a veder sol quel sasso e quella selva                                                             | 349 | 53 <b>5</b>  |

| Si paventava. E qui soggiunse Evandro:      |     |             |
|---------------------------------------------|-----|-------------|
| In questo bosco, e là ve questo monte       |     |             |
| È più frondoso, un Dio (non si sa quale)    |     |             |
| Ma certo abita un Dio. Queste mie genti     |     | 540         |
| D' Arcadia han ferma fede aver veduto       |     |             |
| Qui Giove stesso balenar sovente,           |     |             |
| É far di nembi accolta. Oltre a ciò vedi    |     |             |
| Qui su quelle ruine e quei vestigi          |     |             |
| Di quei due cerchi antichi. Una di queste   |     | 545         |
| Città fondò Saturno, e l'altra Giano,       |     |             |
| Che Saturnia e Gianicolo fur dette.         |     |             |
| In cotal guisa ragionando Evandro,          |     |             |
| Se ne gian verso il suo picciolo ostello.   |     |             |
| E ne l'andar, là 'v' or di Roma è il foro,  |     | <b>550</b>  |
| Ov'è quella più florida contrada            |     |             |
| De le Carine, ad ogni passo intorno         |     |             |
| Udian greggi belar, mugghiare armenti.      |     |             |
| Giunti che furo, in questo umile albergo    |     |             |
| Alloggio (disse) il vincitore Alcide.       |     | <b>555</b>  |
| Questa fu la súa reggia. E tu v'alloggia,   |     |             |
| E tu'l gradisci, e le delizie e gli agi     |     |             |
| Spregiando, imita in ciò Tirinzio e Dio,    |     |             |
| E del tugurio mio meco t'appaga.            |     |             |
| Così dicendo, il grand' ospite accolse      |     | 560         |
| No l'angusta magione; e collocollo          | 366 |             |
| Là dove era di frondi e d'irta pelle        |     |             |
| Di libic' orsa attappezzato un seggio.      |     |             |
| Venne la notte, e le fosc'ali stese         |     |             |
| Avea di già sovra la terra; quando          |     | 565         |
| Venere come madre, e non in vano            |     |             |
| Del suo figlio gelosa, il gran tumulto      |     |             |
| Veggendo e le minacce de' Laurenti,         |     |             |
| Con Vulcan suo marito si ristrinse          |     |             |
| Con gran dolcezza; e nel suo letto d'oro,   |     | 570         |
| Amor spirando, in tal guisa gli disse:      |     |             |
| Caro consorte, infinchè i regi argivi       | •   |             |
| Furo a' danni di Troja, che per fato        |     |             |
| Cader dovea, nullo da te soccorso           |     | ***         |
| Volli, o da l'arte tua: nè ti richiesi      |     | <b>5</b> 75 |
| D'armi allor, nè di macchine, nè d'altro    | 876 |             |
| Per iscampo de miseri Trojani.              |     |             |
| Le man, l'ingegno tuo, le tue fatiche       |     |             |
| Oprar non volli indarno, ancor che molto    |     | KOA         |
| Con Priamo e co' figli obbligo avessi,      |     | 580         |
| E molto mi premesse il duro affanno         | -   |             |
| D' Enca mio figlio. Or per imperio espresso |     |             |
| E de' Fati e di Giove egli nel Lazio        |     | 12          |
| Dell' Eneide                                |     | 15          |
|                                             |     |             |

| E tra' Rutuli è fermo. A te, mio sposo,<br>Ricorro, a te, mio venerando nume;<br>E madre per un figlio arme ti chieggio;<br>Quel che da te di Nerëo la figlia,                                                | Ę           | 58 5        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| E di Titon la moglie hanno impetrato.  Mira in quant' uopo io le ti chieggio, e quanti E che popoli sono, a mia ruina E de' miei, congregati; e qual fan d'armi A porte chiuse orribile apparecchio.          |             | 590         |
| Stava a questa richiesta in se Vulcano<br>Ritroso anzi che no; quando Ciprigna<br>Con la tiepida neve e col viv'ostro<br>De le sue braccia al collo gli si avvinse,<br>E strinselo e baciollo. In un momento  |             | 595         |
| La consueta fiamma gli s'apprese, E per l'ossa gli corse a le midolle, E per le vene al core: in quella guisa Che di corrusca nube esce repente Una lucida lista, e lampeggiando                              | <b>39</b> 0 | <b>6</b> 00 |
| E serpendo, il ciel tutto empie di foco. Sentì la scaltra, che sapea la forza Di sua beltà, che l'avea preso e vinto; E de l'inganno si compiacque e rise. E'l buon marito, che d'etérno amore                |             | 605         |
| Avea il cor punto, le si volse, e disse: A che sì lungo esordio? Ov'è, consorte, Ver me la tua fidanza? Io fin d'allora, Se t'era grado, avrei d'arme provisti I Teucri tuoi: nè'l padre onnipotente,         | 396         | 610         |
| Nè i Fati ci vietavano che Troja<br>Non si tenesse, e Priamo non fosse<br>Restato ancor per diece altr'anni in vita.<br>Ed or, s'a guerra t'apparecchi, e questo<br>È tuo consiglio, quel che l'arte puote    |             | 615         |
| O di ferro o di liquido metallo,<br>Quanto i mantici han fiato, e forza il foco,<br>Io ti prometto. E tu con questi preghi<br>Cessa di rivocar la possa in forse<br>Del tuo volere, e'l mio desir ch'è sempre |             | <b>6</b> 20 |
| Di far le voglie tue paghe e contente.  Così dicendo, disioso in braccio  La si recò; gioïnne, e poscia in grembo  Di lei placidamente addormentossi.  Finito il primo sonno, e de la notte                   | 405         | 625         |
| Già corso il mezzo, come femminella<br>Che col fuso, o con l'ago, o con la spuola<br>La sua vita sostenta e de'suoi figli;                                                                                    |             | 630         |

| Che la notte aggiumgendo al suo lavoro,<br>E dal suo focolar pria che dal sole           |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Procacciandosi 'l lume, a la conocchia,<br>A l'aspo, a l'arcolajo esercitando            |     |      |
| Sta le povere ancelle, onde mantenga                                                     |     | 635  |
| Il casto letto e i pargoletti suoi:<br>Tale, in tal tempo, e con tal cura a l'opra       |     |      |
| Surse il gran fabbro, e la fucina aperse.                                                |     |      |
| Giace tra la Sicania da l'un canto,<br>E Lipari da l'altro un'isoletta                   |     | 64)  |
| Ch' alpestra ed alta esce de l'onde, e fuma.<br>Ha sotto una spelonca, e grotte intorno, | 416 |      |
| Che di feri Ciclopi antri e fucine                                                       |     |      |
| Son da' lor fochi affumicati e rosi.<br>Il picchiar de l'incudi e de' martelli           |     | 645  |
| Ch'entro si sente, lo stridor de' ferri,<br>Il fremere e'l bollir de le sue fiamme       |     |      |
| E de le sue fornaci, d' Etna in guisa                                                    |     |      |
| Intonar s' ode ed anclar si vede.<br>Questa è la casa, ove qua giù s' adopra             |     | 650  |
| Vulcano, onde da lui Volcania è detta:                                                   |     | 000, |
| E qui per l'armi fabbricar discese<br>Del grand'Enea. Stavan ne l'antro allora           |     |      |
| Sterope e Bronte e Piracmone ignudi<br>A rinfrescar l'aspre saette a Giove.              |     | 655  |
| Ed una allor n'avean parte polita,                                                       |     |      |
| Parte abbozzata, con tre raggi attorti<br>Di grandinoso nembo, tre di nube               |     |      |
| Pregna di pioggia, tre d'acceso foco,<br>E tre di vento impetuoso e fiero.               |     | 660  |
| I tuoni v'aggiungevano e i baleni,                                                       | 430 | 000  |
| E di fiamme e di furia e di spavento<br>Un cotal misto. Altrove erano intorno            |     |      |
| Di Marte al carro, e le veloci ruote<br>Accozzavano insieme, ond'egli armato             |     | 665  |
| Le genti e le città scuote e commove.                                                    |     | 003  |
| Lo scudo, la corazza e l'elmo e l'asta<br>Avean da l'altra parte incominciati            |     |      |
| De l'armigera Palla, e di commesso                                                       |     | 670  |
| Le fregiavano a gara. Erano i fregi<br>Nel petto de la Dea gruppi di serpi               |     | 010  |
| Che d'oro avean le scaglie, e cento intrichi<br>Facean guizzando di Medusa intorno       |     |      |
| Al fiero teschio, che così com' era                                                      |     | 045  |
| Disanimato e tronco, le sue luci<br>Volgea d'intorno minacciose e torve.                 | 438 | 675  |
| Tosto che giunse, Via (disse a' Ciclopi)                                                 |     |      |

| Sgombratevi davanti ogni lavoro,                                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E qui meco a guarnir d'arme attendete                                         | 000                 |
| Un gran campione. E s'unqua fu mestiero                                       | <b>6</b> 80         |
| D'arte, di sperïenza e di prestezza,                                          |                     |
| È questa volta. Or v'accingete a l'opra                                       |                     |
| Senz' altro indugio. E fu ciò detto a pena,                                   |                     |
| Che divise le veci e i magisteri,                                             | co='                |
| A fondere, a bollire, a martellare                                            | <b>6</b> 8 <b>5</b> |
| Chi qua chi là si diede. Il bronzo e l'oro                                    |                     |
| Corrono a rivi: s' ammassiccia il ferro,                                      |                     |
| Si raffina l'acciajo; e tempre e leglie                                       |                     |
| In più guise si fan d'ogni metallo.                                           | 600                 |
| Di sette falde in sette doppi unite                                           | 690                 |
| Ricotte al foco e ribattute e salde                                           |                     |
| Si forma un saldo e smisurato scudo,<br>Da poter solo incontro a l'armi tutte |                     |
| Star de' Latini. Il fremito del vento                                         |                     |
| Che spira da' gran mantici, e le strida                                       | <b>6</b> 9 <b>5</b> |
| Che ne' laghi attuffati, e su l'incudi                                        | 459                 |
| Battuti fanno i ferri, in un sol tuono                                        | 400                 |
| Ne l'antro uniti, di tenore in guisa                                          |                     |
| Corrispondono a' colpi de' Ciclopi,                                           |                     |
| Ch' al moto de le braccia or alte or basse                                    | <b>7</b> 00         |
| Con le tanaglie e co' martelli a tempo                                        |                     |
| Fan conserto, armonia, numero e metro.                                        |                     |
| Mentre in Eolia era a quest' opra intento                                     |                     |
| Di Lenno il padre, ecco, sorgendo il sole,                                    |                     |
| Surse al cantar de' mattutini augelli                                         | 705                 |
| Il vecchio Evandro: e fuori uscio vestito                                     |                     |
| Di giubba con le guiggie a' piedi avvolte,                                    |                     |
| Com' è tirrena usanza. Avea dal destro                                        |                     |
| Omero a la Tegèa nel manco lato                                               |                     |
| Una sua greca scimitarra appesa.                                              | 710                 |
| Avea da la sinistra di pantera                                                |                     |
| Una picchiata pelle che d'un tergo                                            |                     |
| Gli si volgea su l'altro: e da la rocca                                       |                     |
| Scendendo, gli venian due cani avanti,                                        |                     |
| Come custodi, i suoi passi osservando.                                        | 715                 |
| In questa guisa il generoso eroe,                                             | 461                 |
| Come quei che tenea memoria e cura                                            |                     |
| Di compir quanto avea la sera avanti                                          |                     |
| Ragionato e promesso, a le secrete                                            |                     |
| Stanze del padre Enea si ricondusse.                                          | 720                 |
| Enea da l'altra parte assai per tempo                                         |                     |
| S'era levato; e solo in compagnia                                             |                     |
| L'un seco avea Pallante, e l'altro Acate.                                     |                     |
| Poscia che rincontrati e 'nsieme accolti                                      |                     |

|                                                                                           |     | ~~          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Si salutaro, alfin tra loro assisi<br>A ragionar si diero. E prima Evandro                |     | 725         |
| Così parlò: Signor, cui vivo, in vita                                                     |     |             |
| Dir si può che sia Troja, e che del tutto                                                 |     |             |
| Non sia caduta e vinta; in questa guerra<br>Quel che poss' io per tuo sussidio è poco     |     | 720         |
| À tanto affare. Il mio paese è chiuso                                                     |     | <b>7</b> 30 |
| Quinci dal tosco fiume, e quindi ha l'armi                                                |     |             |
| Che gli suonan de' Rutuli d' intorno                                                      |     |             |
| Fin su le porte. Avviso e pensier mio<br>E per confe <sup>l</sup> erati e per compagni    |     | 735         |
| Darti una gente numerosa e grande                                                         |     | 700         |
| Con molti regni. In tal qui tempo a punto                                                 |     |             |
| Sei capitato, e tal felice incontro<br>Ti porge amica e non pensata sorte.                |     |             |
| È non lunge di qui, su questi monti                                                       |     | 740         |
| D' Etruria, una famosa e nobil terra                                                      | 478 |             |
| Ch'è sopra un sasso anticamente estrutta.                                                 |     |             |
| Agillina si dice, ove lor seggio<br>Posero (è già gran tempo) i bellicosi                 |     |             |
| E chiari Lidi; e floridi e felici                                                         |     | 745         |
| Vi fur gran tempo ancora. Or sotto al giogo                                               |     |             |
| Son di Mezenzio capitati al fine.                                                         | •   |             |
| A che di lui contar le scelleranze?<br>A che la ferità? Dio le riservi                    |     |             |
| Per suo castigo e de seguaci suoi.                                                        |     | 750         |
| Ouesto crudele insino a'corpi morti                                                       | 484 |             |
| Mescolava co' vivi (odi tormento),                                                        |     |             |
| Che giunte mani a mani e bocca a bocca,<br>In così miserando abbracciamento               |     |             |
| Gli facea di putredine e di lezzo                                                         |     | 755         |
| Vivi di lunga morte al fin morire.                                                        |     |             |
| I cittadini afflitti e disperati,                                                         |     |             |
| E fatti per paura al fin securi,<br>Tesero insidie a lui, fecero strage                   |     |             |
| De' suoi, posero assedio, avventar foco                                                   |     | 76!         |
| A le sue case. Ei de le mani uscito                                                       |     |             |
| De gli uccisori, ebbe rifugio a Turno                                                     |     |             |
| Ch' or l'accoglie e'l difende. Onde commossa                                              |     |             |
| E per giusta cagione in furia volta<br>L'Etruria tutta incontro al suo tiranno            |     | 765         |
| Grida che muoja; e già con l'armi in mano                                                 |     | ,00         |
| A morte lo persegue. A questa gente                                                       |     |             |
| Di molte mila condottiero e capo                                                          |     |             |
| Aggiungerotti. E già d'armate navi                                                        |     | 770         |
| Son pieni i liti; ognun freme, ognun chiede<br>Che si spieghin l'insegne. Un vecchio solo |     | 117         |
| And by bhyoperer & whoperer are some nore                                                 |     |             |

Aruspice e'ndovino è, che sospesi Gli tiene infino a qui, Gente meonia, (Dicendo) fior di gente antica e nobile, Benchè giusto dolor contro a Mezenzio 775 E degn' ira v' incenda, incontro a Lazio 501 Non movete voi già; ch' a nessun Italo Domar d'Italia una tal gente è lecito, S'esterno duce a tant'uopo non prendesi. Così parato, e per timor confuso **7**80 Del vaticinio stassi il campo etrusco. E già Tarconte stesso a questa impresa M'invita, e già mandato a presentarmi Ha la sedia e lo scettro e l'altre insegne Del tosco regno, perch' io re ne sia, 785 Ed a l'oste ne vada. Ma la tarda 507 E fredda mia vecchiezza, e le mie forze Debili, smunte e diseguali al peso Fan ch' io rifluti. Esorterei Pallante Mio figlio a questo impero, se non fosse **7**90 Che nato di Sabella, Italo anch'egli È per materna razza. Or questo incarco Da gli anni, da la gente, dal destino, Dal tuo stesso valore a te si deve. E tu'l prendi, Signor, ch'abile e forte Sei più d'ogni Trojan, d'ogni Latino 795 A sostenerlo. Ed io Pallante mio. La mia speranza e'l mio sommo conforto Manderò teco; che'l mestier de l'arme, Che le fatiche del gravoso Marte 800 Ne la tua scuola a tollerare impari; 518 E te da' suoi prim' anni, e i gesti tuoi Meravigliando ad imitar s'avvezzi. Dugento cavalieri il nervo e'l fiore De' miei d'Arcadia spedirò con lui, 805 E dugento altri il mio Pallante stesso **In** suo nome daratti. Avea ciò detto Evandro a pena, che d'Anchise il figlio E'l fido Acate ster co'volti a terra Chinati. E da pensier gravi e molesti 810 Foran oppressi, se dal ciel sereno La madre Citerea segno non dava, Siccome diè. Chè tal per l'aria un lume Vibrossi d'improvviso e con tal suono, Che parve di repente il mondo tutto 815 Come scoppiando e ruinando ardesse; Ed in un tempo di tirrene tube Squillar ne l'aura alto concento udissi.

| Alzaron gli occhi; e la seconda volta,<br>E la terza iterar sentiro il tuono;<br>E vider là 've il cielo era più scarco<br>E più tranquillo, una dorata nube,<br>E d'armi un nembo, che tra lor percosse                                                                     | 820         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Scintillando facean fremiti e lampi. Stupiron gli altri. Ma'l trojano eroe Che'l cenno riconobbe e la promessa De la diva sua madre, Ospite (disse) Di saver non ti caglia quel ch' importi                                                                                  | 825         |
| Questo prodigio: basta ch'ammonito<br>Son io dal cielo; e questo è'l segno e'l tempo<br>Che la mia genitrice mi predisse:<br>Che quandunque di guerra incontro avessi                                                                                                        | 830         |
| Allora ella dal ciel presta sarebbe<br>Con l'armi di Vulcano a darmi aita.<br>Oh quanta di voi strage mi prometto,<br>Infelici Laurenti! e qual castigo,<br>Turno, da me n'avrai! quant'armi, quanti                                                                         | 835         |
| Corpi volgere al mar, Tebro, ti veggio! Via, patto e guerra mi si rompa omai. Così detto, dal soglio alto levossi: E con Evandro e co' suoi Teucri in prima D' Ercole visitando i santi altari,                                                                              | 840         |
| Il sopito carbon del giorno avanti<br>Lieto desta e raccende; i Lari inchina;<br>I pargoletti suoi Penati adora,<br>E di più scelte agnelle il sangue offrisce.<br>Indi torna a le navi, e de' compagni                                                                      | 845         |
| Fatte due parti, la più forte elegge Per seco addurre a preparar la guerra. L'altra a seconda per lo flume invia, Che pianamente e senz'alcun contrasto Si rivolga ad Ascanio, e dia novelle De le cose e del padre. A quei che seco                                         | 850         |
| In Etruria adducea, tosto provisti Furo i cavalli. A lui venne in disparte Da tutti gli altri un palafreno eletto Di pelle di leon tutto coverto                                                                                                                             | 855         |
| Che i velli avea di seta e l'ugna d'oro.  Per la piccola terra in un momento Si sparge il grido, ch'a i tirreni liti Ne va lo stuol de' cavalieri in fretta. Le madri paventose a i tempj intorno Rinovellano i voti; e già per tema Più vicino il periglio, e più l'aspetto | <b>860-</b> |
| Sembra di Marte atroce. Evandro il figlio                                                                                                                                                                                                                                    | 865         |

Nel dipartir teneramente abbraccia; Nè divelto da lui, nè sazio ancora Di lagrimar gli dice: O se da Giove Mi fosse, figlio, di tornar concesso Ora in quegli anni e'n quelle forze, ond'io 870 Sotto Preneste il primo incontro fei 561 Co' miei nemici, e vincitore i monti Arsi de' scudi, allor ch' Erilo stesso, Lo stesso re con queste mani ancisi. A cui nascendo avea Feronia madre 875 Date tre vite e tre corpi, e tre volte (Meraviglia a contarlo!) era mestiero Combatterlo e domarlo; ed io tre volte Lo combattei, lo vinsi, e lo spogliai D'armi e di vita: se tal, dico, io fossi 880 Mai non sarei da te, figlio, diviso; Mai non fora Mezenzio oso d'opporsi A questa barba: nè per tal vicino Vedova resterebbe or la mia terra Di tanti cittadini. O Dii superni. 885 O de'superni Dii nume maggiore, Pietà d'un re servo e devoto a voi, E d'un padre che padre è sol d'un figlio Unicamente amato. E se da' Fati. Se da voi m'è Pallante preservato, 890 E s'io vivo or per rivederlo mai, 575 Questa mia vita preservate ancora Con quanti unqua soffrir potessi affanni. Ma se Fortuna ad infortunio il tragge, Ch' io dir non oso; or or, prego, rompete Questa misera vita, or ch' è la tema, 895 Or ch'è la speme del futuro incerta; E che te, figlio mio, mio sol diletto E da me desiato in braccio io tengo, Anzi ch' altra novella me ne venga 900 Ch' el cor pria che gli orecchi mi percuota. Così 'l padre ne l'ultima partita Disse al suo figlio; e da l'ambascia vinto Fu da' sergenti riportato a braccio. A la campagna i cavalieri intanto 905 Erano usciti. Enea col fido Acate, E co' suoi primi era nel primo stuolo. Pallante in mezzo risplendea ne l'armi Commesse d'oro, risplendea ne l'ostro Che l'arme avean per sopravvesta intorno; 910 Ma via più risplendea ne' suoi sembianti 588 Ch' cran di fiero e di leggiadro insieme.

| Tale è quando Lucifero, il più caro<br>Lume di Citerea, da l'Oceáno<br>Quasi da l'onde riforbito estolle<br>Il sacro volto, e l'aura fosca inalba.<br>Stan le timide madri in su le mura<br>Pallide attentamente rimirando                                        |     | 915        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Quanto puon lunge il polveroso nembo<br>De l'armate caterve, e i lustri e i lampi<br>Che facean l'armi tra i virgulti e i dumi<br>Lungo le vie. Va per la schiera il grido<br>Che si cavalchi: e lo squadron già mosso                                            | 593 | 920        |
| Al calpitar de la ferrata torma Fa'l campo risonar tremante e trito. È di Cere vicino, appo il gelato Suo fiume, un sacro bosco antico e grande D'ombrosi abeti, che da cavi colli Intorno è cinto, venerabil molto                                               |     | 925        |
| E di gran lunge. E fama che i Pelasgi<br>Primi del Lazio occupatori esterni<br>A Silvan dio de' campi e de gli armenti<br>Consecrar questa selva, e con solenne<br>Rito gli dedicar la festa e'l giorno.                                                          |     | 930        |
| Quinci poco lontano era Tarconte  Co' Tirreni accampato; e qui del campo Giunti a la vista, là 've un alto colle Lo scopria tutto, Enea co' primi suoi Fermossi, ove i cavalli e i corpi loro                                                                     |     | 935        |
| Già stanchi ebbero al fin posa e ristoro.  Era Venere in ciel candida e bella  Sovr' un etereo nembo apparsa intanto  Con l'armi di Vulcano; e visto il figlio  Ch' oltre al gelido rio per erma valle                                                            | 607 | 940        |
| Sen gia da gli altri solitario e scevro, Apertamente gli s'offerse, e disse: Eccoti'l don che da me, figlio. attendi Di man del mio consorte. Or francamente Gli orgogliosi Laurenti e'l fiero Turno Sfida a hattaglia, e gli combatti e vinci.                   |     | 945<br>950 |
| Ssida a battaglia, e gli combatti e vinci. E ciò detto, l'abbraccia. Indi gli addita D'armi quasi un troseo, ch'appo una quercia Dianzi da lei deposte, incontro a gli occhi Facean barbaglio, e 'ncontro al sol più soli. D' un tanto dono Enea, d'un tale onore |     | 955        |
| Lieto, e non sazio di vederlo, il mira,<br>L'ammira e'l tratta. Or l'elmo in man si pre<br>E l'orribil cimier contempla e'l foco<br>Che d'ogni parte avventa; or vibra il brando                                                                                  |     | •          |

| Fatale; or ponsi la corazza avanti<br>Di fino acciajo e di gravoso pondo,<br>Che di sanguigna luce e di colori<br>Diversamente accesi era splendente:                                                                                              | 621 | 960         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Qual sembra di lontan cerulea nube<br>Arder col sole e variar col moto.<br>Brandisce l'asta; gli stinier vagheggia<br>Nitidi e lievi, che fregiati e fusi<br>Son di fin oro e di forbito elettro.                                                  |     | 905         |
| Maravigliando al fin sopra lo scudo<br>Si ferma, e l'indicibile artificio,<br>Ond' era intesto, e l'argomento esplora.<br>In questo di commesso e di rilievo<br>Avea fatto de' focti il gran maestro                                               |     | 970         |
| (Come de' vaticinj e del futuro<br>Presago anch' egli) con mirabil arte<br>Le battaglie, i trionsi e i satti egregi<br>D'Italia, de' Romani e de la stirpe<br>Che poi scese da lui. Dal siglio Ascanio                                             |     | 975         |
| Incominciando, i discendenti tutti<br>E le guerre che fer di mano in mano.<br>V'avea del Tebro in su la verde riva<br>Finta la marzial nudrice lupa                                                                                                | 629 | <b>9</b> 80 |
| In un antro accosciata, e i due genelli<br>Che da le poppe di sì fiera madre<br>Lascivetti pendean, senza paura<br>Seco scherzando. Ed ella umile e Llanda<br>Stava col collo in giro or l'uno or l'altro<br>Con la lingua forbendo e con la coda. |     | <b>9</b> 85 |
| V'era poco lontan Roma novella<br>Con una pompa, e con un circo avanti<br>Pien di tumulto, ov'era un'insolente<br>Rapina di donzelle, un darsi a l'arme<br>Infra Romolo e Tazio, e Roma e Curi.                                                    |     | 990         |
| E poscia infra gli stessi regi armati Di Giove anzi a l'altare un tener tazze Invece d'armi in mano, un ferir d'ambe Le parti un porco, e far connubj e pace.                                                                                      | 640 | 995         |
| Nè di qui lunge erano a quattro a quattro Giunti a due carri otto destrier feroci, Che qual Tullo imponea (stato non fossi Tu si mendace e traditore, Albano) In due parti traean di Mezio il corpo;                                               | 1   | 000         |
| E si com' era tratto, i brani e 'l sangue<br>Ne mostravan le siepi, i carri e 'l suolo.<br>V' era oltre a ciò Porsenna il tosco rege<br>Ch' imperiosamente da l'esiglio                                                                            | 1   | 005         |

| Rivocava i Tarquinj, e'n duro assedio                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ne tenea Roma, che del giogo schiva                                          |      |
| S'avventava nel ferro. Avea nel volto                                        |      |
| Scolpito questo re sdegno e minacce,                                         | 1010 |
| E meraviglia, che sol Cocle osasse                                           | 2020 |
| Tener il ponte; e Clelia una donzella                                        |      |
| Varcar il Tebro, e scior la patria e lei.                                    |      |
| In cima de lo scudo il Campidoglio                                           |      |
| Era formato, e la Tarpeja rupe,                                              | 1015 |
| E Manlio che del tempio e de la rocca                                        | 2020 |
| Stava a difesa: e la romulea reggia                                          |      |
| Che'l comignolo avea di stoppia ancora.                                      |      |
| Tra' portici dorati iva d' argento                                           |      |
| L'ali sbattendo e schiamazzando un'oca                                       | 1020 |
| Ch' apria de' Galli il periglioso agguato.                                   |      |
| E i Galli per le macchie e per le balze                                      | 655  |
| De l'erta ripa, da la buja notte                                             |      |
| Difesi, quatti quatti erano in cima                                          |      |
| Già de la rocca ascesi. Avean le chiome,                                     | 4005 |
| Avean le barbe d'oro: aveano i sai                                           | 1025 |
|                                                                              | 659  |
| Di lucid' ostri divisati a liste,<br>E d'or monili a i bianchi colli avvolta |      |
|                                                                              |      |
| Di forti alpini dardi avea ciascuno                                          | 4020 |
| Da la destra una coppia, e ne' pavesi                                        | 1030 |
| Stavan co i corpi rannicchiati e chiusi.                                     |      |
| Quinci de' Salj e de' Luperci ignudi                                         |      |
| E de' greggi de' Flamini scolpito                                            |      |
| V'avea le tresche e i canticì e i tripudi,                                   | 4025 |
| Ed essi tutti o co i lor flocchi in testa,                                   | 1035 |
| O con gli ancili, o con le tibie in mano:                                    |      |
| Cui le sacre carrette ivano appresso                                         |      |
| Co i santi simolacri e con gli arredi                                        |      |
| Che traean per le vie le madri in pompa.                                     | 4040 |
| E più lunge nel fondo era la bocca                                           | 1040 |
| De la tartarea tomba, e del gran Dite                                        |      |
| La regia aperta: ov' anco eran le pene                                       |      |
| E i castighi de gli empj. E quivi appeso                                     |      |
| Stavi tu, scellerato Catilina,                                               |      |
| Sopra d'un ruinoso acuto scoglio                                             | 1045 |
| A gli spaventi de le furie esposto.                                          |      |
| E scevri eran da questi i fortunati                                          |      |
| Luoghi de' buoni, a cui'l buon Cato è duce.                                  |      |
| Gonfiava in mezzo una marina d'oro                                           | 4626 |
| Con la spuma d'argento. e con delfini                                        | 1050 |
| D'argentino color, che con le code                                           | 672  |
| Givan guizzando, e con le schiene in arco                                    |      |
| Gli aurati flutti a loco a loco aprendo.                                     |      |

| E i liti e'l mare e'l promontorio tutto<br>Si vedea di Leucate a l'azzia pugna<br>Star preparati; e d'una parte Augusto<br>Sovra d'un'alta poppa aver d'intorno<br>Europa, Italia, Roma e i suoi Quiriti,                         | <b>1</b> 05 <b>5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| E'l senato e i Penati e i grandi Iddii.  Di tre stelle il suo volto era lucente.  Due ne facea con gli occhi, ed una sempre  Del divo padre ne portava in fronte.  Ne l'altro corno Agrippa era con lui                           | 1060<br>680          |
| Del marittimo stuolo invitto duce<br>Ch'altero, e'l capo alteramente adorno<br>De la rostrata sua naval corona,<br>I venti e i numi avea fausti e secondi.<br>Da l'altra parte vincitori Antonio                                  | 1065                 |
| Di ver l'aurora e di ver l'onde rubre<br>Barbari ajuti, esterne nazioni<br>E diverse armi dal Catajo al Nilo<br>Tutto avea seco l'Oriente addotto:                                                                                | 1070                 |
| E la zingara moglie era con lui, Milizia infame. Ambe le parti mosse Se ne gian per urtarsi, e d'ambe il mare Scisso da'remi e da'stridenti rostri Lacero si vedea, spumoso e gonfio. Prendean de l'alto i legni in tanta altezza | 1075                 |
| Che Cicladi con Cicladi divelte Parean nel mar gir a' ncontrarsi, o'n terra Monti con monti: di sì fatte moli Avventavan le genti e foco e ferro, Onde il mar tutto era sanguigno e roggio.                                       | 1080<br>692          |
| Stava qual Isi la regina in mezzo Col patrio sistro; e co' suoi cenni il moto Dava a la pugna: e non vedea (meschina!) Quai due colubri le venian da tergo. L'abbajatore Anubi e i mostri tutti,                                  | 1085                 |
| Ch' eran suoi dii, contra Nettuno e contra<br>Venere e Palla armati eran con lei.<br>E Marte in mezzo che nel campo d'oro<br>Di ferro era scolpito, or questi or quelli<br>A la zuffa infiammava: e l'empie Furie                 | 1090                 |
| Co' lor serpenti, la Discordia pazza Col suo squarciato ammanto, con la sferza Di sangue tinta la crudel Bellona Sgominavan le genti; e l'Azzio Apollo Saettava di sopra; a gli cui strali                                        | 1095<br>70 <b>2</b>  |
| L'Egitto, gl' Indi e gli Arabi e i Sabei<br>Davan le spalle. E già chiamare i venti,                                                                                                                                              | 1100                 |

| Scioglier le funi, inalberar le vele<br>Si vedea la regina a fuggir volta.<br>Già del pallor de la futura morte,                                                                               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ond' era dal gran fabbro il volto aspersa,<br>In abbandono a l'onde, e della Puglia<br>Ne giva al vento. Avea d'incontro il Nilo<br>Un vasto corpo, che smarrito e mesto                       | 1105        |
| A' venti aperto il seno e steso il manto I latebrosi suoi ridotti offriva. Cesare v'era alfin che trionfando Tre volte in Roma entrava; e per trecento Gran tempj a' nostri dii voti immortali | 1110        |
| Si vedean consecrati. Eran le strade<br>Piene tutte di plauso, di letizia<br>E di feste e di giochi. Ad ogni tempio<br>Concorso di matrone: ad ogni altare                                     | 1115        |
| Vittime, incensi e fiori. Egli di Febo<br>Anzi al delubro in maestade assiso<br>Riconoscea de' popoli i tributi,<br>E la candida soglia e le superbe<br>Sue porte ne fregiava. Iva la pompa    | 1120<br>721 |
| De le genti da lui domate intanto<br>Varie di gonne, d'idiomi e d'armi.<br>Qui di Nomadi e d'Afri era una schiera<br>In abito discinta; ivi un drappello<br>Di Lelegi, di Cari e di Geloni     | 1125        |
| Con archi e strali. Infin da i liti estremi I Morini condotti erano al giogo E gl'indomiti Dai. Con meno orgoglio Giva l'Eufrate: ambe le corna flacche Portava il Reno: disdegnoso il ponte   | 1130        |
| Nel dorso si scotea l'armenio Arasse.  A tal, da tanta madre avuto dono,  E d'un tanto maestro, Enea mirando,  Benchè il velame del futuro occulte  Gli tenesse le cose, ardire e speme        | 1135        |
| Prese e gioja a vederle; e de' nepoti<br>La gloria e i fati a gli omeri s' impose.                                                                                                             | 1138<br>781 |

## LIBRO NONO.

## ARGOMBNTO

Nell'assenza di Enea, Turno istigato da Giunone per mezzo d'Iride, accosta l'esercito agli accampamenti dei Troiani, che si tengono entro la fossa e le mura, I-46. Sdegnato che nessuno venga in campo, tenta d'incendiare le navi troiane, 47-76. Ma la Madre Idea nel cui bosco furono tagliati i legni di quelle navi, ottiene da Giove di poterle salvare dalle fiamme e convertirle in ninfe marine, 77-125. Turno vuol persuadere che questo portento sia contro ai Troiani, perche così Giove toglie loro ogni mezzo di fuga; onde investe sempre più strettamente la città, 126-167. Mentre i condottieri troiani sono a consulta per trovar modo di spedire un messo ad Enca che lo istruisca del pericolo de' suoi, Niso ed Eurialo, due giovani amicissimi, si offrono a questo rischio, 168-245. Applauditi da Alete e da Ascanio, e accompagnati dai preconj e voti di tutti, i due giovani escono e fanno strage delle sentinelle sepolte nel vino e nel sonno; e indossano le loro spoglie, 246-366. Ma nel ritirarsi, scoperti al raggio della luna dai cavalieri latini, corrono ad una vicina selva, dove Eurialo sopraggiunto, a malgrado delle preghiere di Niso che si offre a morte in luogo dell'amico, è trucidato da Volscente. Niso, dopo aver vendicata valorosamente la morte di Eurialo, trafitto anch'esso da cento punte, cade sul cadavere del caro compagno, 367-449. Le loro teste portate in cima a due picche sono riconosciute dai Troiani che amaramente se ne addolorano, e la madre d'Eurialo mette disperati lamenti, 450-502. Turno intanto muove all'assalto con tutte le forze: grande strage da ambe le parti. Primo fatto di Ascanio in guerra: Apollo però gli ordina di ritrarsi dalla zuffa, 503-663. Iandaro e Bizia troppo fidando nella propria forza, aprono la porta della città troiana, e Turno con molti nemici irrompe in mezzo ai Troiani e ne mena ampia strage, 664-777; finalmente soprafiatto dal numero, a poco a poco è costretto di retrocedere verso quella parte della città che è bi gnata dal flume, e gettandovisi a nuoto, ritorna salvo ai compagni,

Mentre così da' suoi scevro e lontano
Enea fa d'armi e di sussidi acquisto;
Giuno di concitar la furia e l'ira
Di Turno unqua non resta. Erasi Turno
Col pensier de la guerra al sacro bosco
Di Pilunno suo padre allor ridotto,
Che mandata da lei di Taumante
Gli fu la figlia in cotal guisa a dire:
Ecco, quel che tu mai chiedere a lingua,
O'mpetrar da gli Dei, Turno, potessi,
Per se l'occasion ti porge e'l tempo.
Enea, mentre da gli altri implora aita,
Le sue mura, i suoi legni e le sue genti
Lascia ora a te (se tu'l conosci) in preda.

ົວ

10

| Ei co i migliori al palatino Evandro<br>Se n'è passato, e quindi è ne l'estremo        | 9  | 15         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Penetrato d' Etruria. Ora è nel campo<br>De' Toschi, e favvi indugio, ed arma agresti. |    |            |
| E tu qui badi, or che di carri e d'armi<br>E di prestezza è d'uopo? E che non prendi   |    | 20         |
| I suoi steccati, che son or di tanto                                                   |    | 20         |
| Per l'assenza di lui turbati e scemi? Poscia che così disse, alto su l'ali             |    |            |
| La Dea levossi; e tra l'opache nubi<br>Per entro al suo grand' arco ascese, e sparve.  |    | 25         |
| Turno che la conobbe, ambe a le stelle<br>Alza le palme; e nel fuggir con gli occhi    |    |            |
| Seguilla e con la voce. Iri, dicendo,                                                  |    |            |
| Lume e fregio del cielo, e chi ti spiega<br>Or da le nubi? E chi qua giù ti manda?     |    | <b>3</b> 0 |
| Ond'è l'aer si chiaro e si tranquillo Così repente? Io veggio aprirsi il cielo,        |    |            |
| Vagar le stelle. O qual tu de' celesti<br>Sii, ch'a l'armi m'inviti; io lieto accetto  |    |            |
| Un tanto augurio, e lo gradisco e'l seguo.<br>Così dicendo, al fiume si rivolse;       | 31 | 35         |
| N' attinse; se ne sparse; e preci e voti                                               |    |            |
| Molte fiate al ciel porse e riporse.<br>Eran già le sue genti a la campagna,           |    | 4.0        |
| E de' cavalli il condottier Messapo<br>Di ricca sopravvesta ornato e d'oro             |    | 40         |
| Movea davanti. I giovani di Tirro<br>Tenean l'ultime squadre, e Turno in mezzo         |    |            |
| Con tutto il capo a tutta la battaglia                                                 |    | 45         |
| Sopravanzando, armato cavalcava<br>Per l'ordinanza. In cotal guisa i campi             |    | 40         |
| Primieramente inonda il Gange, o'l Nilo<br>Con sette fiumi; in li ristretto e queto    |    |            |
| Correndo, entro al suo letto si raccoglie.<br>Qui d'improviso d' un oscuro nembo       |    | 50         |
| Di polve il ciel ravvilupparsi i Teucri<br>Scorgon da lunge, e'ntorbidarsi i campi.    | 83 |            |
| Caico il primo da l'avversa mole                                                       |    |            |
| Gridando, O (disse) cittadini, un gruppo<br>Ver noi di polverio ne l'aura ondeggia.    |    | 55         |
| Ognuno a l'armi, ognuno a la muraglia;<br>Ecco i nemici. Di ciò corre il grido         |    |            |
| Per tutta la città: chiuggon le porte:<br>Empion le mura. Tale avea partendo           |    |            |
| Dato il sagace Enea precetto e norma:<br>Ch' in caso di rottura a campo aperto         |    | 60         |
| ATT THE ANDO MY POMMER OF CONTINUE OFFICE OF                                           |    |            |

يو ده ويو پهوره ويو



## MMBIDE

| Senza lui non s'ardisse o spiegar schiere,      |    |     |
|-------------------------------------------------|----|-----|
| O far conflitto; e solo a la difesa             |    |     |
| S'attendesse del cerchio. Ira e vergogna        |    | or  |
| Gli animava a la zulfa; editto e tema           |    | 65  |
| Gli ritenea del duce. Ond' entro armati         |    |     |
| Ne le torri, in su' merli e ne' ripari          |    |     |
| Aspettaro i nemici. A lento passo               |    |     |
| Procedea l'ordinanza; e Turno a volo            |    |     |
| Con venti eletti cavalieri avanti               |    | 70  |
| Si spinse, e d'improviso appresentossi.         | 48 |     |
| Cavalcava di Tracia un gran corsiero            |    |     |
| Di bianche macchie il vario tergo asperso,      |    |     |
| E'l suo dorato e luminoso elmetto               |    |     |
| D' alto cimier copria cresta vermiglia.         |    | 75  |
| Qui fermo, Chi di voi, giovani (disse),         |    |     |
| Meco sarà contra i nimici il primo?             |    |     |
| E quel ch' era di pugna inizio e segno,         |    |     |
| L'asta a l'aura avventando, alteramente         |    |     |
| Trascorse il campo, ed ingaggiò battaglia.      |    | 80  |
| Con alte grida e con orribil voci               | 53 |     |
| Fremendo lo seguiro i suoi compagni,            |    |     |
| Non senza meraviglia che si vili                |    |     |
| Fossero i Teucri a non osar del pari            |    |     |
| Uscirgli a fronte, non mostrarsi in campo,      |    | 85  |
| Ferir da lunge, o di muraglia armarsi.          |    |     |
| Turno di qua di la turbato e flero              |    |     |
| Si spinge, e scorre il piano, e cerchia il mure | ٥. |     |
| E d'entrar s'argomenta ov'anche è chiuso.       | -, |     |
| Come rabbioso ed affamato lupo                  |    | 90  |
| Al pieno ovile insidiando, freme                |    | -   |
| La notte, al vento ed a la pioggia esposto;     |    |     |
| Quando sotto le madri i puri agnelli            |    |     |
| Belan securi, ed ei la tame e l'ira             |    |     |
| Incontro a lor che gli son lunge, accoglie:     |    | 93  |
| Cosi gli occhi di foco o'l cor di sdegno        |    | ••• |
| Il Rutulo inflammato, anelo e fiero             |    |     |
| Va de' nimici agli steccati intorno,            |    |     |
| Ogni loco, ogni asluzia, ogni sentiero          |    |     |
| Investigando, onde o co' suoi vi salga,         |    | 100 |
| O lor ne sbuchi, e ne gli tiri al piano.        | 67 |     |
| Al fin l'armata assaglie, ch' a' ripari         | •  |     |
| Da l'un canto congiunta, entro un canale        |    |     |
| D' anda a d' amini cinta ana nacceta            |    |     |
| D' onde e d' argini cinta era n iscosta.        |    | 105 |
| Qui foco esclama, e foco di sua mano            |    | 100 |
| Con un ardente pino a' suoi seguaci             |    |     |
| Dispensa, e lor con la presenza accende:        |    |     |
| Onde tosto e le faci e i legni appresi,         |    |     |

| ī        | Fumo flamma familla a mammi a multi           |     |       |
|----------|-----------------------------------------------|-----|-------|
| T        | Jumo, siamme, faville e vampi e nubi          |     | • • • |
| Ľ        | E volumi di peco al ciel n'andaro.            |     | 110   |
|          | Muse, ditene or voi qual nume allora          |     |       |
| S        | scampo de Teucri i legni, e come un tanto     |     |       |
| Ĩ        | To la novelle Uncie incomite estima           |     |       |
| 7.       | De la novella Troja incendio estinse.         |     |       |
| ŗ        | Sama di tempo in tempo e prisca fede          |     |       |
| ľ        | N'avvera il fatto, e voi conto ne'l fate.     |     | 115   |
|          | Dicon che quando a navigar costretto          |     |       |
| τ        | Encon the quanto a navigar costruito          | 79  |       |
| Ţ        | Enea primieramente i suoi navilj              |     |       |
| A        | A formar cominciò nel bosco ideo;             | •   |       |
| I        | D'Ida, di Berecinto e de gli Dei              |     |       |
| Ī        | a madra al gamma Ciarra ananda digga          |     | 400   |
| ÷        | La madre, al sommo Giove orando, disso,       |     | 120   |
| 1        | Figlio, che sei per me de l'universo          |     |       |
| V        | Monarca eterno, a me tua cara madre           |     |       |
| · T      | Ta much ch' in chiaggie a tu mi davi anore    |     |       |
| Ŷ        | Ta quel, ch' io chieggio e tu mi devi, onore. |     |       |
| 1        | E nel Gargaro giogo un bosco in cima          |     |       |
| 1        | Da me diletto, ed al mio nume additto         |     | 125   |
|          | Già di gran tempo. Era d'abeti e d'aceri      |     |       |
|          | E di pini e di peci ombroso e denso.          |     |       |
| 7        | Me minute de l'empete abbe sons in mima       |     |       |
| Ţ        | Ma quando de l'armata ebbe uopo in prima      |     |       |
| I        | Il giovine trojano, al magistero              |     |       |
| 7        | Volentier de' suoi legni il concedei.         |     | 130   |
| (        | Quinci uscir le sue navi; e come figlie       |     |       |
| ì        | Di quella selva, a me son sacre e care        |     |       |
|          | Di quena serva, a me son sacre e care         |     |       |
|          | Si ch'or ne temo; e del timor che n'aggio     |     |       |
| ]        | Priego che m'assicuri; e'l priego mio         |     |       |
| (        | Questo possa appo a té, che tanto puoi,       |     | 435   |
| <b>?</b> | Che nè da corso mai, nè da fortuna            |     |       |
|          |                                               |     |       |
|          | Sian di venti, o di flutti e di tempeste      |     |       |
| 5        | Squassate, o vinte; e lor vaglia che nate     |     |       |
| •        | Son ne' miei monti. A cui Giove rispose:      |     |       |
| ^        | Madre, a che stringi i fati? E qual per cui   |     | 140   |
|          | a liter with single law and look              | 0.4 |       |
| (        | Cerchi tu privilegio? A mortal cosa           | 94  | ł     |
| ]        | Farò dono immortale? E mortal uomo            |     |       |
| 1        | Non sarà sottoposto a' rischi umani?          |     | •     |
| 1        | Ed a qual de gli Dei tanto è permesso?        |     |       |
|          | Did to the eller she server simple of the     |     | 145   |
|          | Più tosto allor che saran giunte al fine,     |     | 140   |
|          | E che in porto saranno, a quelle tutto        |     |       |
|          | Che scampate da l'onde il teucro duce         |     |       |
|          | Avran ne' campi di Laurento esposto,          |     |       |
| 4        | Manual la manual farma a Dan famalla          |     |       |
|          | Torrò la mortal forma, e Dee farolle,         |     | ARA.  |
|          | Che qual di Nèreo e Doto e Galatea ·          |     | 450   |
| ]        | Fendan co' petti e con le braccia il mare.    |     |       |
| 7        | Così detto, il torrente e la vorago           |     |       |
| •        | To be ampelled a sing a 19 along many         |     |       |
| <u>.</u> | E la squallida ripa e l'atra pece             |     |       |
| ]        | D'Acheronte giurando, abbassò 'l ciglio;      |     |       |
|          | E fe' tutto tremar col cenno il mondo.        |     | 155   |
|          |                                               |     | 1 DI  |
| 2764     | l' <i>B</i> neid•                             |     |       |
|          |                                               |     |       |



## ENEIDE

| quel di, quest' era il fine que to a i Teucri legni:                                                                                                          | 06         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dea contra l'oltraggio<br>e gli sottrasse al foco.<br>nusitata luce<br>e. Indi un gran nembo<br>lo ciel trascorse                                             | 160        |
| araviglia e di spavento  l'altro. O mici Trojani,  vi caglia a' mici navilj  o; nè perciò nel campo  io. Arderà Turno il maro                                 | 165        |
| icre a me dilette navi.  ivi, itene sciolte; e Dee  e. lo genitrice vostra  lo. A questa voce in quanto                                                       | 170        |
| i, s' allentar le funi<br>i; e di delfini in guisa<br>tuffaro. Indi sorgendo                                                                                  | 175<br>120 |
| lo mar sereni aspetti.<br>msi i Rutuli; e Messapo<br>di attonito fermossi.<br>rin roco mugghiando<br>issi. Ne perció di Turno                                 | 180        |
| cia; anzi via più feroce,<br>ando e riprendendo, Ah (disse)<br>af Incontro a i Teucri stessi<br>ii prodigi; e loro ha Giove<br>se esausti. Il ferro e'l fuoco | 185        |
| de' Rutuli: han del mare la fuga ogni speranza.  n infino a qui son privi; per noi: tante son genti me. Ne tem' io de' vanti aticinj e de' lor fati           | 190<br>130 |
| no. Assai de' fati, assai<br>i Venere adempito,<br>Lazio. E 'ncontro a i Fati loro<br>tiei, che tor del Lazio io deggia,                                      | 195        |
| nne usurpatori e drudi:<br>gli Atridi, e non sola Argo<br>e sdegno. Oh basta ch' una volta<br>Si, se lor bastasse                                             | 200        |

| D'amon in aid cal una malta annota          |     |
|---------------------------------------------|-----|
| D'aver in ciò sol una volta errato.         |     |
| Nuovo error, nuova pena. Or non aranno      |     |
| Omai quest' infelici in odio affatto        | 205 |
| Le donne tutte, a tal digià condotti,       |     |
| Che non han de la vitaaltra fidanza,        |     |
| Che questo poco e debile steccato           |     |
| Che da lor ne divide? E tanto a pena        |     |
|                                             | 010 |
| Son lunge dal morir, quanto s'indugia       | 210 |
| A varcar questa fossa. In ciò riposto       | 143 |
| Han la speme e l'ardire. O non han visto    |     |
| Le mura anco di Troja, che costrutte        |     |
| Fur per man di Nettuno, a terra sparse      |     |
| E'n cenere converse? Ma chi meco            | 215 |
| Di voi, guerrieri eletti, è che s'accinga   | 210 |
|                                             |     |
| D'assalir queste mura e queste genti        |     |
| Già di paura offese? A me lor contra        |     |
| D'uopo non son nè l'armi di Vulcano,        |     |
| Nè mille navi. E vengane pur tutta          | 220 |
| L'Etruria insieme. E non furtivamente,      | 148 |
| E non di notte, come fanno i vili,          |     |
| Il Palladio involando e de la rocca         |     |
|                                             | •   |
| I custodi uccidendo, assalirògli;           | 005 |
| Nè del cavallo ne l'oscuro ventre           | 225 |
| Mi appiatterò. Di giorno apertamento        |     |
| D'armi e di foco cingerògli in guisa        |     |
| Ch' altro lor sembri che garzoni e cerne    |     |
| Aver di Greci e di Pelasgi intorno,         |     |
| Di cui l'assedio infino al decim' anno      | 230 |
| Ettor sostenne. Or poscia che del giorno    | 200 |
| S'è buona parte insino a qui passata        |     |
|                                             |     |
| Felicemente, il resto che n'avanza          |     |
| Attendete a posarvi, a ristorarvi,          |     |
| A disporvi a l'assalto: e ne sperate        | 235 |
| Lieto successo. Indi a Messapo incarco      |     |
| Si dà, che sentinelle e guardie e fochi     |     |
| Disponga anzi a le porte e intorno al muro. |     |
| Ei sette e sette capitani egregi            |     |
| Rutuli tutti a quest' impresa elesse,       | 240 |
|                                             |     |
| Con cento che n'avea ciascuno appresso      | 161 |
| Di purpurei cimieri ornati e d'oro.         |     |
| Questi, le mute variando e l'ore,           |     |
| Scorrevan a vicenda; e' ntorno a' fochi     |     |
| Desti in su l'erba, infra le tazze e l'urne | 245 |
| Traean la notte in gozzoviglie e'n giochi.  |     |
| Stavano i Teucri il campo rimirando         |     |
| Da la muraglia; e per timore armati         |     |
| Visitores le sente le filliore arman        |     |
| Visitavan le porte, e'n su' ripari          | •   |

| Facean bertesche e sierratoje e ponti.       | 250         |
|----------------------------------------------|-------------|
| Era Memmo lor sopra e'l buon Sergesto,       |             |
| Che fur dal padre Enea nel suo partire       |             |
| A guerreggiar (se guerra si rompesse)        |             |
| Per conduttieri o per maestri eletti.        |             |
| Già sulle mura, ovunque o da periglio,       | 255         |
| O da la vece eran disposti, ognuno           | _           |
| Tenea il suo luogo. Un de' più fieri in arme |             |
| Niso d'Irtaco il figlio ad una porta         |             |
| Era proposto. Da le cacce d' Ida             |             |
| Venne costui mandato al trojan duce,         | 260         |
| Gran fer itor di dardo e di saette.          | 200         |
| Eurialo era seco, un giovinetto              |             |
| Il più bello, il più gajo c'l più leggiadro  |             |
| Che nel campo trojano arme vestisse;         |             |
| Ch' a pena avea la rugiadosa guancia         | 265         |
| Del primo flor di gioventute aspersa.        | 200         |
|                                              |             |
| Era tra questi due solo un amore             |             |
| Ed un volere; e nel mestier de l'armi        |             |
| L'un sempre era con l'altro: ed ambi insieme | 070         |
| Stavano allor vegghiando a la difesa         | 270         |
| Di quella porta. Disse Niso in prima:        |             |
| Eurialo, io non so se dio mi sforza          |             |
| A seguir quel ch'io penso, o se'l pensiero   |             |
| Stesso di noi fassi a noi forza e dio.       | 075         |
| Un desiderio ardente il cor m'invoglia       | 275         |
| D'uscire a campo, e far contra i nemici      |             |
| Un qualche degno e memorabil fatto:          |             |
| Sì di star pigro e neghittoso abborro.       |             |
| Tu vedi là come securi ed obbri              |             |
| E sonnacchiosi i Rutuli si stanno            | <b>2</b> 80 |
| Con rari fochi e gran silenzio intorno. 188  |             |
| L'occasione è bella, ed io son fermo         |             |
| Di porla in uso: or in qual modo, ascolta.   |             |
| Ascanio, i consiglieri e 'l popol tutto,     |             |
| Per richiamare Enea, per avvisarlo,          | <b>285</b>  |
| E per avvisi riportar da lui,                |             |
| Cercan messaggi. Io, quando a te promesso    |             |
| Premio ne sia (ch' a me la fama sola         |             |
| Basta del fatto), di poter m'affido          |             |
| Lungo a quel colle investigar sentiero,      | 290         |
| Onde a Pallanto a ritrovarlo io vada 195     | 1           |
| Securamente. Eurïalo a tal dire              |             |
| Stupissi in prima; indi d'amore acceso       |             |
| Di fanta lode, al suo diletto amico          |             |
| Così rispose: Adunque ne l'imprese           | 295         |
| Di momento e d'onore io da te, Niso          |             |

| Son così rifiutato? E te poss'io Lassar sì solo a sì gran rischio andare? A me non diè questa creanza Ofelte Mio genitore, il cui valor mostrossi Ne gli affanni di Troja, e nel terrore De l'argolica guerra. Ed io tal saggio     |             | <b>300</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Non t'ho dato di me, teco seguendo<br>Il duro fato e la fortuna avversa<br>Del magnanimo Enca. Questo mio core<br>È spregiatore, è spregiatore anch'egli<br>Di questa vita; e degnamente spesa                                      |             | 305         |
| La tiene allor che gloria se ne merchi,<br>E quel che cerchi ed a me nieghi, onore.<br>Soggiunse Niso: Altro di te concetto<br>Non ebbi io mai, nè tal sei tu ch' io deggia<br>Averlo in altra guisa. Così Giove                    | 207         | 310         |
| Vittorioso mi ti renda e lieto Da questa impresa, o qual altro sia nume Che propizio e benigno ne si mostri. Ma se per caso, o per destino avverso (Come sovente in questi rischi avviene) Lo vi perissi; il mio contento in questo |             | 315         |
| È che tu viva: sì perchè di vita Son più degni i tuoi giorni, e sì perch' io Aggia chi dopo me, se non con l'arme, Almen con l'oro il mio corpo ricovre, E lo ricopra. E s'ancor ciò m' è tolto,                                    |             | 320         |
| Alfin sia chi d'esequie e di sepolcro Lontan m'onori. Oltre di ciò cagione Esser non deggio a tua madre infelice D'un dolor tanto; a tua madre che sola Di tante donne ha di seguirti osato,                                        |             | 325         |
| I comodi spregiando e la quiete De la città d'Aceste. A ciò di nuovo Eurialo rispose: Indarno adduci Sì vane scuse; ed io già fermo e saldo Nel proposito mio pensier non muto.                                                     | <b>3</b> 18 | 330         |
| Affrettiamci a l'impresa. E così detto, Destò le sentinelle, e le ripose In vece loro; e l'uno e l'altro insieme Se ne partiro, e ne la reggia andaro. Tutti gli altri animali avean dormendo                                       |             | <b>3</b> 35 |
| Sovra la terra oblio, tregua e riposo' Da le fatiche e dagli affanni loro. I teucri condottieri e gli altri eletti, Che de la guerra avean l'imperio e'l carco, S'erano e de la guerra e de la somma                                |             | 340         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |

| Di tutto 'l regno a consigliar ristretti:<br>E nel mezzo del campo altri a gli scudi,<br>Altri a l'aste appoggiati, avean consulta<br>Di che far si dovesse, e chi per messo                                    |     | 345                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Ad Enea si mandasse. I due compagni<br>D'essere ammessi e' ncontanente uditi<br>Fecer gran ressa, e di portar sembiante<br>Cosa di gran momento, e di gran danno,<br>Se s'indugiasse. A questa fretta il primo  |     | 350                 |
| Si fece Ascanio avanti; e volto a Niso<br>Comandò che dicesse. Egli altamente<br>Parlando incominciò: Trojani, udite<br>Discretamente; e quel che si propone<br>E si dice da noi, non misurate                  | 231 | 355                 |
| Da gli anni nostri. I Rutuli sepolti<br>Se ne stan da la crapula e dal sonno;<br>E noi stessi appostato avemo un loco<br>Da quella porta che riguarda al mare,<br>Atto a le nostre insidie, ove la strada       |     | 360                 |
| Più larga in due si parte. Intorno al campo<br>Sono i fochi interrotti: il fumo oscuro<br>Sorge a le stelle. Se da voi n'è dato<br>D'usar questa fortuna, e quest'onore<br>Ne si fa di mandarne al nostro duce; | 210 | 365                 |
| Al Pallantèo n'andremo, e ne vedrete<br>Assai tosto tornar carchi di spoglie<br>De gli avversarj nostri, e tutti aspersi<br>Del sangue loro. E non fla che la strada<br>Ne gabbi: chè più volte qui d'intorno   |     | 370                 |
| Cacciando avemo e tutta questa valle E tutto il fiume attraversato e scorso. Qui d'anni grave e di pensier maturo Alete al ciel rivolto. O patrii Dii! (Disse esclamando) il cui nume fu sempre                 |     | 375                 |
| Propizio a Troja, pur del tutto spenta<br>Non volete che s'a mercè di voi:<br>Poscia che questo ardire e questi cori<br>Ne' petti a' nostri giovani ponete.<br>E stringendo le man, gli omeri e'l collo         |     | 380                 |
| Or de l'uno or de l'altro, ambi onorava,<br>Di dolcezza piangendo. E qual (dicea)<br>Qual, generosi figli, a voi darassi<br>Di voi degna mercede? Iddio, ch'è primo<br>De gli uomini e supremo guiderdone,      | 252 | <b>3</b> 8 <b>5</b> |
| E la vostra virtù premio a se stessa<br>Sia primamente. Enea poscia useravvi<br>Sua largitate, e questo giovinetto                                                                                              |     | 390                 |

| Che d'un tal vostro merto avrà mai sempre                                     |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Dolce ricordo. Anzi io (soggiunse Julo)                                       |     |             |
| Che senza il padre mio la mia salute                                          |     |             |
| Vorcio in popielio, pop eli doi Donoti                                        |     |             |
| Veggio in periglio, per gli dei Penati,<br>Per la casa d'Assaraco, per quanto |     |             |
| Per la casa d'Assaraco, per quanto                                            |     | 395         |
| Dovete al sacro e venerabil nume                                              |     |             |
| De la gran Vesta (ogni fortuna mia                                            |     |             |
| Ponendo, ogni mio affare in grembo a voi)                                     |     |             |
| Vi prego a rivocare il padre mio.                                             |     |             |
| Fate ch' io lo riveggia; e nulla poi                                          |     | 400         |
| Sarà, di ch' io più tema. E già vi dono                                       | 262 |             |
| Due gran vasi d'argento, che scolpiti                                         |     |             |
| Sono a figure; un de' più ricchi arnesi                                       |     |             |
| Che del sacco d'Arisba in preda avesse                                        |     |             |
|                                                                               |     | 40E         |
| Il padre mio: due tripodi: due d'oro                                          |     | 405         |
| Maggior talenti, ed un tazzone antico                                         |     |             |
| De la sidonia Dido. E se n'è dato                                             |     |             |
| Tener d'Italia il desiato regno,                                              |     |             |
| E che preda sortirne unqua mi tocchi,                                         |     |             |
| Quello stesso destrier, quello stesse armi                                    |     | 410         |
| Guarnite d'oro, onde va Turno altero,                                         |     |             |
| E quel suo scudo, e quel cimier sauguigno                                     | •   |             |
| Sottrarrò da la sorte: e di già, Niso,                                        |     |             |
| Gli ti consegno; e ti prometto in nome                                        | •   |             |
| Del padre mio, che largiratti ancora                                          |     | 415         |
| Dodici fra mill'altri eletti corpi                                            |     | 414         |
| Di bellissime donne, e dodici altri                                           |     |             |
|                                                                               | •   | •           |
| Di giovani prigioni, e l'armi loro                                            |     |             |
| Con essi insieme, e di Latino stesso                                          |     | 400         |
| La regia villa. Or te, mio venerando                                          |     | 420         |
| Fanciullo, abbraccio, a gli cui giorni i miei                                 | ı   |             |
| Van più vicini. Io te con tutto il coro                                       |     |             |
| Accetto per compagno e per fratello                                           |     |             |
| In ogni caso; e nulla o gloria o gioja                                        |     |             |
| Procurerommi in pace unqua od in guerra,                                      |     | 425         |
| Che non sii meco d'ogni mio pensiero,                                         | 279 |             |
| E d'ogni ben partecipe e consorte;                                            |     |             |
| E ne le tue parole e ne' tuoi fatti                                           |     |             |
| Somma speme avrò sempre e somma fede.                                         |     |             |
| Eurialo rispose: O fera, o mite                                               |     | 430         |
| Che fortuna mi sia, non sarà mai                                              |     |             |
| Ch' io diggordi de mot moi non umala                                          |     |             |
| Ch' io discordi da me; mai non uguale                                         |     |             |
| Lo mio cor non vedrassi a questa impresa.                                     |     |             |
| Ma sopra a gli altri tuoi promessi doni                                       |     | <b>10</b> K |
| Questo solo bram' io. La madre mia                                            | 60. | TUU         |
| Che dal ceppo di Priamo è discesa,                                            | 284 |             |
| E che per me seguire ha la meschina                                           |     |             |
| •                                                                             |     |             |

Non pur di Troja abbandonato il nido, Ma'l ricovro d'Aceste, e la sua vita Stessa (a tanti per me l'ha rischi esposta) **440** Di questo mio periglio, qual che e' sia, Nulla ha notizia: ed io da lei mi parto Senza ch' io la saluti, e che la veggia. Per questa man, per questa notte io giuro, Signor, che nè vederla, nè la pieta 445 Soffrir de le sue lagrime non posso. Tu questa derelitta poverella Consola, te ne priego, e la sovvieni In vece mia. Se tu di ciò m'affldi, Andrò con questa speme ad ogni rischio **4**50 Con più baldanza. Si commosser tutti A tai parole, e lagrimaro i Teucri; E più di tutti Ascanio, a cui sovvenne De la pietà ch' ebbe suo padre al padre; E disse al giovinetto: Io mi ti lego 455 Per fede a tutto ciò che la grandezza Di questa impresa e'l tuo valor richiede. E perchè mia sia la tua madre, il nome Sol di Creusa, e null'altro le manca. Nè di picciolo merto è ch'un tal figlio 460 N' aggia prodotto; segua che che sia 298 Di questo fatto. Ed io per lo mio capo Ti giuro, per lo qual solea pur dianzi Giurar mío padre, ch' a la madre tua, A tutta la tua stirpe si daranno 465 I doni stessi che serbar mi giova Pur a te nel felice tuo ritorno. Così disse piangendo; e la sua spada, Che di man di Licaone guarnito Avea d'avorio il fodro, e l'elsa d'oro, 470 Distaccossi dal flanco, e lui ne cinse. 805 Memmo al tergo di Niso un tergo impose Di villoso leone; e'l fido Alete Gli scambiò l'elmo. Così tosto armati Se n'uscir de la reggia; e i primi tutti 475 Giovani e vecchi in vece d'onoranza Fino a la porta con preconj e voti Gli accompagnaro. Il giovinetto Julo Con viril cura e con pensier maturi Innanzi agli anni, ragionando in mezzo 480 Giva d'entrambi: ed or l'uno ed or l'altro Molto avvertendo, molte cose a dire Mandava al padre: le quai tutte al vento Furon commesse, e dissipate a l'aura.

| Escono al fine. E già varcato il fosso,<br>Da le notturne tenebre coverti<br>Si metton per la via che li conduce<br>Al campo de nemici, anzi a la morte. |             | 485          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Ma non morranno, che macello e strage<br>Faran di molti in prima. Ovunque vanno                                                                          |             | 490          |
| Veggion corpi di genti, che sepolti<br>Son dal sonno e dal vino. I carri voti<br>Con ruote e briglie intorno, uomini ed otri                             | i           | ido Raso     |
| E tazze e scudi in un miscuglio avvolti.  Disse d'Irtaco il figlio: Or qui bisogna, Eurïalo, aver core, oprar le mani,                                   | 319         | 495          |
| E conoscere il tempo. Il cammin nostro<br>È per di qua. Tu qui ti ferma, e l'occhio                                                                      | 919         |              |
| Gira per tutto, che non sia da tergo<br>Chi n' impedisca; ed io tosto col ferro<br>Sgombrerò 'l passo, e t' aprirò 'l sentiero.                          |             | 500° &       |
| Ciò cheto disse. Indi Rannete assalse,<br>Il superbo Rannete che per sorte<br>Entro una sua trabacca avanti a lui                                        |             |              |
| In su' tappeti a grand' agio dormia,<br>E russava altamente. Era costui<br>A re Turno gratissimo, ed anch' egli                                          | <b>32</b> 5 | 505          |
| Rege e'ndovino: ma non seppe il folle<br>Indovinar quel ch' a lui stesso avvenne.<br>Tre suoi famigli, che dormendo appresso                             |             | <b>510</b> - |
| Giacean fra l'armi rovesciati a caso,<br>Tutti in un mucchio uccise, ed un valletto<br>Ch'era di Remo, e sotto i suoi cavalli                            | •           | • .          |
| Lo stesso auriga. A costui trasse un colpo<br>Che gli mandò giù ciondoloni il collo:<br>Indi al padron di netto lo ricise                                |             | 515          |
| Sì, che 'l sangue spicciando d' ogni vena,<br>La terra, lo stramazzo e 'l desco intrise.<br>Tamiro estinse dopo questi e Lamo                            |             |              |
| E'l giovine Serrano. Un bel garzone<br>Era costui, gran giocatore, e'n gioco                                                                             |             | 520          |
| Insino allora avea sempre vegliato.<br>Felice lui per lo suo vizio stesso,<br>Se giocato, e perduto ancora avesse                                        |             | <b>707</b>   |
| Tutta la notte! Era a veder tra loro<br>Il fiero Niso, qual da fame spinto<br>Non pasciuto leone un pieno ovile                                          |             | <b>525</b>   |
| Imbelle e per timor già muto assaglie,<br>Che d'unghie armato, e sanguinoso il dente<br>Traendo e divorando ancide e rugge.                              |             | 530          |
| Nè fe' strage minor da l'altro canto                                                                                                                     | 341         |              |

Eurialo, ch' acceso e furioso Tra molta plebe molti sonza nome, E quasi senza vita a morte trasse; Sì dal sonno eran vinti: e de' nomati 535 Uccise Ebeso, Fado, Abari e Reto. Questo Reto era desto: onde veggendo Con la morte de gli altri il suo periglio, Per la paura appo d'un'urna ascoso Quatto e queto si stava. Indi sorgendo 540 Gli fu'l giovine sopra, e'l ferro tutto 346 Entro al petto gl'immerse, e con gran parto De la sua vita indietro lo ritrasse; Sì che tra'l vino e'l sangue, ond'era involta, Gli uscì l'alma di purpura vestita. 545 Con questa occision di buja notte E di furtivo agguato il buon garzono Fervidamente instava. E già rivolto S' era contro a la schiera di Messapo. Là 've'l foco vedea del tutto estinto. 550 E là 've i suoi cavalli a la campagna Pascean legati; allor che Niso il vide Che da l'occision e da l'ardore Trasportar si lasciava. E brevemente, Non più (gli disse), che'l nimico sole 555 Ne sorge incontra. Assai di sangue ostile Fin qui s'è sparso: assai di largo avemo. Molt'armi, molt'argenti e molt'arnesi Lasciaro in dietro. I guarnimenti soli Del caval di Rannete e le sue borchie 560 Eurïalo si prese, con un cinto Bollato d'oro, un prezioso dono Che Cedico, un ricchissimo tiranno A Remolo Tiburte ospite assente Fece in quel tempo. Remolo al nipote 565 Lo lasciò per retaggio: e questi in guerra 362 Ne fu poscia da' Rutuli spogliato: Quinci gli ebbe Rannete, e quinci preda Fur d' Eurialo al fine. Egli gravonne I forti omeri indarno. Appresso in capo 570 S' adattò di Messapo un lucid' elmo 364 D'alto cimiero adorno: e 'n questa guisa Se ne partian vittoriosi e salvi. Intanto di Laurento eran le schiere Uscite a campo, e i lor cavalli avanti 575 Precorrean l'ordinanza, ed al re Turno Ne portavano avviso. Eran trecento Tutti di scudi armati; e capo e guida

| N'era Volscente. Già vicini al campo<br>Scorgean le mura; quando fuor di strada<br>Videro da man manca i due compagni<br>Tener sentiero obliquo. Era un barlume                                                                                     |                | 580         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Là 'v' era l' ombra; e là 'v' era la luna<br>A gli avversi suoi raggi la celata<br>Del mal accorto Eurialo rifulse.<br>Di cotal vista insospettì Volscente,                                                                                         |                | <b>5</b> 85 |
| Chi viva? A che venite? Ove n'andate? Chi siete voi? La lor risposta incontro Fu sol di porsi in fuga, e prevalersi De la selva e del bujo. I cavalieri                                                                                             | 378            | 590         |
| Ratto chi qua chi là corsero a' passi,<br>Circondarono il bosco; ad ogni uscita<br>Posero assedio. Era la selva un' ampia<br>Macchia d'elci e di pruni orrida e folta,<br>Ch' avea rari i sentieri, occulti e stretti.                              |                | <b>595</b>  |
| E gl'intrighi de'rami e de la preda<br>Ch'era pur grave, e'l dubbio de la strada<br>Tenean sovente Eurialo impedito.<br>Niso disciolto e lieve, e del compagno<br>Non s'accorgendo ch'era in dietro assai,<br>Oltre si spinse. E già fuor de'nemici |                | 600         |
| Era ne' campi che dal nome d'Alba<br>Si son poi detti Albani. Allor le razze<br>E le stalle v'avea de' suoi cavalli<br>Il re Latino. E qui poscia ch'un poco<br>Ebbe il suo caro amico indarno atteso,                                              | · <b>3</b> 68· | 605         |
| Gridando, Ah (disse) Eurialo infelice,<br>U'sei rimaso? U'più (lasso!) ti trovo<br>Per questo labirinto? E tosto in dietro<br>Rivolto, per le vie, per l'orme stesse<br>Di tornar ricercando, si rimbosca.                                          | •              | 610         |
| Erra pria lungamente, e nulla sente: Poscia sente di trombe e di cavalli E di voci un tumulto; e vede appresso Eurlalo fra mezzo a quelle genti, Qual cacciato leone. E già dal loco                                                                |                | 615         |
| E da la notte oppresso si travaglia,<br>E si difende il poverello in vano.<br>Che farà? Con che forze, e con qual armi<br>Fia che lo scampi? Avventerassi in mezzo<br>De' nemici a morir morte onorata?                                             |                | 620         |
| Così risolve: e prestamente un dardo<br>S'adatta in mano; e volto in ver la Luna<br>Ch'allora alto splendea, così la prega:                                                                                                                         |                | 625         |

| Tu, Dea, tu de la notte eterno lume,<br>Tu regina de' boschi, in tanto rischio<br>Ne porgi aita. E s'Irtaco mio padre<br>Per me de le sue cacce, io de le mie<br>Il dritto unqua t'offrimmo; e se t'appesi,                                                                                    | . 403 | 630         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| E se t'affissi mai teschio nè spoglia<br>Di fera belva, or mi concedi ch' io<br>Questa gente scompigli, e la mia mano<br>Reggi e i miei colpi. E ciò dicendo, il dardo<br>Vibrò di tutta forza. Egli volando<br>Fendè la notte, e giunse ove a rincontro<br>Era Sulmone e l' investì nel tergo |       | 635         |
| Là 've pendea la targa; e'l ferro e l'asta<br>Passògli al petto, e gli trafisse il core.<br>Cadde freddo il meschino; e con un caldo<br>Fiume di sangue, che gli uscìo davanti,<br>Finì la vita, e col singhiozzo il fiato.<br>Guardansi l'uno a l'altro; e tutti insieme                      | 414   | 640         |
| Miran d'intorno di stupor confusi<br>E di timor d'insidie. E Niso intanto<br>Via più si studia; ed ecco un altro fiero<br>Colpo, ch' avea di già librato, e dritto<br>Di sopra gli si spicca da l'orecchio,                                                                                    |       | 645         |
| E per l'aura ronzando in una tempia<br>Si conficca di Tago, e passa a l'altra.<br>Volscente acceso d'ira, non veggendo<br>Con chi sfogarla, al giovine rivolto,<br>Tu me ne pagherai per ambi il fio,                                                                                          |       | 650         |
| Disse, e strinse la spada, e ver lui corse.<br>Niso a tal vista spaventato, e fuori<br>Uscito de l'agguato e di se stesso<br>(Chè soffrir non poteo tanto dolore)<br>Me me (gridò) me, Rutuli, uccidete.                                                                                       |       | 655         |
| Io son che 'l feci: io son che questa frode<br>Ho prima ordito. In me l'armi volgete;<br>Chè nulla ha contro a voi questo meschino<br>Osato, nè potuto. Io lo vi giuro<br>Per lo ciel che n'è conscio e per le stelle.                                                                         |       | <b>660</b>  |
| Questo tanto di mal solo ha commesso,<br>Che troppo amato ha l'infelice amico.<br>Mentre così dicea, Volscente il colpo<br>Già con gran forza spinto, il bianco petto                                                                                                                          | 430   | <b>6</b> 65 |
| Del giovine trafisse. È già morendo<br>Eurialo cadea, di sangue asperso<br>Le belle membra, e rovesciato il collo<br>Qual reciso dal vomero languisce<br>Purpureo flore, o di rugiada pregno                                                                                                   |       | <b>67</b> 0 |

| Papavero ch'a terra il capo inchina.  In mezzo de lo stuol Niso si scaglia Solo a Volscente, solo contra lui Pon la sua mira. I cavalier che intorno Stavano a sua difesa, or quinci or quindi Lo tenevano a dietro. Ed ei pur sempre Addosso a lui la sua fulminea spada Rotava a cerco. E si fe'largo in tanto. Ch' al fin lo giunse; e mentre che gridava, Cacciògli il ferro ne la strozza, e spinse. | 439 | 675<br>680 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Così non morse, che si vide avanti Morto il nimico. Indi da cento lance Trafitto addosso a lui, per cui moriva, Gittossi; e sopra lui contento giacque. Fortunati ambidue! Se i versi miei Tanto han di forza, nè per morte mai, Nè per tempo sarà che' l valor vostro                                                                                                                                    |     | 685        |
| Glorioso non sia, finchè la stirpe D' Enea possederà del Campidoglio L' immobil sasso, e finche impero e lingua Avrà l' invitta e fortunata Roma.  I Rutuli con l'armi e con le spoglie De i due compagni uccisi, il morto corpo                                                                                                                                                                          |     | 690<br>695 |
| Al campo ne portàr del duce loro: Lagrimosa vittoria! E non meno anco Fu nel campo di lagrime e di lutto, Allor che di Rannete e di Serrano E di Numa la strage si scoverse, E di tant'altri ch' eran morti in prima. Corse ognuno a veder; che parte spenti,                                                                                                                                             | 454 | 700        |
| Parte eran mezzi vivi; e caldo e pieno E spumante di sangue era anco il suolo Ove giacean quegl'infelici estinti. Riconobber tra lor le spoglie e l'elmo E'l cimier di Messapo, e i guarnimenti Che con tanto sudor ricoverati                                                                                                                                                                            |     | 705        |
| S' erano a pena. Era vermiglio e rancio<br>Fatto già de la notte il nero ammanto<br>Lasciando di Titon l' Aurora il letto;<br>E comparso era il sole, e discoverto<br>Già'l mondo tutto; allor che Turno armato                                                                                                                                                                                           |     | 710        |
| A l'arme, a l'ordinanza, a la battaglia<br>Concitò 'l campo; e diede ordine e loco<br>Ciascuno a' suoi. Vendetta, ira e desio<br>D'assalir, di combatter, di far sangue<br>Vedeansi in tutti. A due grand'aste in cima<br>Conficcaron le teste (orribil mostra!)                                                                                                                                          | 463 | <b>715</b> |

Ch' ancor sangue gocciando eran pur tropp Così lunge da' miseri compagni Raffigurati a le fattezze conte.// Spiegò la fama le sue penne intanto, E la trista novella in ogni parte Sparse per la città, sì ch' a gli orecchi De la madre d'Eurlalo pervenne. Corse subitamente un gel per l'ossa A la meschina; e de le man le usciro Le sue tele e i suoi fili. Indi rapita Dal duolo e da la furia , forsennata E scapigliata ne la strada uscio; E per mezzo de l'armi e de le genti Correndo, e mugolando senza tema Di periglio e di biasmo, andò gridando, E di questi lamenti il cielo empiendo: Ahi così concio, Eurialo, mi torni? Eurialo sei tu? Tu sei I mio figlio, Ch' eri la mia speranza e 'l mio riposo Ne l'estreme giornate di mia vita? Ahi come così sola mi lasciasti, Crudele? E come a così gran periglio N' andasti, anzi a la morte, che tua mad Non ti parlasso, oimė! l'ultima volta, Ne che pur ti vedesse? Ah! ch' or ti veg In peregrina terra esca di catti, D' avoltoi e di corvi.

| ¿E seguiratti dopo morte ancora?             |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| In me, Rutuli, in me tutti volgete           |             |
|                                              |             |
| I vostri ferri, se pur regna in voi          |             |
| Pietade alcuna. A me la morte date           | 770         |
| Pria ch' a null' altro. O tu, Padre celeste, | 494         |
| Miserere di me. Tu col tuo telo              | 404         |
|                                              |             |
| Mi trabocca nel Tartaro e m' ancidi,         |             |
| Poiche romper non posso in altra guisa       |             |
| Questa crudele e disperata vita.             | 775         |
| Da questo pianto una mestizia, un duolo      |             |
| Nacque ne' Teucri, e tale anco ne l'armi     |             |
| Un languore, un timore, una desidia,         |             |
| Che grami addelarati e di già rinti          |             |
| Che grami, addolorati e di già vinti         |             |
| Sembravan tutti. Onde Attore ed Ideo,        | <b>7</b> 80 |
| Con quel di lei togliendo il pianto altrui,  |             |
| Per consiglio del saggio Ilïoneo,            |             |
| E per compassion del buono Iülo              |             |
|                                              |             |
| Che molto amaramente ne piangea,             | <b>.</b>    |
| Tosto a braccia prendendola, ambedue         | <b>7</b> 85 |
| La portaro a l'albergo. Ed ecco intanto      | 50 <b>2</b> |
| Squillar s' ode da lunge un suon di trombe,  |             |
| Un dare a l'arme, ed un gridar di genti      |             |
| Tal, che ne tuona e ne rimugghia il cielo.   |             |
|                                              | ~~~         |
| E veggonsi in un tempo i Volsci tutti        | 790         |
| Sotto pavesi consertati e stretti            |             |
| In guisa di testuggine appressarsi,          |             |
| Empier le fosse, dirupare il vallo,          |             |
| E tentar la salita, e por le scale           |             |
| Là dove la muraglia era di sopra             | 795         |
| Con minor quandia o là 'ra rara il corchia   | 195         |
| Con minor guardia, e là 've raro il cerchio  |             |
| Tralucea de la gente. Incontro a loro        |             |
| I Teucri i sassi, i travi ed ogni telo       |             |
| Avventaron dal muro; e con le picche         |             |
| Risospingendo, come il lungo assedio         | 800         |
| Insegnò lor di Troja, a la difesa            | 000         |
| Si forman do' minani : a la narati           |             |
| Si fermar de' ripari; e le pareti            |             |
| E i pilastri e le torri addosso a loro       |             |
| E sopra a la testuggine gittando,            |             |
| Gli scudi dissiparono e le genti,            | 80 <b>5</b> |
| Si che più di combattere al coverto          |             |
| Non si curaro. Ma d'ogni arme un nembo       |             |
|                                              |             |
| Lanciando a la scoperta, i bastioni          |             |
| Offendean de' Trojani. E d'una parte         | 040         |
| Mezenzio, formidabile a vedere,              | 810         |
| Se'n gia con un gran pino acceso in mano     | 521         |
| Lo steccato infocando. Iva da l'altro        |             |
| Il fler Messapo di Nettuno il figlio         |             |
| TO THE TRANSPORT OF TANGETTA W TO THE        |             |

|   | Domator de' corsieri; e scisso il vallo,<br>Scale, scale gridava, e per lo muro<br>Rampicando saliva. Or qui m' è d' uopo,                                                                                                                                                     | 524 | 815         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| • | Callïope, il tuo canto a dir le prove, A dir l'occision che di sua mano Fece Turno in quel dì; chi, quali, e quanti A l'Orco ne mandasse. Ogni successo Spiega di questa guerra in queste carte. Tutto a voi, Muse, è conto; e voi la possa E l'arte avete di contarlo altrui. |     | 820         |
|   | Era una torre di sublime altezza<br>Con bertesche e con ponti un sopra l'altro,<br>Loco opportuno. A questa eran d'intorno<br>Di fuor gl'Italïani, e dentro i Teucri;                                                                                                          |     | 825         |
|   | E quei facean per espugnarla ogni opra;<br>E questi per tenerla. Avanti a tutti<br>Si spinse Turno: ed una face ardente<br>Lanciovvi da l'un flanco, ove s'apprese<br>Con molta flamma; così fiero il vento,                                                                   |     | 830         |
|   | Così secchi e disposti erano i legni. Ardea la torre da quel canto, e dentro La gente per timor cercava indarno Di ritrarsi dal foco: onde a la parte Da l'incendio remota in un sol mucchio                                                                                   |     | 835         |
|   | Si ristrinsero insieme; e da quel peso Da quel lato in un subito la torre Quasi spinta inchinossi, aprissi e cadde. Il ciel ne ritonò; la gente infranta, Storpiata, sfracellata, infra i suoi legni                                                                           | 541 | 840         |
|   | Da l'armi proprie infissa, e fin ne l'aura<br>Morta e sepolta a terra se ne venne.<br>Soli due vivi, e per ventura intatti<br>Dal nembo de la polvere, e dal fumo<br>Uscir nel campo: Elenore fu l'uno,                                                                        |     | 845         |
|   | Lico fu l'altro. Elenore un garzone Di prima barba, di Licinia serva E di Meonio re nato di furto, E sotto Troja a militar mandato Furtivamente. E' si trovò com'era                                                                                                           |     | 850         |
|   | Pria ne la terra lievemente armato<br>Col brando ignudo, e colla targa al collo<br>Bianca del tutto, come non dipinta<br>D'alcun suo fatto glorioso ancora.                                                                                                                    | 548 | 855         |
|   | Questi, vistosi in mezzo a tante genti<br>Di Turno e de' Latini, come fera<br>Ch' aggia di cacciatori un cerchio intorno,<br>Muove contro a gli spiedi, incontr' a l'armi;                                                                                                     |     | 8 <b>60</b> |

| Mosse là 've più folte eran le schiere,<br>E certo di morire a morte corse.                                                                                                                                          |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Ma Lico in su le gambe assai più destro<br>Infra l'armi e i nemici a fuggir volto,<br>Giunse a le mura, ed aggrappossi in guisa<br>Che stendea già le mani a' suoi compagni.                                         |     | 86 <b>5</b> |
| Quando Turno e co' piedi e con la spada<br>Lo sopraggiunse, o come vincitore<br>Rampognando gli disse: E che? pensasti,<br>Folle, uscirmi di mano? E le man tosto<br>Gli pose addosso; e siccome dal muro            |     | 870         |
| Pendea, col muro insieme a terra il trasso.<br>In quella guisa che gli adunchi ugnoni<br>Contra una lepre, o contra un bianco cigno<br>Stende l'augel di Giove, o'l marzio lupo<br>Da le reti rapisce un agnelletto, |     | 875         |
| Che dalla madre sia belato invano. Si rinnovar le grida, e tutti insieme O le faci avventando, o'l fosso empiendo, Rinforzavan l'assalto. Ilioneo Con un pezzo di monte, a cui la pinta                              | 569 | 88 <b>0</b> |
| Diè giù da' merli, sopra al ponte infranse<br>Lutezio ch' a la porta era col foco.<br>Ligero uccise Emazione; Asila<br>Uccise Corinéo, buon feritori<br>L' uno di dardo, e l' altro di saette.                       |     | 88 <b>5</b> |
| Ortigio da Cenéó trafitto giacque;<br>Cenéo da Turno: ammazzò Turno ancora<br>Iti e Promolo e Clonio e Diosippo<br>E Sagari con Ida; Ida che in alto<br>Stava d'un torrione a la difesa.                             | 575 | 890         |
| Capi ancise Priverno. Avea costui Pria nel fianco una picciola ferita, Anzi una graffiatura, che passando Fe' l'asta di Temilla: e'l male accorto,                                                                   | •   | 895         |
| Per su porvi la mano, abbandonato<br>Avea lo scudo; quando ecco volando<br>Venne una freccia che la mano e'l flanco<br>Insieme gli confisse, e via passando<br>Penetrògli al polmone. Il mortal colpo                |     | 900         |
| Penetrògli al polmone. Il mortal colpo<br>Sì lo spirar de l'anima gli tolse,<br>Che non mai più spirò. Stavasì Arcente<br>D'Arcente il figlio in su'ripari ardito<br>Egregiamente armato, e sopra l'arme             |     | ٥٥٤         |
| D'una purpurea cotta era addobbato Di ferrigno color, di drappo ibero; Un giovine leggiadro che dal padre ell'Eneide                                                                                                 |     | 905<br>17   |
|                                                                                                                                                                                                                      |     |             |

Fu nel bosco di Marte a l'armi avvezzo Lungo al Simeto, u' l'ara di Palico Tinta non come pria di sangue umano, 910 Più pingue e più placabile si mostra. Mezenzio il vide; e l'altre armi deposte, Prese la fromba, e con tre giri intorno Se l'avvolse a la testa. Indi scoppiando Allentò 'l piombo, che dal moto acceso 915 Squagliossi, e con gran rombo in una tempia 588 Il garzon percotendo, ne l'arena Morto quanto era lungo lo distese. Ascanio che fin qui solo a la caccia Avea l'arco adoprato, or primamente 920 Oprollo in guerra, e col primiero colpo Il feroce Numano a terra stese. Remolo era costui per soprannome Chiamato; e poco avanti avea per moglie Presa di Turno una minor sorella. 925 Ei di questo favor, di questo nuovo Suo regno insuperbito, altero e gonfio Stava ne l'antiguardia, e con le grida Si ringrandiva; e di lontano i Teucri Schernendo, in cotal guisa alto dicea: 930 Questo è l'onor che voi, Frigi, vi fate D' un altro assedio? Un' altra volta in gabbia Vi riponete? E pur col vostro muro, E co i vostri ripari or da la morte Vi riparate? E voi, voi fate guerra 935 Per usurpare a noi le donne nostre? Qual Dio, qual infortunio, qual follia V'ha condotti in Italia? E chi pensaste Di trovar qui? Quei profumati Atridi, O'l ben parlante Ulisse? In una gente 940 Avete dato che da stirpe è dura. I nostri figli non son nati a pena, Che si tuffan ne' flumi. A l' onde, al gelo Noi gl'induriamo, e gl'incallimo in prima; Poscia per le montagne e per le selve 945 Fanciulli se ne van la notte e'l giorno. Il lor studio è la caccia; e'l lor diletto E'l cavalcare, e'l trar di fromba e d'arco. La gioventù ne le fatiche avvezza, E contenta del poco, o col bidenté 950 Doma la terra, o con l'aratro i buoi. 607 O col ferro i nemici. Il ferro sempre Avemo per le mani. Una sol' asta Ne fa picca e pungetto. A noi vecchiezza

## LIBRO NONO

| Non toglie ardire, e de le forze ancora<br>Non ci fa, come voi, debili e scemi.         | 955          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Per canute che sian le nostre teste,                                                    |              |
| Veston celate, e nuove prede ogn' ora                                                   |              |
| Quando da' boschi e quando da' nemici,                                                  | c) C C C     |
| Addur ne giova, e viver di rapina.                                                      | 260          |
| Voi con l'ostro e co' fregi e co' ricami,<br>Con le cotte a divisa e con le giubbe      | 613          |
| Immanicate e co i flocchetti in testa                                                   |              |
| A che valete? a gir così dipinti                                                        |              |
| E così neghittosi? A far balletti                                                       | 965          |
| Da donnicciuole. O Frigi, o Frigiesse                                                   |              |
| Più tosto! In questa guisa si guerreggia?<br>Via ne' dindimi monti, ove la piva         |              |
| Vi chiama e 'l tamburino e l' zufoletto                                                 | •            |
| E con quei vostri galli, anzi galline                                                   | 970          |
| Di Berecinto ite saltando in tresca;                                                    |              |
| E l'armi e'l ferro, che non fan per voi,                                                |              |
| Lasciate a quoi che son prodi e guerrieri.<br>Non potè tanto orgoglio e tanto oltraggio |              |
| Soffrir d'un folle il generoso Julo,                                                    | 975          |
| E teso l'arco con la cocca al nervo,                                                    |              |
| Rimirò 'l cielo, e disse: Onnipotente                                                   |              |
| Giove, tu l'ardir mio, tu la mia mano                                                   |              |
| Fomenta e reggi. Ed io sacri e solenni<br>Ti firò doni: io condurrotti a l'ara          | 980          |
| Un candido giovenco che la fronte                                                       | 626          |
| Aggia indorata, e de la madre al pari                                                   |              |
| Erga la testa, e già scherzi e già cozzi                                                |              |
| Con le corna, e co' piè sparga l' arena.                                                | OOK          |
| Giove, mentre dicea, tono dal manco<br>Sereno lato; e col suo tuono insieme             | 985          |
| Scoccò l'arco mortifero di Julo.                                                        |              |
| Volò l'orribil telo, e per le tempie                                                    |              |
| Di Remolo passando, le trafisse.                                                        |              |
| Or va, t' insuperbisci; or va, deridi,                                                  | . 990        |
| Scempio, l'altrui virtu. Queste risposte<br>Mandano i Frigi che son chiusi in gabbia    | 634          |
| A i Rutuli signor de la campagna.                                                       |              |
| Questo sol disse Ascanio; ed al suo colpo                                               |              |
| Le grida i Teucri e gli animi in un tempo                                               | 995          |
| Al cielo alzaro. Era il crinito Apollo,                                                 |              |
| Quando cio fu, ne la celeste piaggia                                                    |              |
| Sovra una nube assiso; e d'alto il campo<br>Scorgendo de' Trojani e de gli Ausonj,      |              |
| Come vede ogni cosa, visto il colpo                                                     | 1000         |
| Del vincitore arciero, inver lui disse:                                                 | <del>-</del> |
| •                                                                                       |              |

| Ahi buon fanciullo, in cui virtù s'avanza! Così vassi a le stelle. Or ben tu mostri, Che da gli Dii sei nato, e ch'altri Dii Nasceranno da te. Tu sei ben degno Ch'ogni guerra, che'l fato ancor minacci A la casa d'Assàraco, s'acqueti | 1005        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Per tua grandezza, a cui Troja è minoro,<br>Sì che già non ti cape. E così detto<br>Si fendè l'aura avanti, e ver la terra<br>Calossi, trasmutossi, e come fosse<br>Il vecchio Bute, al giovine accostossi.                              | 1010        |
| Fu Bute in prima del dardanio Anchise<br>Valletto d'arme e cameriero e paggio,<br>E poscia per custode e per compagno<br>L'ebbe Ascanio dal padre. A questo vecchio<br>Mostrossi Apollo di color, di voce,                               | 1015<br>649 |
| D' andar, di canutezza e d'armatura<br>Simile in tutto; ed a l'ardente Julo<br>Fatto vicino, in tal guisa gli disse:<br>Bastiti aver, d'Enea preclaro figlio,<br>Senza alcun rischio tuo Numano ucciso.                                  | 1020        |
| Di questa prima lode il grande Apollo<br>Ti privilegia, e non t'invidia il colpo,<br>Nè'l paraggio de l'arco. Or da la pugna<br>Ritraggiti. E ciò detto, da la vista<br>De'oircostanti si ritrasse anch' egli,                           | 1025        |
| E sormontando dissipossi e sparve. Rassembrarono in Bute i Teucri Apollo, E riconobber la faretra e l'arco, Che fuggendo sonar anco s'udiro. E fèr sì con le preci e col precetto                                                        | 1030<br>660 |
| D'un tanto Iddio, ch' Ascanio ancor che vago<br>Fosse di pugna, se ne tolse al fine;<br>Ed essi apertamente a ripentaglio<br>Misero in vece sua le vite loro.<br>Spargesi un grido per le mura in tanto                                  | 1035        |
| Per tutte le difese; e tutti a gli archi<br>Tutti a tirar, tutti a lanciar si diero<br>D' egni sorte arme, e d' ogni parte il suolo<br>N'era coverto: quando altro conflitto<br>Cominciossi di scudi e di celate,                        | 1040        |
| Una mischia di picche, una battaglia Che crescea tutta volta, rinforzando Con quella furia che di pioggia un nembo Vien da l'occaso allor che d'oriente Fan sorgendo i Capretti a noi tempesta: O quando orrido e torbo e d'austri cinto | 1045<br>668 |

| E'n grandine converso irato Giove<br>D'alto precipitando si devolve<br>Sopra la terra, e'l ciel rompendo intuona.                                                                                                              | 1050        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pandaro e Bizia d'Alcanòro Ideo, E d'Iëra salvatica sua moglie Figli in Ida acquistati, e d'Ida usciti L'uno al'altro simile, ed ambidue A quegli abeti ed a quei monti uguali Ond'eran nati, avean dal teucro duce            | 1055        |
| Una porta in custodia. E confidati Ne le forze e ne l'armi, a bello studio La lasciarono aperta, ed a' nimici Fér da le mura un marziale invito. Essi armati di ferro, un da la destra, L'altro da la sinistra, a due pilastri | 1060<br>675 |
| Sembianti, anzi a due torri che nel mezzo<br>Tengan la porta, con le teste in alto<br>E co'raggi de gli elmi i campi intorno<br>Folgorando, squassavano i cimieri                                                              | 1065        |
| Fin sovr'a' merli. In cotal guisa nate Ne le ripe si veggon di Liquezio, De l'Adice o del Po due querce altere Sorgere al cielo, e sventolarsi a l'aura. Visto l'adito aperto, incontanente                                    | 1070        |
| Vi si spinsero i Rutuli. E Quercente<br>Ed Equicolo i primi armati e fleri,<br>L'ardito Omaro e'l bellicoso Emone<br>Tutti co' lor compagni impeto fero;<br>E tutti o fur da' Teucri in fuga volti,                            | 1075        |
| O ne l'entrar di quella porta ancisi.<br>Giunto a gli animi infesti il sangue sparso,<br>S'accrebber l'ire: e de'Trojani in tanto<br>Tale un numero altronde vi concorse,<br>Che prender zuffa e tener campo osaro.            | 1080<br>688 |
| Turno sfogava il suo furore altrove<br>Contra i nemici; quando un messo avanti<br>Gli comparve dicendo, che di Troja<br>Erano usciti, e stavan con le porte,<br>Quanto eran larghe, a far strage e macello                     | 1085        |
| De le sue genti. Ei tosto da quel canto<br>Lasciò l'impresa: e contro i due fratelli<br>A la dardania porta irato accorse.<br>E primamente Antifate, che primo<br>Gli venne avanti, un giovine bastardo                        | 1090        |
| Di Sarpedonte e di tebana madre,<br>Con un colpo di dardo a terra stese.<br>Colpillo ne lo stomaco, e passògli                                                                                                                 | 1095        |

Oltre al polmone: onde di caldo sangue, Quasi d'un antro, dilagossi un fonte. Merope, Afidno ed Erimanto appresso Uccise con la spada, un dopo l'altro Come a caso incontrògli. Atterrò Bizia 1100 Dopo costoro, ma non già col dardo, 703 E men col brando; ch'altro colpo er' uono A sì gran corpo. A costui, mentre infuria, Mentre stizza per gli occhi avventa e foco, Infocato, impiombato e grave un telo 1105 Scaricò di falarica, che in guisa Di fulmine stridendo e percotendo Lo giunse si che nè lo scudo avvolto Di due bovine terga, nè la fida Lorica di due squame e d'or contesta 1110 Non lo sostenne. Barcollando cadde La smisurata mole, e tal diè crollo Che'l terren se ne scosse, e'l gran suo scudo Gli tonò sopra. In tal guisa di Baja Su l'euhoica riva il grave sasso, 1115 Ch'è sopra l'onde a fermar l'opre eretto. Da l'alto ordigno, ov'era dianzi appeso, Si spicca e piomba, e fin ne l'imo fondo Ruinando si tuffa, e frange il mare. E disperge l'arena: onde ne trema 1120 Procida ed Ischia, e'l gran Tifèo se n'ange, 715 Cui si duro covile ha Giove imposto. Qui Marte il suo potere e'l suo favore Volse verso i Latini. Animi e forze Aggiunse loro, gl'incitò, gli accese; E di tema e di fuga e di scompiglio 1125 Diè cagione a' Trojani. E già ch' a pugna S' era venuto, e de la pugna il nume Era con loro accolti, d'ogni parte Si ristringono i Rutuli, e fan testa. 1130 Pandaro, poi che'l suo fratello estinto 720 Si vide avanti, e la fortuna avversa, A la porta con gli omeri appuntossi: E sì com'era poderoso e grande, Con molta forza la rispinse e chiuse, 1135 Molti esclusi de' suoi che per la fretta Rimaser ne le peste, e molti inclusi Ch' eran nimici: e non s'avvide il folle, Che de'nimici in quella calca ancora Era lo stesso re da lui raccolto 1140 A far de'suoi, qual tra le greggi imbelli Ircana tigre immane. Ei non più tosto

| Fu dentro, che raggiò da gli occhi un lume<br>Spaventevole e fiero; e l'armi sue<br>Fieramente sonaro. Il suo cimiero<br>Ne l'aura ondeggiò sangue, e dal suo scudo<br>Uscir folgori e lampi. Incontanente<br>La sua faccia odïata e'l suo gran fusto   | 1143        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Raffigurando i Teucri si turbaro. Pandaro allor de la fraterna morte Fervidamente irato, avanti a tutti Gli si fe'ncontro, e disse: E'non è, Turno,                                                                                                     | 1150<br>785 |
| Questa la reggia che t'assegna in dote<br>La tua regina; e non hai d'Ardea intorno<br>Le patrie mura. Ne le forze entrato<br>Sei de'nimici, onde scampar non puoi.<br>Or via (Turno ghignando gli rispose<br>Placidamente), via se tanto ardisci,       | 1155        |
| Meco ti prova; che ben tostamente<br>A Priamo dirai ch' in questa Troja,<br>Come ancor ne la sua, trovossi Achille.<br>Ciò detto, gli avventò Pandaro un dardo<br>Di tutta forza nodoroso e grave,                                                      | 1160        |
| E di ruvida ancor corteccia involto.<br>L'aura lo prese, e la saturnia Giuno<br>Deviò 'l' colpo si che da la mira<br>Si torse, e ne la porta si contisse.<br>Non si cadrà questa mia spada in fallo,                                                    | <b>1165</b> |
| Disse allor Tiuno: tale è chi la vibra,<br>E tal fa colpo. Ed a ferire alzato<br>L'investi ne la fronte, e gli divise<br>Le tempie, le mascelle e'l mento ignudo<br>Ancor di barba, infin la ve s'appicca<br>Il collo al petto. Al suon de la percossa, | 1170<br>749 |
| Al fracasso de l'armi, a la ruina,<br>Che fer cadendo quelle membra immani,<br>Tremò la terra, e ne fu d'atro sangue<br>E di cervella aspersa. Egli morendo<br>Giacque rovescio, e dechinò la testa                                                     | 1175        |
| Parte a l'omero destro, e parte al manco. Al cader di costui tal prese i Teucri Tema e spavento, che dispersi in fuga Sen giro. E s'era il vincitore accorto D'aprir la porta e di por dentro i suoi,                                                   | 1180        |
| Fora stato quel giorno e de la guerra<br>E de' Trojani il fine. Ma la furia<br>E l'ardor di combattere e l'insana<br>Ingordigia di sangue ne'l distolse.<br>Onde seguendo, in Falari ed in Gige                                                         | 1185        |

|                                                                                          | -      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| S'abbattè prima. A l'uno il petto aperse;<br>Sgherrettò l'altro. A quei ch'erano in fuga | 1190   |
| Con l'aste di color ch'eran caduti,                                                      |        |
| Feria le terga; e nuova occisione                                                        |        |
| Gli ponea tuttavia nuov' armi in mano;                                                   |        |
| Siccome ancor Giunon nuovo ardimento                                                     | 1195   |
| Gli dava e nuove forze. Ali tra questi                                                   | 794    |
| Mandò per terra, e Fègëa confisse                                                        |        |
| Con lo suo scudo. Uccise in su le mura,                                                  |        |
| Mentre a' nemici eran di fuori intenti,                                                  |        |
| Alio ed Alcandro e Pritane e Nomone.                                                     | 1200   |
| A Lincëo, ch' osò di stargli a fronte                                                    |        |
| E chiamare i compagni, con un colpo,                                                     |        |
| Che di rovescio con gran forza diègli,                                                   |        |
| Recise il capo, e l'avventò con l'elmo                                                   |        |
| Lunge dal busto. Dopo questi ancise                                                      | 1205   |
| Amico, un cacciator ch' era in campagna                                                  | 771    |
| Gran distruttor di fere, e gran maestro                                                  |        |
| D'armar di tosco le saette e'l ferro:                                                    |        |
| E Clizio ancise d'Eölo il buon figlio,<br>E Cretéo de le muse il caro amico              | 1010   |
|                                                                                          | 1210   |
| E'l diletto compagno, che di versi<br>E di cetre e di numeri e di corde                  |        |
| Era sol vago, e di cantar mai sempre                                                     |        |
| O d'armi, o di cavalli, o di battaglie.                                                  |        |
| I condottier de' Teucri udita al fine                                                    | 1215   |
| De' suoi la strage, insieme s'adunaro,                                                   | 1215   |
| Memmo e Seresto. E visti i lor compagni                                                  |        |
| Dispersi, e già 'l nimico in salvo addursi,                                              |        |
| Gridando, Oh, disse Memmo, ove fuggite?                                                  |        |
| Ove n'andate? E qual ridotto avete                                                       | 1220   |
| O di mura o di sito altro che questo?                                                    |        |
| Dunque un sol uomo, e d'ogni parte chiuso                                                | İ      |
| In poter vostro, avrà, miei cittadini,                                                   |        |
| Senza alcun danno suo fatto di noi                                                       |        |
| Ne la nostra città si gran macello?                                                      | 1225   |
| Tanti de' nostri giovani sotterra                                                        |        |
| Avrà mandati? È noi, noi non avremo                                                      |        |
| (Sì codardi saremo) o de la nostra                                                       |        |
| Infortunata patria, o de gli antichi<br>Nostri Penati o del gran postro Enca             |        |
| Nostri Penati, o del gran nostro Enea<br>Nà pietà, nà rispetto, nà vergogne ?            | 1230   |
| Nè pietà, nè rispetto, nè vergogna?<br>Da questo dire accesi e rincorati                 | 786    |
| Si ristrinsero insieme. E Turno intanto                                                  |        |
| De la pugna allentando inver la parte                                                    |        |
| Che dal fiume era cinta, a poco a poco                                                   | . 1235 |
| Appressossi a la riva: onde i Trojani                                                    | 1250   |
| ethicanonal a sa serve amma s violant                                                    | .4     |

| Con impeto maggior, con maggior grida                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gli furon sopra. E qual fiero leone                                                    |       |
| Che da la moltitudine e da l'armi                                                      |       |
| Si vede oppresso, tra fierezza e tema                                                  | 1240  |
| Torvamente mirando, si ritira;                                                         | 4,020 |
| Chè nè 'l valor, nè l' ira gli consente                                                |       |
|                                                                                        |       |
| Volgere il tergo, nè de' cacciatori,                                                   |       |
| Nè di spiedi spuntar puote il rincontro:                                               | 10.12 |
| Così Turno dubbioso o di ritrarsi,                                                     | 1245  |
| O di spingersi avanti, irato e lento,                                                  | 797   |
| Guardingo e minaccioso se n'andava.                                                    |       |
| E due volte avventandosi nel mezzo                                                     |       |
| Si cacciò de' nemici; ed altrettante                                                   |       |
| Gli ruppe, e salvo in dietro si ritrasse.                                              | 1250  |
| Al fine in un drappello insieme accolte                                                |       |
| Le teucre genti incontro gli si fero.                                                  |       |
| E di Saturno non osò la figlia                                                         |       |
| Di più forza prestargli; chè dal cielo                                                 |       |
| Giove a la sua sorella avea mandato                                                    | 1255  |
| Iri a farne richiamo, e minacciarle,                                                   | 2200  |
| Se Turno immantinente da le mura                                                       | _     |
|                                                                                        | •     |
| Non uscia de' Trojani. Or non potendo                                                  |       |
| Più 'l giovine supplire o con la destra,<br>Ch' era a ferir già stanca, o con lo scudo | 1000  |
| Ch' era a lerir gia stanca, o con lo scudo                                             | 1260  |
| Che di dardi e di frecce era coverto;                                                  |       |
| L'elmo già spennacchiato, e l'armi tutte                                               |       |
| Smagliate e fesse, con un nembo addosso                                                |       |
| Di sassi per le tempie, e d'aste a' flanchi,                                           |       |
| Già da Memmo incalzato, alfin cedette.                                                 | 1265  |
| E come di sudor colava, ansava,                                                        | 812   |
| E quasi riflatar più non potea,                                                        |       |
| Con tutte l'armi in dosso un salto prese,                                              |       |
| E nel Tebro avventossi. Il biondo Tebro                                                |       |
| Placido lo raccolse; e salvo e lieto                                                   | 1270  |
| E de l'occision purgato e mondo                                                        | 12.0  |
| Su l'altra riva a' suoi lo ricondusse.                                                 | 1272  |
| pu i dina iiva a puoi io iiconuusso.                                                   |       |
| <u>.                                    </u>                                           | 812   |

FINE DEL LIBRO NONO.

## LIBRO DECIMO

## ARGOMENTO

Giove, convocati gli dei a concilio, li esorta alla concordia. Venere dopo essersi lagnata del pericolo a cui si trovano esposti i Troiani e dell'odio implacabile di Giunone, domanda un qualche termine a tante calamita; ma Giunone rimanda la colpa di tanti mali ai Troiani e a Venere stessa, 1-99; onde Giove non trovando maniera di por fine alle contese, dichiara di non voler favorire nessuna delle due parti, e di rimettersi in tutto ai Fati, 100-117. Intanto i Rutuli con tutte le forze assalgono, e i Troiani difendono la città. 118-145. Mentre questo si fa nel Lazio, Enea, ottenuto in Etruria quanto desiderava, con sussidi di molti popoli alleati ritorna ai compagni, seguito da un' armata di trenta navi, 146-214. Nel tragitto gli si fanno incontro le ninfe nate dalle navi arse; ed una di esse, Cimodocea, gli espone lo stato delle cose, 215-257. Enea, giunto in vista de' suoi, fa prender terra agli armati; quando i Rutuli, desistendo dall'assalto tentano d'impedire lo sbarco. Grande strage da ambe le parti, 258-361. Pallante, dopo stupende prove di valore, viene ucciso e spogliato da Turno, 362-509. Enea per dolore e vendetta del morto amico fa eccidio dei Rutuli. Ascanio, con una sortita, unisce le sue forze a quelle del padre, 510-605. A questi fatti Giunone commossa, temendo per la vita di Turno, ottene da Giove la grazia di salvarlo da estremo pericolo, e mostrandoglisi in forma di fantasma somigliante ad Enea, si lascia inseguire da lui, e così lo trascina lontano dalla zuffa sopra una nave, 606-688. Mezenzio intanto, per volere di Giove, rinfranca la battaglia atterrando gran numero di Troiani e di Etruschi, 689-761; finchè piagato da Enea, è costretto, per fasciare la ferita, di ritirarsi dalla mischia, protetto dal figlio Lauso, 362-795; il quale, mentre cerca di far le vendette del padre, è ucciso da Enea, 796-832. All'annunzio di questa morte, Mezenzio, così ferito, monta a cavallo, e ritorna al combattimento per vendicare l'uccisione del figlioma cade pure sotto i colpi d'Enea 833-903.

Aprissi la magion celeste intanto,
E del cielo il gran Padre in cima ascese
Del suo cerchio stellato. Indi mirando
La terra, e de' Trojani e de' Latini
Visto il conflitto, a se de gli altri Dei
Chiamò 'l consiglio. E com' era da l'orto
E da l'occaso la sua reggia aperta,
Ratto tutti adunati, assisi e cheti,
Disse egli in prima: Cittadini eterni,
Qual v'ha cagione a distornar rivolti
Quel ch' è già stabilito? A che tra voi
Con tanta iniquità tanto contrasto?
Non s'è da me già proibito e fermo
Che non deggian gli Ausonj incontro a' Teucri

5

| Sorgere a l'armi? Che discordia è questa    |            | 15        |
|---------------------------------------------|------------|-----------|
| Contro al divieto mio? Qual ha timore       | _          | 10        |
|                                             | •          |           |
| A la guerra incitati o questi, o quelli?    |            |           |
| Tempo vi si darà ben degno allora           |            |           |
| Di guerreggiar (non l'affrettate or voi)    |            |           |
| Che la fera Cartago aprirà l'alpi,          |            | 20        |
| Grave a Roma portando esizio e strage.      |            |           |
| Allora a gli odj, al sangue, a le rapine    |            |           |
| Larga vi si darà licenza e campo.           |            |           |
| Or lietamente la tenzone e l'armi           |            |           |
| Fermate; e sia tra voi concordia e pace.    |            | OK        |
| Tal fece ragionando il gran monarca         |            | 25        |
|                                             |            |           |
| Breve proposta. Ma non brevemente           |            |           |
| Venere in questa guisa gli rispose:         |            |           |
| Padre e re de celesti, e de mortali         |            |           |
| Eterna possa (e qual altra maggiore         |            | 30        |
| S' implora altronde?) ecco, tu stesso vedi  |            |           |
| L'arroganza de' Rutuli, e quel fasto        |            | ,         |
| Con che Turno cavalca; e vedi il vampo      | ,•         |           |
| E la ruina che si mena avanti;              |            |           |
| Da la sua tracotanza e dal successo         | ·. ·       | 9E        |
|                                             | •          | 35        |
| Di questa pugna insuperbito e gonfio.       | <b>X</b> 1 |           |
| Vedi i Teucri infelici, ch' ancor chiusi    | •          |           |
| Non son securi; e'nfin dentro a le porte    |            |           |
| E'n su'ripari e'n su le lor difese          |            |           |
| Son combattuti; e la lor propria fossa      |            | 40        |
| E di lor sangue un lago. Di ciò nulla       |            |           |
| Il mio figlio non sa : tanto n'è lunge.     |            |           |
| Or non fia ch' una volta esca d'assedio     |            |           |
| Orrects misses sents 9 Fees has le misses   | • ;        |           |
| De l'altra Troja altri nimici attorno;      | •          | 45        |
| Altro esercito in campo; un' altra volta    |            | 70        |
| D' Arpi vien Diomede a' danni suoi.         | 77         |           |
|                                             |            |           |
| Resta, cred' io, ch' un' altra volta ancora |            |           |
| Io sia da lui ferita, e che di nuovo        |            |           |
| Sia la tua figlia a mortal ferro esposta.   |            | <b>50</b> |
| Signor, se contra la tua voglia i Teucri    |            |           |
| Son venuti in Italia, è ben ragione         |            |           |
| Che sian puniti, e del tuo ajuto indegni.   |            |           |
| Ma se tratti vi sono, e s'è lor dato        |            |           |
| Da gli oracoli tutti e de' celesti          |            | 55        |
| E de'gl'inferni, qual può senno o forza     |            | w         |
| A Giove opporsi, e far nuovo destino?       |            |           |
| Ch' io non vo' dir de le combuste navi      |            |           |
| Sil la enjaggia amaina nà da' manti         |            |           |
| Su la spiaggia ericina, nè de' venti        |            |           |
| Che 'l re spinse d' Eolia a tempestario,    | , •        |           |
| Nè d'Iri che di qui fu già mandata          |            |           |

Per darle al foco. Infin da l'Acheronte Tratte ha le Furie (questa sol mancava Parte de l'universo non tentata A loro offesa); d' Acheronte, dico, 65 Ha tratta Aletto a suscitar l'Italia Incontr' a loro. Or, Signor mio, non curo Più d'altro imperio. Io lo sperava allora Ch' era più fortunata. Imperi e vinca Or chi t'aggrada. E s' anco non è loco 70 Nel mondo, ove a la tua dura consorte 43 Piaccia che sian quest' infelici accolti, Per l'incendio, Signor, per la ruina, E per la solitudine ti prego De la mia Troja, che ritrar mi lasci 75 Salvo da questa guerra Ascanio almeno. Lasciami, Padre mio, questo nipote Mantener vivo: e se ne vada Enea Ramingo ovunque il mare o la fortuna Lo si tramandi. Io lo terrò da l'armi 80 Remoto ne' miei lochi o d' Amatunta, O d'Idalio, o di Pafo, o di Citera A menar vita ignobile e privata, Pur che sicura. E tu, come a te piace, Comanda ch' a l' Ausonia il giogo imposto 85 Sia da Cartago, sì che più non l'osti 53 In alcun tempo. Or che, Padre, ne giova Che da l'occisioni e da gl'incendi De la lor patria e da tant'altri rischi Sian già del mare e de la terra usciti ? 90 E che val che da te sia lor promessa Da lor tanto ricerca e già trovata Questa Troja novella, se di nuovo Convien che caggia? assai meglio sarebbe Che fosser tra le ceneri e nel guasto, 95 Dove fu l'altra. A Xanto, a Simoenta Fa, ti prego, Signor, che si radduca Questa gente infelice, e che ritorni A passar d'Ilio i guai. Giunone allora Infuriata, A che, disse, mi tenti, 100 Perch' io rompa il silenzio, e mostri il duolo Ch' ho portato nel cor gran tempo ascoso? Qual è mai per tua fè stato uomo, o Dio Ch' Enea sforzasse a cercar briga? e farsi Nemico il re Latino? Oh'l fato addotto 105 L'ha ne l'Italia. Sì, ma da le furie C'è spinto di Cassandra. E chi gli ha dato Consiglio? in forse, ch' abbandori i suoi?

| Io, che dia la sua vita in preda a' venti? Io, che la cura e'l carco de la guerra Lasci in man d'un fanciullo? e che sollevi I popoli d' Etruria, e l'altre genti Che si stavano in pace? E quale Dio,                                               | 70        | 110 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Qual mia durezza de' lor danni è rea?<br>Qui che rileva o di Giuno lo sdegno,<br>Q d' Iri il ministero? Indegna cosa<br>È certo che da gl' Itali s' infesti                                                                                          |           | 115 |
| Questa tua nuova Troja. E degno e giusto<br>Sarà che Turno non si stia sicuro<br>Ne la sua patria terra? un tal nipote<br>Di Pilunno ch' è divo, un tanto figlio<br>Di Venilia ch' è Ninfa? E degna cosa<br>Ti par che muova Enea la guerra a Lazio? | <b>75</b> | 120 |
| Ch' assalga, che soggioghi, che deprede<br>Le terre altrui? che l'altrui donne usurpi?<br>Ch' in man porti la pace, e che per mare<br>E per terra armi? Tu potrai tuo figlio<br>Scampar da' Greci; tu riporre in vece                                |           | 125 |
| Di lui la nebbia e'l vento; tu la forma Cangiar de le sue navi in altrettante Ninfe di mare; ed io cosa nefanda Faro, se porgo a' Rutuli un ajuto, Per minimo che sia? Non v'è tuo figlio Presento: pop vi sia: pop sappia                           |           | 130 |
| Presente; non vi sia: non sa; non sappia. Sei regina di Pafo, d'Amatunta, Di Citera e d'Idalio: e che vai dunque Provocando con l'armi una contrada Non tua, pregna di guerre? e stuzzicando                                                         |           | 135 |
| Si bellicosa gente? Ed io son quella, Io, che l'afflitte lor fortune agogno Di porre al fondo? E perchè non più tosto Chi de' Greci a le man gli pose in prima? Chi prima fu cagion ch' a guerra addusse L'Europe e l'Asia? Chi commise il funto     |           | 140 |
| L'Europa e l'Asia? Chi commise il furto<br>Che fu de la rottura il primo seme?<br>Io condussi l'adultero pastore<br>A l'impresa di Sparta? Io fui ch'a l'armi,<br>Io ch'a l'amor l'accesi? Allora il tempo<br>Fu d'aver tema e gelosia de'tuoi,      | 90        | 145 |
| Non or che le querele e le rampogne,<br>Che ne fai, sono ingiuste e tarde e vane.<br>Così Giuno dicea: quando fremendo<br>Gli Dei tutti mostrar che chi con questa<br>Consentian, chi con quella. In guisa tale                                      | ·         | 150 |
| S' odono i primi venti entro una selva                                                                                                                                                                                                               |           | 155 |

Mormorar lunge, e non veduti ancora Porgere a' marinari indizio e tema Di propinqua tempesta. Allor del cielo Il sommo, eterno, onnipotente Padre Riprese a dire. Al suo parlar chetossi 16 La celeste magion; chetarsi i venti, 101 E l'aria e l'onde; e sola infino al centro Tremò la terra. Ei disse: Or che gli Ausonj Confederar co' Teucri ne si toglie, E voi tra voi non v'accordate; udite 16 Quel ch'io vi dico, e i miei detti avvertite. Quella stessa fortuna e quella speme, Qual ch' ella sia, che i Rutuli, o i Trojani Oggi da lor faransi, io vi prometto Aver per rata, e non punto inchinarmi 17 Più da quei che da questi: e sia l'assedio De' Teucri o per destino, o per errore, O per false risposte. E ciò dico anco De Rutuli. Il successo e buono e rio Fia d'una parte e d'altra qual ciascuna 17 Per se lo s'ordirà. Giove con ambi Si starà parimente, e'l fato in mezzo. Così detto il torrente e la vorago E la squallida ripa e l'atra pece D' Acheronte giurando, abbassò 'l ciglio, 18 E tremar fe' col cenno il mondo tutto. 113 Finito il ragionar, suso levossi Del seggio d'oro; e gli fer tutti intorno Corona e compagnia fino a l'albergo. L'esercito de' Rutuli stringendo 18 L'assedio intanto, in su le porte e intorno 118 Facea de la muraglia incendi e stragi. E i Teucri assediati, entro a i ripari E sopra a i torrioni a la difesa Stavan, miseri! indarno; e senza speme 19 Di fuga un raro cerchio avean disteso Su per le mura. Era de' primi Jaso D' Imbrasio il figlio, e 'l figlio d' Icetone Detto Timete, e'l buon Castore insieme Col vecchio Tebro, ed ambi dopo questi 19 Di Sarpedonte i frati: e Chiaro, ed Emo Onor di Licia, e di Lirnesso Ammone. Questi con un gran sasso era venuto Su la muraglia, che 'l maggior catollo Era d'un monte; ed egli era non punto Minor del padre Clizio e di Menesto Suo famoso fratello. Altri con sassi,

| Altri con dardi, e chi con le saette, E chi col foco a guardia eran del n'uro. In mezzo de le schiere il vago Julo Gran nipote di Dardano e gran cura De la bella Ciprigna, il volto e'l capo Ignudo, risplandos gual chiana gomma     | 132        | 205 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Ignudo, risplendea qual chiara gemma Che in or legata altrui raggi dal petto, O da la fronte; o qual da dotta mano In ebano commesso, o in terebinto Candido avorio a gli occhi s' appresenta.                                         |            | 210 |
| Sovra al collo di latte il biondo crine<br>Avea disteso, e d'oro un lento nastro<br>Gli facea sotto e fregio insieme e nodo.<br>Ismaro, e tu fra si famosa gente<br>Con l'arco saettar ferite e tosco<br>Fosti veduto, generosa pianta | <b>,</b> . | 215 |
| Del meonio paese, ove fecondi<br>Sono i campi di biade, e i fiumi d'oro.<br>Memmo v'era ancor egli, a cui la fuga<br>Dianzi di Turno avea gloria acquistata,<br>Ond'era fino al ciel sublime e chiaro.                                 |            | 220 |
| Eravi Capi, onde poi Capua il nome<br>E l'origine ha presa. Avean costoro<br>Tra lor diviso il carico e'l periglio<br>Di sì dura battaglia. E'n questo mentre<br>Solcava Enea di mezza notte il mare.                                  | 145        | 225 |
| Egli, poichè d' Evandro ebbe lasciato L'amico albergo, e che nel campo giunse De' Toschi, al tosco rege appresentossi. E con lui ristringendosi, il suo nome, Il suo legnaggio, la sua patria, in somma                                |            | 230 |
| Chi fosse, che chiedesse, che portasse<br>Gli espose; e qual Mezenzio appoggio avesse,<br>E l'orgoglio di Turno e l'apparecchio<br>E l'incostanza de l'umane cose<br>Gli pose avanti. A le ragioni aggiunse                            |            | 235 |
| Esempi e preci sì ch' immantinente, Tarconte acconsentì. Strinser la lega, Unir le forze, ed apprestar le genti In un momento. Di straniero duce Provvisti i Lidj e già dal fato sciolti                                               |            | 240 |
| Salir sovra l'armata. E pria di tutti Uscio d'Enea la capitana avanti.  Questa avea sotto al suo rostro dipinti, Quai sotto al carro de la madre Idea, Due che'l legno traean frigi leoni, E d'Ida gli pendea di sopra il monte        |            | 245 |

| Amaro suo disio, dolce ricordo<br>Del patrio nido. In su la poppa assiso<br>Stava il duce trojano; e da sinistra<br>Avea d' Evandro il figlio che tra via                                                    | 158 | 250 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| L'interrogava or del viaggio stesso E de le stelle, ed or de gli altri suoi O per terra o per mar passati affanni. Apritemi Elicona, alme sorelle,                                                           |     | 255 |
| E cantate con me che gente e quanta D'Etruria Enea seguisse, e di che parte E con qual'armi e come il mar solcasse. Massico il primo in su la Tigre imposto Avea di mille giovani un drappello,              | 165 | 260 |
| Che di Chiusi e di Cosa eran venuti<br>Con l'arco in mano e con saette a' fianchi.<br>Appresso a lui seguendo il torvo Abante<br>Sotto l'insegna del dorato Apollo<br>Seicento n'imbarcò di Populonia,       |     | 265 |
| Trecento d' Elba, in cui ferrigna vena<br>Abbonda sì che n' erano ancor essi<br>Dal capo a i piè tutti di ferro armati.<br>Asila il terzo, sacerdote e mago<br>Che di fibre e di fulmini e d' uccegli        |     | 270 |
| E di stelle era interprete e'ndovino,<br>Mille ne conducea, ch' un' ordinanza<br>Facean tutta di picche; e tutti a Pisa<br>Eran soggetti, a la novella Pisa<br>Che già figlia d' Alfèo, d' Arno ora è sposa. | 179 | 275 |
| Asture ardito cavaliero e bello,<br>E con bell'armi di color diverse,<br>Vien dopo questi con trecento appresso<br>Di vari lochi, ma d'un solo amore<br>Accesi a seguitarlo. Eran mandati                    |     | 280 |
| Da Cerete e da i campi di Mignone, Da i Pirgi antichi e da l'aperte spiagge De la non salutifera Gravisca. Di te non tacerò, Cigno gentile, Di Cupavo dicendo, ancor che poche                               |     | 285 |
| Fosser le genti sue. Questi di Cigno<br>Era figliuolo, onde ne l'elmo avea<br>De le sue penne un candido cimiero<br>In memoria del padre, e de la nuova<br>Forma in ch'ei si cangiò, tua colpa, Amore.       | 187 | 290 |
| Chè de l'amor di Factonte acceso,<br>Come si dice, mentre che piangendo<br>Stava la morte sua, mentre ch'a l'ombra<br>De le pioppe, che pria gli eran sorelle,                                               |     | 295 |

| Sfogava con la Musa il suo dolore;                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fatto cantando già canuto e veglio                                                    |            |
| In augel si converse, e con la voce                                                   |            |
| E con l'ali da terra al cielo alzossi.                                                | 300        |
| Il suo figlio co' suoi portava un legno                                               |            |
| A cui sotto la prora e sopra l'onde                                                   |            |
| Stava un centauro minaccioso e torvo,                                                 |            |
| Che con le braccia e con un sasso in alto                                             |            |
| Sembrava di ferirle, e via correndo                                                   | 305        |
| Col petto le facea spumose e bianche.                                                 |            |
| Ocno poscia venia, del tosco flume                                                    |            |
| E di Manto indovina il chiaro figlio,                                                 |            |
| Che te, mia patria, eresse, e che del nome                                            | 940        |
| De la gran madre sua Mantua ti disse;                                                 | 310        |
| Mantua d'alto legnaggio; illustre e ricca,<br>E non d'un sangue. Tre le genti sono,   | 210        |
| E de le tre ciascuna a quattro impera,                                                |            |
| Di cui tutte ella è capo, e tutte insieme                                             |            |
| Son con le forze de l'Etruria unite.                                                  | 315        |
| Quinci ne fur contra Mezenzio armati                                                  | <b>V10</b> |
| Cinquecento altri; e Mincio un figlio altero                                          |            |
| Del gran Benaco fu che gli condusse                                                   |            |
| Di verdi canne inghirlandato il fronte.                                               |            |
| Giva il superbo Aulete con un legno                                                   | 320        |
| Di cento travi il mar solcando in guisa                                               |            |
| Che spumante il facea, sonoro e crespo.                                               |            |
| Premea le spalle d'un Tritone immane,                                                 |            |
| Che con la cava sua cerulea conca                                                     |            |
| Tremar si facea l'acqua e i liti intorno.                                             | 325        |
| Dal mezzo in su, la fronte ispido e'l mento                                           |            |
| Sembra d'umana forma; e'l ventre in pesce                                             |            |
| Gli si ristringe, e col ferino petto<br>Fende il mar si che rumoreggia e spuma.       |            |
| Fende il mar si che rumoreggia e spuma.                                               | 000        |
| Da questi eletti eroi, con queste genti                                               | 330        |
| Eran I' onde tirrene allor solcate                                                    | 213        |
| In sussidio di Troja. E già dal cielo                                                 |            |
| Caduto il giorno, era de l'erta in cima                                               |            |
| La vaga luna; quando il frigio duce                                                   | 335        |
| Or al timone, or a la vela intento<br>Co' suoi pensier vegliava. Ed ecco avanti       | 300        |
| Nuotando gli si fa di Ninfe un coro,                                                  |            |
| Di lui prima compagne, e quelle stesse                                                |            |
| Che, già sue navi, da Cibele in Ninfe                                                 |            |
| Furon converse, e Dec fatte del mare.                                                 | 340        |
| Tante in frotta ne gian per l'onde a nuoto                                            |            |
| Tante in frotta ne gian per l'onde a nuoto<br>Quante eran navi in prima. E di lontano |            |
| Riconosciuto il re, danzando in cerchio                                               |            |
| Dell' Eneide                                                                          | . 18       |
|                                                                                       |            |
|                                                                                       |            |

Gli si strinzero intorno. Una fra l'altre La più di tutte accorta parlatrice 345 Cimodocèa, la sua nave seguendo, Con la destra a la poppa, e con la manca Tacita remigando, il capo e'l dorso Solo a galla tenendo, d'improvviso Così gli disse: Enea stirpe divina, **3**50 Vegli tu? Veglia: il fune allenta, e'l seno Apri a le vele tue. De la tua classe Noi fummo i legni e de la selva Idea. E siamo or Ninfe. I Rutuli col foco N' hanno e col ferro dipartite e spinte 355 Da' tuoi nostro mal grado. Or te cercando Siam qui venute. Per pietà di noi La Berecinzia madre in questa forma N' ha del mar fatte abitatrici e Dee. Ma'l tuo fanciullo Iulo in mezzo a l'armi **3**60 Si sta cinto di fossa e di muraglia Da' feroci Latini assediato. I tuoi cavalli e gli Arcadi e gli Etrusci Unitamente han di già preso il loco Comandato da te. Turno disegna 365 Co'suoi d'attraversarli, e porsi in mezzo Tra'l campo e loro. Or via naviga, approda; Sorgi tu pria che 'l sole, e sii tu 'l primo Ad ordinar le tue genti a battaglia. Prendi l'invitto e luminoso scudo **37**0 Da Vulcan fabbricato, e d'or commesso: 212 Chè diman (se mi credi) alta e famosa Farai tu strage de' nemici tuoi. Ciò disse, e come esperta al legno in poppa Tal diè pinta al partir, che più veloce 375 Corse che dardo o stral che 'l vento adegui. Dietro gli altri affrettår si che stupore N'ebbe d'Anchise il figlio. E rincorato Da si felice annunzio, al cielo orando Divotamento si rivolse, e disse: 380 Alma Dea de gli Dei gran genitrice, Di Dindimo regina che di torri Vai coronata e'n su leoni assisa, Te per mia duce a questa pugna invoco. **3**85 Tu rondi questo augurio e questo giorno, Ti priego, a i Frigi tuoi propizio e lieto. Questo sol disse; e luminoso intanto Si fece il mondo. Ei primamente impose Che ratto al segno suo ciascun ne gisse, Ch'ognun s'armasse, ognuno a la battaglia 390

## LIBRO DECIMO

| Si disponesse. E già venuto a vista De' Rutuli e de' Teucri, alto levossi In su la poppa; s' imbracciò lo scudo, E lo vibrò si ch' ambedue raggiando Empiè di luce e di baleni i campi. Di su le mura la dardania gente Giojosa infino al ciel le grida alzaro. E sopraggiunta la speranza a l' ira | 59 | <b>89</b> 5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| A trar di nuovo e saettar si diero Con un rumor, qual sotto l'atre nubi Nel dar segno di nembi e nel fuggirli Fan le strimonie gru schiamazzo e rombo. Mentre ciò Turno e gli altri ausonj duci                                                                                                     | 64 | 400         |
| Stavan meravigliando, ecco a la riva<br>Si fa pien d'armi e di navilj il mare.<br>Enea di cima al capo e de la cresta<br>Del fin elmo spargea lampi e scintille<br>D'ardente fiamma; e gran lustri e gran fochi                                                                                     | •  | 405         |
| Raggiava de lo scudo il colmo e l'oro: Come ne la serena umida notte La lugubre e mortifera cometa Sembra che sangue avventi; o'l sirio cane, Quando nascendo a' miseri mortali Ardore e sete e pestilenza apporta,                                                                                 | 4  | 410         |
| E col funesto lume il ciel contrista.  Non men per questo ha Turno ardire e spem D'occupar prima il lito, e da la terra Ributtare i nemici. Egli animando E riprendendo la sua gente, avanti                                                                                                        |    | 415         |
| Si spinge a tutti, e grida: Ecco adempito Vostro maggior disio. Più non vi sono Le mura in mezzo. In voi, ne le man vostre La pugna e Marte e la vittoria è posta. Or qui de la sua donna, de' suoi figli,                                                                                          | 4  | <b>1</b> 20 |
| De la sua casa si rammenli ognuno:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 | 425         |
| Via, ch'agli arditi è la Fortuna amica.  Detto così, va divisando come  Parte lor contra ne conduca, e parte  A l'assedio ne lasci. Intanto Enea  Per disbarcare i suoi, le scafe e i ponti                                                                                                         | 4  | 430         |
| Avea già presti. È di lor molti attenti<br>Al ritorno de flutti con un salto<br>Si lanciarono in secco; e chi co remi,                                                                                                                                                                              | 4  | 435         |

| Chi con le travi ne l'arena usciro. Tarconte, poi ch'ebbe la riva tutta Ben adocchiata, non là dove il vado Disperava del tutto, o dove l'onda Mormorando frangea, ma dove cheta E senza intoppo avea corso e ricorso, Voltò le prore; e, Via (disse) compagni, Via, gente eletta: ite con tutti i remi Di tutta forza, e sì pingete i legni | 449<br>445  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Che si faccian da lor canale e stazzo.  Dividete co 'rostri e con le prore  Questa nemica terra: in questa terra  Mi gittate una volta; e che che sia  Segua poi del navile. A questo pregio  Non curo del suo danno: afferri, e pera.                                                                                                       | <b>45</b> 0 |
| Al detto di Tarconte alto in su'remi<br>Levarsi, e sì co'rostri a'liti urtaro<br>Ch'empier di spuma il mar, di sabbia i campi;<br>E i legni tutti ne l'asciutto infissi 300                                                                                                                                                                  | 455         |
| Fermarsi interi. Ma non già, Tarconte, Il legno tuo, che d'una ascosa falda Ebbe di sasso in approdando intoppo; Dal cui dorso inchinato, e dal mareggio Lungamente battuto, al fin del tutto Aperto e sconquassato, in mezzo a l'onde                                                                                                       | 460         |
| Le genti espose; e'l peso e l'imbarazzo De l'armi, e gli armamenti infranti e sparsi Del rotto legno, e'l flutto che rediva Le tennero impedite e risospinte.                                                                                                                                                                                | 465         |
| Turno le schiere sue rapidamente Al mar condusse, e tutte in ordinanza Su'l lito incontro a 'Teucri le dispose. Dieron le trombe il segno. Il Trojan duce Fu che prima assalì le torme agresti, E si fe'con la strage de'Latini E con la morto di Torono in prima                                                                            | 470         |
| E con la morte di Terone in prima<br>Augurio a la vittoria. Era Terone<br>Un di corpo maggior de gli altri tutti;<br>E tanto ebbe d'ardir che da se stesso<br>Incontr'Enea si mosse. Enea col brando                                                                                                                                         | 475         |
| Tal un colpo gli trasse, che lo scudo, Benchè ferrato, e la corazza e'l fianco Forògli insieme. Indi avventossi a Lica Che da l'aperte viscere fu tratto De la già morta madre, e pargoletto, Preservato dal ferro, a te fu sacro, Febo padre di luce; ed or morendo                                                                         | 480         |

| Cisso feroce, e Gia di corpo immane, Ch'ambi di mazze armati ivan le schiere De' suoi Teucri atterrando. E lor non valse Nè d' Ercole aver l' armi nè le braccia D' erculea forza, nè che già Melampo Lor padre in compagnia d' Ercole fosse Allor che de la terra a soffrir ebbe I duri affanni. A Faro un dardo trasse Mentre gridando e millantando incontra Gli si facea. Colpillo in bocca a punto Sì che la chiuse e l' acchetò per sempre.  E tu, Cidon, per le sue mani estinto, Misero! giaceresti a Clizio appresso Tuo nuovo amore, a cui de' primi fiori Eran le guancie colorite a pena; Nè più stato saresti esca a gli amori De' suoi simili, onde mai sempre ardevi; Se non che de' fratelli ebbe una schiera Subitamente addosso. Eran costoro Sette figli di Forco, e sette dardi Gli avventaro in un tempo. Altri de 'quali Da l' elmo e da lo scudo risospinti, Altri furon da Venere sbattuti Sì ch'o vani, o leggieri il corpo a pena Leccar passando. In questa Enea rivolto, Dammi (disse ad Acate) de gl' intrisi Nel sangue greco, e sotto Ilio provati; E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Sì che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse.  Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l' un già morto, E l' altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse. | والمراجع والمناط                                                                                               |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nè d' Ercole aver l' armi nè le braccia D'erculea forza, nè che già Melampo Lor padre in compagnia d' Ercole fosse Allor che de la terra a soffrir ebbe I duri affanni. A Faro un dardo trasse Mentre gridando e millantando incontra Gli si facea. Colpillo in bocca a punto Sì che la chiuse e l'acchetò per sempre. E tu, Cidon, per le sue mani estinto, Misero! giaceresti a Clizio appresso Tuo nuovo amore, a cui de' primi flori Eran le guancie colorite a pena; Nè più stato saresti esca a gli amori De' suoi simili, onde mai sempre ardevi; Se non che de' fratelli ebbe una schiera Subitamente addosso. Eran costoro Sette figli di Forco, e sette dardi Gli avventaro in un tempo. Altri de 'quali Da l' elmo e da lo scudo risospinti, Altri furon da Venere sbattuti Sì ch'o vani, o leggieri il corpo a pena Leccar passando. In questa Enea rivolto, Dammi (disse ad Acale) de gl' intrisi Nel sangue greco, e sotto Ilio provati; E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Sì che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse. Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l' un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                               | Cisso feroce, e Gia di corpo immane,<br>Ch'ambi di mazze armati ivan le schiere                                                                                                                                |             | 485        |
| Mentre gridando e millantando incontra Gli si facea. Colpillo in bocca a punto Sì che la chiuse e l'acchetò per sempre.  E tu, Cidon, per le sue mani estinto, Misero! giaceresti a Clizio appresso Tuo nuovo amore, a cui de' primi fiori Eran le guancie colorite a pena; Nè più stato saresti esca a gli amori De' suoi simìli, onde mai sempre ardevi; Se non che de' fratelli ebbe una schiera Subitamente addosso. Eran costoro Sette figli di Forco, e sette dardi Gli avventaro in un tempo. Altri de'quali Da l'elmo e da lo scudo risospinti, Altri furon da Venere sbattuti Sì ch'o vani, o leggieri il corpo a pena Leccar passando. In questa Enea rivolto, Dammi (disse ad Acate) de gl' intrisi Nel sangue greco, e sotto llio provati; E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Sì che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse. Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l' un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nè d'Ercole aver l'armi nè le braccia<br>D'erculea forza, nè che già Melampo<br>Lor padre in compagnia d'Ercole fosse<br>Allor che de la terra a soffrir ebbe                                                  | 320         | 490        |
| Tuo nuovo amore, a cui de primi fiori Eran le guancie colorite a pena; Nè più stato saresti esca a gli amori De' suoi simili, onde mai sempre ardevi; Se non che de' fratelli ebbe una schiera Subitamente addosso. Eran costoro Sette figli di Forco, e sette dardi Gli avventaro in un tempo. Altri de 'quali Da l' elmo e da lo scudo risospinti, Altri furon da Venere sbattuti Si ch'o vani, o leggieri il corpo a pena Leccar passando. In questa Enea rivolto, Dammi (disse ad Acate) de gl' intrisi Nel sangue greco, e sotto Ilio provati; E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Si che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse. Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l'un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mentre gridando e millantando incontra<br>Gli si facea. Colpillo in bocca a punto<br>Sì che la chiuse e l'acchetò per sempre.<br>E tu, Cidon, per le sue mani estinto,                                         |             | 495        |
| Subitamente addosso. Eran costoro Sette figli di Forco, e sette dardi Gli avventaro in un tempo. Altri de 'quali Da l' elmo e da lo scudo risospinti, Altri furon da Venere sbattuti Sì ch'o vani, o leggieri il corpo a pena Leccâr passando. In questa Enea rivolto, Dammi (disse ad Acate) de gl' intrisi Nel sangue greco, e sotto Ilio provati; E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Sì che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse. Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l' un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tuo nuovo amore, a cui de primi fiori<br>Eran le guancie colorite a pena;<br>Nè più stato saresti esca a gli amori<br>De suoi simili, onde mai sempre ardevi;                                                  |             | 500        |
| Leccar passando. In questa Enea rivolto, Dammi (disse ad Acate) de gl' intrisi Nel sangue greco, e sotto Ilio provati; E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Sì che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse. Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l'un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffio la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subitamente addosso. Eran costoro<br>Sette figli di Forco, e sette dardi<br>Gli avventaro in un tempo. Altri de 'quali<br>Da l' elmo e da lo scudo risospinti,                                                 | <b>32</b> 0 | 505        |
| E non fia colpo in fallo. Una grand' asta Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse Sì che volando ne lo scudo aggiunse Di Mèone, e la piastra ond' era cinto E la corazza e'l petto gli trafisse. Alcanor suo fratello nel cadere, Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l'un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sì ch'o vani, o leggieri il corpo a pena<br>Leccar passando. In questa Enea rivolto,<br>Dammi (disse ad Acate) de gl'intrisi                                                                                   |             | 510        |
| Mentre le braccia al tergo gli puntella, L'asta nel trapassare, il suo tenore Continuando, insanguinata e calda La destra gli confisse; e da le spalle Pendè del frate, infin che l'un già morto, E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E non fia colpo in fallo. Una grand' asta<br>Gli porse Acate in prima, ed ei la trasse<br>Sì che volando ne lo scudo aggiunse<br>Di Mèone, e la piastra ond' era cinto<br>E la corazza e'l petto gli trafisse. |             | 515        |
| E l'altro moribondo, a terra stesi Giacquero entrambi. Numitòre il terzo Da questo sconficcandola e da quello, Lanciolla incontro Enea. Di ferir lui Non gli successe, ma del grande Acate Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mentre le braccia al tergo gli puntella,<br>L'asta nel trapassare, il suo tenore<br>Continuando, insanguinata e calda<br>La destra gli confisse; e da le spalle                                                |             | 520        |
| Non gli successe, ma del grande Acate<br>Graffiò la coscia lievemente, e scorse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E l'altro moribondo, a terra stesi<br>Giacquero entrambi. Numitòre il terzo<br>Da questo sconficcandola e da quello,                                                                                           | 342         | <b>525</b> |
| Qui si mostrò con una picca in mano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non gli successe, ma del grande Acate<br>Graffiò la coscia lievemente, e scorse.<br>Clauso il sabino ardito e poderoso                                                                                         |             | 530        |

| E Driope investì nel primo incontro.        |               |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Glie n'appuntò nel gorgozzule, e pinse      |               |                 |
| Tanto che la parola e'l fiato e l' alma     |               |                 |
| In un gli tolse. Ed ei cadde boccone,       |               |                 |
| E per bocca gittò di sangue un fiume.       |               | -               |
| Cacciossi avanti, e tre di Tracia appresso  |               |                 |
| De la gente di Borea, e tre de' figli       |               |                 |
| D'Idante, alunni d'Ismara e di Troja        |               |                 |
| In variate guise a terra stese.             |               | 540             |
| Venne a rincontro Alèso, e de gli Aurunci   |               | () <u>(</u> , , |
| Un' ordinanza. Di Nettuno il figlio         |               |                 |
| Messapo i suoi cavalli avanti spinse.       |               |                 |
| Ed or questi sforzandosi, ed or quelli      |               |                 |
| Di cacciare i nemici, in su l'entrata       |               | 545             |
| Si combattea d'Italia. E quai tra loro      | <b>2</b> 55   | 1,720           |
|                                             | <b>6</b> .).) |                 |
| S'azzustano a le volte avversi e pari       |               |                 |
| Di contesa e di forza in aria i venti,      |               |                 |
| Che nè lor, nè le nugole, nè 'l mare        |               | EE0             |
| Ceder si vede, e lungamente incerta         |               | 550             |
| Sì la mischia travaglia, ch' ogni cosa      |               |                 |
| D'ogni parte tumultua e contrasta:          |               |                 |
| Tale appunto de' Rutuli e de' Teucri        |               |                 |
| Era la pugna, e si fiera e si stretta       |               | <b>-</b>        |
| Che giunte si vedean l'armi con l'armi,     |               | 55 <b>5</b>     |
| E le man con le mani, e i piè co' piedi.    |               |                 |
| D'altra parte ove rapido e torrente         |               |                 |
| Avea il flume travolti arbori e sassi,      |               |                 |
| Da loco malagevole impediti                 |               | - 00            |
| Gli arcadi cavalieri a piè smontaro.        |               | <b>5</b> 60     |
| E ne 'pedestri assalti ancor non usi,       |               |                 |
| Da' Latini incalzati, avean le terga        |               |                 |
| Già volte a Lazio; quando (quel che s' usa  |               |                 |
| In sì duri partiti) a lor rivolto           |               |                 |
| Pallante, or con preghiere, or con rampogne | ,             | 005             |
|                                             | <b>3</b> } ;  |                 |
| Dove fuggite? Per onor di voi,              |               |                 |
| Per la memoria di tant' altri vostri        |               |                 |
| Egregi fatti, per l'egregia fama,           |               |                 |
| Per le vittorie del gran duce Evandro,      |               | 570             |
| E per la speme che di me concetta           | 370           |                 |
| A la paterna lode emula avete,              |               |                 |
| Non ponete ne' piè vostra fidanza.          |               |                 |
| Col ferro aprir la strada ne conviene       |               |                 |
| Per mezzo di color che là vedete,           |               | 575             |
| Che più folti n'incalzano e più feri.       |               |                 |
| Per la comanda l'alta patria nostra         |               |                 |
| Che voi meco n' andiate. E di lor nullo     |               |                 |

| È che sia Dio: son uomini ancor essi<br>Come siam noi; e noi com'essi avemo<br>Il cor, le mani e l'armi. E dove, dove<br>Vi salverete? Non vedete il mare                                                     | <b>5</b> 80        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Che v'è davanti, e che la terra manca<br>Al fuggir vostro? E se per l'onde ancora<br>Fuggiste, alfin dove n'andrete? a Troja?<br>E così detto, in mezzo de' più densi<br>E de' più formidabili nemici         | <b>5</b> 85        |
| Anzi a tutti avventossi. E Lago il primo<br>Per sua disavventura gli s'oppose.<br>Stava costui chinato, e per ferirlo<br>Divelto avea di terra un gran macigno;<br>Quando lo sopraggiunse, e ne la schiena    | <b>590</b>         |
| Tra costa e costa il suo dardo piantogli;<br>Sì che tirando e dimenando a pena<br>Ne lo ritrasse. Isbon di Lago amico,<br>Mentr'egli in ciò s'occupa, ebbe speranza<br>Di vendicarlo, e'ncontra gli si mosse. | 59 <b>5</b>        |
| Ma non gli riuscì; chè mentre incauto Dal dolor trasportato e da lo sdegno Del suo morto compagno infuriava, Ne la spada del giovine infilzossi Da l'un de' fianchi: onde trafitto e smunto                   | 600                |
| Ne fu di sangue il cor, d'ira il polmone. Poscia Stenelo uccise; uccise appresso Anchemolo. Costui fu de l'antica Stirpe di Reto, incestuoso amante Di sua matrigna. E voi, Laride e Timbro,                  | 605                |
| Figli di Dauco ambi d'un parto nati<br>Per le sue man cadeste. Eran costoro<br>Sì l'un del tutto a l'altro somigliante,<br>Che dal padre indistinti e da la madre<br>Facean lor grato errore e dolce inganno. | 610<br><b>3</b> 91 |
| Sol or Pallante (ahi! troppo duramente) Vi fe' diversi: ch' a te'l capo netto, Timbro, recise; a to, Laride, in terra Mandò la destra. E questa anco guizzando Te per suo riconobbe, e con le dita            | 615                |
| Strinse il tuo ferro, e'l brancicò più volte.<br>Gli Arcadi da' conforti e da le prove<br>Accesi di Pallante, e per dolore<br>E per vergogna di furor s'armaro<br>Contra i nemici. Seguitò Pallante;          | 620                |
| Ed a Retèo ch' era fuggendo in volta<br>Sopra una biga, nel passargli a canto<br>Trasse d'un' asta: e tanto Ilo d'indugio                                                                                     | <b>6</b> 25        |

Ebbe a la morte sua, ch' ad Ilo indritto Era quel colpo in prima. Ma Retèo Venne di mezzo, e ricevello in vece D'altri colpi, che dietro minacciando Gli venian Teutro e Tiro i duo buon frati, **63**0 Che gli eran sopra. Traboccò dal carro Mezzo tra vivo e morto, e calcitrando De' Rutuli battè l'amica terra. Come il pastor ne' dolci estivi giorni A lo spirar de' venti il foco accende 635 In qualche selva: che diversamente 406 Lo sparge in prima; e con diversi incendi Subito di Vulcan ne va la schiera Ciò ch' è di mezzo divorando in guisa Ch'un sol diventa: ed ei stassi in disparte 640 Del fatto altero, e di veder giojoso La vincitrice fiamma, e l'arso bosco: Cosi'l valor de gli Arcadi ristretto Per soccorrer Pallante insieme unissi. Ma'l bellicoso Aléso incontro a loro 645 Si ristrinse ancor ei con l'armi sue, 411 E Ladone e Demòdoco e Fereto Uccise in prima. Indi a Strimonio un colpo Trasse di spada che la destra mano, Mentre con un pugnal gli era a la gola, **650** Gli recise di netto. E si d'un sasso Feri Toante in volto, che gl'infranse Il teschio tutto, e ne schizzar col sangue L'ossa e 'l cervello. Era d'Aléso il padre Mago e 'ndovino; e del suo figlio il fato 655 Avea previsto: onde gran tempo ascoso In una selva il tenne. E non per questo Franse il destino: chè già veglio a pena Chiusi ebbe gli occhi, che le Parche addosso Gli dier di mano: onde a morir devoto **6**60 Fu per l'armi d'Evandro. Incontro a lui Mosse Pallante in cotal guisa orando: Dà, padre Tebro, a questo dardo indrizzo, Fortuna e strada; ond 'io nel petto il pianti Del duro Aléso: e'l dardo e le sue spoglie 665 A te flan poscia in questa quercia appese. 422 Udillo il Tebro; e mentre Aléso aita Porgendo ad Imaon, lo scudo stende Per coprir lui, se stesso discoverse Al colpo di Pallante, e morto cadde. **670** Lauso che de la pugna era gran parte, Visto al cader d'un si degno campione

| Caduta la contesa e l'ardimento  De le schiere latine, egli in sua vece Tosto avanti si spinse e rinfrancolle.  E prima di sua mano Abante ancise, Ch'era di quella zuffa un duro intoppo, E de nemici il più saldo sostegno.                                                       |     | 6 <b>7</b> 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Or qui strage si fa d'Arcadi insieme,<br>E de' Toschi, e di voi, Trojani intatti<br>Ancor da' Greci. E qui d'ambe le parti<br>Tutti con tutti ad affrontar si vanno.                                                                                                                | 430 | 680          |
| Pari le forze e pari i capitani Son d'ambi i lati; e quinci e quindi ardenti Si ristringono in guisa che gli estremi Fanno ancor calca e 'mpedimento a' primi. Da questa parte sta Pallante, e Lauso Da quella, i suoi ciascuno inanimando,                                         |     | 685          |
| Spingendo e combattendo. E l'un diverso<br>Non è molto da l'altro nè d'etate<br>Nè di bellezza; e parimente il fato<br>A ciascuno ha di lor tolto il ritorno                                                                                                                        |     | 690          |
| Ne la sua patria. E non però tra loro S'affrontar mai; chè 'l regnator celeste Riserbava la morte d'ambedue A nemici maggiori. In questo mezzo La Ninfa, che di Turno era sorella; Il suo frate avvertisce, che soccorso                                                            |     | 695          |
| Procuri a Lauso. Ond' ei tosto col carro<br>Le schiere attraversando; a' suoi compagni<br>Giunto che fu, Via (disse) or non è tempo<br>Che voi più combattiate. Io sol ne vado                                                                                                      | 140 | 700          |
| Contra Pallante: a me solo è dovuta Lo morte sua: così il suo padre stesso V'intervenisse, e spettator ne fosse. Detto ch' egli ebbe, incontanente i suoi, Siccome imposto avea, del campo usciro. Pallante, visti i Rutuli ritrarsi,                                               |     | 705          |
| E lui sentendo, che con tanto orgoglio<br>Lor comandava; poscia che 'l conobbe<br>Lo squadrò tutto, e stupido fermossi<br>A veder sì gran corpo. Indi feroce                                                                                                                        |     | 710          |
| Gli occhi intorno girando, a i detti suoi Così rispose: Oggi o d'opime spoglie, O di morte onorata il pregio acquisto. E'l padre mio (tal è d'animo invitto Incontr'ogni fortuna, o buona o rea Che sia la mia) ne porrà'l core in pace. Via, che d'altro è mestier che di minacce. | 450 | 715          |

|                                                |     | ~           |
|------------------------------------------------|-----|-------------|
| E ciò detto si mosse, e siero in mezzo         |     | 720         |
| Presentossi del campo. Un gel per l'ossa       |     |             |
| E per le vene a gli Arcadi ne corse.           |     |             |
| E Turno dalla biga con un salto                |     |             |
| Lanciossi a terra; ch' assalirlo a piedi       |     |             |
| Prese consiglio. E qual fiero leone            |     | 725         |
| Che, veduto nel pian da lunge un toro          |     |             |
| Con le corna a battaglia esercitarsi,          |     |             |
| Dal monte si dirupa e rugge e vola:            |     |             |
| Tal fu di Turno la sembianza a punto           |     |             |
| Nel girgli incontro. Il giovine, che meno      |     | <b>730</b>  |
| Avea di forze, s' avviso di tempo              |     |             |
| Prender vantaggio, e di provare osando         |     |             |
| S' aver potesse in alcun modo amica            |     |             |
| Almen fortuna; e già ch' a tiro d' asta        |     |             |
| S' eran vicini, al ciel rivolto disse:         |     | 735         |
|                                                | 459 |             |
| L'ospizio accetto, e la sua mensa a grado,     | -00 |             |
| Allor che peregrin seco albergasti;            |     |             |
| Dammi, ti priego, a tanta impresa aita         |     |             |
| Si che Turno egli stesso in chiuder gli occhi  |     | 740         |
| Veggia e senta morendo, ch'a me tocca          |     |             |
| Vincere e spogliar lui d'armi e di vita.       |     |             |
| Udillo Alcide, e per pietà che n'ebbe          |     |             |
| Nel suo cor se ne dolse e lagrimonne;          |     |             |
| Quantunque indarno. E Giove per conforto       |     | 745         |
| Del figlio suo, così seco ne disse:            |     |             |
| Destinato a ciascuno è'l giorno suo;           |     |             |
| E breve in tutti e lubrica e fugace            |     |             |
| E non mai reparabile sen vola                  |     |             |
| L'umana vita. Sol per fama è dato              |     | <b>750</b>  |
|                                                | 468 |             |
| Più lungamente. Ma virtute è quella            | 400 |             |
| Che gli fa tali. E non per questo alcuno       |     |             |
| È che non muoja. E quanti ne moriro            |     |             |
| Sotto il grand' Ilio, ch' eran nati in terra   |     | <b>755</b>  |
| Di voi celesti? E Sarpedonte è morto           |     | ••••        |
| Ch' era mio figlio: e Turno anco morrà;        |     |             |
| E già de la sua vita è giunto al fine.         |     |             |
| Così disse, e da' rutuli confini               |     |             |
| Torse la vista. Allor Pallante trasse          |     | 760         |
| Con gran forza il suo dardo, e'l brando strins | Λ   | 100         |
| Incontro a Turno. Investi 'l dardo a punto     | G   |             |
| Là 've'l braccial su l'omero s'affibbia,       |     |             |
| E tra 'l suo groppo e l'orlo de lo scudo       |     |             |
| Come strisciando, di si vasto corpo            |     | 70 <b>5</b> |
| Lievemente afferrò la pelle a pena.            |     | , 00        |
| mic toutcute anouge is hone a hour.            |     |             |

| Turno, poichè 'l nodoso e ben ferrato<br>Suo frassino brandito e bilanciato<br>Ebbe più volte, Or prova tu (gli disse)<br>Se'l mio va dritto, e se colpisce e fora<br>Più del tuo ferro: e trasse. Andò ronzando<br>Per l'aura, e con la punta a punto in mezzo<br>Si piantò de lo scudo. E tante piastre |     | 770         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Di metallo e d'acciajo, e tante cuoja<br>Ond'era cinto, e la corazza e'l petto<br>Passògli insieme. Il giovine ferito<br>Tosto fuor si cavò di corpo il telo;<br>Ma non gli valse, che con esso il sangue                                                                                                 |     | 773         |
| E la vita n' uscio. Cadde boccone<br>In su la piaga, e tal diè d'armi un crollo,<br>Che ancor morendo, la nimica terra<br>Trepida ne divenne e sanguinosa.                                                                                                                                                | 488 | 780         |
| Turno sopra il cadavero fermossi Alteramente, e disse: Arcadi, udite, E per me riportate al vostro Evandro, Che qual di rivedere ha meritato Il suo Pallante, tal glie ne rimando;                                                                                                                        |     | <b>7</b> 85 |
| E gli fo grazia, che d'esequie ancora<br>E di sepolcro e di qual altro fregio,<br>Che conforto gli sia, l'orni e l'onori;<br>Ch'assai ben caro infino a qui gli costa<br>L'amicizia d'Enea. Così dicendo,                                                                                                 |     | <b>7</b> 90 |
| Col manco piè calcò l'estinto corpo:<br>E d'oro un cinto nè rapi di pondo,<br>D'artificio e di pregio, ove per mano<br>Era del buon Eurizio istoriata<br>La fiera notte, e i sanguinosi letti                                                                                                             |     | 795         |
| Di quell'empie fanciulle, in grembo a cui<br>Fur già tanti in un tempo e frati e sposi<br>Sotto fè d'Imeneo giovani ancisi.<br>Di questa spoglia altero e baldanzoso<br>Vassene or Turno. O cieche umane menti,<br>Come siete de'fati e del futuro                                                        |     | 800         |
| Poco avvedute! E come oltra ogni modo<br>Ne' felici successi insuperbite!<br>Tempo a Turno verrà ch' ogni gran cosa<br>Ricompreria di non aver pur tocco                                                                                                                                                  | 50% | 805         |
| Pallante: e le sue spoglie e'l di che l'ebbe In odio gli cadranno. Il morto corpo Nel suo scudo composto i suoi compagni Levar dal campo, e con solenne pompa E con molti lamenti e molto pianto Lo riportaro al padre. O qual Pallante                                                                   |     | 810         |

| Tornasti al padre tuo gloria e dolore!<br>Ch'una stessa giornata, ch'a la guerra<br>Ti diede, a lui ti tolse. Oh pur gran monti<br>Lasciasti pria di tuoi nemici estinti.                                                             | 508         | 815 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Corse la fama, anzi il verace avviso  A l'orecchie d'Enea d'un danno tale  E d'un tanto periglio, che già volto  Era il suo campo in fuga. Incontanente  Si fa col ferro una spianata intorno;                                        | -           | 820 |
| Poscia s'apre una via, di te cercando,<br>Turno, e'l tuo rintuzzar cresciuto orgoglio<br>Per la vittoria di Pallante ucciso.<br>Pallante, Evandro e l'accoglienze loro<br>E le lor mense, ove con tanto amore                         |             | 825 |
| Forestier fu raccolto, e la contratta<br>Già tra loro amistà davanti a gli occhi<br>Si vedea sempre. E per onore a l'ombra<br>De l'amico, e per vittima al grand'Orco<br>Molti giovani avea già destinati                             |             | 830 |
| Vivi sagrificar sopra al suo rogo; E di già ne facea quattro d' Ufente Addur legati, e quattro di Sulmona. E tra via combattendo, incontr' a Mago Tirò d'un' asta: a cui sotto chinossi L'acture a tempo sì che sopre el cono         |             | 835 |
| L'astuto a tempo si che sopra al capo Gli trapassò divincolando il colpo; E ratto risorgendo, umilemente Gli abbracciò le ginocchia, e così disse: Per tuo padre e tuo figlio, Enea, ti prego, A mio padre, a mio figlio mi conserva. | 523         | 840 |
| Di gran legnaggio io sono, e gran tesori<br>Tengo d'argento sotterrati e d'oro<br>In massa e'n conio. La vittoria vostra<br>Solo in me non consiste. Una sol'alma<br>In così grave e grande affar che monta?                          |             | 845 |
| Rispose Enea: Le tue conserve d'oro<br>E d'argento conserva a' figli tuoi.<br>Questi mercati ha Turno primamente<br>Tolti fra noi, poi ch'ha Pallante ucciso.<br>Ed al mio padre ed al mio figlio in grado                            | 53 <b>2</b> | 850 |
| Fia la tua morte. Ciò dicendo, a l'elmo<br>Le man gli stese; e poiche gli ebbe il collo<br>Chinato al colpo, insino a l'elsa il ferro<br>Ne la gola gl'immerse. Indi non lunge<br>Emonide incontrando, un sacerdote                   |             | 855 |
| Di Febo e di Diana, il fronte adorno<br>Di sacra benda, e tutto rilucente                                                                                                                                                             |             | 860 |

| Di vesti e d'armi, addosso gli si scaglia. l'ugge Emonide, e cade. Enea gli è sopra, Lo sacrifica a l'ombra, e d'ombra il copre. Poscia de l'armi, che'l meschino a pompa Portò più ch'a difesa, il buon Seresto Lo spoglia, e per trofeo le appende in campo A te, gran Marte. Ecco di nuovo intanto Cecolo di Vulcan l'ardente figlio, |     | 865         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| E'l Marso Ombron ne la battaglia entrando,<br>E rimettendo le lor genti insieme,                                                                                                                                                                                                                                                         |     | <b>87</b> 0 |
| Spingonsi avanti. Enea da l'altra parte<br>Infuriava. Ad Ansure avventossi,<br>E'l manco braccio con la spada in terra<br>Gittògli e de lo scudo il cerchio intero.                                                                                                                                                                      |     |             |
| Gran cose avea costui cianciate in prima<br>E concepute; e d'adempirle ancora<br>S'era promesso. Avea forse anco in cielo<br>Riposti i suoi pensieri, e s'augurava                                                                                                                                                                       | 547 | 875         |
| Lunga vita e felice. E pur qui cadde. Poscia Tarquito ardente e d'armi cinto Fulgenti e ricche incontro gli si fece. Era costui di Fauno montanaro E de la Ninfa Driope creato,                                                                                                                                                          |     | 880         |
| Giovine fiero. Enea parossi avanti<br>A la sua furia, e pinse l'asta in guisa<br>Che lo scudo impedigli e la corazza.<br>Allora indarno il misero a pregarlo                                                                                                                                                                             |     | 885         |
| Si diede. E mentre a dir molto s'affanna<br>Per lo suo scampo, ei con un colpo a terra<br>Gittògli il capo; e travolgendo il tronco<br>Tiepido ancor sopra gli stette, e disse:<br>Qui con la tua bravura te ne stai,<br>Tremendo e formidabile guerriero.                                                                               | 550 | 890         |
| Nè di terra tua madre ti ricopra,<br>Nè di tomba t'onori. A i lupi, a i corvi<br>Ti lascio, o che la piena in alcun fosso<br>Ti tragga, o che nel fiume, o che nel maro<br>Ai famelici pesci esca ti mandi.                                                                                                                              |     | 895         |
| Indi muove in un tempo incontro a Lica,<br>E segue Antèo, che ne le prime schiere<br>Eran di Turno. Assaglie il forte Numa,<br>Fere il biondo Camerte. Era Camerte<br>Figlio a Volscente, generoso germe                                                                                                                                 | •   | 900         |
| Del magnanimo padre, e de' più ricchi<br>D' Ausonia tutta: in quel tempo reggea<br>La taciturna Amicla. In quella guisa<br>Che si dice Egeon con cento braccia                                                                                                                                                                           |     | 905         |

E cento mani da cinquanta bocche Fiamme spirando e da cinquanta petti Esser già stato col gran Giove a fronte, 910 Quando contra i suoi folgori e i suoi tuoni 567 Con altrettante spade ed altrettanti Scudi tonava e folgorava anch' egli: In quella stessa Enea per tutto'l campo, Poich' una volta il suo ferro fu caldo, 915 Contra tutti vincendo infuriossi. Ecco Nifeo su quattro corridori Si vede avanti; e contra gli si spinge Si ruinoso, e tal fa lor fremendo Tema e spavento, che i destrier rivolti 920 Lui dal carro traboccano, e disciolti 573 Sen vanno e vôti imperversando al mare. Lùcago intanto e Lìgeri due frati Con due giunti cavalli ambi in un tempo Gli si fan sopra. Ligeri a le briglie 925 Sedea per guida, e\_Lucago rotava La spada a cerco. Enea non sofferendo La tracotanza, a la già mossa biga Piantossi avanti; e Ligeri gli disse: Enea, tu non sei già con Diomede, 930 Ne con Achille questa volta a fronte: Nè son questi i cavalli e'l carro loro. Di Lazio è questo, e non de' Frigi il campo. Oui finir ti convien la guerra e i giorni. Queste vane minacce e questo vento 935 Soffiava il folle. Enea d'altro risposta Non gli die che de l'asta. E mentre avanti Spinge l'uno i destrieri, e l'altro al colpo Si sta chinato e col pie manco in atto Di ferir lui, la sua lancia a lo scudo 940 Entro sono di Lucago, e nel manco 588 Lato ne l'inguinaja il colse a punto, E giù del carro moribondo il trasse. Indi ancor egli motteggiollo, e disse: A te ne paventosi, ne restii 945 Son già, Lùcago, stati i tuoi cavalli. Tu da te stesso un si bel salto hai preso Fuor del tuo carro. E ciò detto, a i destrieri Diè di piglio. Il suo frate uscito intanto Dal carro stesso, umile e disarmato 950 Stendea le palme in tal guisa pregando: Deh per lo tuo valore e per coloro Che ti fer tale, abbi di me, Signore, Pietà, che supplicando in don ti chieggio

| Questa misera vita. E seguitando<br>La sua pregluera, a lui rispose Enea:<br>Tu non hai già così dianzi abbajato.<br>Muori; e morendo il tuo frate accompagna.                                                                                   |     | 955          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| E con queste parole il ferro spinse, E gli aprì 'l petto, e l'alma ne disciolse. Mentre così per la campagna Enea Strage facendo, e di torrente in guisa                                                                                         | 108 | <b>CO</b> 2  |
| E di tempesta infuriando scorre, Ascanio e la trojana gioventute Indarno entro a le mura assediati Saltano in campo. Ed a Giunone intanto Così Giove favella: O mia diletta                                                                      |     | 965          |
| Sorella e sposa, ecco testè si vede<br>Com' ha la tua credenza e'l tuo pensiero<br>Verace incontro, e come Citerea<br>Sostenta i Teucri suoi. Vedi com'essi<br>Non son nè valorosi, nè guerrieri,                                                |     | 970          |
| E i cor non hanno a i lor perigli eguali. A cui Giunon tutta rimessa, Ah (disse) Caro consorte, a che mi strazi e pugni, Quando è pur troppo il mio dolor pungente, È pur troppo tem' io le tue punture?                                         |     | 975          |
| Ma se qual era, e qual esser potrebbe,<br>Fosse or teco il poter de l'amor mio,<br>Teco che tanto puoi, da te negato<br>Non mi fora, Signor, ch' oggi il mio Turno<br>Fosse da la battaglia e da la morte                                        |     | 980          |
| Per me sottratto e conservato al vecchio Dauno suo padre. Or pera, e col suo sangue, Che pur è pio, la cupidigia estingua De' suoi nemici. E pur anch' egli è nato Dal nostro sangue: e pur Pilunno è quarto Padre di lui: da lui pur largamente | 617 | 08 <b>5</b>  |
| Gli altar molte fiate e i tempi tuoi<br>Son de' suoi molti doni ornati e carchi.<br>Cui del ciel brevemente il gran Motore<br>Così rispose: Se indugiar la morte,                                                                                | 623 | \$00<br>\$00 |
| Ch'è già presente, e prolungare i giorni<br>Al già caduco giovine t'aggrada<br>Per alcun tempo, e tu con questo inteso<br>L'accetti, va tu stessa, e da la pugna<br>Sottrallo e dal destino. A tuo contento                                      |     | 995          |
| Fin qui mi lece. Ma se in ciò presumi<br>Ancor più di sua vita, o de la guerra,<br>Che del tutto si mute o si distorni;<br>In van lo speri. A cui Giuno piangendo                                                                                |     | 1000         |

| Soggiunse: E che saria, se quel che in voce<br>Ti gravi a darmi, almen nel tuo secreto<br>Mi concedessi? E questa vita a Turno<br>Si stabilisse? già che indegna e cruda<br>Morte gli s'avvicina, o ch' io del vero<br>Mi gabbo. Tu che puoi, Signor, rivolgi<br>La mia paura e i tuoi pensieri in meglio. | 1005                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Poscia che così disse, incontanente<br>Dal ciel discese, e con un nembo avanti<br>E nubi intorno, occulta infra i due campi<br>Sopra terra calossi. Ivi di nebbia.                                                                                                                                         | <b>1</b> 010<br>6 <b>33</b> |
| Di colori e di vento una figura<br>Formò (cosa mirabile a vedere!)<br>In sembianza d'Enea: d'Enea lo scudo,<br>La corazza, il cimiero e l'armi tutte<br>Gli finse intorno, e gli diè il suono e'l moto                                                                                                     | 1015                        |
| Propri di lui, ma vani, e senza forze<br>E senza mente; in quella stessa guisa<br>Che si dice di notte ir vagabonde<br>L'ombre de' morti, e che i sopiti sensi<br>Son da' sogni delusi e da fantasme.                                                                                                      | 1020                        |
| Questa mentita imago anzi a le schiere<br>Lieta insultando, a Turno s'appresenta,<br>Lo provoca e lo ssida. E Turno incontra<br>Le si spinge e l'affronta: e pria da lunge<br>Il suo dardo le avventa, al cui stridore                                                                                     | 1025<br>645                 |
| Volg' ella il tergo e fugge. Ed ei sospinto<br>Da la vana credenza, e da la folle<br>Sua speme insuperbito la persegue<br>Con la spada impugnata: e, Dove, dove<br>(Dicendo) Enea, ten fuggi? ove abbandoni                                                                                                | 1030                        |
| La tua sposa novella? lo di mia mano<br>De la terra fatale or or t'investo,<br>Che tanto per lo mar cercando andavi.<br>E gridando l'incalza, e non s'avvede<br>Che quel che segue e di ferir agogna,                                                                                                      | 1035                        |
| Non è che nebbia che dal vento è spinta.  Era per sorte in su la riva un sasso Di molo in guisa; ed un navile a canto Gli era legato, che la scala e'l ponte Avea su'l lito, onde ne fu pur dianzi                                                                                                         | 1040                        |
| Osinio il re di Chiusi in terra esposto. In questo legno, di fuggir mostrando, Ricovrossi d'Enea la finta imago, E vi s'ascose. A cui dietro correndo Turno senza dimora infuriato Il ponte ascese. Era a la prora a pena                                                                                  | 1045<br>65 <b>6</b>         |

| Che Giunon ruppe il fune, e diede al legno<br>Per lo travolto mare impeto e fuga.<br>Intanto Enea, di Turno ricercando,<br>A battaglia il chiamava. Ed or di questo                                                                         | 1050                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ed or di quello e di molti anco insieme Facea strage e scompiglio; e la sua larva, Poichè di più celarsi uopo non ebbe, Fuor de la nave uscendo alto levossi, E con l'atra sua nube unissi, e sparve. Turno così schernito, e già nel mezzo | <b>⁴</b> 05 <b>5</b> |
| Del mar sospinto, indietro rimirando<br>Come del fatto ignaro, e del suo scampo<br>Sconoscente e superbo, al ciel gridando<br>Alzò le palme, e disse: Ah dunque io sono<br>D'un tanto scorno, onnipotente padre,                            | 1060                 |
| Da te degno tenuto? A tanta pena<br>M'hai riservato? Ove son io rapito?<br>Onde mi parto? Chi così mi caccia?<br>Chi mi rimena? E fla ch'un'altra volta                                                                                     | 1003<br>670          |
| Io ritorni a Laurento? e ch' io riveggia<br>L'oste più con quest' occhi? E che diranno<br>I miei seguaci, e quei che m' han per capo<br>Di questa guerra, che da me son tutti<br>(Ahi vitupero!) abbandonati a morte?                       | 1070                 |
| E già rotti gli veggio, e già gli sento<br>Gridar cadendo. O me lasso! che faccio?<br>Qual è del mar la più profonda terra<br>Che mi s'apra e m'ingoi? A voi più tosto,<br>Venti, incresca di me. Voi questo legno                          | 1075                 |
| Fiaccate in qualche scoglio, in qualche rupe Ch' io stesso lo vi chieggio: o ne le Sirti Mi seppellite, ove mai più non giunga Rutulo che mi veggia, o mi rinfacci Questa vergogna e questa infamia, ond' io                                | ,<br>1080<br>678     |
| Sono a me consapevole e nimico.  Così dicendo, un tanto disonore In se sdegnando, e di se stesso fuori Strani, diversi e torbidi pensieri Si volgea per la mente, o con la spada                                                            | 1085                 |
| Passarsi il petto, o traboccarsi in mezzo, Sì com'era, del mare, e far notando Prova o di ricondursi ond'era tolto, O d'affogarsi. E l'una e l'altra via Tentò tre volte; e tre volte la Dea Di lui mossa a pietà ne lo distolse.           | 1099                 |
| Dal turbine e dal mar cacciato intanto<br>Si scorso il legno, che del padre Dauno<br>Dell'Eneide                                                                                                                                            | 109 <b>5</b><br>19   |

| A l'antica magion per forza il trasse.  Mezenzio in questo mentre che da l'ira  Era spinto di Giove, ardente e fiero  Entrò nella battaglia, e i Teucri assalse  Che già'l campo tenean superbi e lieti.  Da l'altro canto le tirrene schiere  Mossero incontro a lui. Contra lui solo | 1100<br>690         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| S'unir tutti de' Toschi e gli odj e l'armi.<br>Ed egli a tutti opposto alpestro scoglio<br>Sembrava, che nel mar si sporga, e i flutti<br>E i venti minacciar si senta intorno,<br>E non punto si crolli. Ognun ch'avanti                                                              | 1105                |
| O l'ardir gli mandava o la fortuna,<br>A piè si distendea. Nel primo incontro<br>Ebro di Dolicào, Làtago e Palmo<br>Tolse di mezzo. Ebro passò fuor fuori<br>Con un colpo di lancia: il volto e'l teschio,                                                                             | 1110                |
| Un gran macigno a Làtago avventando,<br>Infranse tutto: ambi i garretti a Palmo,<br>Ch' avanti gli fuggia, tronchi di netto,<br>Lasciò che rampicando a morir lunge<br>A suo bell'agio andasse; ma de l'armi<br>Spogliollo in prima, e la corazza in collo                             | 1115                |
| E l'elmo in testa al suo Lauso ne pose. Uccise dopo questi il frigio Evante; Poscia Mimante ch'era pari a Pari Di nascimento, e d'amor seco unito. D'Amico nacque, e ne la stessa notte                                                                                                | 1120<br>70 <b>2</b> |
| Teana la sua madre in luce il diede,<br>Che diè Paride al mondo Ecuba pregna<br>Di fatal fiamma. E pur l'un d'essi ucciso<br>Fu ne la patria, e l'altro sconosciuto<br>Qui cadde. Era a veder Mezenzio in campo                                                                        | 1125                |
| Qual orrido, sannuto, irto cignale In mezzo a' cani allor che da' pineti Di Vesolo, o da' boschi o da' pantani Di Laurento è cacciato, ove molt'anni Si sia difeso; ch' a le reti aggiunto                                                                                             | 1100<br>707         |
| Si ferma, arruifa gli omeri, e fremisce<br>Co'denti in guisa che non è chi presso<br>Osi affrontarlo; ma co'dardi solo,<br>E con le grida a man salva dintorno                                                                                                                         | 1135                |
| Gli fan tempesta. Così contro a lui<br>Non s'arrischiando le nimiche squadre<br>Stringere i ferri, le minacce e l'armi<br>Gli avventavan da lunge: ed ei fremando<br>Stava intrepido e saldo, e con lo saudo                                                                           | 1140                |

| Sbattea de l'aste il tempestoso nembo.         |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Di Còrito venuto a questa guerra               |              |
| Era un greco bandito, Acron chiamato,          | 4115         |
| Novello sposo che non giunto ancora            | 1145         |
| Con la sua donna a le sue nozze il folle       |              |
|                                                |              |
| Ayea l'armi anteposte. E in quella mischia     |              |
| D'ostro e d'or riguardevole e di penne,        | 4.4.5        |
| Sponsali arnesi e doni, ovunque andava         | 447a)        |
| Per le schiere facea strage e baruffa.         |              |
| Mezenzio il vide; e qual digiuno e fiero       |              |
| Leon da fame stimolato, errando                |              |
| Si sta talor sotto la mandra, e rugge:         |              |
| Se poi fugace damma, o di ramose               | 1155         |
| Corna gli si discopre un cervo avanti,         | 725          |
| S'allegra, apre le canne, arruffa il dorso,    |              |
| Si scaglia, ancide e sbrana; e'l cetfo e l'ugr | 10           |
| D'atro sangue s'intride: in tal sembiante      |              |
| Per mezzo de lo stuol Mezenzio altero          | 4100         |
| S'avventa. Acron per terra al primo incontro   | )            |
| Ne va rovescio: e l'armi e'l petto infranto,   |              |
| Sangue versando, e calcitrando spira.          |              |
| Morto Acrone, ecco Orode che davanti           |              |
| Gli si tolle. Ei lo segue; e non degnando      | 1105         |
| Ferirlo in fuga, o che fuggendo occulto        | **()0        |
| Gli fosse il feritor, lo giunge e'l passa,     |              |
| L'incontra, lo provoca, a corpo a corpo        |              |
| Con lui s'azzuifa; che di forze e d'armi       |              |
| Più valea che di furto. Al fin l'atterra,      | 1170         |
| E l'asia e'i pie sopra gl'imprime, e dice:     | <b>73</b> 5  |
| Ecco Orode e cadato. Una gran parte            | 700          |
| Giace de la battagin. A questa voce            |              |
| Lieti alzaro i compagni al ciel le grida.      |              |
| Ed ei mentre spirava, O (disse a lui)          | 41           |
| Qual che tu sii, non fia senza vendetta        | 1175         |
| La morte mia: nè lungamente altero             |              |
| N' andrai; chè dietro a me nel campo stesso    |              |
| Cader convienti. A cui Mezenzio un riso        | •            |
|                                                | 4            |
| Tratto con ira, Or sii tu morto intanto        | 1:43         |
| (Rispose) e quel che può, Giove disponga       |              |
| Poscia di me. Così dicendo, il telo            |              |
| Gli divelse dal corpo: ed ei le luci           |              |
| Chiuse al gran bujo ed al perpetuo sonno.      | <b>A</b> A = |
| Cèdico uccise Alcato. Socratore                | 1185         |
| Uccise Idaspe. A due la vita tolse             | 747          |
| Rapo; a Partenio ed al gagliardo Orsone.       |              |
| Messapo anch' e gli a due la morte diede:      |              |
| A Clonio da cavallo; ad Ericate,               |              |
|                                                |              |

| Ch' era pedone, a piede. Agi di Licia       | 1190  |
|---------------------------------------------|-------|
| Movendo incontro a lui, fu da Valero        |       |
| Valoroso e de' suoi degno campione          |       |
| A terra steso: Atron da Salio anciso;       |       |
| E Salio da Nealce che di dardo              |       |
| Era gran feritore e grande arciero.         | 1195  |
|                                             | 1195  |
| D'ambe le parti erano morti, e Marte        |       |
| Del pari; e parimente i vincitori           |       |
| E i vinti ora cadendo ora incalzando        |       |
| Seguian la zusta; ne viltà, ne suga         |       |
| Ne di qua, ne di la vedeasi ancora.         | 12CJ  |
| L'ira, la pertinacia e le fatiche           |       |
| Erano e quinci e quindi ardenti e vane.     |       |
| E di questi e di quelli avean gli Dei,      |       |
| Che dal ciel gli vedean, pietà e cordoglio. |       |
| Stava di qua Ciprigna e di là Giuno         | 1205  |
| A rimirarli; e pallida fra mezzo            | 760   |
| Di molte mila infurïando andava             |       |
|                                             |       |
| La nequitosa Erinni. Una grand' asta        |       |
| Prese Mezenzio un'altra volta in mano,      | 4040  |
| E turbato squassandola, del campo           | 1210  |
| Piantossi in mezzo, ad Orion simile         |       |
| Quando co' piè calca di Nèreo i flutti,     |       |
| E sega l'onde, con le spalle sopra          |       |
| A l'onde tutte; o qual da' monti a l'aura   |       |
| Si spicca annoso cerro, e'l capo asconde    | 1215  |
| Infra le nubi. In tal sembianza armato      | •     |
| Stava Mezenzio. Enea tosto che 'l vede      |       |
| Ratto incontro gli muove. Ed egli immoto    |       |
| Di coraggio e di corpo, ad aspettarlo       |       |
| Sta qual pilastro in se fondato e saldo.    | 1220  |
| Poscia ch' a tiro d'asta avvicinato         | 1~~0  |
|                                             |       |
| Gli su d'avanti, O mia destra, o mio dardo, |       |
| (Disse) che Dii mi siete, il vostro nume    |       |
| A questo colpo imploro: ed a te, Lauso,     | 4005  |
| Già di questo ladron le spoglie e l'armi    | 1225  |
| Per mio trofeo consacro. E così detto,      | 774   |
| Trasse. Stridendo andò per l'aura il telo;  |       |
| Ma giunto, e da lo scudo in altra parte     |       |
| Sbattuto, di lontan percosse Antore         | • • • |
| Fra le costole e 'l fianco, Antor d'Alcide  | 1230  |
| Onorato compagno. Era venuto                |       |
| D'Argo ad Evandro: e qui cadde il meschino  | l     |
| D'altrui ferita. Nel cader le luci          |       |
| Al ciel rivolse, e d'Argo il dolce nome     |       |
| Sospirando, le chiuse. Enea con l'asta      | 1235  |
| Ben tosto a lui rispose. E lo suo scudo     | 787   |
| TOT AND O TOT ITS HODGE IN TO DOG BOOKED    |       |

| Percosse anch'egli, e l'interzate piastre Di ferro e le tre cuoja e le tre falde Di tela, ond'era cinto, infino al vivo Gli passò de la coscia. Ivi fermossi, Chè più forza non ebbe. Ma ben tosto Ricovrò con la spada, e fiero e lieto, Visto già del nimico il sangue in terra                                       | 1240                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| E'l terror ne la fronte, a lui si strinse.  Lauso, che in tanto rischio il caro padre Si vide avanti amor tema e dolore                                                                                                                                                                                                 | 1245                    |
| Si vide avanti, amor, tema e dolore Se ne sentì, ne sospirò, ne pianse. E qui, giovine illustre, il caso indegno De la tua morte e'l tuo zelo e'l tuo fato Non tacerò; se pur tanta pietate Fia chi creda de' posteri, e d'un figlio D'un empio padre. Il padre a sì gran colpo Si trasse in dietro; chè di già ferito, | 1250                    |
| Benchè non gravemente, e da l'intrico<br>De l'asta imbarazzato, era a la pugna<br>Fatto inutile e tardo. Or mentre cede,                                                                                                                                                                                                | 1255                    |
| Mentre che de lo scudo il dardo ostile Di sferrar s'argomenta, il buon garzone Succede ne la pugna, e del già mosso Braccio e del brando che stridente e grave Calava per ferirlo, il mortal colpo Ricevè con lo scudo e lo sostenne.                                                                                   | 126 <del>0</del><br>797 |
| E perch'agio a ritrarsi il padre avesse<br>Riparato dal figlio, i suoi compagni<br>Secondar con le grida; e con un nembo<br>D'armi, che gli avventar tutti in un tempo,<br>Lo ributtaro. Enea via più feroce<br>Infuriando sotto al gran pavese                                                                         | 1265                    |
| Si tenea ricoverto. E qual, cadendo<br>Grandine a' nembi, il viator talora,<br>Che in sicuro a l'albergo è già ridotto.                                                                                                                                                                                                 | 1270                    |
| Ogni agricola vede, ogni aratore Fuggir da la campagna; o qual d'un greppo D'una ripa, o d'un antro il zappatore, Piovendo, si fa schermo, e'l sole aspetta Per compir l'opra: in quella stessa guisa, Tempestato da l'armi Enea la nube Sostenea de la pugna; e Lauso intanto                                          | 1275<br>307             |
| Minacciando garria: Dove ne vai;<br>Meschinello, a la morte? A che pur osi<br>Più che non puoi? La tua pietà t'inganna,<br>E sei giovine e soro. Ei non per questo,<br>Folle, meno insultava; onde più crebbe                                                                                                           | 1289                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***                     |

| L'ira del teucro duce. E già la Parca,<br>Vota la rocca e non pien auco il fuso,<br>Il suo nitido filo avea reciso.                                                                                                                                        | 1285                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Trasse Enea de la spada, e ne lo scudo,<br>Che liev'era o non pari a tanta forza,<br>Lo colpì, lo passò, passògli insieme<br>La veste che di seta e d'or contesta<br>Gli avea la stessa madre; e lui per mezzo<br>Trafisse, e moribondo a terra il trasse. | <b>12</b> 90<br><b>818</b> |
| Ma poscia che di sangue e di pallore<br>Lo vide asperso e della morte in preda;<br>Ne gl' increbbe e ne pianse; e di paterna<br>Pietà quasi una imago avanti a gli occhi<br>Veder gli parve, e 'ntenerito il core                                          | <b>1</b> 275               |
| Stese la destra e sollevollo e disse: Miserabil fanciullo! e quale aita, Quale il pietoso Enea può farti onore Degno de le tue lodi e del presagio Che n'hai dato di te? L'armi che tanto                                                                  | <b>1</b> 379               |
| Ti son piaciute, a te lascio, e'l tuo corpo<br>A la cura de' tuoi, se di ciò cura<br>Ha pur l'empio tuo padre, acciò di tomba<br>E d'esequie t'onori. E tu, meschino,<br>Poichè dal grand' Enea morte ricevi,                                              | 1305                       |
| Di morir ti consola. Indi assecura,<br>Sollecita, riprende, e de l'indugio<br>Garrisce i suoi compagni; e di sua mano<br>L'alza, il sostiene, il terge e de la gora<br>Del suo sangue lo tragge, ove rovescio                                              | 1310                       |
| Giace languido il volto e lordo il crine,<br>Che di rose eran prima e d'ostro e d'oro.<br>Stava del Tebro in su la riva intanto<br>Lo sfortunato padre, e la ferita<br>Già lavata ne l'onde, afflitto e stanco                                             | 1315<br>833                |
| S'era con la persona appo d'un tronco<br>Per posarsi appoggiato; e l'elmo a canto<br>Da'rami gli pendea. L'armi più gravi<br>Su'l verde prato avean posa con lui.<br>Stavagli intorno de' più scelti un cerchio                                            | 1320                       |
| E de' più sidi. Ed egli anelo ed egro,<br>Chino il collo al troncone e'l mento al petto<br>Molto di Lauso interrogava, e molti<br>Gli mandava or con preci or con precetti,<br>Ch' al mesto padre omai si ritraesse.                                       | 2325                       |
| Ma già vinto, già morto e già disteso<br>Sopra al suo scudo, a braccia riportato<br>Da suoi con molto pianto era il meschino.                                                                                                                              | 1330                       |

Udi Mezenzio il pianto, e di lontano (Come del mal sovente è l'uom presago) Morto il figlio conobbe. Onde di polve Sparso il canuto crine, ambe le mani Al ciel alzando, al suo corpo accostossi: 1335 Ah mio figlio (dicendo), ah come tanto 845 Fui di vivere ingordo, che soffrissi Te di me nato andar per me di morte A sì gran rischio, a tal nimica destra Succedendo in mia vece? Adunque io salvo 1340 Son per le tue ferite? Adunque io vivo. Per la tua morte? O miserabil vita! O sconsolato esiglio! Or questo è'l colpo Ch' al cor m' è giunto. Ed io, mio figlio, io sono Ch' ho macchiato il tuo nome, ch' ho sommerso 1345 La tua fortuna e'l mio stato felice Co' demeriti miei. Dal mio furore Son dal seggio deposto. Io son che debbo Ogni grave supplizio ed ogni morte A la mia patria, al grand' odio de' mici. **135**0 E pur son vivo, e gli uomini non fuggo? E non fuggo la luce? Ah fuggirolla Pur una volta. E così detto, alzossi Su la ferita coscia. E benchè tardo Per la piaga ne fosse e per l'angoscia, 1355 Non per questo avvilito, un suo cavallo Ch' era quanto diletto e quanta speme Avea ne l'armi, e quel che in ogni guerra Salvo mai sempre e vincitor lo rese, Addur si fece. E poi che addolorato · 1360 Se'l vide avanti, in tal guisa gli disso: Rebo, noi siam sin qui vissuti assai, Se pur assai di vita ha mortal cosa. Oggi è quel di che o vincitori il capo Riporterem d'Enea con quelle spoglie 1365 Che son de l'armi del mio figlio infette. E che tu del mio duolo e de la morte Di lui vendicator meco sarai; O che meco (se vano è 'l poter nostro) Finirai parimente i giorni tuoi: Chè la tua fè, cred' io, la tua fortezza **137**0 865 Sdegnoso ti farà d'esser soggetto A' miei nemici, e di servire altrui. Cosi dicendo, il consueto dorso Per se medesmo il buon Rebo gli offerse. 1375 Ed ei l'elmo ripreso, il cui cimiero 867 Era pur di cavallo un' irta coda,

Suvvi, come potè, comodamente Vi s' adagiò. Poscia d'acuti strali Ambe carche le mani, infra le schiere **1380** Lanciossi. Amor, vergogna, insania e lutto E dolore e furore e coscienza Del suo stesso valore accolti in uno Gli arsero il core e gli avvamparo il volto. Qui tre volte a gran voce Enea sfidando 1385 Chiamò; che tosto udillo, e baldanzoso, Così piaccia al gran Padre (gli rispose) Così l'inspiri Apollo. Or vien pur via, (Soggiunse). E ratto incontro gli si mosse. Ed egli: Ah dispietato! a che minacci 139C Già che morto é'l mio figlio? In ciò potevi Darmi tu morte. Or nè la morte io temo. Nè gli tuoi Dei. Non più spaventi. Io vengo Di morir desioso: e questi doni Ti porto in prima. E'l primo dardo trasse: 1395 Poi l'altro e l'altro appresso: e via traendo Gli discorrea d'intorno. A i colpi tutti Resse il dorato scudo. E già tre volte L'un girato il cavallo, e l'altro il bosco Avea de' dardi nel suo scudo infissi; 1400 Quando il figlio d'Anchise, impaziente Di tanto indugio e di sferrar tant' aste, Visto'l suo disvantaggio, a molte cose Andò pensando. Al fin di guardia uscito Addosso se gli spinse, e trasse il telo, 1405 Si che del corridore il teschio infisse In mezzo de la fronte. Inalberossi A quel colpo il feroce, e calci a l'aura Traendo, scalpitando, e'l collo e'l telo Scotendo, s'intricò: cadde con l'asta, 1410 Con l'armi, col campione a capo chino Tutti in un mucchio. Andar le grida al cielo De' Latini e de Teucri. E tosto Enea Col brando ignudo gli fu sopra e disse: Or dov'è quel si fiero e si tremendo 1415 Mezenzio? Ov' è la sua tanta bravura? E'l Tosco a lui, poiche l'afflitte luci Al ciel rivolse, e seco si ristrinse; Crudele, a che m'insulti? A me di biasmo Non è ch' io muoja. Ne per vincer teco 1420 Venni a battaglia. Il mio Lauso morendo Fe' con te patto che morissi anch' io. Solo ti prego ( se di grazia alcuna Son degni i vinti) che'l mio corpo lasci

## LIBRO DECIMO

Coprir di terra. Io so gli odj immortali Che mi portano i miei. Dal furor loro Ti supplico a sottrarmi, e col mio figlio Consentir ch' io mi giaccia. E ciò dicendo, La gola per se ctesso al ferro offerse; E con un flume che di sangue sparse Sopra l'armi versò l'anima e'l fiato.

1425

1431

900

VINE DEL LIBRO DEGIMO

## LIBRO UNDECIMO

## ARGOMENTO

Canso Mezenzio, Enea vincitore inalza un trofeo a Marte; postia rimanda con gran pompa funebre il corpo di Pallante alla città di Evandro, dave lo ricevono con universale cordoglio, 1-99. Intanto ambasciatori latini domandano dodici giorni di tregua: i quali essendo concessi, e Troiani e Latini ricercano i cadaveri de' loro, e rendono ad essi gli ultimi onori, 169-224. Frattanto Venulo, che sul principio della guerra era stato mandato dai Latini a Diomede per indurio a far lega, ritorna dicendo essergli stati negati i soccorsi per combattere una gente cara agli Dei, 225-295. Latino in assemblea consultando intorno a questa guerra, propone che si mandino oratori ad Enea per trattar della pace, 295-335. Ivi Drance e Turno, per odio inveterato che era fra loro, a vicenda si caricano d'ingiurie, 335-444. Frattanto Enea, diviso l'esercito in due, manda innanzi per le vie aperte la cavalleria leggera; ed egli per luoghi selvosi e montuosi cerca di riurcire verso la parte più elevata di Laurento. A tai notizia l'adunanza si scioglie, e si provvede alla difesa della città, 445-465. Turno, scoperto per mezzo degli esploratori il disegno d'Enea, divide anch'egli l'esercito in due; ordinando che la cavalleria guidata da Messapo e da Camilla si faccia incontro allà cavalleria nemica: ed egli coi fanti si mette in agguato in certe gole, per dove Enea necessariamente doveva passare, 465-531. — Narrazione che fa Diana intorno alla vergine Camilla, i cui splendidi fatti accrescono per qualche tempo il coraggio nei Latini, è uccisa insidiosamente da Arunte, 648-355; il quaie poco appresso è trafitto da una freccia di Opi, 836-867. I Butuli sgomeniati per la morte di Camilla si danno alla fuga; i Troiani si dispongono a dar l'assalto 868-895. Di che Acca, una compagna di Camilla, recando la notizia a Turno, questi abbandona le polchè pel sopraggiungere della notte non si può venire alle mani, l'un esercito e l'altro si mette a campo dinanzi a Laurento, 696-915.

Passò la notte intanto, e già dal mare Sorgea l'Aurora. Enea quantunque il tempo, L'officio e la pietà più lo stringesse A seppellire i suoi; quantunque offeso Da tante morti il cor funesto avesse; Tosto che 'l sole apparve, il voto sciolse De la vittoria. E sovra un picciol colle Tronca de' rami una gian quercia eresse: De l'armi la rinvolse, e de le spoglie L'adornò di Mezenzio, e per trofeo A te, gran Marte, dedicolla. In cima L'elmo vi pose, e 'n su l'elmo il cimiero Ancor di polve e d'atro sangue asperso. I.'aste d'intorno attraversate e rotte

5

10

| Stavan quai secchi rami; e 'l tronco in mezzo<br>Sostenea la corazza, che smagliata<br>E da dodici colpi era trafitta.                                                                                                 |            | 15         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Dal manco lato gli pendea lo scudo;<br>Al destr' omero il brando era attaccato,<br>Che 'l fodro avea d' avorio e l' else d' oro.<br>Indi i suoi duci e le sue genti accolte,<br>Che liete gli gridar vittoria intorno, | 11         | 20         |
| In cotal guisa a confortar si diede: Compagni, il più s'è fatto. A quel che resta Nulla temete. Ecco Mezenzio è morto Per le mie mani; e queste che vedete, L'opime spoglie e le primizie sono                         |            | 25         |
| Del superbo tiranno. Ora a le mura<br>Ce n'andrem di Latino. Ognuno a l'armi<br>S'accinga: ognun s'affidi, e si prometta<br>Guerra e vittoria. In punto vi mettete:<br>Che quando da gli auguri ne s'accenne           |            | 30         |
| Di muover campo, e che mestier ne sia<br>D'inalberar l'insegne, indugio alcuno<br>Non c'impedisca, o 'l dubbio o la paura<br>Non ci ritardi. In questo mezzo a' morti<br>Liam sepoltura, e quel che lor dovuto         |            | 35         |
| E sol dopo la morte, eterno onore.  Itene adunque, e quell'anime chiare Che n'han col proprio sangue e con la vita Questa patria acquistata e questo impero, D'ultimi doni ornate. E primamente                        |            | 40         |
| Al mesto Evandro il figlio si rimandi,<br>Che di virtù maturo e d'anni acerbo<br>Così n'ha morte indegnamente estinto.<br>Ciò detto, lagrimando il passo volse<br>Ver la magione, u'di Pallante il corpo               | <b>2</b> 8 | 45         |
| Dal vecchiarello Acete era guardato. Era costui già del parrasio Evandro Donzello d'armi; e poscia per compagno Fu (ma non già con sì lieta fortuna) Dato al suo caro alunno. Avea con lui                             |            | <b>5</b> 0 |
| D'Arcadi suoi vassalli e di Trojani<br>Una gran turba. Scapigliate e meste<br>Le donne d'Ilio, si com'era usanza,<br>Gli piangevano intorno: e non fu prima<br>Enea comparso, che le strida e i pianti                 | <b>8</b> 5 | 55         |
| Si rinnovaro. Il batter de le mani,<br>Il suon de' petti, e de l'albergo i mugghi<br>N'andar fino a le stelle. Ei poiche vide<br>Il suo corpo disteso, e 'l bianco volto,                                              |            | <b>6</b> 0 |

E l'aperta ferita che nel petto Di man di Turno avea larga e profonda, Lagrimando proruppe: O miserando Fanciullo, e che mi val s'amica e destra 65 Mi si mostra fortuna? E che m'ha dato, Se te m' ha tolto? Or che vincendo ho fatto? Che regnando farò, se tu non godi De la vittoria mia, nè del mio regno? Ah! non fec' io queste promesse allora **70** Al buon Evandro, ch' a l'acquisto venni Di questo impero. E ben temette il saggio, E ben ne ricordò che duro intoppo, E d'aspra gente avremmo. E forse ancora 75 Il meschino or fa voti e preci e doni Per la nostra salute, e vanamente 50 Vittoria s'impromette. E noi con vana Pompa gli riportiam questo infelice Giovine di già morto, e di già nulla Più tenuto a' Celesti. Ahi sconsolato 80 Padre! vedrai tu dunque una sì cruda Morte del figlio tuo? Questo ritorno, Questo trionfo (oimè!) d'ambi aspettavi? E da me questa fede? O pur, Evandro, 85 No 'l vedrai già di vergognose piaghe Ferito il tergo; e non gli arai tu stesso (Se con infamia a te vivo tornasse) A desiar la morte. Ahi quanto manca Al sussidio d'Italia, e quanto perdi, Mio figlio Julo! E posto al pianto fine, **90** Ordine diè che 'l miserabil corpo Via si togliesse; e del suo campo tutto Scelse di mille una pregiata schiera Che scorta gli facesse e pompa intorno, 95 E d'Evandro a le lagrime assistesse, E le sue gli mostrasse: a tanto lutto Assai debil conforto, e pur dovuto Al suo misero padre. Altri al suo corpo, Altri a la bara intenti avean di quercia, D'arbuto e di tali altri agresti rami 100 Fatto un feretro di virgulti intesto. E di frondi coperto, ove altamente Del giovinetto il delicato busto Composto si giacea qual di viola, O di giacinto un languidetto flore 105 Colto per man di vergine, e serbato Tra le sue stesse foglie allor che scemo Non è del tutto il suo natio colera,

| Nè la sua forma; e pur da la sua madre<br>Punto di cibo o di vigor non ave.<br>Enea due preziose vesti intanto,<br>L'una di ser fino e l'altra di scarlatto,                                                                                                                      | 71 | 110  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Addur si fece: ambe ornamenti e doni<br>De la sidonia Dido, e da lei stessa<br>Con dolce studio e con mirabil arte<br>Ricamate e distinte. E l'una in dosso<br>Gli pose, e l'altra in capo, ultimo onore                                                                          |    | 113  |
| Con che dolente la dorata chioma<br>Allor velògli, ch' era additta al foco.<br>De le prede oltre a ciò di Laurento<br>Gli fan gran parte. Fagli in ordinanza<br>Spiegar l'armi, i cavalli e l'altre spoglie                                                                       | 78 | 120  |
| Tolte a' nimici. Gli fa gir legati Con le man dietro i destinati a morte Per onoranza del funereo rogo. Portar gli fa davanti a i duci loro L' armi a i tronchi sospese, e i nomi scritti                                                                                         |    | 125  |
| L'armi a i tronchi sospese, e i nomi scritti<br>De gli uccisi e de' vinti. Il vecchio Acete<br>Che, sì com' era afflitto e d'anni grave,<br>Gli era appresso condotto, or con le pugna<br>Si battea 'l petto, ed or con l'ugna il volto<br>Si lacerava, e tra la polve e 'l fango |    | 133  |
| Si volgea tutto. Ivano i carri aspersi Del sangue de' Latini. Iva lugubre E d'ornamenti ignudo Eto, il più fido Suo caval da battaglia, che gemendo In guisa umana e lagrimando andava.                                                                                           |    | 135  |
| Seguian le meste squadre i Teucri, i Toschi<br>E gli Arcadi con l'armi e con l'insegne<br>Rivolte a terra. Or poi ch'oltre passata<br>Con quest'ordine fu la pompa tutta;<br>Enea fermossi, e verso il morto amico                                                                | 94 | C1-1 |
| Ad alta voce sospirando disse: Noi quinci ad altre lagrime chiamati Dal medesimo fato, altre battaglie Imprenderemo. E tu, magno Pallante, Vattene in pace, e con eterna gloria                                                                                                   |    | 145  |
| Godi eterno riposo. Indi partendo Ver l'alte mura, àl campo si ritrasse. Eran nel campo già co' rami avanti Di pacifera oliva ambasciadori De la città latina a lui venuti,                                                                                                       |    | 150  |
| Che tregua a' vivi e sepoltura a' morti<br>Pregando, gli mostrar che più co' vinti<br>Nè co' morti è contrasto, e che Latino                                                                                                                                                      |    | 155  |

Gli era d'ospizio amico, e che chiamato 103 L'avea genero in prima. Il buon Trojano A le giuste preghiere, a i lor quesiti, Che di grazia eran degni, incontanente Grazioso mostrossi: e da vantaggio Così lor disse: E qual indegna sorte Contra me, mici Latini, in tanta guerra Così v'intrica? che pur vostro amico Son qui venuto; nè venuto ancora Vi sarei, se da'fati e da gli Dei Mandato io non vi fossi. E non pur pace, Siccome voi chiedete, io vi concedo Per color che son morti; ma co' vivi Ve l'offro, e la vi chieggo. E la mia guerra Non è con voi: ma'l vostro re s'è tolto 170 Da l'amicizia mia; s'è confidato 113 Più ne l'armi di Turno. E Turno ancora Meglio e più giustamente in ciò farebbe, S'a questa guerra sol con suo periglio Ponesse fine. E poichè si dispose 17 Di cacciarmi d'Italia, il suo dovere Fora stato che meco, e con quest' armi Difinita l'avesse. E saria visso Cui la sua propria destra, e Dio concesso Più vita avesse; e i vostri cittadini 18 Non sarien morti. Or poiche morti sono, Io me ne dolgo, e voi gli seppellite. Restaro al dir d'Enea stupidi e cheti I latini oratori, e l'un con l'altro Si guardarono in volto. Indi il più vecchio, Drance nomato, a cui Turno fu sempre Per sua natura e per sua colpa in ira, Rotto il silenzio in tal guisa rispose: O di fama e più d'arme eccelso e gran le 10 Trojano Eroe, qual mai fia nostra lode Che'l tuo gran merto agguagli? E di che prima 125 Ti loderemo? ch' io non veggio quale In te maggior si mostri, o la giustizia, O la gloria de l'armi. A questa tanta Grazia che tu ne fai, grati saremo: 19 Rapporto ne faremo; e s'al consiglio Nostro è fortuna amica, amico ancora Ti fia Latino. E cerchisi d'altronde Turno altra lega. A noi co' sassi in collo Gioverà di trovarne a fondar vosco Questa vostra fatal novella Troja. Poichè Drance ebbe detto, a i detti suoi



Quanto sei tu di tua morte felice! Quanto infelice e misero son io, 159 Che vecchio e padre al mio diletto figlio Sopravvivendo, i miei fati e i miei giorni Prolungo a mio tormento! Ah! foss'io stesso Uscito co' Trojani a questa guerra: Ch' io sarei morto; e questa pompa avrebbe Mo così riportato, e non Pallante. Nè per questo di voi, nè de la lega, Nè de l'ospizio vostro io mi rammarco, Trojani amici. Era a la mia vecchiezza Questa sorte dovuta. E se dovea 165 Cader mio figlio perchè tanta strage Io vedessi de Volsci, e perche Lazio Fosse a' Teucri soggetto, in pace io soffro Che sia caduto. E più compito onore Non aresti da me, Pallante mio, Di questo che 'l pietoso e magno Enea E i suoi magni Trojani e i Toschi duci E tutte insieme le toscane genti T' han procurato. Con sì gran trofei Del tuo valor si chiara mostra han fatto, E de' vinti da te. Nè fora meno Tra questi il tuo gran tronco, s'a te fosse, Turno, stato d'età pari il mio figlio, E par de la persona e de le forze Che ne dan gli anni. Ma che più trattengo Quest'armi a' Teucri? Andate, e da mia parte Riferite ad Enea, che quel ch' io vivo Dopo Pallante, è sol perchè l'invitta Sua destra (come vede) al figlio mio Ed a me deve Turno. E questo solo Gli manca per colmar la sua fortuna E'l suo gran merto; chè per mio contento No'l curo; e contentezza altra non deggio Sperare io più, che di portare io stesso Questa novella di Pallante a l'ombra. 181 Avea l'Aurora col suo lume intanto Il giorno e l'opre e le fatiche insieme Ricondotte a' mortali. Il padre Enea E'l buon Tarconte, ambi, in su'l curvo lito I cadaveri addotti, a' suoi ciascuno, Com'era l'uso, un' alta pira eresse, La compose e l'incese. E mentre il foco Di fumo e di caligine coverto Tenea l'aëre intorno; in ordinanza Tre volte armati a piè la circondaro,

| E tra malta a comalla in magta onige       |     |             |
|--------------------------------------------|-----|-------------|
| E tre volte a cavallo, in mesta guisa      |     |             |
| Ululando, piangendo, e l'armi e'l suolo    |     |             |
| Di lagrime spargendo. Infino al cielo      |     |             |
| Penetrâr de le genti e de le tube          |     | 300         |
| I dolorosi accenti. Altri gridando         | 192 |             |
|                                            | 100 |             |
| Le pire intorno, elmi, corazze e dardi     |     |             |
| E ben guarnite spade e freni e ruote       |     |             |
| Avventaron nel foco, e de' nemici          |     |             |
| Armi d'ogni maniera, arnesi e spoglie;     |     | <b>3</b> 05 |
| Altri i lor propri doni, e de gli uccisi   |     | 500         |
| Maria i di propri doni, e de gli decisi    |     |             |
| Medesmi vi gittar l'aste infelici,         |     |             |
| E gl'infelici scudi, ond'essi in vano      |     |             |
| S' eran difesi. A le cataste intorno       |     |             |
| Molti gran buoi, molti setosi porci,       |     | 310         |
|                                            |     | 310         |
| Molte fur pecorelle uccise ed arse.        |     |             |
| A si mesto spettacolo in su'l lito         |     |             |
| Stavan altri piangendo, altri osservando   |     |             |
| Ciascuno i suoi più cari infin che 'l foco |     |             |
| Gli consumasse. E questi l'ossa, e quelli  |     | 315         |
| To constitute il giorno testa              |     | 210         |
| Le ceneri accogliendo, il giorno tutto     |     |             |
| In si pietoso officio trapassaro:          |     |             |
| Ne se ne tolser finche, spenti i fochi,    |     |             |
| Non s'acceser le stelle. In altra parte    |     |             |
|                                            |     | 220         |
| I miseri Latini a i corpi loro             | _   | 320         |
| Fer cataste infinite. Altri sotterra       | 203 |             |
| Ne seppelliro: altri a le ville intorno,   |     |             |
| Ed altri a la città ne trasportaro.        |     |             |
| E quei che senza numero confusi            |     |             |
| Giagon nol compo copas opose a mucobi      |     | 201         |
| Giacean nel campo, senza onore a mucchi    |     | 325         |
| Furon combusti: onde i villaggi insieme    |     |             |
| E le campagne di funesti incendi           |     |             |
| Luceau per tutto. E tre luci, e tre notti  |     |             |
| Durar gli afflitti amici e i dolorosi      |     |             |
| Demonti e micorean la tionid'egge          |     | 220         |
| Parenti a ricercar le tiepid'ossa,         |     | <b>33</b> 0 |
| E ne l'urne riporle e ne sepoleri.         | 211 |             |
| Ma la confusione e'l pianto e'l duolo      |     |             |
| Era ne la città per la più parte,          |     |             |
| E ne la reggia a re Latino avanti.         |     |             |
| Oni la madri la ruora la garalla           |     | 225         |
| Qui le madri, le nuore, le sorelle         |     | 335         |
| É i miseri pupilli, che de' padri,         |     |             |
| De' figli, de' mariti e de' fratelli       |     |             |
| Erano in questa guerra orbi rimasi,        |     |             |
| La guerra abbominavano, e le nozze         |     |             |
|                                            |     | 340         |
| Detestavan di Turno. Ei da sè stesso,      |     | <b>01</b> 0 |
| Dicendo, ei che d'Italia al regno aspira,  |     |             |
| E le grandezze e i primi onori agogna,     |     |             |
| Con l'armi e col suo sangue le s'acquisti, |     |             |
| ell'Eneide                                 |     | <b>2</b> 0  |
|                                            |     | <b>-</b>    |

| E non col nostro. In ciò Drance aggravando<br>Vie più le cose, come a Turno infesto,<br>Attestando dicea che sol con Turno<br>Volea briga il Trojano, e che sol esso                                                 |     | 345                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Era a pugna con lui cerco e chiamato. Altri d'altro parere altre ragioni Dicean per Turno; e'l gran nome d'Amata E'l suo favore e di lui stesso il merto Con la fama de' suoi tanti trofei                           | 223 | <b>35</b> 0         |
| Sostenean la sua causa. Ed ecco intanto<br>Che così si tumultua e si travaglia,<br>Mesti sopravvenir gl'imbasciadori<br>Che in Arpi a Dïomede avean mandati;<br>E riportar che le fatiche e i passi                  |     | 355                 |
| Avean perduti; che nè dono alcuno,<br>Nè promesse, nè preci, nè ragioni<br>Furon bastanti ad impetrar soccorso<br>Nè da lui, nè da' suoi. Ch' era d'altronde<br>Di mestiero a' Latini avere altr' armi,              |     | <b>3</b> 60         |
| O trattar co' nimici accordo e pace. Gran cordoglio sentinne, e gran rammarco Ne fece il re Latino. E ben conobbe Che manifestamente Enea da' Fati Era portato; e via più manifesta                                  |     | 365                 |
| Chiamar si fece. In un momento piene                                                                                                                                                                                 | 234 | 370                 |
| Ne fur le strade; e di già tutti accolti<br>Ne la gran sala, il re di grado e d'anni<br>Il primo, a tutti in mezzo, in non sereno<br>Sembiante comandò che primamente<br>I Legati che d'Arpi eran tornati,           |     | 375                 |
| Fossero uditi; ed a lor volto disse: Esponete per ordine il seguito De la vostra imbasciata, e la risposta Che ritratta n'avete. A tal precetto Tacquero tutti; e Venolo sorgendo Così pria cominciò: Noi dopo molti |     | <b>3</b> S <b>0</b> |
| Superati pericoli e fatiche,<br>Egregi cittadini, al campo argivo<br>Ne la Puglia arrivammo; e Dïomede<br>Vedemmo al fine; e quell' invitta destra                                                                   | 43  | 385                 |
| Toccammo, ond' é 'l grand' Ilio arso e distrutto<br>In Japigia il trovammo a le radici<br>Del gran monte Gargàno, ove fondava                                                                                        | ).  | 390                 |

| Già vincitore Argiripa, una terra                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Che dal patrio Argirippo ha nominata.                                           |     |
| Intromessi che fummo, il presentammo;                                           |     |
| Gli esponemmo la patria, il nome e'l fine                                       |     |
| De la nostra imbasciata, e la cagione                                           | 395 |
| Onde a lui venivamo. Il tutto udito,                                            |     |
| Così benignamente ne rispose:                                                   | •   |
| O fortunate genti, o di Saturno                                                 |     |
| Felice regno, e_de gli antichi Ausonj                                           |     |
| Famosa terra! E quale iniqua sorte                                              | 400 |
| Da la vostra quiete or vi sottragge?                                            |     |
| Qual consiglio, qual forza vi costringe                                         | •   |
| Di nemicarvi, e guerreggiar con gente                                           |     |
| Che non v'è nota? Noi quanti già fummo                                          | 402 |
| Col ferro a violar di Troja i campi                                             | 405 |
| (Non parlo de gli strazj e de le stragi                                         | 255 |
| Di quei che vi rimasero; che pieni                                              |     |
| Ne sono i fossi e i fiumi), ma quanti anco                                      |     |
| N' uscimmo con la vita, in ogni parte                                           | 440 |
| Siam poi giti del mondo tapinando,                                              | 410 |
| Con nefandi supplici e con atroci                                               |     |
| Morti pagando il fio, come d'un grave                                           |     |
| E scelerato eccesso. E non ch'altrui,                                           |     |
| Priamo stesso a pietà mosso avrebbe<br>Il fiero, che di noi s'è fatto, scempio. | 415 |
| Di Palla il sa la sfortunata stella;                                            | 410 |
| Sallo il vendicator Cafàreo monte,                                              |     |
| E gli eüboici scogli: il san di Proteo                                          |     |
| Le longinque colonne, insino a dove                                             |     |
| Dopo quella milizia andò ramingo                                                | 420 |
| L'un de' figli d'Atrèo. D' Etna i Ciclopi                                       | 261 |
| Ne vide Ulisse. Il suo regno a' suoi servi                                      |     |
| Ne lasciò Pirro. Idomenèo cacciato                                              |     |
| Ne fu dal patrio seggio. Esso re stesso                                         |     |
| Condottier de gli Achivi il piede a pena                                        | 425 |
| Nel suo regno ripose, che del regno,                                            |     |
| Del letto e de la vita anco privato                                             |     |
| Fu da la scelerata sua consorte.                                                |     |
| Nè gli giovò, che doma l'Asia e spento                                          |     |
| L'uno adultero avesse, che de l'astro                                           | 430 |
| Scherno e preda rimase. A me l'invidia                                          |     |
| Ha de gli Dei di più veder disdetto                                             |     |
| La mia bella città di Calidona,                                                 |     |
| E la mia cara e desiata donna.                                                  | 402 |
| Nè di ciò sazi, orribili spaventi                                               | 435 |
| Mi danno ancora. E pur dianzi in augelli                                        | 771 |
| Conversi i miei compagni (o miseranda                                           |     |

| Lor pena!) van per l'aura e per gli scogli<br>Di lagrimosi accenti il cielo empiendo.<br>Questi sono i profitti e le speranze<br>Ch'io fin qui ne ritraggo, da che, folle!<br>Stringer contro a' Celesti il ferro osai,<br>E che di Citerea la destra offesi.<br>Or ch'io di nuovo una tal pugna imprenda |            | 440 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Testè con voi? no no, ch'io co' Trojani, Dopo Troja espugnata, altra cagione Non ho di guerra; e de' passati mali Volentier mi dimentico, e dolore Ancor ne sento. E quanto a' doni, andate,                                                                                                              |            | 445 |
| Riportateli vosco, e'l magno Enea<br>Ne presentate. E solo a me credete<br>Del valor suo, che fui con esso a fronte<br>Con l'armi in mano; e so di scudo e d'asta<br>Qual mi rese buon conto, e quanto vaglia.                                                                                            |            | 450 |
| Se due tali altri avea la terra Idea, D'Ida fora più tosto ita la gente Ai danni de la Grecia; e'l trojan fato Piangerebb' ella. Enea sol con Ettorre Fu la cagion che tanto s' indugiasse                                                                                                                | 285        | 455 |
| La ruina di Troja, e che dieci anni Durammo a conquistarla. Ambedue questi Eran di cor, di forze e d'arme eguali; Ma ben fu di pietate Enea maggiore. Io vi consiglio che, comunque sia,                                                                                                                  |            | 460 |
| Lega seco, amicizia e pace aggiate, E l'incontro fuggiate e l'armi sue. Questa è la sua risposta; e quinci avete Ottimo re, qual sia di questa guerra Il suo parere e'l nostro. A pena uditi                                                                                                              |            | 465 |
| Furo i Legati, che bisbiglio e fremito<br>Infra i turbati Ausonj udissi, in guisa<br>Che di rapido fiume un chiuso gorgo<br>Mormora allor che fra gli opposti sassi<br>S'apre la strada, e gorgogliando cade,                                                                                             |            | 470 |
| E frange e rugghia e le vicine ripe<br>Ne risonan d'intorno. Or poichè un poco<br>Restò'l tumulto, e gli animi acquetarsi,<br>Gli Dei prima invocando, un'altra volta<br>Il re da l'alto seggio a dir riprese:                                                                                            | <b>299</b> | 475 |
| Latini miei, lo mio parere e'l meglio<br>Sarebbe stato, che d'un tanto affare<br>Si fosse prima consultato, e fermo<br>Il nostro avviso; e non chiamar consiglio,<br>Quando il nimico in su le porte avemo.                                                                                               | -          | 480 |

| Una importuna e perigliosa guerra<br>S'è, cittadini, impresa, e per nimica<br>Tolta una gente, che dal ciel discesa                                                                                                                                          |     | <b>4</b> 8 <b>5</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| Da' Celesti e da' Fati è qui mandata;<br>Feroce, insuperabile, indefessa,<br>Ne l'armi invitta, che nè vinta ancora<br>Cessa dal ferro. Se speranza alcuna<br>Ne gli esterni soccorsi e ne l'aita                                                            |     | <b>4</b> 90         |
| Aveste de gli Etoli, ora del tutto La deponete; e sia speme a se stesso Ciascun per se. Ma noi per noi, che speme E che possanza avemo? Ecco davanti A gli occhi vostri, e fra le vostre mani                                                                | 309 | 495                 |
| Vedete la strettezza e la ruina In che noi siamo. Nè però ne 'ncolpo Alcun di voi. Tutto 'l valor s' è mostro Che mostrar si potea: con tutto 'l corpo, E con quanto ha di forza il nostro regno                                                             |     | <b>500</b>          |
| S'è combattuto. Or quale in tanto dubbio<br>Sia la mia mente, udite. È nel mio stato<br>Vicino al Tebro un territorio antico,<br>Che in ver l'occaso per lunghezza attinge<br>Fin dove de' Sicani era il confine.                                            | 315 | 505                 |
| Da gli Rutuli è colto e da gli Aurunci,<br>Che i duri colli e i più deserti paschi<br>Ne tengon da l'un canto. A questo aggiungo<br>Quella piaggia di pini e quella costa                                                                                    |     | 510                 |
| De la montagna. È tutto è mio disegno<br>Che si ceda a' Trojani, e ch' amicizia,<br>Accordo e patti e lega e leggi eguali<br>Abbiam con essi. È qui, s' a qui fermarsi<br>Sono o da' fati o dal desire indotti,<br>Ferminsi; e i loro alberghi e le lor mura |     | 515                 |
| Fondino a lor diletto. E s'altra parte<br>Cercano ed altre genti (se pur ponno<br>Torsi da noi) quando di venti navi,<br>O di più sovvenir ne gli bisogni,                                                                                                   | -   | 520                 |
| Su la stessa marina apparecchiata<br>È la materia. Essi de' legni il modo,<br>E'l numero diranno; e noi le selve,<br>La maestranza, i ferramenti e tutto<br>Che fia lor di mestiero appresteremo.                                                            | 829 | 525                 |
| Con questa offerta io manderei de' primi De la nostra città cento oratori Co' rami de la pace, col mandato Di contrattarla, co' presenti appresso D' avorio e d' oro, e col seggio e col mauto                                                               |     | 530)                |

Del nostro regno. Consultate or voi. Ed a l'afflitte e mal condotte cose D' aita provvedete e di soccorso. Surse allor Drance, quei che già s'è detto 535 Avversario di Turno. Era costui Del regno de' Latini un de' più ricchi E de' più riputati cittadini, Di fazion, di seguito e di lingua Possente assai; ne le consulte avuto **540** Di qualche stima; nel mestier de l'armi Codardo anzi che no. La sua chiarezza E'l suo fasto venìa da la sua madre Ch'era d'alto legnaggio. Il padre a pena Kra noto a le genti. Or questi infesto 545 A la gloria di Turno, asperso il core 336 D'amarezza e d'invidia, in questa guisa Il suo fatto aggravando, e l'ire altrui Irritando parlò: Chiaro, evidente E necessario, ottimo re, n'è tanto **550** Quel che tu ne consigli, che bisogno D'altro non ha che di comune assenso. Ognun vede, ognun sa quel che conviene In si dura fortuna; e nullo ardisce Pur d'aprir bocca. Libertate almeno 555 Di parlar ne si dia. Scemi una volta Tanta sua tracotanza e tanto orgoglio Chi co' suoi male avventurosi auspicj, Co' sinistri suoi modi (io pur dirollo, Benchè d'armi e di morte mi minacci **560** N' ha qui condotti, e per cui tanti duci, Tanta gente è perita, e tutta in pianto Questa cittade e questo regno è volto; Mentre ne la sua furia, o ne la fuga Confidando più tosto, il trojan campo 565 Ha d'assalire osato, e fin nel cielo Posto ha con l'armi sue tema e scompiglio. Solo un dono, signor, fra tanti doni Che si mandano a' Teucri, un sol n'aggiungi; Nè consentir che violenza altrui 570 Te'l proibisca. Dà, buon padre, ancora Questa tua figlia a genero si degno, È con sì degno maritaggio eterna Fa questa pace. E se'l terrore è tanto Che s' ha di lui, da lui stesso impetriamo 575 Grazia e licenza che la patria sua, Che'l suo re prevaler si possa almeno Del suo sangue a suo modo. E tu cagione,

| Tu di tanta ruina autore e capo<br>A che pur tante volte a tanti strazi,<br>A tanti rischi, a manifesta morte<br>Questi tuoi meschirelli cittadini                                                                       | 580                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Esponi indarno? E qual'è ne la guerra<br>Più salute, o speranza? A te noi tutti<br>Pace, Turno, chiedemo, e de la pace<br>Quel ch'è sol fermo e'nviolabil pegno.<br>Ed io prima di tutti, io cui tu fingi                | <b>5</b> 85                |
| Che nimico ti sia (nè tal mi curo<br>Che tu mi tenga) a supplicar ti vegno<br>Umilemente. Abbi pietà de' tuoi:<br>Pon giù la stizza; e poichè sei cacciato,<br>Vattene. Assai di strage, assai di morti                  | 590                        |
| S'è visto; assai ne son le genti afflitte,<br>Vedovi i tetti, e desolati i campi.<br>Ma se l'onor ti muove, e se concepi<br>Di te tanto in te stesso, e tanto agogni<br>O la donna, o la dote, a che non osi             | 59 <b>5</b><br><b>8</b> 68 |
| Contro a chi te ne priva? A Turno dunque<br>Regno col nostro sangue e regia moglie<br>Procureremo; e noi vili alme, e turba<br>Non sepolta e non pianta, a' cani in preda<br>Giaceremo in su' campi? Or tu, tu stesso,   | 600                        |
| Se tanto hai d'ardimento e di valore Dal paterno legnaggio, a lui rispondi, A lui ti volgi, che ti sfida e chiama. Turno, ch' impetuoso e violento Era da se, questo parlare udito,                                      | 605                        |
| Alto un gemito trasse, e d'ira acceso<br>Così proruppe: Usanza tua fu sempre,<br>Drance, allor che di mani è più bisogno<br>Oprar la lingua, essere in corte il primo,<br>L'ultimo in campo. Ma non più parole           | · 610                      |
| In questo loco, che già pieno troppo<br>Ne l'hai; pur troppo grandi e troppo gonfie<br>L'avventi, e senza rischio or che i nemici<br>Son lunge, e buone fosse e buone mura<br>Ci son di mezzo, e non c'inonda il sangue. | 615                        |
| Apri qui bocca al solito, e rintuona<br>Con la facondia tua. Tu, che sei Drance,<br>Me, che son Turno, imbelle e vile appella;<br>Tu la cui dianzi sanguinosa destra<br>Pieni i campi di morti, e pieni i colli          | 620                        |
| Ha di trofei. Ma che non provi ancora<br>Questa tua gran virtù? Forse ch' avemo<br>A cercar de' nemici? Ecco d' intorno                                                                                                  | 625                        |

Ci sono, e'n su le porte. Andrem lor contra? Che badi? Ov'è la tua tanta prodezza? Sempre è nel vento, sempre è ne la fuga De la lingua e de' piè? Tu mi rinfacci Ch' io sia cacciato? Tu, vituperoso, **63**0 Di dirlo osasti? E chi meritamente 392 Sarà che'l dica? Oh! non s'è visto il Tebro Fatto gonfio da me del frigio sangue? Non s'è vista la casa e'l seme tutto Spento d' Evandro? e gli Arcadi spogliati 635D'armi e di vita? Io non fui già da Pandaro Cacciato, nè da Bizia, nè da mille Che in un di vincitore a morte io diedi, Circondato da loro e cinto e chiuso Da le lor mura. Nulla è ne la guerra 640 Più salute, o speranza. Al teucro duce, A te, folle, al tuo capo, a le tue cose Fa questo annunzio. E non tutto in soqquadro Por con tanta paura, e tanta stima Che fai de la prodezza e de le forze 645 D'una gente che già due volte è vinta: 401 E non tanto avvilir da l'altro canto L'armi del re Latino. A i Mirmidoni Son ora, al gran Diomede, al grande Achille **650** I Teucri formidabili e tremendi; E dal mar se ne torna per paura L'Aufido indietro. E forse che non finge Temer di me, perchè'l mio fallo aggravi? Malvagia astuzia! Ma non più per nulla Vo' che ne tema. Un' anima si vile 655 Non ti torrà la mia destra giammai. Stiesi pur teco, e nel tuo petto alloggi, Di lei ben degno albergo. Or a te vegno, Gran padre, e'l tuo parer discorro, e dico. Se tu più non t'affidi, e più non credi **6**60 Ne l'armi tue; s'abbandonati affatto Siam d'ogni parte; s'una volta rotti Siam per sempre perduti, e se fortuna, Variando le veci, unqua non cangia; Signor, pace imploriamo; e l'armi in terra 665 Gittando, a giunte mani accordo e venia 414 Impetriam da' nemici. Ancorchè, quando Oh! del nostro valor punto in noi fosse, Sopra tutti felice, riposato, E glorioso spirito sarebbe **670** Chi, per ciò non veder, morto si fosse. Ma se le nostre forze ancor son verdi,

| La nostra gioventù florida, intatta, Disposta e pronta a l'armi; e per sussidio I popoli d'Italia e le cittadi Son con noi tutte; e s'a'nemici ancora Sanguinosa, dannosa e poco lieta E questa gloria; ed han de'morti anch'essi                         | 675 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La parte loro; e la tempesta è pari D'ambe le parti: a che nel primo intoppo Con tanto scorno, a noi stessi mancando, Gittarne a terra? A che tremare avanti Che la tromba si senta? A la giornata                                                        | 680 |
| Il tempo stesso, il variar de'casi,<br>L'industria, le vicende, il moto e'l gioco<br>Potria de la fortuna in molte guise,<br>Come suol l'altre cose, ancor le nostre<br>Cangiando risarcire, e porre in saldo.                                            | 685 |
| Non avrem Dïomede in nostro ajuto. Avrem Messapo; avremo il fortunato Tolunnio; avrem tant' altri incliti duci Di tant' altre città. Nè di men gloria, Nè di minor virtù saranno i nostri                                                                 | 690 |
| Di Laurento e di Lazio. Avrem Camilla La gran volsca virago che n'addusse Di cavalieri e di caterve armate Si bella gente. E se me solo appella Il nemico a battaglia, e se v'aggrada                                                                     | 695 |
| Che sol io gli risponda, ed io sol osto<br>Al ben comune; io solamente assumo<br>Sopra me questa impresa. E già non credo<br>Che le mie man sì la vittoria abborra,<br>Che per tanta, ch'io n'aggio, e speme e gioja                                      | 700 |
| Accettar non la deggia. Andrògli incontro<br>Con l'animo, se fosse anco maggiore<br>Del magno Achille, e come Achille anch'egli<br>L'armi di Mongibello indosso avesse.<br>Io Turno, io che non punto a qual si fosse                                     | 705 |
| Mai de gli antichi di valor non cedo,<br>Questa mia vita stessa a voi, Latini,<br>Ed a Latin mio suocero consacro<br>Solennemente. Enea me solo invita.<br>L'accetto, il bramo e'l prego, anzi che Drance,                                                | 710 |
| S'ira è questa di Dio, con la sua morte<br>La purghi, o che la gloria me ne tolga,<br>S'è pur gloria e virtute. In cotal guisa<br>Consultando i Latini, avean tra loro<br>Dispareri e tenzoni. Usciti a campo<br>Erano i Teucri intanto. Ed ecco un messo | 715 |

| Venir volando, che la reggia tutta                                             |     | 720        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| E tutta la città pose in tumulto,                                              | 448 |            |
| Annunciando che dal tosco fiume                                                | _   |            |
| Già mosso de' Trojani e de' Tirreni                                            |     |            |
| Se ne venia l'esercito in battaglia                                            |     |            |
| In ver Laurento; e che di genti e d'armi                                       |     | 725        |
| Si vedean piene le campagne e i colli.                                         |     |            |
| Gli animi incontanente si turbaro;                                             |     |            |
| Sgomentossene il volgo; a i valorosi                                           |     |            |
| S'acceser l'ire. Trepidando ognuno                                             |     |            |
| Discorrea per le strade: arme fremea                                           |     | 730        |
| La gioventù: dolenti e lagrimosi                                               |     |            |
| I padri discordando, e chi per Turno                                           |     |            |
| Sentendo e chi per Drance, avean tra loro                                      |     |            |
| Vari bisbigli. E tutto il corpo insieme                                        |     |            |
| Facea de la città tale un trambusto,                                           |     | 735        |
| E tal ne l'aura unitamente un suono,                                           |     |            |
| Qual è se spaventata esce d'un bosco                                           |     |            |
| Torma di rochi augelli, o qual talora                                          |     |            |
| Da le pescose rive di Padusa                                                   |     |            |
| Van per gli stagni schiamazzando a schiere                                     |     | 740        |
| Turbati i cigni. In tale occasione                                             | 458 |            |
| Gridava Turno: Or questo è, Padri, il tempo                                    |     |            |
| Di sedere a consiglio: or consigliate                                          |     |            |
| Agiatamente: aggiate sopra tutto                                               |     | 4          |
| Cura a la pace or che i nemici armati                                          |     | 745        |
| Ne son già sopra. E così detto a pena,                                         |     |            |
| Saltò fuor de la reggia; e volto a torno,                                      |     |            |
| Arma (disse) tu, Voluso, i tuoi Volsci;                                        |     |            |
| E tu, Messapo, i rutuli cavalli.                                               |     |            |
| Tu, Catillo, e tu, Cora, uscite a campo.                                       |     | <b>750</b> |
| Va tu con la tua gente a la muraglia                                           | 465 |            |
| Incontanente: e tu dispensa i tuoi                                             |     |            |
| Fra le porte e le torri. Ite voi meco,                                         |     |            |
| Che rimanete; e ciascun armi i suoi.                                           |     | MEE        |
| Per tutta la città si va scorrendo                                             |     | 755        |
| A le mura. A l'insegne, a i capitani                                           |     |            |
| Ognun s' adduce. I padri irresoluti<br>Se n'escon dal Consiglio. Il re turbato |     |            |
| Si ritira, e si pente che non aggia                                            |     |            |
| Per se, senza consulta, il frigio duce                                         |     | 760        |
| Per amico e per genero accettato.                                              |     | 100        |
| Dansi tutti a munire, a cavar fosse,                                           |     |            |
| Tutti a somministrar chi sassi e travi,                                        |     |            |
| E chi dardi, e chi strali. E già la roca                                       |     |            |
| Tromba ne va per la città squillando                                           |     | 765        |
| De la battaglia il sanguinoso accento.                                         |     | • •••      |

| Le matrone, i fanciulli, i vecchi, ognuno D'ogni età, d'ogni sesso, e d'ogni grado A l'ultimo periglio, al gran bisogno Corrono a la muraglia. E d'altra parte Da gran corteo di donne accompagnata Con doni e preci di Minerva al tempio Va la regina, ed ha Lavinia seco, La vergine sua figlia, onde venuta | 477 | 770         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Era tanta ruina: e di ciò mesta Porta i begli occhi lagrimosi e chini. Seguon le madri, e d'odorati incensi Vaporando il delubro in flebil voce                                                                                                                                                                |     | 775         |
| Pregano in su la soglia: Armipotente<br>Tritonia, tu che puoi, la possa e l'armi<br>Frangi al frigio ladrone, e di tua mano<br>Anciso in su la porta ne lo stendi.<br>Esso re Turno da la furia spinto                                                                                                         |     | 780         |
| Ricorre a l'armi; e di squamoso acciajo<br>E d'or già tutto orribile e splendente,<br>Cinto di brando, e sol del capo ignudo<br>Lieto mostrossi, e di speranza altero<br>Di vedere il nemico. E'n quella guisa                                                                                                 | 483 | <b>7</b> 85 |
| Da la rocca scendea che da' presepi<br>Sciolto destriero esce ruzzando in campo,<br>O ch' amor di giumente, o che vaghezza<br>Di verde prato, o pur desio lo tragga<br>Del noto fiume, che sbuffando freme,                                                                                                    |     | 790         |
| E ringhia e drizza il collo e squassa il crine. A l'uscir de la porta ecco davanti Gli si fa co'suoi volsci cavalieri La vergine Camilla. E sì com'era Non men gentil che valorosa e bella,                                                                                                                    |     | 795         |
| Tosto che l'incontrò, con tutti i suoi<br>Dismontò da cavallo, e ver lui disse:<br>Turno, se degnamente uom forte ardisce,<br>Io mi rincoro, e ti prometto io sola<br>Di gire a i cavalier toscani incontro.                                                                                                   |     | 800         |
| Lascia me col mio stuolo assalir prima La trojana oste, e che primiera io tragga Di questa pugna e de' tuoi rischi un saggio. E tu qui co' pedoni a piè rimanti A guardia de la terra. A tal proposta Turno ne la terribile virago                                                                             |     | 805         |
| Gli occhi fissando; O de l'Italia (disse) Ornamento e sostegno, e di che lode, E di che premio al tuo gran merto eguale Ristorar ti poss' io? Ma (poichè cosa                                                                                                                                                  |     | 810         |

| Non è che la pareggi) abbi, famosa<br>Guerriera, in grado ch' io con te comparta<br>Questa fatica. Enea, come dal grido<br>Avemo e da le spie fin qui ritratto,                                                                                |     | 815 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Spinte ha le schiere de' cavalli avanti Per batter la campagna; ed egli altronde Presa la via del monte, per alpestro Sentiero a la città di sopra al giogo Vien con l'altre sue genti. Il mio disegno E fargli agguato, e collocarmi appresso | 514 | 830 |
| Là 've sopra la foce il doppio bosco<br>Del curvo monte ambe le strade accoglie.<br>Tu, raunati i tuoi con gli altri tutti<br>Nostri cavalli, i suoi nel piano assagli<br>A spiegate bandiere. Il fier Messapo                                 |     | 825 |
| Sarà con te: saranvi de' Latini, Vi saran di Corace e di Catillo Le squadre tutte; e tu con essi il carco Prendi di comandarle. Indi esortando Parimente Messapo e gli altri duci                                                              |     | 830 |
| A la lor fazione, egli a la sua<br>Tostamente si volse. È tra due branche<br>Del monte una vallèa che d'ambi i lati<br>Ha folte selve, e luoghi occulti e chiusi<br>A l'insidie de l'armi accomodati.                                          |     | 835 |
| Ha ne l'imo una semita per mezzo<br>Angusta, malagevole e scontorta<br>Che d'ognintorno è da le ripe offesa.<br>In cima in su l'uscita è tra le selve                                                                                          | 525 | 840 |
| Ascosa una pianura, con ridotti Acconci a ritirarsi, ed opportuni A spingersi o dal destro o dal sinistro Lato, che si rincontri o che s'aspetti Nemica gente, o pur che di gran sassi                                                         |     | 845 |
| Si tempesti di sopra. A questo loco, Di cui ben era pratico, in agguato Turno si pose, e i suoi nemici attese. Diana intanto timorosa e mesta Favellando con Opi, una del coro                                                                 |     | 850 |
| De le sue Ninfe, in tal guisa le disse:<br>Vedi a che perigliosa e mortal guerra<br>A morir se ne va la mia Camilla<br>Ne le nostr'armi ammaestrata in vano.<br>E pur m'è cara, e sovr'ogni altra io l'amo.                                    |     | 855 |
| Nè questo è nuovo, o repentino amore.<br>Fin da le fasce è mia. Metabo il padre<br>Di lei fu per invidia e per soverchia                                                                                                                       |     | 603 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | •           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Potenza da Priverno antica terra Da' suoi stessi cacciato: e da l'insulto, Che gli feee il suo popolo, fuggendo Nel suo misero esiglio ebbe in compagna Questa sola bambina che, mutato Di Casmilla sua madre il nome in parte, Fu Camilla nomata. Andava il padre Con essa in braccio per gli monti errando. E per le selve, e de' nemici Volsci | 589 | 865         |
| Sempre d'intorno avea l'insidie e l'armi.<br>Ecco un giorno assalito con la caccia<br>Dietro, fuggendo a l'Amaseno arriva.<br>Per pioggia questo fiume era cresciuto,                                                                                                                                                                             | Art | <b>870</b>  |
| E rapido spumando infino al sommo<br>Se ne gia de le ripe ondoso e gonfio:<br>Tal che, per tema de l'amato peso<br>Non s'arrischiando di passarlo a nuoto,<br>Fermossi; e poichè a tutto ebbe pensato,<br>Con un subito avviso entro una scorza                                                                                                   |     | 875         |
| Di selvatico suvero rinchiuse La pargoletta figlia. E poscia in mezzo D'un suo nodoso, inarsicciato e sodo Telo, ch'avea per avventura in mano, Legolla acconciamente: e l'asta e lei                                                                                                                                                             | 554 | 880         |
| Con la sua destra poderosa in alto<br>Librando, a l'aura si rivolse, e disse:                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 885         |
| Per ministra ti dedico e per serva. Ecco ch' a te devota, a l'armi tue Accomandata, dal nimico in prima Sol per te la sottraggo. In te sperando A l'aura la commetto; e tu per tua                                                                                                                                                                |     | 800         |
| Prendila, te ne prego, e tua sia sempre.  Ciò detto, il braccio in dietro ritraen lo, Oltre il fiume lanciolla: e'l fiume e'l vento E'l dardo ne fer suono e fischio e roubbo. Metabo da la turba sovraggiunto                                                                                                                                    | 560 | 895         |
| De' suoi nemici a nuoto al fin gittossi<br>E salvo a l'altra riva si condusse.<br>Ivi d'un verde cespo, ove piantato<br>Avea Trivia il suo dono, il dardo e lei<br>Divelse, e via fuggissi; e più mai poscia                                                                                                                                      |     | 900         |
| Non fu da tetti, o da cittadi accolto;<br>Chè per natia fierezza a legge altrui<br>Non si fora unqua additto. Il tempo tutto                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>9</b> 05 |

| De la sua vita, di pastore in guisa,        |       |      |
|---------------------------------------------|-------|------|
| Menò per monti solitari ed ermi;            |       |      |
| E per grotte e per dumi e per orrende       |       | 910  |
| Selve e tane di fere ebbe ricetto           |       |      |
| Con la fanciulla, a cui fu cibo un tempo    |       |      |
| Ferino latte, e balia una d'armento         |       |      |
| Ancor non doma e pavida giumenta.           |       |      |
|                                             |       | 048  |
| Ne le tenere labbra il padre stesso         |       | 915  |
| De la fera premea l'orride mamme.           | 572   |      |
| Nè pria tenne de' piè salde le piante,      |       |      |
| Che d'arco, di faretra e di nodosi          |       |      |
| Dardi le mani e gli omeri gravolle.         |       | 000  |
| Non d'or le chiome, o di monile il collo,   |       | 920  |
| Nè men di lunga, o di fregiata gonna        |       |      |
| La ricoverse; ma di tigre un cuojo          |       |      |
| Le facea veste intorno, e cuffia in capo.   |       |      |
| Il fanciullesco suo primo diletto           |       |      |
| E'l primo studio fu lanciar di palo,        |       | 925  |
| E trar d'arco e di fromba; e'n fin d'allora | 578   |      |
| Facea strage di gru, d'oche e di cigni.     |       |      |
| Molte la desiar tirrene madri               |       |      |
| Per nuora indarno. Ed ella di me sola       |       |      |
| Contenta, intemerata e pura e casta         |       | 930  |
| La sua verginità, l'amor de l'armi          |       |      |
| Sol ebbe in cale. Or mio fora disio         |       |      |
|                                             |       |      |
| Che di questa milizia e de la pugna,        |       |      |
| Che presa ha co' Trojani e co' Tirreni,     |       | 025  |
| Fosse digiuna; per sì cara io l'aggio,      |       | 935  |
| E tale or mi saria grata compagna.          |       |      |
| Ma poiche acerbo fato la persegue,          |       |      |
| Scendi, Ninfa, dal cielo, e nel paese       |       |      |
| Va de' Latini. Ivi al conflitto assisti,    |       | - 1- |
| Che per Lazio e per lei mal s'apparecchia.  |       | 940  |
| Prendi quest' arco, e prendi questa mia     |       |      |
| Stessa faretra, e di qui traggi il telo     |       |      |
| Per vendicarmi di qualunque ardito          |       |      |
| Sarà di violar quest' a me sacra            |       |      |
| E devota virago: Italo o Teucro             |       | 945  |
| Che sia. Poscia io verrò di nube involta    | 592   |      |
| A provveder che 'l miserabil corpo          | •     |      |
| Non sia d'armi spogliato, e che raccolte    |       |      |
| Sia ne la patria, e seppellito e pianto.    |       |      |
| Così dicendo, entro un sonoro nembo,        |       | 950  |
| Da' mortali occhi non veduta a terra        |       |      |
|                                             |       |      |
| Lievemente calossi. I Teucri intanto,       |       |      |
| E i toschi duci le lor genti avanti         |       |      |
| Spingendo, a la città s'avvicinaro.         | two e |      |

| Piena d'armi, d'insegne, di cavalli                                                  | 9       | 955         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| E di schierati fanti e di squadroni<br>Si vedea la campagna. Eran per tutto          |         |             |
| Gualdane, giramenti, scorribande                                                     |         |             |
| Di cavalieri: in secche selve i colli                                                |         |             |
| Parean conversi : ardea la terra e'l cielo                                           | •       | 960         |
| Di ferrigni splendori; d'ogni parte                                                  |         |             |
| S'udia fremer cavalli, e squillar trombe.                                            |         |             |
| Incontro a lor da l'altra parte usciro                                               |         |             |
| Il fier Messapo, i cavalier satini,                                                  |         |             |
| Corace col suo frate, e di Camilla                                                   |         | 965         |
| La bellicosa banda. Era il concorso                                                  | 604     |             |
| Tuttavia de le genti, e de' cavalli<br>Il fremito maggiore. E già la massa           |         |             |
| Ristretta, e già vicine ambe le parti                                                |         |             |
| A tiro d'asta, a fronte si fermaro                                                   | •       | 970         |
| L'una de l'altra; e con le lance in resta,                                           | `       |             |
| Con saette e con dardi incominciaro                                                  |         |             |
| Primamente da lunge a salutarsi.                                                     |         |             |
| Poi di subite grida unito un tuono                                                   |         |             |
| Al ciel levossi; e due contrari nembi                                                | •       | 975         |
| Da la terra sorgendo, armi floccaro                                                  |         |             |
| Di neve in guisa, e coprir d'ombra il sole.                                          |         |             |
| Alfin da ciascun lato i destrier punti<br>Andar tutu con tutti a rincontrarsi.       |         |             |
| Era Tirreno al fiero Aconte opposto                                                  |         | 980         |
| Ne la battaglia; e questi primamente                                                 | •       |             |
| S' urtaro, e per la furia e per la forza                                             |         |             |
| De l'urto ambe le lancie, ambi i cavalli,                                            |         |             |
| Ed ambi i corpi infranti, stramazzati.                                               |         |             |
| L'un da l'altro disgiunti, quai percossi                                             |         | 985         |
| Da fulmine o da macchine avventati,                                                  |         |             |
| Caddero a terra. E pria ne l'aura Aconte                                             |         |             |
| Lasciò la vita. Conturbate e sparse                                                  |         |             |
| Le schiere de Latini, incontanente<br>Con le targhe rivolte, a tutta briglia         |         | 990         |
| Ver le mura spronando, in fuga andaro.                                               | 623     | <i>00</i> 0 |
| Gli seguiro i Trojani; e prima Asila                                                 | (,,,,,, |             |
| Gli assalse, e gli cacciò fin su le porte.                                           |         |             |
| Qui fermi e rincorati alzan le grida,                                                |         |             |
| Volgon le teste, e si rifan lor sopra,                                               | (       | 995         |
| Ch' eran lor contra. Così quando questi,                                             |         |             |
| E quando quelli or cacciano, or cacciati                                             |         |             |
| Tornano; in quella guisa ch' a vicenda                                               |         |             |
| Il mare or d'alto a riva i flutti increspa,<br>E ne l'ultima arena ondeggia e spuma; | 41      | 000         |
| Or da la riva indietro se ne torna.                                                  | 7.      |             |
| AM MY TALL WITHOUT DA WA AATHON                                                      |         |             |

| E le stess' onde, e la commossa ghiara<br>Sorbendo e voltolando, si ritragge.<br>Due volte i Toschi i Rutuli incalzaro<br>Fino a le mura; e i Rutuli due volte<br>Risospinsero i Toschi. Al terzo assalto<br>Mischiarsi ambe le schiere, e l'un con l'altr<br>Vennero a zuffa. Allor le grida e i mugghi<br>Si sentir de' cadenti: allor si vide | 100 <b>5</b><br>6 <b>2</b> 0<br>20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Il pian tutto di sangue, e tutto d'armi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1010                               |
| E d'uomini coverto e di cavalli<br>Feriti e morti. Orsiloco a rincontro                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Di Remolo trovossi; e non osando<br>Di star seco a le mani, al suo cavallo<br>Trasse del dardo, e'n su l'orecchio il colse.<br>Del colpo impaziente e per se fiero<br>Si scosse, s'avventò, col petto in alto<br>E con le zampe il corridor levossi,                                                                                             | 1015                               |
| E'n su l'arena il cavalier distese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000                               |
| Catillo Jola e'l grande Erminio uccise;<br>Erminio che di corpo e d'armi e d'animo                                                                                                                                                                                                                                                               | 1020                               |
| Era de' più robusti, de' più chiari E de' più riguardevoli guerrieri De' Toschi tutti. Avea la chioma stessa Per sua celata; avea gli omeri ignudi Di ferro al ferro esposti, e di ferite Ampio bersaglio. In su l'aperte spalle                                                                                                                 | 1025<br>643                        |
| Catillo il colse; e tremolando il telo<br>Passògli il petto e raddoppiògli il duolo.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Per tutto si fa sangue; in ogni parte<br>Si tragge, si ferisce, si stramazza:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1030                               |
| E chi cede, e chi segue. In varie guise<br>Ne van tutti a morir morte onorata.<br>In mezzo a tanta occisione, ignuda<br>Da l'un de lati infuriando esulta<br>La vergine Camilla; ed or di dardo<br>Fulminando, or di lancia, or di secure                                                                                                        | 1035<br>648                        |
| Non mai stanca percuote. E qual Diana<br>Di sonora faretra e d'arco aurato                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| Gli omeri onusta, ancor che si ritragga,<br>Saettando, ferite e morti avventa.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1040                               |
| D'intorno ha per compagne e per guerriere D'archi, di mazze e di bipenni armate Tulla, Tarpea, Larina, ed altre illustri Italiche donzelle a suo decoro Scelte da lei per sue degne ministre Ne la pace e ne l'armi. In tal sembianza Termodoonte il bellicoso stuolo                                                                            | 1045                               |

|                     | De l'Amazoni sue vide in battaglia                                           |                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                     | Attorneggiare Ippolita, o col carro                                          | 1050              |
|                     | Gir di Pentesilea le schiere aprendo                                         | 2000              |
|                     | Con feminei ululati. Or chi fu prima,                                        |                   |
|                     | Chi poi, cruda virago, e quali e quanti                                      |                   |
|                     | Quei ch' abbattesti, e che di vita spenti                                    |                   |
|                     | Mandasti a l'Orco? Eumenio primamente.                                       | 4058              |
|                     | Di Clizio il figlio, da costei trafitto                                      | 1055              |
|                     | Fu d'un colpo di lancia in mezzo al petto.                                   | 666               |
|                     | Cadde il meschino, e fe' di sangue un rivo,                                  |                   |
|                     | Sopra cui voltolandosi e mordendo                                            |                   |
|                     |                                                                              | • • • •           |
|                     | Il sanguigno terren, di vita uscio.                                          | 1060              |
|                     | Indi va sopra a Liri e sopra a Pègaso                                        | _                 |
|                     | Quasi in un tempo, a l'un mentre, inciampa                                   | ${f n}{f d}{f o}$ |
|                     | Il suo destriero, il fren raccoglie; a l'altro                               |                   |
|                     | Mentre a lui, che trabocca, il braccio stende                                |                   |
|                     | Per sostenerlo: onde in un gruppo entrambi                                   | 1065              |
|                     | Precipitaro. A cui d'Ippota il figlio                                        | 673               |
|                     | Amastro aggiunse: e via seguendo, Arpàtico                                   |                   |
|                     | E Tèrea e Cromi e Demofonte uccise.                                          |                   |
|                     | Quanti dardi lanciò, tanti Trojani                                           |                   |
|                     | Gitto per terra. Ornito, un cacciatore,                                      | 1070              |
|                     | Gli gia davanti; e stranamente armato                                        |                   |
|                     | Cavalcava di Puglia un gran destriero.                                       |                   |
|                     | Per sua corazza avea d'ispido toro                                           |                   |
|                     | Un duro tergo, per celata un teschio<br>Di lupo che dal capo insino al mento |                   |
|                     | Di lupo che dal capo insino al mento                                         | 1075              |
|                     | Sbarrava le mascelle, e digrignando                                          |                   |
|                     | Mostrava i denti. In man portava ad uso                                      |                   |
|                     | Di contadini un nodoroso palo                                                |                   |
|                     | Di grave ronca armato. Egli nel mezzo                                        |                   |
|                     | De gli altri suoi con le due teste andava                                    | 1080              |
|                     | Sovrano a tutti, e le ferine orecchie                                        |                   |
|                     | Ergea di cresta e di pennacchi in vece.                                      |                   |
|                     | Camilla il giunse, lo fermò, l'uccise                                        |                   |
|                     | Senza contrasto; già che volta in fuga                                       |                   |
|                     | Era la schiera sua. Sovra al suo corpo                                       | 1085              |
|                     | Disse rimproverando: E che pensasti,                                         | 685               |
|                     | Tosco insolente? Di venire a caccia                                          |                   |
|                     | In qualche selva, e seguir damme imbelli?                                    |                   |
|                     | Venuto sei là 've una dama armata                                            |                   |
|                     | Col ferro amaramente vi rintuzza                                             | 1090              |
|                     |                                                                              | 4080              |
|                     | La superbia e la lingua. Oh pur poco<br>Ti fia di vanto, riferendo a l'ombre |                   |
|                     | De' tuoi: Per man fui di Camilla ucciso.                                     |                   |
|                     |                                                                              |                   |
|                     | Indi Orsiloco assalse e Bute appresso,                                       | 1095              |
| <b>7</b> 7 <b>1</b> | Due corpi de' maggiori e de' più forti                                       |                   |
| Del.                | l'Encide .                                                                   | 21                |
|                     |                                                                              |                   |

| Del trojan oste. A Bute un colpo trasse<br>Che'l giunse ove tra l'elmo e la corazza<br>Si scopre il collo, onde lo scudo appeso<br>Sta da sinistra. Orsiloco, fuggendo<br>E girando, gabbò; ch'al giro interno<br>S'attenne e strinse; e là 'v' era seguita,<br>Seguitò lui. Gli fu sopra in un tempo<br>A colpi di secure, e l'armi e l'ossa | 1100<br>695 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gli pestò sì che per suo scampo a' prieghi<br>Si volse. Al fine un tal sopra la testa<br>Ne gli piantò, che le cervella infranto<br>Gli schizzar da la fronte e da le tempie.<br>D' Auno montanar de l'Appennino                                                                                                                              | 1105        |
| Il bellicoso figlio a l'improvviso Fu da lei colto: un Ligure scaltrito, Che per ordire inganni (infinchè 'l fato Gliel concedè) non de gli estremf avuto Era tra' suoi. Costui nel primo incontro Sbigottito fermossi. E poichè vide                                                                                                         | 1110        |
| Non poter con la fuga a lei sottrarsi,<br>Che gli era sopra, a la malizia usata<br>Ricorrendo, Oh! gran prova (a dir comincia)<br>Sarà la tua, se ben femina sei,<br>Di sfidar me, quando un caval t'affidi                                                                                                                                   | 1115        |
| Si fugace e sì forte. Or al vantaggio<br>Rinuncia de la fuga, e meco a piede<br>Prendi zuffa del pari; e poi vedrassi<br>A cui questa ventosa tua bravura<br>Onore acquisti. A cotal dir Camilla                                                                                                                                              | 1120<br>706 |
| Di furia, di dolor, di sdegno ardendo<br>Ratto dismonta; e'l corridor deposto<br>In man de la compagna, a piè si pianta<br>Stringe la spada, imbracciasi lo scudo,<br>E con pari armi intrepida l'attende.                                                                                                                                    | 1125        |
| Il giovine che vinto si credette<br>Aver con quello avviso, incontanente<br>La groppa le mostrò del suo cavallo,<br>E via spronando a tutta briglia il pinse.<br>Ligure vano, vano orgoglio in prima                                                                                                                                          | 1130        |
| Ti mosse: or vana astuzia e vana fuga<br>Sarà la tua; chè l'arte del fallace<br>Tuo padre, o di tua patria a far non basta<br>Che vivo da le man mi ti ritolga.<br>Disse la Virgo, e qual da cocca strale                                                                                                                                     | 1135        |
| Disse la Virgo, e qual da cocca strale<br>Dietro gli si spiccò, ratto l'aggiunse,<br>Passollo, attraversollo, al fren di piglio<br>Diedegli, lo ferì, l'ancise al fine.                                                                                                                                                                       | 1140<br>719 |

| Così d'un alto sasso agevolmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sparvier grifagno al timido colombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| S'avventa, e lo ghermisce: onde in un tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1145 |
| Sangue e piuma dal ciel nevica e piove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| In questa de' mortali e de' Celesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| L'eterno Regnator, che pur talvolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Alcun de' raggi suoi ver noi rivolge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Non con lieve disdegno, o picciol ira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1150 |
| Mosse Tarconte a sovvenir le schiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| De' suoi ch' erano in volta. Egli per mezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Va de l'occisioni e de le mischie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Or il destrier contra i nemici urtando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Or le sue squadre inanimando, insieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1155 |
| Le ristringe, le instiga, le garrisce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,    |
| E per nome ciascun chiamando, Ah (disse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Țirreni, e che timore e che spavento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| È'l vostro? che viltà, che codardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| V' ha presi? e quando mai fia che vi punga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1160 |
| O dolore, o vergogna? Adunque in fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Gite per una femmina? una femmina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Vi disperge, e v'ancide? A che di ferro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| In van così le destre e i petti armate?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| De le donne temete? E pur di loro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1165 |
| Sì timidi di notte, nè sì fiacchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 734  |
| Ne gli assalti di Venere non siete;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Nè quando a suon di pifferi intimati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Vi sono i Baccanali. Or via, campioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Da letti e da bottiglie, a nozze, a pasti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1170 |
| A sacrificj allor che ne le sacre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 738  |
| Foreste è da l'aruspice intonato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    |
| Che la vittima è grassa: itene tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Seco a goder del saginato bue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| A piena pancia; chè null'altro amore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1175 |
| Null' altro studio è 'l vostro. E ciò dicendo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Ne va come devoto a morte anch' egli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Con Venolo s'affronta; e sì com' era                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Turbato, l'aggavigna, e fuor lo tragge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Del suo cavallo. Alto levossi un grido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1180 |
| Tal che tutti a veder le ciglia alzaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| I Latini e i Tirreni. Iva Tarconte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Per la campagna con la preda in grembo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Del nimico e de l'armi; e'n mezzo al corso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Svelle da l'asta sua medesma il ferro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1185 |
| E cerca ove è di piastra il corpo ignudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Per dargli morte. E mentre ne la gola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Tenta ferirlo, ei con le braccia in alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Si scherma, regge il colpo, e da la forza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| the management of the Manageme |      |

| Quanto può con la forza si districa.  Come ne l'aria insieme avviticchiati Si son visti talor l'aquila e'l serpe Pugnar volando, e l'una aver con l'ugne                                                | 1190<br>750  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| E col becco ghermito e morso l'altro; E l'altro co'suoi giri e co'suoi nodi Farle vincigli a' piè, volumi a l'ali: E questo con la testa alto fischiando, E quella schiamazzando e dibattendo.          | 1195         |
| Ambedue voltolarsi, ambedue stretti Far di squame e di piume un sol viluppo: Così Tarconte per lo campo a volo Vincitor de le schiere di Tiburte Venolo sen portava. E questo esempio                   | 1200         |
| Del suo duce seguendo, e del successo<br>Assecurata la meonia torma<br>Tutta contra i Latini impeto fece.<br>Tra questi Arunte, un che di già dovuto<br>Era al suo fato, con un dardo in mano           | 1205<br>759  |
| Camilla astutamente insidïando,<br>Si diede a seguitarla, a circuirla,<br>A cercar destra e comoda fortuna<br>Di darle morte. Ovunque ella o per mezzo                                                  | <b>121</b> 0 |
| Fendea le schiere, o vincitrice in dietro Si ritraea, l'era vicino Arunte; E tutti i moti suoi, tutte le vie Osservando, attendea che netto il colpo Gli riuscisse; e da fellone intanto                | 1215         |
| Avea l'asta a ferir librata e pronta.  Giva per avventura a lei davanti Cloro, un giovine ideo che sacerdote Era già di Cibele. I Frigi tutti Non avean chi di lui fosse ne l'armi                      | 1220         |
| Più riccamente adorno. Un suo corsiero<br>Per lo campo spingea di spuma asperso,<br>Cinto di barde e d'acciarine lame<br>Come di scaglie, e di leggiadre piume<br>Leggiadramente inteste. Un arco d'oro | 1225<br>771  |
| A la Cretese. In testa, in gambe, in dosso<br>D'armi e d'arnesi in barbara sembianza;<br>Di peregrina porpora e di seta,<br>Di bisso, di teletta e d'ostro e d'oro                                      | 1230         |
| Tutto coverto, tutto ricamato, Tutto trinciato: e saettando andava. Costui veduto, ogni altra impresa indictro Lasciando, a lui si volse o per vaghezza                                                 | 1235         |

| Di consecrar le sue bell'armi al tempio, O pur che di sì vago ostile arnese Di gir pomposa cacciatrice amasse. Basta che per le schiere incauta, ardente, E come donna vogliolosa e folle De l'amor de la preda e de le spoglie Contro a lui se ne giva; allor ch'Arunte, Dopo molto appostarla, alfin le trasse | 1240        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| In tal guisa pregando: O di Soratte<br>Sommo custode Apollo, a cui devoti<br>Noi fummo in prima, a cui di sacri pini<br>Nutrimo il foco, e per cui nudi e scalzi                                                                                                                                                 | 1245<br>785 |
| Tra le fiamme saltando e per le brage<br>Securamente e senza offesa andiamo;<br>Dammi (chè tutto puoi) Padre benigno,<br>Che questa infamia per mia man si tolga<br>Da l'armi nostre. Io di costei non bramo                                                                                                     | 1250        |
| Armi, spoglie, o trofeo. Gli altri miei fatti<br>Mi sian di lode; e pur che questo mostro<br>Caggia spento da me, ne la mia patria<br>Senza più gloria andrò di questa guerra                                                                                                                                    | 1255        |
| Pago e contento. Udi Febo del voto<br>Parte, e parte per l'aura ne disperse.<br>Udi che morta da quel colpo fosse<br>La vergine Camilla; e non udio<br>Di lui, ch'ei vivo in patria ne tornasse:                                                                                                                 | 1260<br>796 |
| Chè ciò per l'aura ne portaro i venti. Tosto che da le man l'asta ronzando Gli uscio, fur gli occhi e gli animi e le grida De' Volsci tutti a la regina intenti. Ed ella nè del telo, nè de l'aura                                                                                                               | 1265        |
| Moto o fischio senti; nè vide il colpo,<br>Mentre giù discendea, finchè non giunse.<br>Giunsele a punto ove divelta e nuda<br>Era la poppa; e del vergineo sangue,<br>Non già di latte, sitibonda scese<br>Sì che 'l petto l'aprì. Le sue compagne                                                               | 1270        |
| Le fur trepide intorno; e già che morta<br>Cadea, la sostentaro. Arunte in fuga<br>Ratto si volge, di paura insieme                                                                                                                                                                                              | 1275<br>806 |
| Turbato e di letizia; chè ne l'asta<br>Più non confida, e più di star non osa                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| Si rimette la coda, e ratto a' monti                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Engando si vingoleo in cotal avisa                                             |                      |
| Fuggendo, si rinselva: in cotal guisa                                          | 1285                 |
| Arunte dopo 'l tratto impaŭrito,                                               |                      |
| Solo a salvarsi inteso, in mezzo a l'armi                                      |                      |
| Si mischiò tra le schiere. Ella morendo,                                       |                      |
|                                                                                |                      |
| Di sua man fuor del petto il crudo ferro                                       |                      |
| Tentò svellersi indarno; chè la punta                                          | 1290                 |
| S' era altamente ne le coste infissa:                                          | 2-00                 |
|                                                                                |                      |
| Onde languendo abbandonossi, e fredda                                          |                      |
| Giacque supina: e gli occhi che pur dianzi                                     |                      |
| Scintillavano ardor, grazia e fierezza,                                        |                      |
| Si fer torbidi e gravi. Il volto in prima                                      | 1205                 |
|                                                                                |                      |
| Di rose e d'ostro, di pahor di morte                                           | 819                  |
| Tutto si tinse. In tal guisa spirando,                                         |                      |
| Acca a se chiama, una tra l'altre sue                                          |                      |
| La più fida di tutte e la più cara;                                            |                      |
| Ta più nua in tutto o la più cara,                                             |                      |
| E dice: Acca sorella, i giorni miei                                            | <b>13</b> 00         |
| Son qui finiti: questa acerba piaga                                            |                      |
| M' adduce a morte, e già nero mi sembra                                        |                      |
| Tutto abo varrio On vola a da mia manta                                        |                      |
| Tutto che veggio. Or vola, e da mia parte                                      |                      |
| Di per ultimo a Turno, che succeda                                             |                      |
| A questa pugna, e la città soccorra:<br>E tu rimanti in pace. A pena detto     | <b>13</b> 0 <b>5</b> |
| K tu rimanti in nace. A nena detto                                             | -0 0                 |
| The cost she abbandananda il franc                                             |                      |
| Ebbe così, che abbandonando il freno                                           |                      |
| E l'arme e se medesma, a capo chino                                            |                      |
| Traboccò da cavallo. Allora il freddo                                          |                      |
| Le occupò de la morte a poco a poco                                            | 1310                 |
| Le membra tutte. E dechinato il collo                                          |                      |
|                                                                                | 829                  |
| Sopra un verde cespuglio, alfin di vita                                        |                      |
| Sdegnosamente sospirando uscio.                                                |                      |
| Camilla estinta, per lo campo un grido<br>Levossi che n'andò fino a le stelle, |                      |
| Torongi cha n' andà fina a la stalla                                           | 1015                 |
| Levossi che il ando mio a le siene,                                            | 1315                 |
| E surse al cader suo zuffa maggiore:                                           |                      |
| Chè i Teucri e i Toschi e gli Arcadi in un                                     | tempo                |
| Pinsero avanti. Opi ministra intanto                                           | ropo                 |
| Di Trivia, che nel monte era discesa                                           |                      |
|                                                                                |                      |
| Vicino a la battaglia, indi il conflitto                                       | 1320                 |
| Stava mirando intrepida e sicura.                                              |                      |
| E visto di lontan tra molte genti                                              |                      |
|                                                                                |                      |
| Nascer nuovo tumulto e nuove grida,                                            |                      |
| Poscia in mezzo di lor caduta e morta                                          |                      |
| La vergine Camilla, Ah (sospirando                                             | 1325                 |
| Disse) virgo infelice! troppo, troppo                                          | -5                   |
| Condol cumplicio hai da l'andin caffanta                                       |                      |
| Crudel supplizio hai de l'ardir sofferto,                                      |                      |
| Se d'irritar l'armi trojane osasti.                                            |                      |
| E di che pro t'è stato a viver nosco                                           |                      |
| Solinga vita, armar de l'armi nostre,                                          | 1330                 |
|                                                                                | 1990                 |

| Gradire i boschi, e venerar Diana?<br>Ma te non lascerà la tua regina<br>Giacer disonorata in questa fine                                                                                                                                         | 843         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| De la tua vita; e la tua morte oscura  Non sarà tra le genti; e non dirassi  Che non è chi di te vendetta faccia:  Chè chiunque di ferro avrà ferito  Il corpo tuo, sarà meritamente                                                              | 1335        |
| Il corpo tuo, sarà meritamente<br>Di ferro anciso. Era a Dercenno antico<br>Re de' Laurenti un gran sepolcro eretto,<br>Cui sopra era di terra un monte imposto,<br>E d'elci annosi e folti un bosco opaco.<br>Qui la veloce Dea dal ciel calossi | 1340        |
| Al primo volo; e di qui visto Arunte<br>Splender ne l'armi, e gir di sua follia<br>Superbo e gonfio, Ove ne vai ? (diss'ella)<br>Qui convien che ti fermi, e qui morendo<br>De la morta Camilla il premio avrai                                   | 1345        |
| Degno di te, se di perir sei degno De l'armi di Diana. E ciò dicendo La buona arciera del turcasso aurato Trasse un acuto strale, e l'arco tese, E tirò sì ch'ambe le corna estreme                                                               | 1350<br>857 |
| Vennero al mezzo, ed ambe parimente<br>Le mani, una tirata e l'altra spinta,<br>Quella toccò la poppa e questa il ferro.<br>L'arco, l'aura, lo stral sonare udio,<br>E ferir e morir sentissi Arunte                                              | 1355        |
| Tutto in un tempo. I suoi quasi in oblio Così, come spirava, in mezzo al campo Lo lasciar fra la polve in abbandono: Ed Opi al ciel tornando a volo alzossi. Caduta lei, la schiera di Camilla                                                    | 1360        |
| Primieramente in fuga si rivolse. Indi turbărsi i Rutuli, e dier volta. Diè volta il fiero Atina; e i duci tutti E tutte fur le insegne abbandonate. Cerca ognun di salvarsi, e ver le mura                                                       | 1365        |
| Ne vanno a tutta briglia; e più nel campo<br>Alcun non è che di far testa ardisca<br>Contra la strage e contra la ruina<br>Che fanno i Teucri. Se ne van con gli archi<br>Scarichi in su le terga e spenzoloni;                                   | 1370<br>872 |
| E più che di galoppo inver Laurento<br>Battono il campo, e fan pubi di polve.<br>Le madri da' balconi e da' torrazzi,<br>Percossi i petti, alzano al ciel le grida                                                                                | 1375        |

| Con femineo ululato. E quei che primi<br>Giunti trovar le porte ancor non chinse,<br>Mischiati co' nemici, ove più salvi<br>Si credean, ne l'entrata e fra le mura<br>De la stessa lor patria, anzi a gli alberghi                                       | <b>13</b> 80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lor propri e da'nemici e da la morte<br>Fur sopraggiunti. In cotal guisa in prima<br>Stette la porta a gli avversarj aperta.<br>Poi chiusa, escluse i suoi, che fuori in preda<br>Restando de'nemici, a i lor più cari,                                  | 1585         |
| Che morir gli vedean, perchè s'aprisse<br>Supplicavano indarno. E qui tra quelli<br>Che n'erano a difesa, e quei ch' a forza<br>Anzi a furia, a ruina incontro a loro<br>S'avventavan ne l'armi, orrenda strage<br>Si fece e miseranda. E de gli esclusi | 1390<br>886  |
| Altri in cospetto de gli stessi padri,<br>E de le madri che dogliose grida<br>Ne facean da le torri e da le mura,<br>Da l'impeto cacciati o da la calca<br>Precipitar ne'fossi, e giù da' ponti                                                          | 1395         |
| Cadder sospinti; ed altri ne la fuga Da sfrenati cavalli e da la cieca Lor furia trasportati, a dar di cozzo Gir ne le chiuse porte. In su' ripari Ancor le donne (chè le donne ancora                                                                   | 1400         |
| Il vero de la patria amore inflamma) Come giunte a l'estremo, allor che morta Vider Camilla, il feminil timore Volgono in sicurezza; e sassi e dardi Lanciando, e con aguzzi inarsicciati                                                                | 1405         |
| Pali il ferro imitando, osano anch'elle<br>Per la difesa de le patrie mura<br>Gir le prime a morir morte onorata.<br>A Turno intanto ne le selve arriva<br>Acca, la già spedita messaggera                                                               | 1410<br>895  |
| Con l'amara novella, un gran tumulto Portando, che l'esercito è sconfitto, Morta Camilla, annichilati i Volsci, E i Teucri d'ogni cosa impadroniti Stanno in campagna col favor che porta                                                                | 1415<br>898  |
| Seco de la vittoria il corso e 'l nome;<br>Spingonsi avanti; e già pianto e paura<br>Assalgon la città. D' ira, di sdegno,<br>E di furore il giovine inflammato,<br>(Chè tale era il voler empio di Giove)<br>Da l' insidie si toglie, esce de boschi    | 1420         |

| LIBRO UNDECIMO                                                                                                                                                                                                    | 329  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ov'era ascoso, e giù scende da' colli.<br>Smarriti non gli avea di vista a pena,<br>A pena era nel piano, allor ch' Enea<br>Prese del monte; e la 'v' era l' agguato,<br>Trovando aperto, senz' offesa anch' egli | 1425 |
| Superò 'l giogo, e de la selva uscio. Così con passi frettolosi entrambi Con tutte le lor genti, e l'un da l'altro Poco lontani a la città sen vanno. E 'nsiememente da l'un canto Enea                           | 1430 |
| Vide di polverio fumare i campi,                                                                                                                                                                                  | 1435 |
| E di Laurento sventolar l'insegne;<br>Turno da l'altro Enea scoperse, udendo<br>L'annitrir de'cavalli e'l calpestio<br>Crescer di mano in mano. Eran vicini                                                       | 908  |
| Sì che venuto a zuffa ed a battaglia<br>Si fora anco quel dì; se non che Febo<br>Fatto vermiglio i suoi stanchi destrieri<br>Stava già per tuffar ne l'onde Ibere.<br>Onde avanti a le mura ambi accampati        | 1440 |
| Di trincee si muniro e di ripari.                                                                                                                                                                                 | 4445 |

FINE DEL LIBRO UNDECIMO

## LIBRO DUODECIMO

## ARGOMENTO

Tu'no vedendo l'abbattimento dei Latini, e che omai solo in sè stesso poteva riporre ogni speranza, a malgrado delle rimostranze di Latino e delle molte lacrime della regina che lo scongiurano a torsi giù dall'impresa, delibera di venire a singolar tenzone con Enea, e gli manda la sfida, 1-106. Enea l'accetta; e le condizioni sono solennemente giurate da una parte e dall'altra: ma la ninfa luturna, sorella di Turno, eccitata da Giunone, turba subito l'accordo, 107-243. Ad istigazione dello stesso augure Tolumnio, di qua e di là si viene a sanguinoso conflitto, nel quale Enea ferito è costretto di abbandonare il combattimento, 244-233. Di ciò accortosi Turno, fa dei Troiani intorno a sè un monte di cadaveri, 324-382. Intanto Venere con dittamo cretico guarisce la piaga del figlio, 383-429. Il quale dopo una breve esortazione ad Ascanio, accorre di nuovo in aiuto de' suoi, e provoca Turno a battaglia, chiamandolo a nome. Ma questi per frodi della sorella Iuturna è vòlto altrove, 430-485. Onde Enea, fatta molta uccisione di Rutuli, avvicina tanto l'esercito alla città, da appiccare il fuoco agli steccati e ai primi edifizi, 486-592. Allora la regina Amata credendo che Turno fosse spento, s'impende a up laccio, 593-613. Turno, sapute queste cose, vedendo che non-può salvarsi dal combattere da solo a solo con Enea, se pur non voglia che sotto i suoi occhi quella città alleata venga in-potere de'nemici, lo provoca, secondo il patto, a duello, 614-635. Enea vincitore in questo combattimento, mentre alle preghiere del caduto rivale sente già quasi commuoversi a pietà, venendogli a un tratto veduto il balteo di Paliante sugli omeri del nemico, preso da subita ira, gl'immerge la spada nel petto, 697-952.

Turno, poscia che vede afflitti e domi
Già due volte i Latini; e non pur scemi
Di forze, ma di speme e di baldanza,
Da lui farsi rubelli; e che a lui solo
Ognun rivolto in tanto affare attende
Le prove, le promesse e i vanti suoi;
Furioso, implacabile, inquieto
Arde, s' inanimisce, e si rinfranca
Prima in se stesso. Qual massila fera
Ch' allor d' insanguinar gli artigli e il ceffo
Disponsi, allor s' adira, allor si scaglia
Ver chi la caccia, che da lui si sente
Gravemente ferita; e già godendo
De la vendetta, sanguinosa e fiera
Con le giubbe s' arruffa, e con le rampe

5

15

## LIBRO DUODECIMO

| Frange l'infisso telo, e graffia e rugge:                                             |    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Cosi la violenza era di Turno                                                         |    |            |
| Accesa, impetuosa e furibonda;                                                        |    |            |
| E così conturbato appresentossi                                                       |    | 00         |
| Al re davanti e disse: Indugio, o scusa<br>Più non fa Turno; e più non ponno i Teucri | 44 | 20         |
| Da quel ch' è patteggiato e stabilito,                                                | 24 |            |
| Se non se per viltà, ritrarsi emai.                                                   |    |            |
| Eccomi in campo: ecco parato e pronto                                                 |    |            |
| Sono al duello. Or fa, Padre, che'l patto                                             |    | 25         |
| Sia fermo e rato e sacro; e i sacrificj                                               |    |            |
| E'l giuramento appresta. Oggi, Signore,                                               |    |            |
| Sii certo o ch' io con le mie mani a morte<br>Questo de l'Asia fuggitivo adduco,      |    |            |
| E'l difetto di tutti io solo ammendo;                                                 |    | 30         |
| (Stiansi pure a vedere i tuoi Latini)                                                 |    | ð0         |
| O ch' ei vincendo fia padrone a voi                                                   |    |            |
| E marito a Lavinia. A cui Latino                                                      |    |            |
| Col cor sedato in tal guisa rispose;                                                  |    |            |
| Giovine valoroso, al tuo valore,                                                      |    | 36         |
| A la ferocia tua, che tanto eccede<br>Ne l'armi, io deferisco. E tu dovrai            |    |            |
| Appagarti di me, s'io d'ogni cosa                                                     |    |            |
| Temendo, con ragione e con maturo                                                     |    |            |
| Consiglio in tutti i casi inveglio, e curo                                            |    | 40         |
| Che 'l mio stato si salvi e la tua vita.                                              | 31 |            |
| A te del vecchio Dauno erede e figlio                                                 |    |            |
| Seggio e regno non manca, oltre a le terre                                            |    |            |
| Di cui tu fatto hai da te stesso acquisto<br>Per forza d'armi. Oro, favori e gradi    |    | 4R         |
| Da Latino avrai sempre: e maritaggi                                                   |    | -          |
| E donne d'alto affar son per lo Lazio,                                                |    |            |
| E per le terre di Laurento assai,                                                     |    |            |
| Ma soffri ch' io ti parli, e senti e nota                                             |    |            |
| Poscia quel ch'io dirò; che dirò vero,                                                |    | 50         |
| Ben che noja ti sia. Fatal divieto                                                    |    |            |
| Mi proibiva, e gli uomini e gli Dei<br>M'avean vaticinando in molte guise             |    |            |
| Denunciato, che mia figlia a nullo                                                    |    |            |
| Io maritassi di color che chiesta                                                     |    | 55         |
| Me l'avean prima. E pur da l'amor vinto                                               | 27 |            |
| Che ti porto io, dal parentado astretto                                               |    |            |
| Ch' ho con la casa tua, mosso dal pianto                                              |    |            |
| E da le preci de la donna mia,<br>Dandola a te mi sono al fato opposto;               |    | <b>A</b> 0 |
| Ho rotto fede al genero; ho con lui                                                   |    | 30         |
| Presa non giusta e non sicura guerra.                                                 |    |            |
| <del>-</del>                                                                          |    |            |

Da indi in qua tu stesso, tu che primo Sostri tante satiche e tanti assanni, Hai veduto in che rischi, in che travagli Siam noi caduti; che due volte rotti In due si gran battaglie, in questo cerchio Ne siam rinchiusi a sostentare a pena La speranza d'Italia. Il Tebro è caldo Del nostre sangue. I campi son già bianchi 70 De le nostr'ossa. Ed io folle a che torno 3.1 Tante fiate al precipizio mio? Chi così da me stesso mi sottragge? Se, Turno estinto, io nel mio regno deggio I Trojani accettar, chè non gli accetto 75 Or ch'egli è vivo e salvo? E chè non pongo Fine a la guerra, a la ruina espressa Del mio regno e de' miei? Che ne diranno I rutuli parenti? che diranne 80 Italia tutta, quando a morte io lasci (Voglia Dio che non sia) gir un che tanto Ama la parentela e'l sangue mio? Rimira de la guerra come vana Sia la fortuna. Abbi pietà del vecchio Dauno tuo padre che da te lontano 85 In Ardea se ne sta mesto e dolente. Turno a questo parlar nulla si mosse De la ferocia sua: crebbe più tosto Il suo furore; e lo rimedio stesso Gli aggravo'i male. Ei, come pria poteo 90 Formar parola, in tal guisa rispose: 47 Nulla per conto mio di me ti caglia, Signor benigno: anzi, ti prego, in grado Prendi ch' io per la lode e per l'onore Patteggi con la morte. Ed anch' io, Padre, 95 Ho le mie mani; ed anco il ferro mio Ha taglio e punta, e fa ferita e sangue. Non sempre avrà, cred'io, la madre a canto, Che di nube lo copra e lo trafugga 100 Come vil femminella, e di van' ombra Seco s' involva. E ciò detto si tacque. Ma la regina de l'audace impresa Del genero dolente e spaventata, Piangendo, e per angoscia a morte giunta Lo tenea, lo pregava, e gli dicea: 105 Turno, per queste lagrime, per quanto T'è, se pur t'è, de l'infelice Amata L'onor, l'amore e la salute in pregio: (Già che tu sola speme, e sol riposo

Forbendo e vezzeggiando, in varie guise

155

Gli facean lieti, baldanzosi e fleri.

Fatte poscia venir l'armi, si veste

La sua corazza d'oricalco e d'oro, E dentro vi s'adatta e vi si vibra Con la persona. Imbracciasi lo scudo, Provasi l'elmo; e la vermiglia cresta 160 Squassando, il brando impugna, il fido brando es Da lo stesso Vulcano al padre Dauno Temprato in Mongibello a tutte prove. Al fine un'asta poderosa e grave, Ch'appo un'alta colonna era appoggiata 165 In mezzo de la casa, in man si pianta, Spoglio d'Attòre Aurunco. E poichè l'ebbe Brandita e scossa, Asta (gridando disse) Ch'a le mie fazioni unqua non fosti Chiamata indarno, ora al maggior bisogno 170 Da te soccorso imploro. Il grande Attòre Armasti in prima, or sei di Turno in mano. Dammi che'l corpo atterri, e la corazza Dischiodi, e'l petto laceri e trapassi Di questo frigio effeminato eunuco. 175 Dammi che 'I profumato, inanellato, Col ferro attorcigliato zazzerino Gli scompigli una volta, e ne la polve Lo travolga e nel sangue. In cotal guisa Dicendo, infuriava, ardea nel volto, 180 Scintillava ne gli occhi, orribilmente Fremea, qual mugghia il toro allor che irato Si prepara a battaglia, e l'ira in cima Si reca de le corna: indi l'arrota A qualche tronco, e'l tronco e l'aura in prima 185 Ferendo, alto co' piè sparge l'arena, E del futuro assalto i colpi impara. Da l'altro canto Enea, non men feroce Ne l'armi di sua madre, al fiero Marte S' inanima, e s'accinge, e del partito 190 Che gli era per compor la guerra offerto, Si rallegra, l'accetta; e i suoi compagni E'l suo figlio assicura, or di se stesso La franchezza mostrando, or le venture De' Fati rammentando e le promesse. 195 Indi con la risposta al re Latino 111 Manda chi la disfida e'l patto accetti, E del patto i capitoli e le leggi Stabilisca e confermi. Era de monti In su la cima a pena il sole apparso 200De l'altro giorno allor che i suoi destrieri Sorgon da l'onde, e con le nari in alto Fiamme anelando, il mondo empion di luce;

| and a resonant the property and the second s |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Quando nel campo i Rutuli discesi<br>E i Teucri insieme, sotto a l'alte mura<br>Fabbricar lo steccato, a cui nel mezzo<br>I fochi, e l'are di gramigna asperse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205  |
| Furo a gli Dei d'ambe le parti eretti<br>Comunemente; e d'ambi i sacerdoti<br>Di bianco lino involti, e di verbena<br>Cinti le tempie andaro altri con l'acqua,<br>Altri con le facelle intorno accese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210  |
| Poscia ecco de gli Ausonj da l'un canto<br>A piene porte l'ordinate schiere<br>Uscir da la città di picche armate;<br>Da l'altro de' Trojani e de' Tirreni<br>Gir l'esercito tutto in varie guise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·215 |
| D'abiti e d'armi; e questi incontro a quelli<br>Non altramente ch' a battaglia instrutti.<br>Fra mezzo a tante mila i condottieri<br>Ciascun da la sua parte si vedea<br>Gir d'oro e d'ostro alteramente adorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220  |
| E'l gran Memmo con questi e'l forte Asila,<br>E Messapo con quelli, de' cavalli<br>Il domatore e di Nettuno il figlio.<br>Poscia che, dato il segno, ebbe ciascuno<br>Chi di qua chi di là preso il suo loco;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225  |
| Piantar le lance, e dechinar gli scudi. Le donne, i vecchi, i putti e'l volgo inerme Di veder desiosi, altri in su' tetti, Altri in su' rivellini e'n su le torri Stavan mirando. E non dal campo lunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230  |
| Sedea Giuno iff un colle, Albano or detto Ch'allor nè d'Alba il nome avea, nè 'l pregio, Nè i sacrificj. In questo monte assisa Vedea de' Laurenti e de' Trojani L'accolte genti, e di Latino il seggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235  |
| Ivi la Dea di Turno a la sirocchia,<br>Che Dea de' laghi era e de' fiumi anch' ella,<br>(Privilegio che Giove allor le diede<br>Che de la pudicizia il fior le tolse)<br>Disse così: Ninfa de' fiumi onore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240  |
| Sovr'ogni Ninfa a me gioconda e cara,<br>Tu sai come te sola ho preferita<br>A tutte l'altre che di Giove in Lazio<br>L'ingrato letto han di salire osato;<br>E come volentier del cielo a parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 245  |
| Meco t'ho posta. Ascolta i tuoi dolori,<br>Perchè di me dolerti unqua non possa.<br>Finchè di Lazio la fortuna e'l fato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250  |

Me l'han concesso, io prontamente e Turno E la tua terra e i tuoi sempre ho difeso. Or veggio questo giovine a duello Con disegual destino esser chiamato: Veggio il di de la Parca, e la nemica 255 Forza che gli è vicina. Io questo accordo, . Questa pugna veder con gli occhi mici Per me non posso. Tu, se cosa ardisci In pro del tuo germano, ora è mestiero Che tu l'adopri; e puoi farlo, e convienti. **2**60 Fallo: e chi sa che'l misero non cangi Ancor fortuna? A pena avea ciò detto, Che Juturna gemendo e lagrimando Tre volte e quattro il petto si percosse. A cui Giuno soggiunse: Eh non è tempo 265 Da stare in pianti. Affretta; e da la morte 158 Scampa (se scampar puossi) il tuo fratello, O turbando l'accordo, o suscitando Nuova cagion di mischia e di tumulto. Io son che te l'impongo, e te n'assido. 270 Con questo la lasciò sospesa e mesta, E d'amara puntura il cor trafitta. Ecco vengono al campo i regi intanto; Latino il primo, alto in un carro assiso Che da quattro suoi nitidi corsieri 275 Di gran macchina in guisa era tirato, E di dodici raggi il fronte adorno Del Sole avo di lui sembianza avea. Turno traean due candidi destrieri, Con due suoi dardi in mano, agili e forti. 280 Enea de la romana stirpe autore Con l'armi sue celesti e con lo scudo Che dianzi da le stelle era venuto, Uscio da l'altro canto, e seco a pari Ascanio il figlio suo, de la gran Roma 285 La seconda speranza. A mano a mano 168 Il sacerdote in pura veste involto Anzi a gli accesi altari il nuovo parto D'una setosa porca, ed una agnella Ancor non tosa al sacrificio addusse. 290 E volti a l'oriente, in atto umile S' inchinar tutti; e vino e farro e sale Sparser d'ambe le parti; ambe col ferro, Si com' era uso, a le devote belve Segnar le tempier Allor il padre Enea 295 Strinse la spana, e gli occhi al ciel rivolti, Così disse pregando: lo questo sole

| Per testimone invoco e questa terra,<br>Per cui tanti ho fin qui sofferti affanni:<br>Invoco te celeste, onnipotente,<br>Eterno Padre, e te Saturnia Giuno<br>Già ver me più benigna (e ben ti prego<br>Che mi sii tale) e te gran Marte invoco,       | 178 | <b>3</b> 00  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Ch' a l' armi imperi: e voi fonti, e voi flumi,<br>E voi tutti del mar, tutti del cielo<br>Numi possenti; e vi prometto e giuro<br>Che se Turno per sorte è vincitore                                                                                  |     | 305          |
| Di questa pugna, il successor del vinto<br>Gli cederà; ch' a la città d' Evandro<br>Si ritrarrà; che mai poscia ribelle<br>Non gli sarà; che guerra, o lite, o sturbo<br>Alcun altro più mai non gli farà.                                             |     | 310          |
| Ma se più tosto (come io prego, e come<br>Spero che mi succeda) al nostro Marte<br>La dovuta vittoria non si froda;<br>Io non vo' già che gl' Itali soggetti<br>Siano a' miei Teucri, nè d' Italia io solo<br>Tener l'impero: io vo' ch' ambi del pari |     | 315          |
| Questi popoli invitti aggian tra loro<br>Governo, e leggi eguali, e pace eterna.<br>A me basta ch'io dia ricetto e culto<br>A'miei Numi, a miei Teucri; e sia Latino,<br>Suocero mio, del suo regno e de l'armi                                        | 191 | 320          |
| Signor, rettore e donno. Io poscia altrove<br>Altre mura ergerommi, e de' miei stessi<br>Fien le fatiche, e di Lavinia il nome.<br>Così pria disse Enea: così Latino<br>Seguitò poi con gli occhi e con la destra                                      |     | 325          |
| Al ciel rivolto, Ed io giuro (dicendo) Le stesse Deità, la terra, il mare, Le stelle, di Latona ambi i gemelli, Di Giano ambe le fronti, il chiuso centro, E la gran possa degl' inferni Dii.                                                          | 197 | 330          |
| Odami di là su l'eterno Padre<br>Che fulminando stabilisce e ferma<br>Le promesse e gli accordi. I Numi tutti<br>Chiamo per testimoni, e tocco l'ara,<br>E tocco il foco, e questa pace approvo                                                        |     | 3 <b>3</b> 5 |
| Dal canto mio. Nè mai (che che si sia<br>Di questa pugna) nè per forza alcuna,<br>Nè per tempo sarà ch' ella si rompa<br>Di voler mio, non se la terra in acqua<br>Si dileguasse, non se 'l ciel cadesse                                               |     | 340          |
| Ne l'imo abisso: così come ancora  Dell'En                                                                                                                                                                                                             |     | 22           |

\*

| Questo mio scettro (chè lo scettro in mano<br>Avea per sorte) più nè fronda mai<br>Nè virgulto farà, poiche reciso                                                                                                      |             | 345 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Dal vivo tronco, o da radice svelto<br>Mancò di madre, e gia d'arbore ch'era,<br>Sfrondato, diramato e secco legno<br>Di già venuto, e d'oricalco adorno,<br>E per man de l'artefice ridotto                            |             | 350 |
| In questa forma, e per quest'uso in mano<br>De i re Latini è posto. In cotal guisa<br>Fermati i patti, e l'ostie in mezzo addotte,<br>Tra i più famosi anzi a l'accese fiamme<br>Le svenar, le smembrar, le svisceraro. | 213         | 355 |
| E sì com' eran palpitanti e vive,<br>Le fibre ne spiar, le diero al foco,<br>N' empièr le quadre, e ne colmar gli altari.<br>Di già disvantaggioso e diseguale<br>Questo duello a' Rutuli sembrava;                     |             | 360 |
| E già vari bisbigli, e vari moti<br>N'eran tra loro: e com' più sanamente<br>Si rimirava, più di forze impari<br>Si vedea Turno; ed egli stesso indizio<br>Ne diè, che lento e tacito e sospeso                         | 218         | 365 |
| Entrò nel campo. E come ancor di pelo Avea le guance lievemente asperse, Orando anzi a l'altar pallido il volto Mostrossi, e chino il fronte, e grave il ciglio. Tale una languidezza rimirando,                        | ı           | 370 |
| E tal del volgo un susurrare udendo<br>Giuturna sua sorella, infra le schiere<br>Gittossi, e di Camerte il volto prese.<br>D'alto legnaggio, di valor paterno,<br>E di propria virtute era Camerte                      |             | 375 |
| Famoso infra la gente. E tal sembrando,<br>Già de gli animi accorta, iva Giuturna<br>Rumor diversi e tai voci spargendo:<br>Ah! che vergogna, che follia, che fallo,<br>Rutuli, è 'l nostro, che per tanti e tali       |             | 380 |
| Sola un'alma s'arrischi? Or siam noi forse Di numero a'nemici interiori, O d'ardire, o di forze? Ecco qui tutti Accolti i Teucri e gli Arcadi e gli Etruschi Che sono anco per fato a Turno infensa.                    | <b>2</b> 31 | 385 |
| A due di noi contra un di loro a mischia<br>Che si venisse, di soverchio ancora<br>Forano i nostri. Ei che per noi combatte,<br>No sarà fra gli Dei, cui s'è devoto,                                                    |             | 390 |

| In ciel riposto; e qui tra noi famoso<br>Viverà sempre. Ma di noi che fia,<br>Ch' or ce ne stiam si neghittosi a bada?<br>La patria perderemo? e da stranieri,<br>E da superbi in servitute addotti,<br>Preda e scherno d'altrui sempre saremo?                   | 395 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Da questo dir la gioventù commossa Via più s'accende, e 'l mormorio serpendo Più cresce per le squadre. Onde i Latini, E gli stessi Laurenti che pur dianzi Di pace eran sì vaghi e di quiete,                                                                    | 400 |
| Pensier cangiando e voglie, or l'arme tutti<br>Gridano, tutti pregan che l'accordo<br>Sia per non fatto; e tutti han de l'iniqua<br>Sorte di Turno ira, pietate e sdegno. 243<br>In questa ecco apparir ne l'aria un mostro<br>Per opra di Giuturna, onde turbati | 405 |
| E dal primo proposito distolti<br>Fur da vantaggio de' Latini i cuori.<br>Videsi per lo lito e per lo cielo<br>Di roggio asperso un di palustri augelli                                                                                                           | 410 |
| Impaŭrito e strepitoso stuolo. Dietro un' aquila avea, ch' a mano a mano Giuntolo de lo stagno in su la riva, Un cigno ne ghermi, ch' era di tutti Il maggiore e 'l più bello. A cotal vista                                                                      | 415 |
| Gli occhi e gli animi alzar l'itale squadre;<br>E gli augei che pur dianzi erano in fuga<br>(Mirabile a vedere!), in un momento<br>Stridendo si rivolsero, e ristretti<br>In densa nube, ond' era il ciel velato,                                                 | 420 |
| La nimica assaliro. E sì d'intorno La cinser, l'aggiràr, l'attraversaro, Ch'a cielo aperto, u'dianzi erano in fuga, Le fèr gabbia, ritegno e forza al fine Che gravata dal peso e stretta e vinta De la lena mancasse e de la preda.                              | 425 |
| Il cigno dibattendosi, da l'ugne Sovra l'onde gli cadde; ed ella scarca, Da la turba fuggendo, al cielo alzossi.  I Rutuli a tal vista con le grida Salutar pria l'augurio: indi a la pugna                                                                       | 430 |
| Si prepararo. E su Tolunnio il primo,<br>Ch'augure, incontro al patto anzi a le schiere<br>Si spinse armato, e disse: Or questo è, questo<br>Ch'io desiava; e questo è quel ch'io cerco<br>Ho ne'miei voti. Accetto e riconosco                                   | 435 |

| Il favor de gli Dei. Me, me seguite,<br>Rutuli miei. Con me l'armi prendete<br>Contro al malvagio che di strana parte | 261 | 440         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Venuto con la guerra a spaventarci,                                                                                   | 201 |             |
| Ha voi per vili augelli, e i vostri lidi                                                                              |     |             |
| Così scorre e depreda. Ma ritolto<br>Questo cigno gli fia; di nuovo al mare                                           |     | 445         |
| In fuga se n' andrà. Voi combattendo                                                                                  |     |             |
| In guisa de la pria fugace torma,                                                                                     |     |             |
| Ristringetevi insieme, e riponete<br>Il vostro re, che v'è rapito, in salvo.                                          |     |             |
| Detto così, spinse il destriero, e trasse                                                                             |     | 4: 0        |
| Contro a' nemici. Andò stridendo e dritto                                                                             |     |             |
| L'aura secando il fulminato dardo;<br>E insieme udissi col suo rombo un grido,                                        |     |             |
| Che insino al ciel, de' Rutuli, sentissi.                                                                             |     |             |
| Insieme scompigliossi il campo tutto,                                                                                 |     | 455         |
| Turbarsi i petti, ed inflammarsi i cuori.                                                                             |     |             |
| L'asta volando giunse ove a rincontro<br>Nove fratelli eran per sorte accolti,                                        |     |             |
| Che tutti d'una sola etrusca moglie                                                                                   |     |             |
| Da l'arcadio Gilippo eran creati.                                                                                     | 070 | 460         |
| Un di lor ne colpi là 've per mezzo<br>Il cinto s' attraversa, e con la fibbia                                        | 272 |             |
| S'afferra al fianco. Ivi tra costa e costa                                                                            | •   |             |
| Penetrando, altamente lo trafisse,                                                                                    |     | 405         |
| E morto in su l'arena lo distese.                                                                                     |     | <b>4</b> 65 |
| Questi il più riguardevole ne l'armi<br>Era degli altri, e 'l più bello e 'l più forte.                               |     |             |
| E gli altri (come tutti eran feroci)                                                                                  |     |             |
| Dal dolore inflammati, incontanente                                                                                   |     | 470         |
| Chi la spada impugnò, chi prese il dardo;<br>E contra il feritor tutti in un tempo,                                   |     | 470         |
| Come ciechi, avventàrsi. Incontro a loro                                                                              |     |             |
| Si mosser de' Laurenti e de' Latini                                                                                   |     |             |
| Le genti a schiere; e d'altro lato a schiere                                                                          |     | 475         |
| Spinsero i Teucri é gli Arcadi e gli Etrusci.<br>Così d'armi e di sangue uguale ardore                                | 281 | 4/3         |
| Surse d'ambe le parti; e l'are e 'l foco,                                                                             |     |             |
| Ch' eran di mezzo, e l'ostie e le patene                                                                              |     |             |
| N' andar sossopra; e tal di ferri e d'aste<br>Denso levossi e procelloso un nembo,                                    |     | 480         |
| Che 'l sol se n' oscurò, sangue ne piovve.                                                                            |     |             |
| Grida e fugge Latino, e i numi offesi                                                                                 |     |             |
| Se ne riporta, e detestando abborre                                                                                   |     |             |
| Il violato accordo. Armasi intanto<br>Il campo tutto; e chi frena i destrieri,                                        |     | 485         |
| Amela amia i a ame wama a wannani                                                                                     |     | •           |

•

| Chi 'l carro appresta; e già con l'aste basse,<br>E con le spade ad investir s. vanno.                                                                                                                                                                           | ı   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Messapo desioso che l'accordo Si disturbasse, incontro al tosco Auleste Che, come re, di real fregi adorno E d'ostro al sacrifizio era assistente, Spinse il cavallo, e spaventollo in guisa Che mentre si ritragge infra gli altari                             |     | <b>49</b> 0 |
| Ch' avea da tergo, urtando, si travolse.  Messapo con la lancia incontanente Gli si fe' sopra, e si com' era in atto Di supplicarlo, il petto gli trafisse.                                                                                                      | 294 | 495         |
| Così ben va (dicendo): or a gran numi Porco più grato e miglior ostia cadi. Cadde il meschino, e fu spirante e caldo Sovraggiunto da gl' Itali, e spogliato. Diè Corinèo per un gran tizzo a l'ara                                                               |     | 500         |
| Di piglio; e sì com' era ardente e grave, Ad Ebuso che incontro gli venia, Nel volto il fulminò. Schizzonne insieme Il foco e 'l sangue; e di baleno in guisa Un lampo ne la barba gli refulse Che diò d'arsiesio edere Indi gli corso                           | 300 | 505         |
| Che diè, d'arsiccio, odore. Indi gli corse<br>Sopra senza ritegno; e qual trovollo<br>Da la percossa abbarbagliato e fermo,<br>L'afferrò per la chioma, a terra il trasse,<br>Col ginocchio lo strinse, e col trafiere<br>Gli passò 'l fianco. Podalirio ad Also |     | 510         |
| Pastor, che fra le schiere infuriava,<br>S'affilò dietro; e già col brando ignudo<br>Gli soprastava, allor ch' Also rivolto<br>La gravosa bipenne, ond' era armato,<br>Gli piantò ne la fronte, e 'nsino al mento                                                |     | 51 <b>5</b> |
| Il teschio gli spartì, l'armi gli sparse<br>Tutte di sangue: ond'ei cadde, e le luci<br>Chiuse al gran bujo ed al perpetuo sonno.<br>Enea senz'elmo in testa, infra le genti                                                                                     |     | 520         |
| La disarmata destra alto levando,<br>E discorrendo, e richiamando i suoi,<br>Dove, dove ne gite? che tumulto,<br>Dicea, che furia, che discordia è questa<br>Così repente? Oh trattenete l'ire;                                                                  | 313 | 525         |
| Oh non rompete. Il patto è stabilito: L'accordo è fatto. Solo a me concesso È ch'io combatta. A me sol ne lasciate La cura, e 'l carco. Io, non temete, io solo Il patto vi ratifico e vi fermo                                                                  |     | 630         |

Con questa sola destra; e Turno a morte Di già mi si promette, e mi si deve **535** Da questi sacrificj. In questa guisa Gridava il teucro duce; ed ecco intanto Venir d'alto stridendo una saetta; Non si sa da qual mano, o da qual arco Si dipartisse. O caso, o Dio che fosse Che tanta lode a Rutuli prestasse, 540 L'onor se ne celò, nè mai s'intese Chi del ferito Enea vanto si desse. Turno, poichè dal campo Enea fu tratto. E turbar vide i suoi, di nuova speme S'accese, e gridò l'armi, e sopra al carro 545 D'un salto si lanciò, spinse i cavalli 325 Infra' nemici, e molti a morte dienne, Molti ne sgominò, molti n'infranse, E con l'aste, fuggendo, ne percosse. Qual è de l'Ebro in su la fredda riva **550** Il sanguinoso Marte allor ch' entrando Ne la battaglia, o con lo scudo intuona, O fulmina con l'asta, e i suoi cavalli **Da la furia e da lui** cacciati e spinti Ne van co' venti a gara, urtando i vivi, 555 E calpestando i morti; e fan col suono De'piè fino a gli estremi suoi confini Tremar la Tracia tutta, e van con essi Lo spavento, il timor, l'insidie e l'ire, Del bellicoso Iddio seguaci eterni; 560 In così fiera e spaventosa vista 336 Se ne gia Turno la campagna aprendo, Uccidendo, insultando, e di nemici Miserabil ruina e strage e strazio Or con l'armi facendo, or co' destrieri, 505 Che sudanti, fumanti e polverosi, Spargean di sangue e di sanguigna arena Con le zampe e con l'ugne un nembo intorno. Stenelo, ne l'entrar, Tamiro e Polo Condusse a morte; i due primi da presso, **570** L'ultimo da lontano. E da lunge anco Glauco percosse e Lado; i due famosi Figli d'Imbràso ne la Licia nati, Da lui stesso nutriti, e parimente ▲ cavalcare e guerreggiare instrutti. 575 Da l'altra parte Eumede, il chiaro germe 345 De l'antico Dolone. Il nome avez Costui de l'avo, e l'ardimento e i fatti Seguia del padre, che de' Greci il campo

| Spïare osando, osò d'Achillo ancora<br>In premio de l'artir chietere il carro.<br>Ma d'altro che di carro premiollo<br>Il figlio di Tidèo; ne pero degno                                                                                      | 530         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| D'un tanto gui ler lone unqua si tenne. Turno, poscia che il vide (che da lunge Lo scorse) con un dardo il giunse in prima: Îndi a terra gittossi; e qual trovollo                                                                            | 58 <b>5</b> |
| Di già caduto e moribondo, il piede<br>Sopr'al collo gl'impresse, e ne la strozza<br>Lo suo stesso pugnal cacciògli, e disse:<br>Trojano, ecco l'Italia, ecco i suoi campi,<br>Che tanto desiasti; or gli misura                              | 590         |
| Costi giacendo. E questo si guadagna<br>Chi contro a Turno ardisce; e'n questa guisa<br>Si fondan le città. Dietro a costui<br>Bute, e di mano in man Darete e Cloro<br>E Sibari e Tersiloco e Timote,                                        | 5 <b>95</b> |
| Lanciando, uccise. Ma Timete in terra<br>Ferì, che per sinistro, o per difetto<br>D'un suo restio cavallo era caduto.<br>Qual sopra al grande Egèo sonando scorre 364<br>Il tracio Borea, che le nubi e i flutti                              | 600         |
| Si sgombra avanti; e questi a i lidi, e quelle<br>A l'orizzonte in fuga se ne vanno:<br>Tal per lo campo, ovunque si rivolge,<br>Fa Turno sgominar l'armi e le schiere;<br>E tal seco ne va furia e spavento,                                 | 605         |
| Che sin anco at cimier morte minaccia. Fegèo, tanta sierezza e tanto orgoglio Non sosserendo, al concitato carro Parossi avanti: e lievemente un salto Spiccando, con la destra al fren s'appese Del sinistro corsiero. E sì com' era         | 610         |
| Da la fuga rapito e da la forza Di tutti insieme, insiememente a tutti (Dal sentier divertendoli, e dal corso) Facea storpio e disturbo. Ed ecco al flanco,                                                                                   | 615         |
| Che da la destra parte era scoperto, Cotal sentissi de la lancia un colpo, Che la corazza ancor che doppia e forte Stracciògli, e'n fino al vivo lo trafisse; Ma di lieve puntura. Ond ei rivolto, E'mbracciato lo scudo e stretto il brando, | <b>62</b> 0 |
| Contra gli s'aillava, e per soccorso<br>Gridava intanto. Ma le rupte e l'asse,<br>Ch'erano in moto, urtandolo, a rovescio                                                                                                                     | <b>625</b>  |

| Gittarlo; e Turno immantinente addosso<br>Sagliendogli, infra l'elmo e la gorgiera<br>Il collo gli recise, e dal suo busto<br>Tronco il capo lasciògli in su l'arena.<br>Mentre così vincendo, e d'ogni parte<br>Con tanta strage il campo trascorrendo<br>Se ne va Turno; Enea dal fido Acate, | 882 | 630         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Da Memmo e dal suo figlio accompagnato, (Come da la saetta era ferito) Sovr' un' asta appoggiato a lento passo · Verso gli alloggiamenti si ritragge. Ivi contro a lo stral, contro a se stesso                                                                                                 | •   | 635         |
| S' inaspra, e frange il telo, e di sua mano<br>Ripesca il ferro. E poichè indarno il tenta,<br>Comanda che la piaga gli s' allarghi<br>Con altro ferro, e d' ognintorno s' apra,<br>Sì che tosto dal corpo gli si svelga.                                                                       |     | 640         |
| Comparso intanto era a la cura Iapi D' Iaso il figlio, sovr' ogn' altro amato Da Febo. E Febo stesso, allor ch' acceso Era da l'amor suo, la cetra e l'arco                                                                                                                                     | 391 | 645         |
| E'l vaticinio, e qual de l'arti sue<br>Più gli aggradasse, a sua scelta gli offerse.<br>Ei che del vecchio infermo e già caduco<br>Suo padre la salute e gli anni amava,<br>Saper de l'erbe la possanza, e l'uso                                                                                |     | 650         |
| Di medicare elesse, e senza lingua<br>E senza lode e del futuro ignaro<br>Mostrarsi in pria, che non ritorre a morte<br>Chi gli diè vita. A la sua lancia Enea<br>Stava appoggiato, e fieramente acceso                                                                                         |     | 655         |
| Fremendo, avea di giovani un gran cerchio Col figlio intorno, al cui tenero pianto Punto non si movea. Sbracciato intanto E con la veste a la cintura avvolta, Qual de' medici è l' uso, il vecchio Iapi                                                                                        |     | <b>66</b> 0 |
| Gli era d'intorno; e con diverse prove<br>Di man, di ferri, di liquori e d'erbe<br>In van s'affaticava, invano ogni opra,<br>Ogni arte, ogni rimedio, e i preghi e i voti<br>Al suo maestro Apollo eran tentati.                                                                                |     | 665         |
| De la battaglia rinforzava intanto Lo scompiglio e l'orrore; e già 'l periglio S'avvicinava; già di polve il cielo, Di cavalieri il campo era coverto; Chè fin dentro a' ripari e fra le tende                                                                                                  | 407 | 670         |

| Ne cadevano i dardi; e già da presso<br>S'udian de' combattenti e de' caduti<br>I lamenti e le grida. Il caso indegno<br>D' Enea suo figlio, e'l suo stesso dolore<br>In sa Ciprigna e nel suo con sentendo                                                           |             | 675        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| In se Ciprigna e nel suo cor sentendo,<br>Ratto v'accorse, e fin di Creta addusse<br>Di dittamo un cespuglio, che recente<br>Di sua man colto, era di verde il gambo,<br>Di tenero le foglie, e d'ostro i fiori                                                       | 412         | 680        |
| Tutto cosperso e rugiadoso ancora. Quest'erba per natura a i capri è nota, È da lor cerca allor che'l tergo, o'l fianco Ne van di dardo, o di saetta infissi. Con questa Citerea per entro un nembo                                                                   |             | 685        |
| Ne venne ascosa, e col salubre sugo D'ambrosia e d'odorata panacea Mischiolla: e poscia i tepidi liquori Ch'eran già presti in tal guisa ne sparse Che n'un se n'avvide. E n'ebbe a pena La piaga infusa che l'appressia e'l duelo                                    |             | 690        |
| La piaga infusa, che l'angoscia e'l duolo<br>Cessò repente: il sangue d'ogni parte<br>De la ferita in fondo si raccolse;<br>E seguendo la mano, il ferro stesso<br>Come da se n'uscio. Spedito e forte,<br>E nel pristino suo vigor ridotto                           |             | 695        |
| Enea dritto levossi. Iapi il primo, A che, disse, badate? e perchè l'arme Tosto non gli adducete? Indi a lui volto, Contro a' nemici in tal guisa inflammollo: Enea, non è, non è per possa umana,                                                                    | 425         | 700        |
| O per umano avviso, o per mia cura<br>Questo avvenuto. Un Dio certo, un gran Dio<br>A gran cose ti serba. In questo mezzo<br>Ei già di pugna desioso, entrambi                                                                                                        |             | 705        |
| S'avea gli stinchi di dorata piastra,<br>Il dorso di lorica, e la sinistra<br>Di scudo armata. E già l'asta squassando,<br>D'indugio impaziente in su la soglia<br>Tanto sol de la tenda si ritenne,                                                                  |             | 710        |
| Che, sì com'era di tutt'armi involto, Il caro Julo caramente accolse, E con le labbia a pena entro l'elmetto Baciollo, e disse: Figlio mio, da me La sosserenza e la virtute impara; La fortuna da gli altri. Io quel che posso, Or con questa mia destra ti disendo: | <b>43</b> 8 | <b>_15</b> |
| Onor, grandezza e signoria t'acquisto                                                                                                                                                                                                                                 |             | 720        |

Col sangue mio. Tu poi, quando maturi Fian gli anni tuoi, fa che d' Enea tuo padre E d'Ettore tuo zio si ti rammenti, Che ti sian le fatiche e i gesti loro 725 A gloria ed a virtute esempi e sproni. Detto così, fuor delle porte uscendo Brandi la lancia, e tutti in un drappello Ristrinse i suoi. Memino ed Anteo con esso, E quanti altri del vallo erano in prima Lasciati a guardia, il vallo abbandonando, **7**30 Dietro gli s'inviaro. Allor di polve Levossi un nembo, e d'ognintorno scossa Al calpitar de' piè tremò la terra. Turno di sopra un argine mirando, 735 Questa gente venir si vide incontro. Viderla, e ne temero e ne tremaro 446 Gli Ausonj tutti. Udinne il suon da lunge Juturna in prima, e per timore in lietro Se ne ritrasse. Enea volando, al campo 740 Spinse lo stuol, che polveroso e scuro Tal so n' andò qual d'alto mare a terra Squarciato nembo, quando, ohimè! che segno E che spavento, e che ruina apporta A i miseri coloni; e quanta strage 745 A gli alberi, a le biade, a la vendemmia Se ne prepara; e qual se n'ode intanto Sonar procella, e venir vento a riva! Cotal contro a' nemici il teucro duce Co'suoi come in un gruppo insieme uniti **750** Entrò ne la battaglia. Al primo incontro Osiri, Archezio, Ufente ed Epulone 558 Ne gir per terra. Acate e Memmo e Gia E Timbrèo gli affrontaro; e ciascun d'essi Atterrò'l suo. Cadde Tolunnio appresso, 755 L'augure che primiero il dardo trasse Nel turbar de l'accordo. Al suo cadere Tutto in un tempo empiessi il ciel di grida, La campagna di polve; e volti in fuga Se ne giro i Latini. Enea sdeguando 760 E di seguire e d'incontrar qual fosse Pedone o cavalier, che o lunge o presso Di provocarlo e di ferirlo osasse, Sol di Turno cercando iva per entro Quella densa caligine, e'l suo nome Solamente gridando, a la battaglia 765 Lo disfidava. Impaŭrita e mesta Di ciò Juturna la virago ardita

| Tosto di Turno al carro appropinquossi,<br>E giù Metisco il suo fedele auriga                                                                                       |     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Subito trabocconne. Ed ella invece<br>E'n sembianza di lui, lui stesso al corpo,<br>A l'armi, a la favella, ad ogni moto<br>Rassomigliando, in seggio vi si pose,   |     | 770         |
| E ne prese le redine, e lo resse.  Qual ne va negra rondine alïando  Per le case de ricchi allor che piume                                                          | 473 | 775         |
| E fuscelletti al cominciato nido Quinci e quindi rauna, o picciolescas A' suoi loquaci pargoletti adduce;                                                           |     | <b>700</b>  |
| Che sotto a' porticali e sopra l'acque,<br>E per gli atri, volando e per le sale<br>Or alto or basso si travolve e gira:<br>Cotal Jiuturna il campo attraversando   |     | 780         |
| Per ogni parte si spingea col carro  E co' destrieri infra i nemici a volo,  Sovente a loco a loco il suo fratello                                                  | 478 | <b>7</b> 85 |
| Vincitor dimostrando, e non sosfrendo<br>Che punto dimorasse, o ch' a rincontro,<br>O pur vicino al gran Teucro ne gisse.                                           |     |             |
| Enea da l'altro canto incontro a lui<br>Volgendo, rivolgendo, o fra le schiere<br>Così com'eran dissipate e sparse                                                  |     | 790         |
| Indarno ricercandolo, il chiamava<br>Ad alta voce. E mai gli occhi non torse<br>Ov'ei si fusse, e dietro non gli mosse,<br>Ch'ella co' suoi corsieri in più diversa |     | 795         |
| E più lontana parte non fuggisse. Or che farà, ch' ogni pensiero, ogni opra, Ogni disegno gli riesce invano?                                                        |     |             |
| E i pensier son diversi? Ecco Messapo,<br>Che per lo campo discorrendo intanto<br>D' improvviso l' incontra. E sì com' era                                          |     | 800         |
| D' una coppia di dardi a la leggiera<br>Ne la sinistra armato, un ne gli trasse<br>Dritto sì che feria, se non ch' Enea                                             |     | 805         |
| Gli fece schermo, e rannicchiato e stretto<br>Chinossi alquanto. E pur ne l'elmo il colse,<br>E'l cimier ne divelse. Irato surse,                                   | 490 |             |
| E poiche da' nemici attorneggiato Si vide, e che i cavalli eran di Turno Di già spariti, a Giove, a i sacri altari Del violato accordo e de l'insidie               |     | 810         |
| Molto si protestò: poscia tra loro<br>Gittossi impetuoso, e strazio e strage                                                                                        |     |             |

| Prosperamente, ovunque si rivolse, Ne fece a tutto corso; e senza freno Si diede a l'ira ed a la furia in preda. Or qual nume sarà ch' a dir m' aiti                                                           |             | 815 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Le tante uccisioni e sì diverse Che di duci e di schiere e di falangi Fecer quel giorno, Enea da l'una parte, Turno da l'altra? Alı Giove! sì crudele, Sì sanguinosa guerra infra due genti                    | 501         | 820 |
| Che saran poscia eternamente in pace?  Enea Sucrone, un de' più forti Ausonj, Uccise in prima, e primamente i Teucri Fermò, ch' eran da lui rivolti in fuga. L' incontrò, lo ferì, senza dimora                |             | 825 |
| Morto a terra il gittò; chè in un de' fianchi<br>Con la spada lo colse, e ne le coste<br>E ne la vita stessa ne gl' immerse.<br>Turno a piè dismontato, Amico in terra,<br>Che da cavallo era caduto, infisse; |             | 830 |
| E seco il frate suo Dioro estinse.<br>L'un di lancia ferì, l'altro di brando;<br>E d'ambi i capi da i lor tronchi avulsi,<br>Sì come eran di polvere e di sangue<br>Stillanti e lordi, per le chiome appese    |             | 835 |
| Anzi al carro si pose. E via seguendo<br>Quegli Talone e Tanai e Cetego<br>Tre feroci Latini ad uno assalto<br>Si stese avanti, e'l mesto Onite appresso,<br>Figlio di Peritia, gloria di Tebe.                | 513         | 840 |
| E tre dal canto suo questi n'ancise<br>Ch'eran fratelli de la Licia usciti<br>E de' campi d'Apollo; a cui per quarto<br>Menete aggiunse. Ah come il fato indarno<br>Si fugge! Infin d'Arcadia fu costui        |             | 845 |
| Qui condotto a morire. E'n su la riva Era nato di Lerna, ove pescando Da l'armi, da le corti e da' palagi Si tenea lunge; e solo il suo tugurio Avea per reggia, e per signore il padre                        |             | 850 |
| Povero agricoltor de campi altrui.  Come due fochi in due diverse parti D'un secco bosco accesi ardon sonando Le querce e i lauri; o due rapidi e gonfi Torrenti che nel mar da gli alti monti                 |             | 855 |
| Precipitando, se ne va ciascuno<br>Il suo cammino aprendo, e ciò che trova<br>Si caccia avanti, e rumoreggia e spuma:                                                                                          | <b>52</b> 5 | 860 |

| Così per la campagna, ambi fremendo,<br>Le schiere sgominando, e questi e quelli |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Atterrando ne gian, da l'una parte                                               |     |     |
| Enea, Turno da l'altra. Or si che d'ira,                                         |     | 865 |
| Or si che di furor si bolle e scoppia:                                           |     | 000 |
| E con tutte le forze a ferir vassi;                                              |     |     |
| Chè l'esser vinto, e non la morte è morte,                                       | ·   |     |
| E qui Murrano (un che superbo e gonfio                                           |     |     |
| Del nome e de l'origine vantando<br>Se ne gia de gli antichi avi e bisavi        |     | 870 |
| Latini regi) fu d'un balzo a terra.                                              |     |     |
| Da la furia d' Enea spinto e travolto;                                           |     |     |
| Si che di lui, del carro e de le ruote                                           | ٠   |     |
| Fatto un viluppo, i suoi stessi cavalli                                          |     | 875 |
| Il signore obliando incrudelirsi,                                                |     |     |
| E sotto al giogo e sotto a i calci accolto                                       |     |     |
| L'infranser, lo piagar, lo strascinaro                                           |     |     |
| E l'ancisero al fine. Ilo, che fiero<br>E minaccioso avanti gli si fece,         |     | 880 |
| Segui Turno a ferir di dardo, in guisa                                           | 535 |     |
| Che de l'elmetto la dorata piastra                                               |     | •   |
| E le tempie e 'l cerèbro gli trafisse.                                           |     |     |
| Nè tu, Creteo, di man di Turno uscisti,                                          |     |     |
| Perché de più robusti e de più forti                                             |     | 885 |
| Fosti de' Greci. Nè di man d' Enea                                               |     |     |
| Scampar Cupento i suoi numi invocati:<br>Chè nel petto ferillo, e non gli valse  |     |     |
| Lo scudo che di bronzo era coverto.                                              |     |     |
| E tu che contro a tante argive schiere,                                          | •   | 890 |
| E contro al domator di Troja Achille,                                            | 542 | _   |
| Eölo, non cadesti; in questi campi                                               | r   | •   |
| Fosti, qual gran colosso, a terra steso.                                         |     |     |
| Ma che? Quest' era il fin de'giorni tuoi: Qui cader t'era aato. Appo Lirnesso    |     | 00  |
| Altamente nascesti: appo Laurento                                                |     | ORD |
| Umil sepolcro avesti. Eran già tutti                                             |     |     |
| Quinci i Latini e quindi i Teucri a fronte.                                      |     |     |
| E tra lor mescolati Asila e Memmo,                                               |     |     |
| E Seresto e Messapo, e le falangi                                                |     | 900 |
| De gli Arcadi e de Toschi, ognun per se,                                         |     |     |
| E tutti insieme con estrema possa,<br>Con estremo valor, senza riposo            |     | •   |
| Facean mortale e sanguinosa mischia.                                             |     |     |
| Qui nel pensiero al travagliato figlio                                           | )°  | 905 |
| Pose Ciprigna di voltar le schiere                                               |     |     |
| Subitamente a le nemiche mura.                                                   | -   | -   |
| E con quel nuovo inopinato avviso                                                | ,   | •   |
|                                                                                  |     |     |

Già scemo di vigore, e trasportato Da'suoi cavalli che ritrosi e stanchi Ognor più se n'andavano e lontani, 1005 In se confuso e dubbio se ne stava. Ouando ecco di Laurento ode le grida Con un terror, che non compreso ancora Gli avea da quella parte il vento addotto. Porse l'orecchie, e'l mormorio sentendo 1010 De la città, che tuttavia più chiaro Di tumulto sembrava e di travaglio, Oh, disse, che sent' io? che novitate E che rumore e che trambusto è questo Che di dentro mi fere? E quasi uscito 1015 Di se, mirando ed ascoltando stette. Cui la sorella (come già conversa Era in Metisco, e come i suoi cavalli Stava reggendo) si rivolse, e disse: Di qua Turno, di qua. Quinci la strada 1020 Ne s' apre a la vittoria. Altri a difesa Saran de la città. Se d'altra parte Enea de' tuoi fa strage, e tu da questa Distruggi i suoi: chè non men gloria aremo, E più sangue faremo. E Turno a lei, 1025 O mia sorella! (chè mia suora certo Sei tu) ben ti conobbi infin da l'ora Che turbasti l'accordo, e che poi meco Ne la battaglia entrasti. Or benchè Dea Indarno mi t'ascondi. E chi dal cielo 1030 Così qua giù ti manda a soffrir meco Tante fatiche? A veder forse a morte Gir tuo fratello? E che, misero! deggio Far altro omai? qual mi si mostra altronde O salute, o speranza? Io stesso ho visto 1035 Con gli occhi miei, lo mio nome chiamando, Cadere il gran Murrano. E chi mi resta Di lui più fido e più caro compagno? E 'l magnanimo Ufente anco è perito. Credo, per non veder le mie vergogne. 1040 E 'l corpo e l'armi sue (lasso!) in potere Son de'nemici. E soffriro (che questo Sol ci mancava) di vedermi avanti Aprir le mura, e **rui**nare i tetti De la nostra città? Nè fia che Drance 1045 Menta de la mia fuga? E fia che Turno Volga le spalle, e quella terra il vegga? Si gran male è morire? Inferni Dii! Accoglietemi voi, poichè i superni

| Mi sono infesti. A voi di questa colpa<br>Scendero spirto intemerato e santo,<br>E non saro de mici grand' avi indegno.<br>Ciò disse a pena, ed ecco a tutta briglia                                                                       | 1050<br>648         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Venir per mezzo a le nemiche schiere Un cavalier che Sage era nomato. Di spuma e di sudore il suo cavallo, Ei di sangue era sparso. In volto infissa Portava una saetta, e con gran furia                                                  | 105 <b>5</b>        |
| Turno chiamando e ricercando andava. Poscia che 'l vide, In te, disse, è riposta Ogni speranza; abbi pietà de' tuoi. Enea va come folgore atterrando Tutto ciò che davanti gli si para;                                                    | 1060                |
| E le mura e le torri e 'l regno tutto Di ruinar minaccia; e già le faci Volano a i tetti. A te gli occhi rivolti Son de' Latini. E già Latino stesso                                                                                       | 10 <b>65</b>        |
| Vacilla, e fra due stassi a qual di voi<br>S'attenga, e di cui suocero s'appelli.<br>La regina, che solo era sostegno<br>De la tua parte, di sua propria mano<br>Per timore o per odio de la vita                                          | 1070                |
| S' è strangolata. Solamente Atina,<br>E Messapo a difesa de le porte<br>Fan testa: ma gli vanno i Teucri a schiere<br>Con tant' aste a rincontro e tante spade<br>Serrati insieme, quante a pena in campo                                  | 1075                |
| Non son le biade. E tu per questa vota<br>E deserta campagna il carro indarno<br>Spingendo e volteggiando te ne stai?<br>Turno da tante orribili novelle<br>Sopraggiunto in un tempo e spaventato                                          | 1080                |
| Si smagò, s' ammuti, col viso a terra Chinossi. Amor, vergogna, insania e lutto E dolore e furore e conscienza Del suo stesso valore accolti in uno Gli arsero il core, e gli avvamparo il volto. Ma poscia che gli fu la nebbia e l'ombra | 108 <b>5</b><br>668 |
| De la mente sparita, e che la luce<br>Gli si scoprì de la ragione in parte;<br>Così com' era ancor turbato e fero,<br>Di sopra al carro a la città rivolse                                                                                 | 1090                |
| L'ardente vista. Ed ecco in su le mura<br>Vede ch'una gran flamma al cielo ondeggia,<br>Gli assiti, i ponti e le bertesche ardendo<br>D'una torro ch'a guardia era da lui                                                                  | 1095                |
| Dell' Eneide                                                                                                                                                                                                                               | 23                  |

Distoghi infuriando il mio furore.

Così dicendo, fuor del carro a terra
Gittossi incontanente, e la sirocchia
Lasciando afflitta, via per mezzo a l'arm
E per mezzo a' nemici a correr diessi.

Qual di cima d'un monte in precipizio Rotolando si volge un sasso alpestro, Che dal vento o da gli anni o da la piogi Divelto, per le piagge a scosse, a balzi Vada senza ritegno, e de le selve E de gli armenti e de' pastori insieme Meni guasto, ruina e stragi avanti:
Tal per l'opposte e sbaragliate schiere Se ne gia Turno. E giunto ove in conspet De la città di molto saugue il campo Era già sparso, e pien di dardi il cielo; Alzò la mano, e con gran voce disse:

Alzò la mano, e con gran voce disse:
State, Rutuli, a dietro; e voi, Latini,
Toglictevi da l'armi. Ogni fortuna.
Qual ch'ella sia di questa pugna, è mia.
À me la colpa, a me si dee la pena
Del violato accordo; a me per tutti
Pugnar debitamente si conviene.

A questo dir di mezzo ognun si tolse, Ognun si ritirò. Di Turno il nome Enea sentendo, il cominciato assalto Dismesse, e da le mura e da le torri E da tutte l'imprese si ritrasse. Per letizia esultò, terribilmente Fremè, si rassetto, si vibrò entro

| Fosser de la muraglia, ognuno a gara<br>L'armi deposte, a rimirar si diero.<br>Latino esso re stesso spettatore                 | 1145        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ne fu con meraviglia, ch' anzi a lui<br>Altri due re sì grandi, e di due parti<br>Del mondo sì diverse e sì remote              |             |
| Fosser de l'armi al paragon venuti.<br>Eglino, poichè largo e sgombro il campo                                                  | 1150        |
| Ebber davanti, non si fur da lunge<br>Veduti a pena, che corrend entrambi<br>Mosser l'un contra l'altro. I dardi in prima       |             |
| S'avventâr di lontano, indi s'urtaro;<br>E'l tonar de gli scudi e'l suon de gli elmi<br>Fe'la terra tremare, e l'aura a i colpi | 1155<br>711 |
| Fischiò de' brandi. La fortuna insieme<br>Si mischiò col valore. In cotal guisa                                                 | 4480        |
| Sopra al gran Sila e del Taburno in cima<br>D'amore accesi, con le fronti avverse<br>Van due tori animosi a rincontrarsi;       | 1160        |
| Che pavidi in disparte se ne stanno<br>I lor maestri, s'ammutisce e guarda<br>La torma tutta, e le giovenche intanto            | 1165        |
| Stan dubbie a cui di lor marito e donno<br>Sia de l'armento a divenir concesso.<br>Ed essi urtando con le corna intanto         |             |
| Si dan ferite, che le spalle e i fianchi<br>Ne grondan sangue, e ne rimugghia il bosco<br>Tal del trojano e dell' ausonio duce  | 1170        |
| Era la pugna, e tal de le percosse<br>E de gli scudi il suono. A questo assalto                                                 | 146         |
| Il gran Giove nel ciel librate e pari<br>Tonne le sue bilancie, e d'ambi il fato<br>Contrappesando, attese a qual di loro       | 1175        |
| Desse la sua fatica e 'l suo valore<br>De la vittoria o de la morte il crollo.<br>Qui Turno a tempo, che sicuro e destro        |             |
| Gli parve, alto levossi, e con la spada<br>Di tutta forza a l'avversario trasse,<br>E ne l'elmo il feri. Gridaro i Teucri,      | 1180        |
| Trepidaro i Latini, e sgomentarsi<br>Tutte d'ambi gli eserciti le schiere.<br>Ma la perfida spada in mezzo al colpo             | 1185        |
| Si ruppe, e'n sul fervore abbandonollo,<br>Si che la fuga in sua vece gli valse;                                                |             |
| Ch' a fuggir diessi, tosto che la destra<br>Disarmata si vide, e che da l'else<br>L' arme conobbe, che la sua non era.          | 1190        |

| È fama, che da l'impeto accecato<br>Allor che prima a la battaglia uscendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 734  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Giunse Turno i cavalli e 'l carro ascese,<br>Per la confusione e per la fretta<br>Lasciato il patrio brando, a quel di piglio<br>Diè per disavventura, che davant:<br>Gli s'abbattè del suo Metisco in prima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1195 |
| E questo, fin che dissipati e rotti N'andaro i Teucri, assai fedele e saldo Lungamente gli resse. Ma venuto Con l'armi di Vulcano a paragone (Come quel che di mano era costrutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200 |
| Di mortal fabro) mal temprato e frale, Qual di ghiaccio, si franse e ne la sabbia Ne rifulsero i pezzi. E così Turno Fuggendo, or quinci or quindi per lo campo Qual forsennato indarno s' aggirava,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1205 |
| D' ogni parte rinchiuso; chè da l' una Lo serravano i Frigi e la palude, E'l fosso e la muraglia era da l'altro. E non men ch' ei fuggisse, il teucro duce (Come che da la piaga ancor tardato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1210 |
| Fosse de la saetta, e le ginocchia<br>Si sentisse ancor fiacche) il seguitava.<br>L'ardente voglia, e la speranza eguale<br>A la tema di lui si lo spingea,<br>Che già già gli era sopra, e già 'l feria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1215 |
| Così cervo fugace o da le ripe<br>Chiuso d'un alto fiume, o circondato<br>Da le vermiglie abbominate penne,<br>Se da veltro è cacciato o da molosso<br>Cho correndo e latrando lo persegua,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1220 |
| Di qua di lui, di là del precipizio Temendo e de gli strali e de gli agguati Fugge, rifugge, si travolge, e torna Per mille vie; nè dal feroce alano È però meno atteso e men seguito,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1225 |
| Che mai non l'abbandona; e già gli è presso<br>A bocca aperta, e già par che l'aggiunga,<br>E'l prenda o'l tenga, e come se'l tenesse,<br>Schiattisce e'l vento morde e i denti inciocca<br>Allor le grida alzarsi, a cui le rupi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1230 |
| De' monti e i laghi intorno rispondendo, L'aria e'l ciel tutto di tumulto empiero. Mentre così fuggia Turno, gridando E rampognando i suoi, del proprio nome Ciascun chiamava, e'l suo brando chiedea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1235 |
| Charles of a figure of the state of the stat |      |



| ,                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Al fratello appresenta. E d'altra parte<br>Venere, disdegnando che la Ninfa                | 1285 |
| Cotanto osasse, incontanente anch' ella<br>Accorse al figlio, e l'asta gli divelse.        |      |
| Così d'arme, di speme e d'ardimento                                                        |      |
| Ambidue rinforzati, e l'un del brando,<br>L'altro de l'asta altero, un'altra volta         | 1290 |
| A vittoria anelando s'azzuffaro.                                                           |      |
| Stava Giuno a mirar questa battaglia                                                       |      |
| Sovr' un nembo dorato, allor che Giove<br>Così le disse: E che faremo al fine,             | 1295 |
| Donna? E che far ci resta? Io so che sai,                                                  | 798  |
| E tu l'affermi, che da' Fati Enea                                                          |      |
| Si deve al cielo, e che tra noi s'aspetta.<br>Che agogni più ? Che macchini, e che speri ? | }    |
| A che tra queste nubi or ti ravvolgi?                                                      | 1300 |
| Convenevol ti sembra e degna cosa                                                          |      |
| Che mortal ferro a violar presuma<br>Un che fia Divo? E ti par degno e giusto              |      |
| Ch' a Turno in man la spada si riponga                                                     |      |
| Quando egli stesso la si tolse, e ruppe?                                                   | 1305 |
| E l'avria senza te Jiuturna osato,<br>Non che potuto, e crescer forza a'vinti?             |      |
| Togliti giù da questa impresa omai,                                                        |      |
| Togliti: e me, che te ne prego, ascolta:<br>Nè soffrir che 'l dolor, ch' entro ti rode,    |      |
| Ne soffrir che 'l dolor, ch' entro ti rode,<br>Cangiando il dolce tuo sereno aspetto,      | 1310 |
| Sì ti conturbi, e sì spesso cagione                                                        | 801  |
| Mi sia d'amaritudine e di noja.                                                            |      |
| Quest' è l'ultima fine. Assai per mare,<br>Assai per terra hai tu fin qui potuto           | 4045 |
| A vessare i Trojani, a muover guerra                                                       | 1315 |
| Cosi nefanda, a scompigliar la casa                                                        |      |
| Del re Latino, e 'ntorbidar le nozze,<br>Si come hai fatto. Or più tentar non lece;        |      |
| Ed io te 'l vieto. E qui Giove si tacque.                                                  | 1320 |
| Abbassò 'l volto, ed umilmente a lui                                                       | 2020 |
| Così Giuno rispose: Io, perchè noto M'è, Signor mio, questo tuo gran volere,               |      |
| Ancor contra mia voglia abbandonata                                                        |      |
| Ho l'alta di Turno, e qui da terra                                                         | 1325 |
| Mi son levata. Che se ciò non fosse,                                                       |      |
| Me così solitaria non vedresti,<br>Com' or mi vedi, in questo nubi ascosa,                 |      |
| E disposta a soffrir tutto ch' io soffro                                                   |      |
| Degno e non degno; ma di fiamme cinta                                                      | 1330 |
| Mi rimescolerei per la battaglia                                                           | 811  |

| A danno de' Trojani. Io solo in questo (Te 'l confesso) a Jiuturna ho persuaso Ch' al suo misero frate in si grand' uopo                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Non manchi di soccorso, e ch' ogni cosa<br>Tenti per la salute e per lo scampo<br>De la sua vita. E non però le dissi                                                    | 1335        |
| Giammai che l'arco e le saette oprasse<br>Incontr'Enea. Te 'l giuro per la fonte<br>Di Stige, quel ch' a noi celesti numi                                                | 1340        |
| Solo è nume implacabile e tremendo. Ora per obbedirti, e perchè stanca Di questa guerra e fastidita io sono, Cedo e più non contendo. E sol di questo                    |             |
| Desio che mi compiaccia ( e questo al fato<br>Non è soggetto) che per mio contento.                                                                                      | 1345        |
| Per onor de' Latini, per grandezza<br>E maestà de' tuoi, quando la pace,<br>L'accordo e'l maritaggio fia conchiuso<br>(Che sia felicemente), il nome antico              | 1350        |
| Di Lazio e de le sue native genti,<br>L'abito, e la favella non si mute:<br>Nè mai Teucri si chiamino, o Trojani.                                                        | 821         |
| Sempre Lazio sia Lazio, e sempre Albani<br>Sian d'Alba i regi e la romana stirpe<br>D'italica virtù possente e chiara.                                                   | 1355        |
| Poichè Troja perì, lascia che pera<br>Anco il suo nome. A ciò Giove sorrise,<br>E così le rispose: Ah sei pur nata                                                       |             |
| Ancor tu di Saturno, e mia sorella.<br>E consenti che l'ira e l'acerbezza<br>Così ti vinca? Or come follemente                                                           | 1360        |
| Le concepisti, il cor te ne disgombra Omai del tutto. E tutto io ti concedo Che tu domandi, e vinto mi ti rendo.                                                         | 136F        |
| La favella, il costume e'l nome loro<br>Ritengansi gli Ausonj; e solo i corpi<br>Abbian con essi i Teucri uniti e misti.                                                 |             |
| D'ambedue questi popoli i costumi,<br>I riti, i sacrificj in uno accolti,<br>Una gente farò ch'ad una voce<br>Latini si diranno. E quei che d'ambi                       | 1370<br>886 |
| Nasceran poi , sovr'a l'umana gente<br>Si vedran di possanza e di pietade                                                                                                | 1375        |
| Girne a' Celesti uguali ; e non mai tanto<br>Sarai tu colta e riverita altrove.<br>Di ciò Giuno appagossi , e lieta e mite<br>Già verso i Teucri , al ciel fece ritorno. |             |

| Giove poscia Jiuturna da l'aita<br>Distor pensò di suo fratello, e'l fece<br>In questa guisa. Due le pesti sono,<br>Che son Dire chiamate, al mondo uscite                                                                                             | 1380<br>844 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Con Megera ad un parto, a lei sorelle,<br>Figlie a la Notte, e di Cocito alunne,<br>Che d'aspi han parimente irte le chiome,<br>E di ventose buccie i dorsi alati.<br>Queste di Giove al tribunale intorno,                                            | 1385        |
| E de la sua gran reggia anzi a la soglia<br>Si presentano allor che pena e pesti<br>E morti a noi mortali, e guerre a' luoghi<br>Che ne son meritevoli apparecchia.<br>Una di loro a terra immantinente                                                | 1390        |
| Spinse il Padre celeste, onde Jiuturna De la fraterna morte augurio avesse.  Mosse la Dira, e di tempesta in guisa Ch' impetuosamente trascorresse, Volò come saetta che da Parto,                                                                     | 1395        |
| O da Cidone avvelenata uscisse, E non vista ronzando, e l'ombre aprendo Ferita immedicabile portasse. Giunta la 've di Turno e de' Troiani Vide le schiere, in forma si ristrinse                                                                      | 1400<br>858 |
| Subitamente di minore augello,<br>Ed in quel si cangiò che da' sepolcri<br>E da gli antichi e solitari alberghi<br>Funesto canta, e sol di notte vola.<br>Tal divenuta, a Turno s' appresenta,                                                         | 1405        |
| Gli ulula, gli svolazza, gli s'aggira<br>Molte volte d'intorno; e fin con l'ali<br>Lo scudo gli percuote, e gli fa vento.<br>Stupì, si raggricciò, muto divenne<br>Turno per la paura. E la sorella,                                                   | 1410        |
| Tosto che lo stridor sentinne e l'ali,<br>Le chiome si stracciò, graffiossi il volto,<br>E con le pugna il petto si percosse.<br>Or che (dicendo) omai, Turno, più puote<br>Per te la tua germana? E che più resta                                     | 1415        |
| A far per lo tuo scampo, o per l'indugio<br>De la tua morte? E come a cotal mostro<br>Oppor mi posso io più? Già già mi tolgo<br>Di qui lontano. A che più spaventarmi?<br>Assai di tema, sventurato augello,<br>Nel tuo venir mi desti. E ben conosco | 1420<br>871 |
| A i segni del tuo canto e del tuo volo<br>Quel che m'apporti. E non punto m'inganna                                                                                                                                                                    | . 425       |

| Il severo precetto e'l voler empio<br>Del superbo Tonante. E questo è'l pregio<br>De la verginità che m'ha rapita?<br>E perchè vita mi concesse eterna?<br>Perchè 'l morir mi tolse? Acciò morendo                                                                                            | 1430       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Non finissi il mio duolo? acciò compagna<br>Gir non potessi al misero fratello?<br>Immortal io? Che valmi? E che mi puote<br>Ne l'immortalità parer soave                                                                                                                                     | 1400       |
| Senza il mio Turno? Or qual mi s'apre terra<br>Che seco mi riceva e mi rinchiugga<br>Tra l'ombre inferne; e non più Ninfa e Dea,<br>Ma sia mortale e morta? E così detto,                                                                                                                     | 1435       |
| Grama e dolente di ceruleo ammanto Il capo si coverse. Indi correndo Nel suo fiume gittossi, ove s' immerse Infino al fondo, e ne mandò gemendo In vece di sospir gorgogli a l'aura.                                                                                                          | 1440<br>35 |
| Intanto il suo gran telo Enea vibrando Col nimico s'azzuffa, e fieramente Lo rampogna, e gli dice: Or qual più, Turno, Farai tu mora, o sotterfugio, o schermo? Con l'armi, con le man, Turno, e da presso,                                                                                   | 1445       |
| Non co' piè si combatte e di lontano.<br>Ma fuggi pur, dilèguati, trasmùtati,<br>Unisci le tue forze e 'l tuo valore,<br>Vola per l'aria, appiàttati sotterra,                                                                                                                                | 1450       |
| Quanto puoi t'argomenta e quanto sai,<br>Che pur giunto vi sei. Turno, squassando<br>Il capo, Ah (gli rispose) che per flero<br>Che mi ti mostri, io de la tua flerezza,<br>Orgoglioso campion, punto non temo,<br>Nè di te: de gli Dei temo, e di Giove,<br>Che nimici mi sono e meco irati. | 1455<br>14 |
| Nulla più disse; ma rivolto, appresso<br>Si vide un sasso, un sasso antico e grande<br>Ch' ivi a sorte per limite era posto<br>A spartir campi e tor lite ai vicini.                                                                                                                          | 1460       |
| Era si smisurato e di tal peso,<br>Che dodici di quei, ch'oggi produce<br>Il secol nostro, e de più forti ancora<br>Non l'avrebbon di terra alzato a pena.<br>Turno diegli di piglio, e con esso alto                                                                                         | 1465       |
| Correndo se ne gia verso il nimico,<br>Senza veder nè come indi il togliesse,<br>Nè come lo levasse, nè se gisse,<br>Nè se corresse Disnervate e flacche                                                                                                                                      | 1470       |

| Gli vacillar le gambe, e freddo e stretto<br>Gli si fe'l sangue. Il sasso andò per l'aura,<br>Sì che'l colpo non giunse, e non percosse.<br>Come di notte, allor che'l sonno chiude<br>I languid'occhi a l'affannata gente,<br>Ne sembra alcuna volta essere al corso | 1475<br>907 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ardenti in prima, e poi freddi in su'l mezzo<br>Manchiam di lena sì che i piè, la lingua,<br>La voce, ogni potenza ne si toglie<br>Quasi in un tempo; così Turno invano                                                                                               | 1480        |
| Tutte del suo valor le forze oprava Da la Dira impedito. Allora in dubbio Fu di sè stesso, e molti per la mente Gli andaro e vari e torbidi pensieri. Torse gli occhi a' suoi Rutuli, e le mura Mirò de la città: poscia sospeso                                      | - 1485      |
| Fermossi, e paŭroso: e sopra il telo<br>Vistosi del gran Teucro, orror ne prese,<br>Non più sapendo o dove per suo scampo<br>Si ricovrasse, o quel che per suo schermo,<br>O per offesa del nimico oprasse.                                                           | 1490<br>916 |
| Mentre così confuso e forsennato<br>Si sta, la fatal asta Enea vibrando,<br>Apposta ove colpisca, e con la forza<br>Del corpo tutto gli l'avventa e fere.<br>Macchina con tant' impeto non pinse                                                                      | 1495        |
| Mai sasso, e mai non fu squarciata nube<br>Che sì tonasse. Andò di turbo in guisa<br>Stridendo, e con la morte in su la punta<br>Furiosa passò di sette doppi<br>Lo rinforzato scudo; e la corazza                                                                    | 1500        |
| Aprendo, ne la coscia gli s'infisse. Diè del ginocchio a questo colpo in terra Turno ferito. I Rutuli gridaro; E tal surse fra lor tumulto e pianto, Che 'l monte tutto e le foreste intorno                                                                          | <b>1505</b> |
| Ne rintonaro. Allor gli occhi e la destra Alzando in atto umilmente rimesso, E supplicante, Io (disse) ho meritato Questa fortuna; e tu segui la tua: Chè nè vita, ne venia ti dimando.                                                                               | 1510<br>930 |
| Ma so pietà de'padri il cor ti tange,<br>(Chè ancor tu padre avesti, e padre sei)<br>Del mio vecchio parente or ti sovvenga.<br>E se morto mi vuoi, morto ch'io sia<br>Rendi il mio corpo a' miei. Tu vincitore,<br>Ed io son vinto. E già gli ausonj tutti           | 1515        |

| Mi ti veggiono a piè, che suppplicando<br>Mercè ti chieggio. E già Lavinia è tua.<br>A che più contra un morto odio e tenzone?<br>Enea ferocemente altero e torvo | 1520        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Stette ne l'arme, e volti gli occhi a torno,<br>Frenò la destra; e con l'indugio ognora                                                                           | 1525        |
| Più mite, al suo pregar si raddolciva.                                                                                                                            | 939         |
| Quando di cima a l'omero il fermaglio                                                                                                                             | <b>3</b> 33 |
| Del cinto infortunato di Pallante                                                                                                                                 |             |
| Ne gli occhi gli rifulse. E ben conobbe                                                                                                                           |             |
| A le note sue bolle esser quel desso,                                                                                                                             | 1530        |
| Di che Turno quel di l'avea spogliato,                                                                                                                            |             |
| Che gli die morte; e che per vanto poscia                                                                                                                         |             |
| Come nimica e gloriosa spoglia                                                                                                                                    |             |
| Lo portò sempre al petto attraversato.                                                                                                                            | 4202        |
| Tosto che 'l vide, amara rimembranza                                                                                                                              | 1535        |
| Gli fu di quel, ch'ei n'ebbe, affanno e doglia                                                                                                                    | l.          |
| E d'ira e di furore il petto acceso,                                                                                                                              |             |
| E terribile il volto, Ah, disse, adunque                                                                                                                          |             |
| Tu de le spoglie d'un mio tanto amico<br>Adorno oggi di man presumi uscirmi                                                                                       | 1540        |
| Sì che non muoja? Muori. E questo colpo                                                                                                                           | 1010        |
| Ti dà Pallante, e da Pallante il prendi.                                                                                                                          |             |
| A lui, per mia vendetta e per sua vittima,                                                                                                                        |             |
| Te, la tua pena, e 'l tuo sangue consacro.                                                                                                                        |             |
| E ciò dicendo, il petto gli trafisse.                                                                                                                             |             |
| Allor da mortal gelo il corpo appreso                                                                                                                             |             |
| Abbandonossi; e l'anima di vita                                                                                                                                   |             |
| Sdegnosamente sospirando uscio.                                                                                                                                   | 1548        |
|                                                                                                                                                                   | 952         |

FINE.

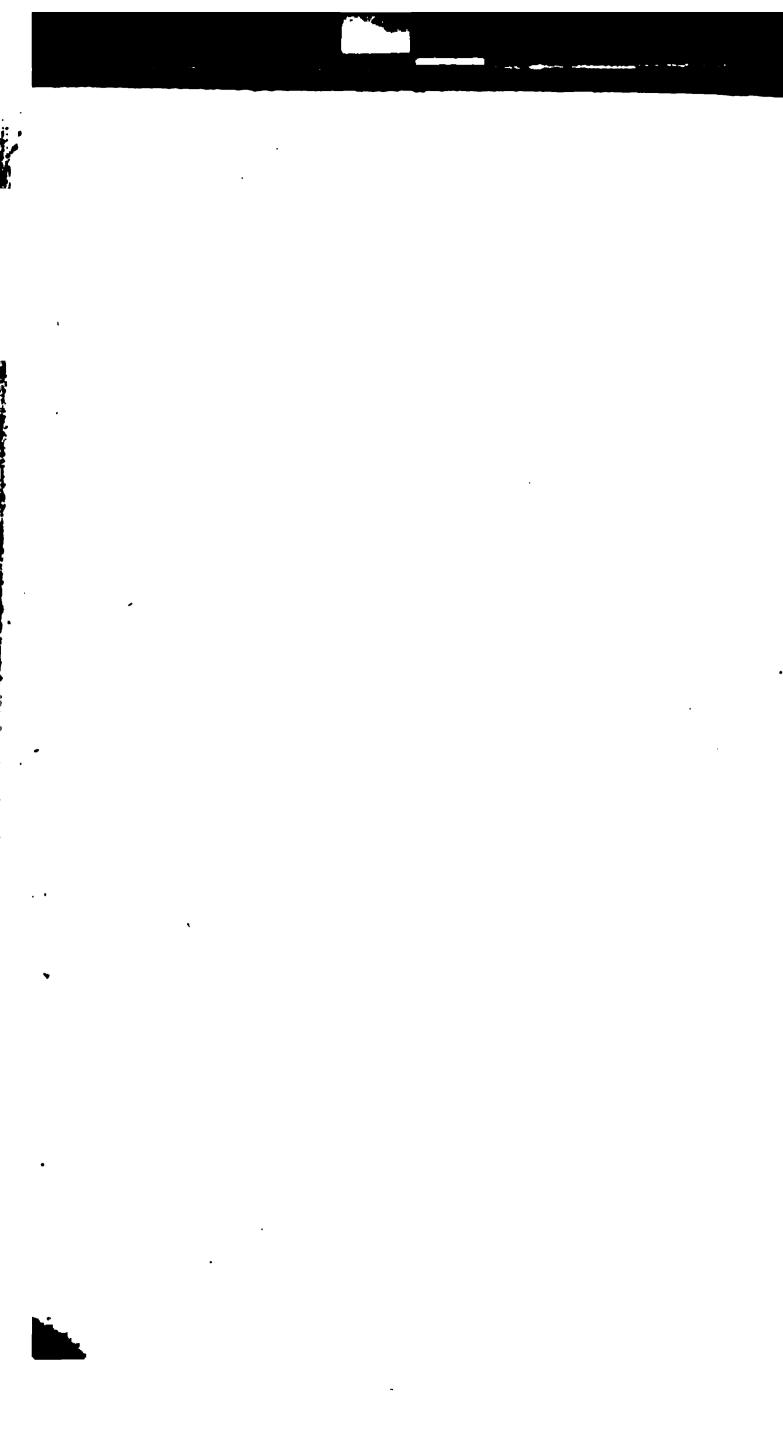

## L'ENEIDE

Il subietto dell'Eneide, dice P. J. Proudhon, è la fondazione della città latina per opera d'Enea, in altre parole, le origini e le antichità di Roma e dell'Italia.

Il suo obietto è la rinnovazione del mondo conosciuto, sotto

l'impero e la legge di Roma.

Virgilio ha posto mano alla maggiore impresa che si sia vista nel mondo dell'intelligenza. Celebrando la grandezza di Roma, nelle sue origini, egli ha voluto indurre la regenerazione stessa di Roma, e per mezzo di Roma, dell'umanità, nella religione, nei costumi, nelle leggi, nella politica, nelle istituzioni, nelle idee, nella filosofia, nell'arte.

Il subietto-obietto, bisogna metter insieme questi due termini quando si parla di Virgilio, tanto profondamente li seppe fondere insieme, è quintuplo nella sua maestosa e possente unità.

1.º Caduta d'Ilio, vale a dire decadenza irrevocabile dell'Asia, alla quale è tolto l'impero del mondo.

2.º Migrazione d'Enea: la dignità messianica non si ferma

alla Grecia anarchica e frivola; passa all'Italia, grave e giurista.

3.º Stabilimento dei coloni troiani nel Lazio; iniziazione delle populazioni ausoniche, semi-barbare e loro passaggio dallo stato saturnio (secolo d'oro, costumi primitivi) ad un incivilimento superiore.

4.º Riconciliazione degli Dei sulla culla di Roma: posizione del principio dell'unità dei culti, espressa più chiaramente da

Augusto nel Panteon.

5.º Sviluppo storico, provvidenziale della potenza latina, e prima rivelazione del progresso e della cattolicità del genere umano; idea svolta cent'anni dopo da Floro e imitata nel secolo XVII da Bossuet, che ne fece un argomento della rivelazione cristiana.

Lo scioglimento dell'*Eneide* è altamente insegnativo. Vinta nella persona di Turno, in realtà Giunone trionfa. I Troiani hanno refugio in Italia, ma perdono il loro nome e il loro essere

di nazione. L'Italia resta inviolata co'suoi costumi, colla sua religione, col suo nome, con le sue leggi, con la sua lingua; l'Asia è assorta; e n'è pegno la gloria di Roma, la più devota fra tutte le città del mondo al culto di Giunone. Pare che Virgilio dica ai Romani, diventati anch'essi conquistatori e fondatori di colonie: L'incivilimento che si trasmette da una razza all'altra

non le spoglia del loro carattere.

L'epopea latina, dice E. Benoist, aveva durato fatica a nascere. I Romani non possedevano un ciclo di leggende popolari da far la trama all'invenzione epica. Spiriti formalisti, minuti, positivi non avevano abilità e destrezza a tessere un racconto misto di favola e di tradizione storica. Non avevano saputo trovar da sè le forme d'un genere letterario che tuttavia sembra essere il privilegio della razza indo-europea 1. La loro imaginazione stette lungo tempo contenta ad alcune formule grossolane, ed agli aridi Annali dei Pontefici. La loro lingua rude e grossiera, priva di grazia e di armonia, non avrebbe potuto piegarsi al libero andamento della narrazione epica. Quando avevano finalmente, tra l'altre spoglie dei Greci, trasportato a Roma i monumenti della loro letteratura e gli uomini stessi capaci di farli gustare, gli Andronichi e gli Ennj, non s'era di tratto potuto costituire un'arte completa. I primi poeti epici o furono traduttori o almeno imitatori senza originalità degli scrittori Greci, o annalisti soverchiamente ingenui, e le loro opere mancavano dell'attrattivo e del garbo che viene all'epopea dal maraviglioso universalmente accettato. Questi stavano troppo alla storia e non sapevano aprire agli eventi che celebravano un campo abbastanza libero e ampio. Gli altri andavano, duci gli Alessandrini, sull'orma delle favole elleniche. I poeti storiografi mancavano d'arte; la quale per contro signoreggiava troppo i concepimenti dei poeti imitatori dei Greci. Le loro opere non facevano effetto in quelli che non erano raffinati in punto di stile, e, continuamente composti sopra un medesimo subietto, annoiavano chiunque non fosse membro delle consorterie o unioni letterarie. Tuttavia, anche in questi poemi ancora imperfetti si arrivava a poco a poco al momento della maturità, in cui, essendosi condotto a perfezione lo stile epico nell'uno e nell'altro genere, un ingegno sovrano poteva fare l'accoppiamento dell'epopea mitologica e dell'epopea storica. Questa gloria toccò a Virgilio. Solo tra i poeti del suo tempo, secondo dice il Patin, solo tra i poeti romani seppe condurre un'opera non maggiore di quella d'Omero, ma tuttavia assai grande, e per meriti differenti. Nell'unità complessa dell' Eneide, egli accoppiò un' imagine dell' Odissea e un'imagine dell' Niade, i mondi della favola greca e della favola ausonica. Egli trovò al medesimo tempo bellezze di composizione,

<sup>1</sup> A questa idea, che il Benoist dice aver attinto nella conversazione del nostro i llustre Gorresio, si oppone Gaston Boissier nella Revue des deux Mondes, 15 febbraio 1867.

d'espressione, di sentimento atte ad innamorare chiunque ha tantino di gusto e di lettere; egli rinnovò la memoria degli antichi poeti epici, in modo da renderne l'attraenza, ed oltre a questi pregi di arte e di erudizione, seppe ordire la tela del racconto per modo che il suo lavoro fu un'opera nazionale e spiegò agli occhi dei Romani tutta quanta la loro patria co'suoi principi oscuri, le sue pretensioni di un'origine divina, la sua gloria

senza pari e il suo maraviglioso destino.

Virgilio non s'era dato di tratto e senza prepararsi al lavoro immenso dell'epopea. Egli era grado grado salito all'altezza di pensiero e di stile che si richiede all'epica. Insomma egli s'era già esercitato, a dir così, nelle due specie di epopea già note al suo tempo. L'episodio che chiude il primo libro delle Georgiche, l'elogio dell'Italia nel secondo, il principio del terzo, sembrano frammenti di un poema storico, quale poteva essere ideato dai Varroni d'Atace e dai Varj. La fine del quarto libro è un poema mitologico simile a quelli di cui Catullo diede esempio nell'Epitalamio di Teti e di Peleo. È notevole che dopo Virgilio l'unione ch'egli aveva fatto delle due forme si solve di nuovo. Se ne levi le Metamorfosi e i Fasti d'Ovidio, in cui sono raccolte e abbreviate le ispirazioni diverse della mitologia e della storia, ma con minor arte che in Virgilio, la poesia latina torna, dall'un lato, alle Tebaidi, alle Achilleidi, alle Argonautiche, e dall'altro alle Farsaglie, alle Guerre Puniche. Ma la verace epopea è un'opera così alta e così sublime, che anche ad ingegni sovrani non fu dato il riuscirvi e nazioni, anche ricchissime in lettere, ne desiderano il vanto. Pertanto non è da maravigliare se tra i Romani il solo Virgilio abbia potuto ottener questa gloria.

Il subietto dell'*Eneide* non è al tutto un'invenzione del poeta. I primi epici romani avevano già trattato la medesima favola, ma non così in grande, nè con tale conclusione. Desiderando connettere le origini antiche della loro patria ai vecchi miti della Grecia, Nevio ed Ennio avevano già accettato la tradizione che Enea fosse l'uno degli eroi fondatori della città, tradizione messa in corso dai Greci accasatisi in Roma. Certe antichità latine male interpretate, somiglianze di numi, raccolte con compiacenza, e soprattutto un vivo desiderio di trovare un'attinenza tra i principj della razza latina e quelli del popolo letterato che tutti i Romani di quel tempo ammiravano avevano finalmente tonfuso il guerriero Trojano, cantato da Omero, col Dio principale della confederazione latina, Pater Indiges, il culto del quale s'intrinsicava con quello dei Penati. Molte città poste sulle rive dell'Italia, della Sicilia, della Grecia, tra l'Asia e il Lazio, notevoli o pel culto di Venere, che, sulle coste del Mediterraneo, aveva il soprannome di Aireias, o per apparenti somiglianze di nome, erano come i segni dell'itinerario di Enea. Nevio, nei suo poema della guerra punica, aveva fatto ap-

prodare questo eroe a Cartagine. Secondo Ennio, Enea era l'antenato di Romolo, altro Dio scaduto dal suo antico grado e sceso a quello d'uomo indiato. I Giulj avevano trovato il modo di far risalire la loro genealogia fino a lui. Pronipoti forse dei servitori speciali della Deità che era stata confusa con Enea, avevano imaginato pel figlio dell' roe un nuovo nome assai simile al loro. Quando la leggenda venno in favoro, altre famiglio s'ecano spacciate per discese dai compagni del capo troiano. E il loro amor proprio vi si era anche più invescato, quan lo i Giulj erano divenuti col dittatore, poi col suo figlio adottivo, i padroni della Repubblica. Virgilio a lunque aveva a mano una leggenda tanto popolare da esser co apresa da tutti e sebbene antichissima, già consacrata da' suoi prodecessori. Questa leggenda toccando a un medesimo tratto le origini di Rona e gli annali domestici della famiglia di Augusto. dava il modo di unire in un medesimo omaggio le glorie storicho della cittì, e colui che aveva saputo procacciarle un riposo, la cui dolcezza era gustata sov ra ogni altro da Virgilio. Il campo vastissimo che ella abbracciava poteva per altro restringersi senza danno. Le profezie, gli episodj, le descrizioni accessorie, arte nuova, già usata dai poeti, i quali celebravano le tradizioni della mitologia greca, aintavano ad evitare lo scoglio ove avea percosso Ennio, quello di compilare Annati monotoni. Senza u-cire dalla narrazione degli antichi eventi, si poteva passare in rassegna il piu carto delle origini Italiche, richiamar sempre l'animo a Roma, presente sempre allo spirito del lettore, dare insomma ad Augusto una delle parti principali in quest'opera nazionale. Il subbietto era poi tale che il poeta, con vantaggio inestimabile, poteva collegarlo direttamente ai poemi omerici, fonte di tutte le ispirazioni e modello di ogni epopea. L'Eneide, esprimendo nelle sue due parti il disegno delle due più grandi opere prodotte dal genio epico dei Greci, diveniva allo stesso tempo come la conclusione del ciclo dei canti che da quel genio eran mossi. Essa li continuava e li compieva. Vero è che in questa unione delle tradizioni greche e delle antichità latine, queste figuravan meno e si facevan meno importanti e la loro fisonomia s'alterava. Ma non poteva andar la cosa diversamente. La storia e la religione di Roma si trasformavano ogni giorno più tra le mani dei Greci o dei Romani loro discepoli. Virgilio accettava forse in buona fede, certo per giovarsene al suo concepimento poetico, tutte le invenzioni correnti; se finiva di mescolare le tradizioni, lo faceva almeno a pro della poesia, e da questa confusione pregiudizievole alla scienza pura traeva una mirabile opera d'arte. E poi se egli ha snaturato le vecchie leggende latine forse le ha conservate in quanto potevano con-servarsi; e accoppiandole ai prodotti dell'imaginazione greca, ha saputo dar loro un risalto che ci aiuta al presente a riconoscerle ed a restituirle alla loro integrità. Vi fu un momento in cui Roma cercò il suo autore fra diversi eroi, antenati supposti delle colonie greche stabilite sulle rive d'Italia. Da Plutarco ricaviamo che, secondo carte tradizioni, Romolo, vale a dire il fondatore leggendario della città, era di-scondente di Ulisse, di Telemaco, di Telefo, d'Ercole Ma la favola d'Enea prevalse assai prosto. Introdotta in Sicilia e nell'Italia meridionale da Stesicoro, s'era, in virth di congiunture in cui la religiono avova gran parto, como connaturata in alcuni punti. Il suo centro principale era divenuto Egeste, sulla costa sottentrionale della Sicilia, città che faceva un rilevante com-mercio con Cartagine e con la coeta del Lazio. Pare che interne al tempo della guerra dei Latini il culto di Venere Ericina e quello di certe della analoghe della riva latina venissero per alcum punti ad assimilarsi. La leggenda si diffuse. Quando i Re-mani si videro vicini a combattere i Greci del Sad, vennero naturalmente a trascogliore le favole, tra le quali ondeggiavane ancora; e difatti, al tempo della guerra di Pirro, Timeo da una forma stabile alla tradizione, che diventa allora una credenza indistruttibile de' Romani. La accolgono non solo Nevio ed Ennio, ma lo stesso Senato romano riconosco per fratelli gli abitanti d'Ilio, l'anno 282 a. C. — Catone nelle sue *Origini*, Fabio Pittore, Cicerone nelle Verrine gridano Enea l'antenato der Romani.

L'Encide era la favola delle origini romane, universalmente accetta. Ma presso le viveano altre leggende, meno grate, dacché la favola troinna teneva il campo; sopravviveano oscure, ma non erano al tutto spento. A Virgilio eran note, ed si le ricorda; egli non si lascia tratto a inserire nel suo poema tutto quello che può ravvivare alcuna notevole memoria delle antichità nazionali.

Vediamo, per atto d'esempio, il vecchio re, o piuttosto l'antico dio Janus sul Gianicole, Saturno sul Capitolino, Evandro il buone, vale a dire Pauno, sul Palatino, cel suo figlio Pallante, vale a dire Palas o Pales, il dio dei pastori, con sua madre o sua moglie, la profetessa Carmenta.

Ma quando abbandonarono gli antichi fondatori, prima di scegliere per antenato l'eroe troiano Enea, i Romani vollero rappiccarsi ai Greci. V'ha pertanto anche un altro ciclo di tradizioni,
In antico si credea veder dappertutto i vestigi d'Ercole. Di fatti
qui egli scambia in un mito antico una deità nazionale, ed a
lui si reca l'in-tituzione dei culto. Veramente romano, dell'Ara
mazzima; altrove si fa padre d'Aventinus, l'eroe eponimo del
monte Aventino. Ulisse, gran tempo popolare sulla costa occidentale d'Italia, in vecchie fole, era dato pel padre di Romanus,
il quale non è altro che Romelo, alterato lievamente il nome.
Di ciò Virgilio non potea tener conto; ma io penderel a credero che non solo il desiderio d'imitare Omero lo moveuso
a diffondersi con tanto compiacimento nell'episodio del Ciclope;
egli non poteva dimenticare la traccia che l'eroe d'Itaca aveva
lasciata nelle antichità italiane.

Roma è congrunta al Lazio per genealogio mitelegicho, em-

blemi dei vecchi culti e delle antiche memorie che s'intrecciano e confondono. Virgilio le pone tutte nel suo poema. Egli ci presenta Latino, marito d'Amata, figlio di Fauno, ch'era figlio di Pico, figlio di Saturno; Pilunno, fratello di Pico, fratello di Dauno, avolo di Turno; la ninfa Marica, che è tutt'uno con Circe, divenuta moglie di Fauno; la ninfa Venilia, che in origine era forse tutt'uno con Venere, ma che nel poema è madre di Turno.

Egli assembra gli antenati comuni dell'Italia, Italo, Sabino, Giano, Pico. Altrove ha cura di raccogliere le vecchie tradizioni; quella degli Enotrj, quella degli Aborigeni, degli Ausonj e dei Sicani, quella altresi dei Pelasgi. Non lascia di notare l'antenato comune di Roma e dell'Etruria, Dardano venuto da Cortona, come altresì la scrofa, simbolo della confederazione delle città latine. Vediamo apparire i due gemelli di Tibur, Ceculo, l'eroe di Preneste, nato dal dio del fuoco, vale a dire dal focolare domestico, il Sabino Clauso, abavo de' Claudj, i fondatori sconosciuti di Nomento, di Gabia e dell'altre borgate del Lazio, Tarconte, eroe di Tarquinia, Polite, eroe di Politorio. Appresso sono le tradizioni, mezzo italiane, mezzo greche del campano Aleso, preteso figlio di Agamennone, d'Ebalo, venuto da Capri, di Virbio, figlio d'Ippolito, venuto da Aricia, ed allevato nella, selva della ninfa Egeria, dei guerrieri Liguri, discesi da Cicno, da Ocno, l'eroe di Mantova. Altrove ricorda le leggende di Diomede, tanto caro agli abitatori delle rive dell'Adriatico, d'Antenore e dei Padovani, di Filottete e di Petilia, d'Idomeneo e Salento. Dal nome dei Dauni, da quello di Dauno, si era, per analogia, tratta l'opinione che Danae fosse arrivata in Italia. nè Virgilio se ne scorda. L'Eneide è il libro delle origini delle città italiane.

L'Eneide è altresì, fino a un certo punto, il libro d'oro della nobiltà romana che pretendeva esser discesa dai compagni di Enea; Mnesteo è l'antenato dei Memmi, Sergeste dei Sergj, Gia dei Gegani, Cleante dei Cluenzi, Naute dei Nauzj, Ati degli Azj, Anteo degli Anzj, Capi dei capi di Capua. E evidente che s'intende non ometter nulla e ridurre e confonder tutto nell'unità primitiva. Così l'Italia si rannoda a Roma per vincoli stretti e molteplici. D'altra parte Enea compare sopra tutte le sue coste, rinnovellando e concentrando sul suo nome tutte le vecchie leggende. Se a Virgilio piacque mostrarcelo in Tracia, a Enos, a Delo, nel mare Egeo, per spiegare ed estricare una confusione della mitologia, in Creta, alle Strofadi, gli piace anco più di mostrarcelo nei luoghi segnalati da memorie romane, al promontorio d'Azio, in Epiro, sulle coste dell'Italia meridionale e della Sicilia. Taccio del suo soggiorno a Cartagine; si vede benissimo da qual me-moria Virgilio sia stato tratto ad accattare questa fizione da Nevio. Non mi fermo sul lungo episodio della sua dimora presso Aceste: in quelle bande il fiore della favola aveva allegato. Ma Enea appreda su tutti i punti bagnati dal mar Tirreno, per addietro tutti celebri nella leggenda d'Ulisse ed ora collegati a quella dell'eroe troiano: Palinuro diventa il suo pilota, Miseno il suo trombetta; egli va a interrogare la Sibilla di Cuma, oracolo famoso, donde preser le mosse tutte le leggende greche che penetrarono in Italia; egli dà sepoltura alla sua nutrice a Gaeta; scorge gli scogli delle Sirene, sente gli urli degl'infelici imbestiati da Circe. Così nella persona di lui si fa il mescolo delle tradizioni della Grecia e di Roma, emblema dell'unione dello spirito greco e dello spirito romano. Così con singolar precisione si caratterizza l'assimilazione, opera del tempo, e della fortuna, che senza spogliare i Romani della loro originalità, gli ha fatti abili a diventare anch'essi il primo popolo del mondo.

Se il poema di Virgilio abbraccia tutto il ciclo delle tradizioni storiche e leggendarie dell'Italia, si può dire che non è meno importante per quel che concerne la religione. In lui vediamo la religione romana nelle sue diverse fasi, con le cause diverse che la vennero trasformando, e la forma ultima a cui si atteggiò quando l'impero era giunto al colmo del suo splendore, e non ancora manifestamente compreso dai mali che lo dila-

niaro**n**o.

S'intende facilmente che la religione dei Romani e degli altri popoli dell'Italia non fu sempre simile a sè stessa. Si trasformò di mano in mano tanto che venne ad alterarsi e modificarsi profondamente. Studiando le notizie diverse che abbiamo della religione romana, si vede che le antiche credenze italiche erano da principio una religione di pastori ed agricoli, in cui il carattere degli Dei era piuttosto incerto ed indeterminato, e venivano rappresentati piuttosto con simboli, con attributi, che con imagini. Causa di un primo mutamento assai notevole fu l'unione dei Latini e dei Sabini, espressa nell'organizzazione religiosa attribuita a Numa Pompilio. Il culto è osservabile così per la semplicità degli Dei, ai quali si volge, come pel gran numero di usi, di cerimonie, che abbraccia. Fin d'allora si trovan segni dell'adorazione di Giano, di Giove, di Giunone, di Marte, di Quirino, di Vesta, iddii supremi, uficiati dai Flamini e dai Pontefici, dei collegi dei Luperci, sacerdoti di Fauno, dei Salj, dei Fratelli Arvali, e si vede in piè il collegio degli auguri, a cui era commesso d'interpretare i segni della volontà divina. Più innanzi con la dinastia etrusca giunsero nuovi culti, già d'origine ellenica. Difatti in quel temp o l'incivilimento etrusco era fortemente imbevuto di civiltà greca. A quel tempo si deve riferire l'introduzione dei libri sibillini portati da Cuma, la religione di Giove Capitolino, quella d'Apollo venuta dall'Italia meridionale. Dietro a questi s'introdussero via via molti culti greci, quelli di Cerere, di Libero e Libera, vale a dire di Demeter, di Dionysos e Perseione, d'Esculapio, di Flora e di Venere Ericina, deità analogne all'Afrodite greca, della Gran Dea La letteratura e la poesia svolgendosi sul modello dei Greci face vano queste usurpazioni continue a danno delle credenze antiche. Fra gli Dei indigeni e quelli che venivan di fuori correvano analogie le quali conferivano ad assimilarli. Ma i primi si modificarono in mezzo a questi movimenti e una nuova gerarchia si formò in cui presero parte in diversi gradi le deità nuove e le antiche.

in cui presero parte in diversi gradi le deità nuove e le antiche. L'olimpo greco, l'olimpo d'Omero, ebbe necessariamente la preponderanza nei poeti epici nutriti dei canti della Grecia, e che poi rannodavano la loro opera alle tradizioni greche. Ma anche in essi, generalmente, prevalsero i nomi romani.

Ennio ha raccolto in due versi i nomi de' dodici Dei, che Roma

riconosceva ad esempio della Grecia:

Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Jovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo.

È da notare che il solo Apollo, il dio di Cuma. il dio greco per eccellenza, ha conservato il suo nome. I nomi romani prevalsero; Plutone, che non è compreso in questa lista, è scambiato da Dis e Orcus. Ma le deità greche non perderono solo il loro nome: il lor carattere si modificò. Divennero più gravi. In Virgilio continuano a rissarsi insieme e a sostenere almeno partiti diversi. Ma non combattono più l'uno contro l'altro a mano armata, nè hanno più avventure pazze. I grandi iddii stanno in contegno, come magistrati che il loro uficio astringe alla decenza. Alcune deità romane, che per effetto dell'assimilazione passavano al primo grado, Minerva, Ceres, Venus, Mercurius, Neptunus, Vulcanus, perderono quasi al tutto il loro antico carattere, e presero invece quello delle deità greche ch'esse scambiavano. All'incontro gl'iddii di prim'ordine, che scendevano di grado nella nuova gerarchia, furono considerati come semidei, eroi, re antichi.

Tuttavia, presso a loro, restava un vasto panteon, i cui personaggi non s'eran tutti trasformati. Così si mantenne il culto dei Penati, spiriti della casa, ch'eran onorati nell'atrio. Erano alquanto diversi dai Lari, co'quali spesso furon confusi. Non v'ha culto che sia più profondamente romano. V'erano i Penati delle case, i Penati delle città, i Penati di Roma, d'Alba, di Lavinio, oggetti di una costante adorazione. Di fatto Roma non era stata sempre a capo della lega latina. Da prima i Penati della capitale erano stati quelli della confederazione. Questo onore era una volta proprio di quelli d'Alba; ma ad un certo punto Alba era scaduta. Lavinio era venuta in gran conto perchè era attigua alla frontiera dell'eterno nemico de' Latini, il Rutulo. Per ciò si spiega l'importanza dei Penati di Lavinio, associati al Giove Indigete, dio di Numico. Anche quando Roma diventò la prima città latina, la memoria d'Alba e di Lavinio durò. Ove si consideri che per questa riva penetrò la leggenda d'Enea, s'intende come Enea, Giove-Indigete, il Numicio, si confusero, e come il culto dei Penati si associò strettamente

a quello d'Enea. Essendosi creduto che i Penati di Roma e di Lavinio fossero i Penati troiani, si tentò più innanzi di connetterli ad una religione orientale analoga, e furono identificati con gl'iddii Cabiri di Samotracia. Così divennero i grandi dei, i protettori della navigazione, che sostengono e dirigono l'eroe ne'suoi viaggi. Onde Enea s'imbarca.

### Cum sociis gnatoque Penatibus et magnis dis.

Ecco quel ch'è al tutto e assolutamente romano nel poema, e gli dà un colorito essenzialmente nazionale. Questa venerazione dei Penati è tratta dal cuore della religione romana. Nessun poema epico greco somiglia all'*Eneide* per questo lato.

Le deità locali dell'Italia stanno allato ai grandi iddii notati da Virgilio. Giove Anxur, Feronia, Egeria, Albunea, Angitia,

Giuturna, Portuno, figurano nel poema.

Virgilio ricorda con compiacimento i culti romani. In prima linea è quello dell'Ara maxima, che, attribuito ad Ercole. è in realtà un sagrificio antico al genio dell'abbondanza, al dio protettore del suolo, a chi lo fa fruttificare, al dio della verità e della buona fede, Cerus, Sancus, Dius Fidius. Egli ci mostra i Luperci, sacerdoti di Fauno, i Salj sacerdoti di Marte. I Mani, i Lari e i Penati, le deità protettrici che hanno con essi alcuna analogia, spesseggiano nel suo poema le loro apparizioni e i loro avvertimenti notturni. Finalmente egli avrà cura d'indicarvi il culto della madre degl'iddii, d'origine recente, ma ond'egli fa più remota l'instituzione per crescere autorità alla favola ch'egli

svolge. Egli è insomma un poeta teologo.

L'Encide era altresì pei Romani la dipintura della loro vita pubblica e privata. Accanto ai costumi omerici compaiono di tempo in tempo le usanze e i costumi romani. Dal palagio di Priamo e dalle imitazioni dell'*Riade* e dell'*Odissea* passiamo alla descrizione della vita selvaggia delle rudi popolazioni del Lazio. Poi entriamo in case, in vestiboli pieni d'imagini, come quelli de' vecchi patrizj. Gli eroi combattono sopra carri, come Ettore ed Achille; hanno, com'essi, ricche armature; ma i compagni che hanno intorno sono muniti degli ordigni di guerra propri dei montanari dell'Apennino o dei soldati delle legioni. Si dà e si respinge l'assalto secondo tutte le regole della tattica romana. I sagrifizj son descritti nel modo che i contemporanei di Virgilio potean vederli. S'inviano le ambasciate, si dà perfezione ai trattati con le medesime cerimonie. I noti ludi dei Romani si fanno risalire a quella remota antichità. Io non vo con quegli eruditi, i quali credono che Virgilio abbia voluto rappresentare nel suo poema la vita dei Romani in tutti i suoi minuti particolari; ma è lecito dire che, per uno sforzo del suo ingegno sovrano, seppe, con arte maravigliosa, creare un mondo novello, che, al medesimo tratto, tiene delle età eroiche, dell'antica Italia, e del secolo in cui vivea. Elementi così svariati non fanno che un

tutto, di cui Roma è il centro ed Enea l'eroe.

Noi crediamo, diceva P. J. Proudhon, che la formazione dell'impero romano, la preponderanza latina, la trasformazione giuridica e morale che ne veniva per conseguenza, costituivano un subbietto sommamente epico; noi lo crediamo tanto più, in quanto il mondo, illuminandosi e filosofando, non aveva cessato d'aver fede nel sovrannaturale, nell'intervento diretto e manifesto delle potenze del cielo negli affari umani, e i popoli, non curanti del-l'esattezza storica, continuavano per loro uso a travestire gli eventi in leggende. Donde noi ricaviamo che l'*Encide*, sebbene sfa stata concepita e per così dire improvvisata da un uomo solo, sebbene per questo lato non possa aversi per un'opera della spontaneità collettiva tanto quanto l'Iliade, non fu tuttavia un poema artificiale, come parve a certi eruditi nostri contemporanei. L'Eneide è un fatto universale non meno che un parto dell'ingogno individuale, un monumento inseparabile dalla formazione imperiale e dalle origini del Cristianesimo, per la stessa ragione che l'Iliade è inseparabile dalla confederazione greca e dalla lotta dell'Europa contro l'Asia.

Per sventura tutto il reale che l' Eneide contoneva secondo il disegno del suo autore lo ha perduto per la degradazione romana, la caduta dell'impero, lo stabilimento del Cristianesimo, l'adottamento dei libri degli ebrei, a modo di epopea dell'umanità: tantochè questo poema, che dovea crescere coi destini di Roma, e che il suo autore non ebbe tempo di compiere, è morto, a dir così, in sul nascere, o rimasto quasi un sogno. Pertanto la lettura di Omero attrae più che quella di Virgilio. Omero non ci attrae solo per la poesia; in questo punto egli fu superato da Virgilio; ma perchè desta più profondamente ne' nostri animi

il sentimento della realtà.

### IL MAGO VIRGILIO

PER

### BARTOLOMEO CARACCIOLO '

# Come Virgilio per la placevolezza dell'aero di Napoli ce compose la Georgica.

De la qual cità de Napoli Virgilio molto più chiaro de tutti li poeti non po tacere, imperochè vi fu Officiale, et ivi scripse il libro de la Georgica, in nel tempo quando Octaviano ordenao Marcello Duca de li Napoletani; in nel tempo dil qual Marcello, essendo consiliario, et quasi rectore suo, o vero maistro, lui homo sagace et discipulo de le Muse, chiamato Virgilio Mantuano, si forono facte le chiaviche sotto terra, havendo curso al mare. E li puzi publici con li condutti d'acque per diverse vie et con sottile artificio congregate in uno alto monticello chiamato Sancto Pietro a cancellaria, correno a le fontane publice, facte et edificate in ne la dicta cità. Per la sagacità dil qual Marcello, e per pregere del dicto Virgilio, Octaviano chiamò Napoli, Donna de nove cità, oppido o vero castello murato.

# Come Virgilio per arte magica levò lo male aere da Napoli.

In ne la qual cità, per l'aiero de le padule in quello tempo si era gran habundatie de mosche, in tanto che quasi ingeneravano mortalità. Il sopradicto Virgilio, per la grande affectione, la quale haveva a la dicta cità et a li soi citadini, se fè, per arte de nigromantia, una moscha d'oro, et fella furgiare grande quanto una rana sotto certi poncti de stelle, che per la efficacia et virtù de la quale mosca tutte le mosche create in ne la cità fuggevano, secondo che Alexandro dice, in ne la sua opera, che egli vide la predicta in una fenestra del Castello de Capuana, et Gervase in ne la sua Cronica, la quale se intitola li Risponsi Imperiali, proba questa cosa fosso

<sup>&#</sup>x27;Tratto dalla sua Cronaca di Partenope, secondo la lezione data da Domenico Comparetti tra i Documenti del suo Virgilio nel medio evo, volume II, pag. 250-239.

stata così. De poi la dicta moscha, levata da quillo loco, e portata al Castello di Cicala, si perdio la virtute.

# Come per incanto levò le sanguesughe del acqua de Napoli.

Fè étiamdio fare una certa sanguesuga di oro formata sub certa constellatione, la quale fo gictata in del profondo de pozzo bianco, per la efficacia et virtù de la quale le sanguesughe furono cacciate de la cità de Napoli, le quale ce habundavano in gran quantitate et come mo manifestamente noi vidiamo, operante la divina gratia, senza la quale non se po fare niuna cosa perfecta, la predicta grazia et virtù dura perfino al di d'hoggi, et durerà in eterno.

# Come se un cavallo sub certa costellazione, che sanava la instrmità de li cavalli.

Anche se forgiare un cavallo di metallo sub certa constellatione di stelle che per la visione sola dil quale cavallo, le infirmitate s'haviano remedio di sanità, il quale cavallo li miniscarchi de la cità di Napoli, havendo di ciò grande dolore, che non haviano guadagno a le cure de li cavalli infirmi, si andaro una nocte, et perfurarolo in ventre, dapò dil quale percussione et roctura il dicto cavallo perdi la virtù et so convertuto a la construtione de le campane de la majore Ecclesia de Napoli, in nello anno MCCCXXII; il quale cavallo si stava guardato a la Corte de la predicta Ecclesia di Napoli, del quale cavallo si crede, che la piaza de Capuana porte l'arme, o vero insegne, cioè uno cavallo in colore d'oro, senza freno, per la qual cosa quando il Serenissimo Principe Re Carlo primo, intrò in la cità di Napoli, maraviglandose de le arme di questa terra, o vero piaza, et de la piaza di Nido, la quale havia per arme uno cavallo nigro, puro senza freno, si comandò, che sossero scripti doi versi:

Hactenus effrenis, nunc freni portat habenas Rex domat hunc aequus, Parthenopensis Equum.

De li quali versi la sententia in vulgare, si è questa, che el Rejusto di Napoli doma questo cavallo isfrenato, a li homini senza freno, li apparecchia le retene del freno.

### Come levò le cicale per incantamento.

Etiamdio quello chiarissimo Poeta si se fare una cicala o vero cantatrice de rame, per arte de nigromancia incantata, et si la lighò a uno arbore con una catenella, per la efficacità et virtù de la quale cicala, si suggerono da la dicta cità tutte le cicale, le quale erano tanto infestante, et contrarie a li citadini per brutto canto, che quasi no potevano de nocte dormire nè riposare et la dicta gratia dura per fina al di de hogi.

# Come ancora provedette alle carne, che non puzzassero.

Niente dimeno volcudo lo dicto Virgilio provedere a la utilitate de quelli li quali sentiva danno, molte volte in ne la carne fresca

e salata, che spisse volte fetiva, per lo vento austro, il quale è a la dicta cità molto contrario et imperò se corrompevano le dicte carne, il dicto Virgilio fè appendere diversi pezzi di diversi carne per la dicta arte magica in uno archo della bucciaria de la piaza dello Mercato Vecchio, dove in quel tempo se vendeva la carne, et anche mo se vende, per la virtù de li quali pezzi di carne, tutta la carne la quale restava, che non se poteva vendere, si se conservava per più di et somane senza corruptione, et la carne salata se conservava ben tre anni et più.

# Come Vergilio provedio a lo vento de Aprile, che guastava li fructi di Napoli.

Per lo vento lo quale se chiamava Favonio o vero forano, che guastava li arbori et comunemente sole ventare a la entrata di Aprile, ne la dicta cità, et destrugitivo de le frunde, de li flori, et de li frutti teneri de li arbori, lo dicto summo Poeta fè forgiare una imagine de rame, sotto certi segni et congiuntione de pianeti, la quale imagine teneva una tromba in bocca, la quale percossa, o ponta dal dicto vento Favonio. per la virtù de li dicte pianete, faceva ventare un altro vento contrario al dicto vento Favonio, lo quale era de necessità de tornarese in dietro, per la qual cosa li arbori, e li fructi crescevano senza nocimento, et perveniano ad maturatione perfecta.

### Come per la sanità de li citadini se venire a Napoli molte herbe de virtù.

Volendo anco lo dicto eximio, et summo de li Poeti, providere ancora alle infirmitate de li homini, con quelle salutifere et medicinale herbe, li quale bisognavano per li suchi e sciroppi, le quale herbe in molte parte de le mundo non si trovano, maximamente la state, a pedi o sotto la schiapa Monte Vergine, sopra Avelle, et apresso Mercholiano, lo quale monte mo se chiama lo Monte Vergine per le meravigliose sue arte et ingegni, fè ordinare uno giardino o vero orto meraviglioso, et fece d'ogni generatione de herbe, lo quale giardino, tutti quelli che andavano per cogliere herbe per le cure, o remedio de li infirmi, la herba et la via si se demostrava lievemente. Et quelli che andavano per destruggere et sipare et levarene le dicte herbe, per pastenare ad altrove, non se lassava vedere, et non ce trovavano mai via donde ce potessero andare; in nel quale Giardino, etiandio per fin al tempo nostro senze conglieno molte herbe medicinale et virtuosissime, de le quale alcune herbe non se trovano in altro loco, se non in quel giardino.

### Come non ce era pesce el incantò una preta, et fecela copiosa.

Anchora vedendo lo dicto Poeta la predicta cità, la quale con gran volontate desiderava de se magnificare per fama et riccheza, che non era fertile de pesce, per lo poco fondo del mare, che sta di presso de Napoli, volendo providere a la utilità del mare, et de li citadini, fè laborare una preta, et fè intagliare uno pescitello, et fello fabricare in quello loco dove se chiama mo la Preta de lo pesce, in de lo quale loco per fino che stette la dicta preta, giamai non manchao, che non ce fosse pesce grosso et minuto.

# Come a la porta Noluna fe fare due teste, che segnificavano augurij.

In ne la entrata de la dicta cità sopra la porta Nolana succedendo ad ipso le mirabile influentie de li dicti pianeti, fè mirabilmente edificare et iscolpire doi teste humane per sino a lo pecto di marmore, l'una de homo allegro, che rideva, e l'altra di donna trista, che piangeva, havendo diversi augurij et effetti; se alchuno homo intrava a la dicta cità per obtinere alcuna grazia, et per spazzare alcuna sua facenda, et casualmente declinava la sua mirata da lo lato de la porta dove stava lo homo, o la imagine che rideva, consequitava bono augurio, e tutto suo desiderio haviva bono effecto, et tutte sue facende, se declinava la sua intrata al lato de la porta dove era la testa, che piangea, ogni male, et niuno spacciamento illo havea in nelle sue facende.

#### Come fo ordinato lo joco ad Carbonara.

Et in quello tempo ancora lo ingenioso Poeta ordinao, che ogni anno se facesse lo joco de Carbonara, non con morte de homini, come de pò è facto, ma exercitare li homini a li facti dell'arme, et donandosi certi doni ad quelli, che erano vincitori. Et hebbe principio lo dicto joco dal menare de li citrangoli, a lo quale da pò successe lo menare de le prete, et pò ad macze; ma stavano col capo coperto con bacinetti et ermì di coiro. Et de pò più nanci venne al tempo di anni MCCCLXXX che quelli chenze jocavano non obstante, che se armavano de tutte arme, infinite ce ne morevano et è chiamato Caronara, in nel qual joco se solevano gettare le bestie morte, et le mondecze. Ordinò anche in la dicta cità per sua arte magica quattro capi humani, che erano stati morti nanci longo tempo, li quali capi davano risposta vera de tutti li facti, che se facevano in le quattro parte de lo mundo, ad ciò che tutti li facti de lo mundo fosseno manifestati al Duca de Napoli.

#### Come Virgilio levò le serpe de Napoli.

Anchora in ne la dicta cità de Napoli, a la Porta Nolana, la quale mo se chiama de Forcella, è una via de prete artificiosamente constructa et ordinata, et a la dicta via è un sigillo, al quale sigillo lo dicto Virgilio non senza gran ministerio concluse et annullao ogni generatione de serpenti et de altri vermi nocivi, la qual cosa Dio, per sua misericordia, per fino mo la observa in tanto, che per chiaviche, et per tossati facti sotto terra, per fare le edificij et puczi, mai non fo trovato serpe, nè altro verme nocivo, nè vivo, nè morto, excetto si con legame di fieno ce fosse stato portato casualmente. Et a doctrina et ammaistramento de li Napoletani, nati in patris fertile et habondevole stando in Napoli, compose el libro de la Georgica, in nel qual libro se insegnano li modi, come et in qual tempo se debbiano arare et cultivare li campi et seminareli, et in qual tempo si debbiano piantare li arbori et tagliare et insertare, secondo che ipso attesta a lo fine de la dicta opera. Dove dice: in quello tempo si me ne nutricava la dolce Parthenope multo nobilin ocio, et florido in nello studio. Lo quale Virgilio per natione Lome bardo hebbe principio da una villa de Mantuani, chiamata Andes.

et florio in fama nel tempo de Julio Cesare sotto Octaviano; et in nell'anno dello suo imperio XXV finio la sua vita in ne la cità de Brindesi, et pò tò rapto per li Calabresi, come a cosa molto delectevole, et fò portato in Napoli et fò sepellito in quello loco, dove se chiama S. Maria dell'Itria, al presente S. Maria de Pedigrotta, in una sepoltura ad uno piccolo tempio quatrato, con quattro cantoni fabricati de tigole, sotto ad uno marmore, scripto et ornato de lo suo epitaphio de lettere antique, lo quale marmore fò sano al tempo de li anni MCCCXXVI. In ne lo quale epitaphio erano scripti doi versi, li quali dicevano in sententia, Mantoa me generò, li Calabresi me rapero, mo me tiene Napoli, lo quale scripsi in versi la Buccolica et la Georgica et la Eneida.

# Come ordind Virgilio le acque de Baja et distinse le virtù de le acque et fe li bagni con scripture.

Chonsiderò ancora il predicto Poeta eximio, che in ne le parte de Baja, appresso de Cuma erano le acque calde, havendo diversi corsi sotto terra, per le vene et materie de diversi operationi de sulfo, cioè de alume e di ferro, de pece et de argento vivo, le quale habundavano de diverse virtute; considerò aduncha edificare per la comune salute de li citadini de Napoli, et per la utilitate de tutta la republica, molti et diversi bagni, et maximamente quello avantagiato bagnio, lo quale è chiamato Tritola, in ne lo quale erano scripte tutte li nomi et virtute de tutte le acque, specificatamente per sottile magisterio de fabriche disignate, ad ciò che li poveri malati senza aiuto et consiglio de Medici, li quali senza alchuna carità domandano esserno pagati, potessero de la desiderata charità trovare remedio di loro infirmitate. In ne li quali bagni li cattivi Modici di Salerno demostrano la poca charitate et grande iniquità che haviano, che una nocte navigaro per fino a li dicti bagni, et si guastaro tutte le scripture et picture, scripte et pente in ne li dicti bagni, con ferri et altri instrumenti da dirompere li dicti edificij. La justa et condigna virtù de Dio li ponio, che como li dicti medici ritornavano ad Salerno per mare, furono assaltati de una grandissima tempestate et annegati, excepto uno lo quale manifestò questa cosa, et proprio annegaro intra Capre et la Minerva, promuntorio di Salerno.

Come se la grotta per la commodità de li cittadini de Napoli, dove se chiama sore grotte, benché alcuni dicono che la sece sare Locullo.

Havendo ancora lo dicto Poeta advertenza alle fatighe e tedij de li citadini di Napoli, che voleano gire spisso ad Puczoli et a li bagni soprascripti de Baja, per li arbostri de uno monte dorissimo, lo quale era principio di affanno di quelli che volevano passare lo sopradicto monte, tanto da capo, quanto da piedi, fè aperire innanci che ce comenzasse la grotta. Et considerando per geometria, con una mesura per potere cavare sotto di questo monte, ordinò che fò forato et cavato il monte predicto, fè fare una cava, o vero grotta di longhezza et di larghezza, la quale grotta fu con tanta subtilità ordinata, che la metate de la dicta grotta per lo nascimento del sole luce da parte de levante, da la matina per fi ad mezo di, et

da mezo di per fi a posta del sole luce l'altra metate da la parte de ponente; et imperochè quelli che passavano lo loco era tenebroso et obscuro, che per questo pariva male segno, in tal dispositione de pianeti et corsi de stelle fò dicta grotta cavata et di gratia dorata, che niuno timore ne suspictione è ad quelli che ce passano, et non sence pò ordinare imbuscamento; nè sence pò fare acto dishonesto a donne, et questo è provato et inducto per fino a li nostri tempi, di la quale grotta ne parle Seneca.

# Come consacrò lo ovo allo Castello dell'Ovo donde zigliò lo nome.

Era in nel tempo de lo dicto Virgilio uno castello edificato dentro mare sopra uno scoglio, come per fine mo è, el quale se chiamava lo Castello Marino o vero di Mare; in dell'opera di lo quale castello Virgilio dilectandose, con sue arte consacrò uno ovo, el primo che fè una gallina; lo quale ovo posse dentro una carrafa, per lo più astritto forame de la dicta carrafa, la quale carrafa et ovo fe ponere dentro una gagia di ferro sottilissimamente lavorata, et la dicta gabia, la quale contineva la carrafa et lo ovo, sè ligare, o appendere, con alchune lamine de ferro, de sotto uno travo di cerqua, che stava appoggiato per traverso alle mura de una camarella, facta studiosamente per questa casone, et con gran diligentia et solemnità, la fè guardare in ne la dicta camarella, in loco secreto et sicuro de bone porte, et chiavature di ferro. Imperocchè da quello ovo, da lo quale lo castello pigliò il nome, pendevano tutti li fati del Castello. Li antiqui nostri tennero, che dall'ovo pendevano li fati et la fortuna. del Castello Marino, o vero lo castello dovia durare tanto, quanto lo ovo se conservava così guardato.

#### Come acquistò la scientia Virgilio.

Non è da maravigliare se lo dicto Virgilio hebbe tante scientie et tante virtute; imperochè in nello tempo de la sua gioventù, secondo che se lege ad una chronica antiqua, intrò ad una grotta, che sta dentro Monte Barbaro cavata di sotto, una con un suo discipulo chiamato Philomelo, volendo havere chiara notitia de li miraculi et de quelle cose che le haviva operate uno, nomine Chironte, philosopho. Et là trovaro la sepultura de lo dicto Chironte, et li levò di sotto la testa uno libro, in ne lo quale libro se fè doctissimo et amnaistrato in ne la nigromantia, et in ne le altre scientie.

#### Quello che successe dopo la morte de Virgilio.

Dicesi, che morto lo dicto Virgilio in Brindesi, et essendo lo corpo de quello portato in Napoli, con gran diligentia, la sepoltura do tal corpo se guardava et observava, la quale come è decto, stava vicino S. Maria de Pedegrotta (per la quale sepoltura in verità lo vulgo la chiama grotta de Virgilio); o vero per la via vecchia de Puczoli, lontano da Napoli circa due miglia. Lo che intendendo uno plysico Inglese, persuadendose, che alcuna virtù fusse in le ossa, et poluere de quello, come sogliono essere vane le opinioni de li homini, impetrò dal Re Rogieri, possere aprire dicta sepoltura, et distillare le ossa, et bevere l'acqua de quelle, per possere havere lo ingegno et sapere de Virgilio, et havendo presentate tale littere a la

inclita cità de Napoli, dubitando quella, come sole essere la opinione del vulgo, che se tale opera se facesse, non havesse successo qualche male, per lo primo lo negò; tamen volendo obedire alle sacre littere del Re, se contentò, che lo dioto physico Inglese facesse quello li piaceva, non però dovesse guastare le ossa, o vero removere da la dicta sepoltura; lo che fo facto, et dicono che lo dicto physico havesse trovato uno libretto de certi secreti mirabili in la dicta sepoltura, lo quale libretto pervenne poi, secondo voleno al-cuni, in le mano de Joanne Cardinale de Napoli, et che da quillo libretto foreno havuti molti secreti. Dicono ancora, che li Napolitani pigliarono quelle ossa, et le fecero sepellire in lo Castiello novo, a talche non fossero levate. Io potria del dicto Virgilio dicere multe altre cose, le quali ho sentito dicerese de tale homo, ma perchè in major parte mi pareno favolose, et false, non ho voluto al tutto implire la mente de li homini de sogni, et perchè multe cose sono state dicte de sopra de Virgilio, a le quale io scriptore de quelle meno che li altri credo, prego ciascuno lectore me habbia per excusato, perchè non ho voluto fraudare la fama de lo ingeniosissimo Poeta, o vera o falsa, et la benivolenza la quale ipso portava a questa inclita cità di Napoli. Ma la verità de tutte le cose la cognobbe, et conosce solo Dio; questo ben dirò, che io non scrivo cosa falsa nè fabolosa, che de quella lo lectore non sia facto accorto.

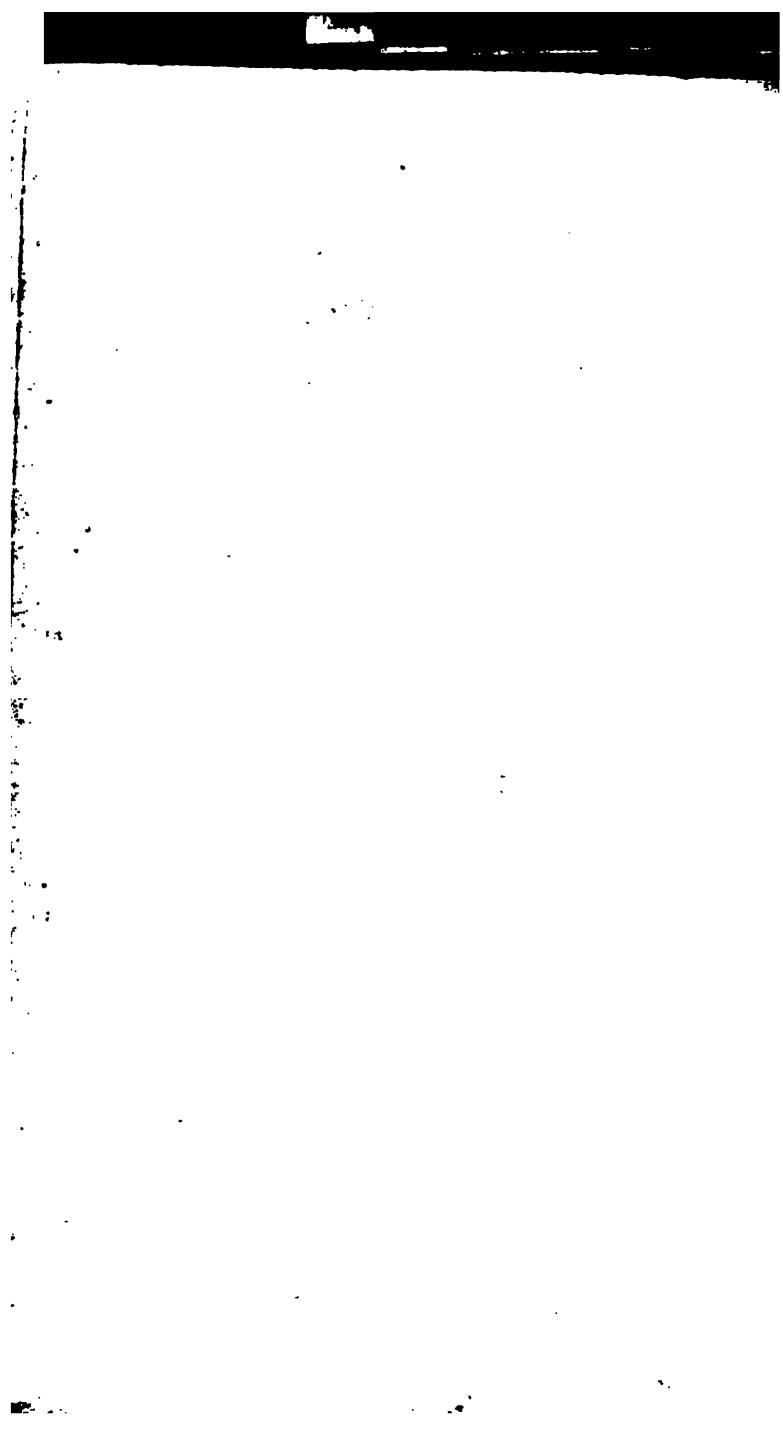



# INDICE

|                 |           |     |     |       |     |   |   |   |   | 4   |    |       |
|-----------------|-----------|-----|-----|-------|-----|---|---|---|---|-----|----|-------|
| duzione         |           |     |     | •     |     | • |   |   |   | . T | g. | - 5   |
| RIDE. — Libro   | L.        |     |     | •     |     |   |   | • |   |     |    | 21    |
|                 | 11        |     |     |       |     | ٠ |   | • |   |     | >  | 49    |
| <b>p</b>        | III       |     |     |       |     |   |   |   |   |     | •  | 78    |
|                 | 1V        |     |     |       |     |   |   |   | • |     |    | 103   |
| <b>3</b>        | V         |     |     |       |     |   |   |   |   |     | •  | 127   |
| 39-             | VI        |     |     |       |     |   |   |   |   |     |    | 153   |
| <b>b</b>        | VII       |     |     |       |     |   |   |   | + |     | *  | 185   |
| •               | VIII      |     |     |       |     |   | 4 |   |   |     |    | £12 _ |
|                 | 33        |     |     |       |     |   |   |   |   |     |    | 138   |
|                 | X         |     |     |       |     |   |   |   |   |     |    | 2 6   |
|                 | II        |     |     |       |     |   |   |   |   |     |    | 208   |
| ,               | III       |     |     |       |     |   |   |   |   |     |    | 35:0  |
| elde            |           |     |     |       |     |   |   |   |   |     | -  | \$55  |
| igo Virgilio ne | e Ractolo | med | Car | eacch | oło |   |   |   | _ | _   |    | 973   |

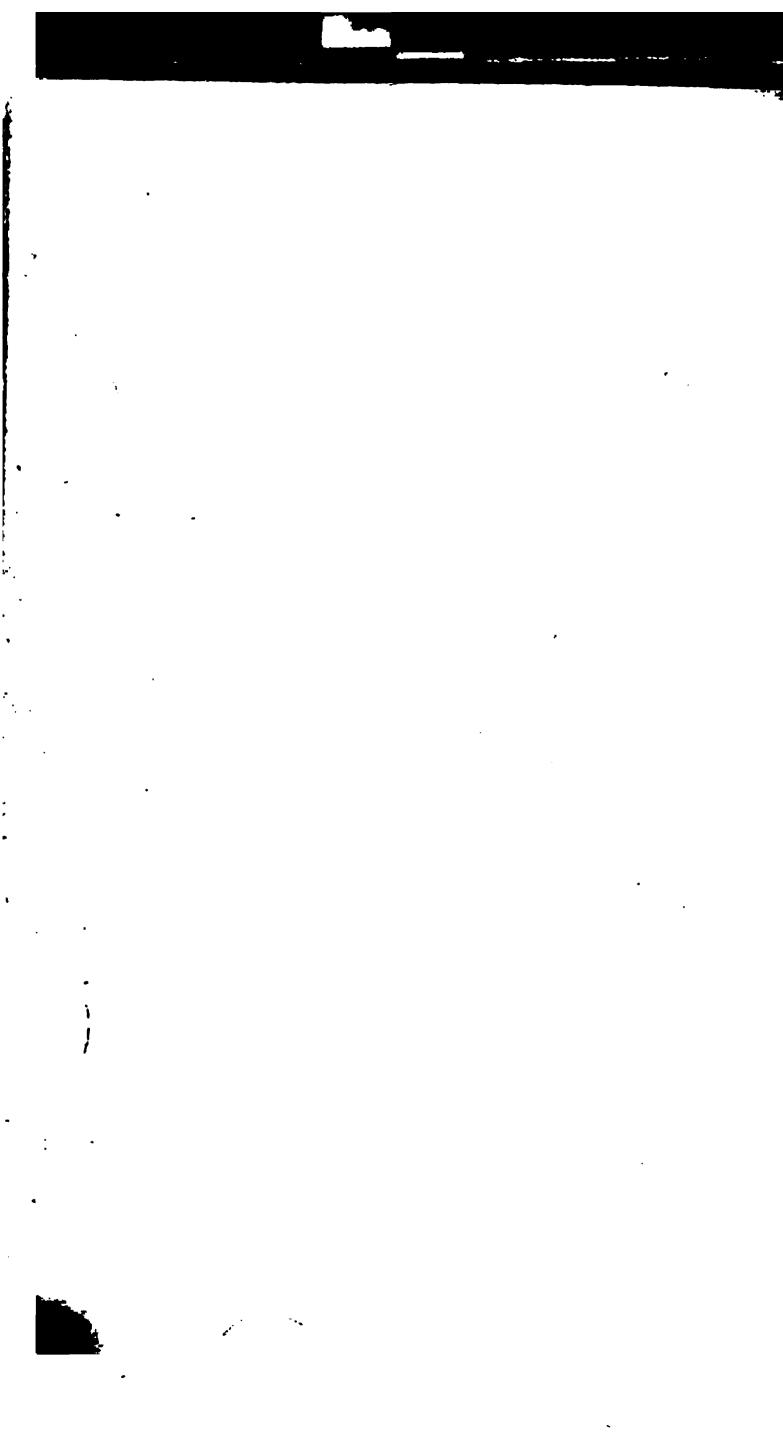



468

### TITO LUCREZIO CARO

# DELLA NATURA DELLE COSE

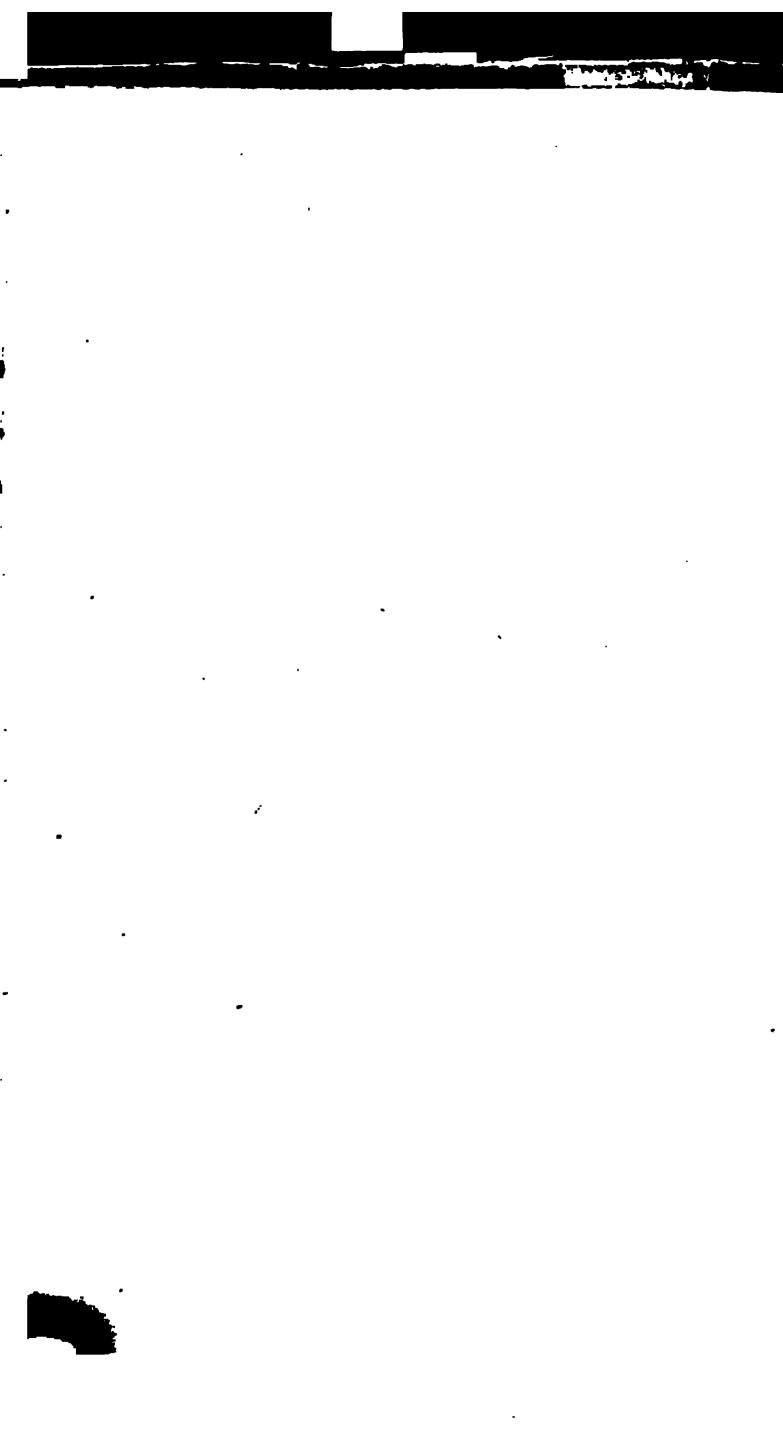



# TITO LUCREZIO CARO

# DELLA NATURA DELLE COSE

LIBRI SEI

### TRADOTTI DA ALESSANDRO MARCHETTI

AGGIUNTIV

GLI ARGOMENTI DEL BLANCHET

LA SCIENZA DI LUCREZIO PER CONSTANT MARTHA

E LE NOTIZIE

' INTORNO ALL'AUTORE ED AL TRADUTTORE

2. Edizione etereotipa



EDOARDO SONZOGNO, EDITORE 14. Via Pasquirolo. 14.

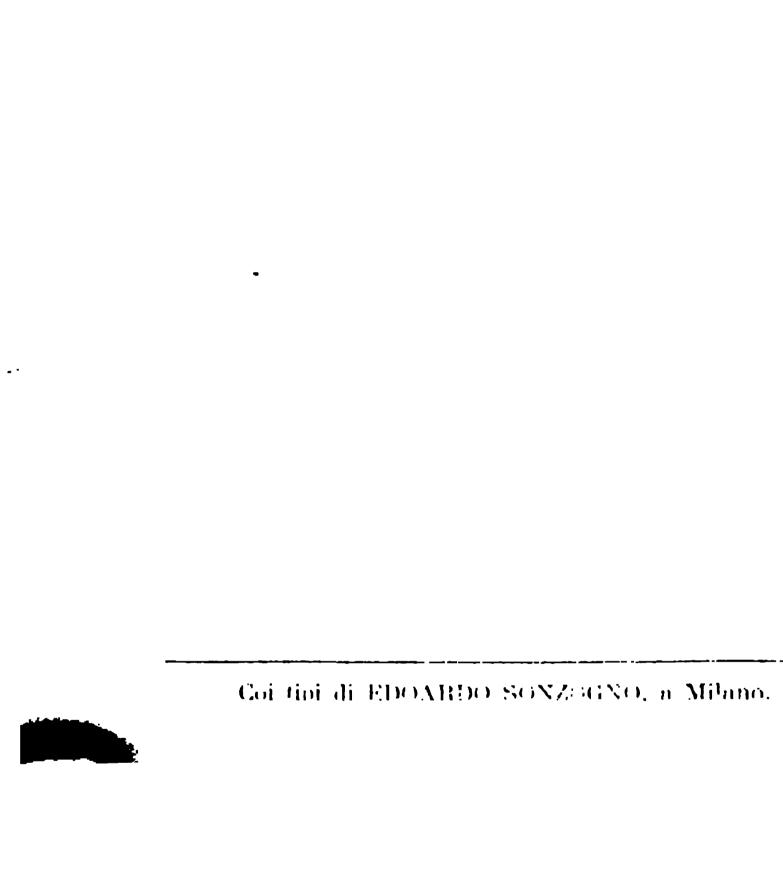



Constant Martin che ha tentato la versione poetica di alcum passi di Lucrezio, dice assai hene: Nous crogons acoir fait une tentative nouvelle, celle de conserver le mouvement logique, la trame servée d'un poete philosophe qui raisanne toujours meme quand il pent. C'est une infidelité que d'offrir la poesie de Lucrèce en images brillantes, mais bresées. L'exactitu le consiste ici a respectiv arant tout la suite des pensèes; le reste est un agreable surcrelt, qu'il faut donner si l'on pent. E questo e il pregio del Marchetti; mentre prodiga g'il ornamenti poetici, rende bemssimo l'an-

damento dell'originale,

Come Angelo Frenzuola traducendo l'Asmo d'oro d'Apaleio vi anneste, quasi fosse egli l'autore, aleme memorie
di sè, cosa fece il Marchetti ii troducendo nel suo Luciezio
de lodi del suo in iesto o Bo elli e del Gassendi, gi ande rinnovatore della frosofia di Epicuco nel secolo XVII. Del Borelli si veda ai versi 95'-950 del I Lilio ove l'aggiustò ad
Archinede, perche avevano comune la patria o la Sicilia,
essendo l'uno pato in Messina l'altro ia Sicacuso. Del Gassendi si veda ai versi 525-532 del Libro V. Ed altresi, dolendosi Luciezio della poverti ed insufficienza della lingua latina a trattare materie filosofiche, il Murchetti che
si valeva della lingua toscana non meno flessibile della
greca e ricea di modi e partiti da esprimere ogni più astrusa
idea, nei versi 181-283 si lodo del felice istromento che aveva
sortito.

Tradusse con garbo Anacreonte, sebbene, nel gittare gli occhi sul libro e trovando un primo verso che suoma:

#### Unischiam le rose tenere,

ci pare che ne cada di capo la corona e di mano il bicchiete. Se non che bisogna non isgomentatsi per queste leziosaggeri, e continuate, che n'avveno et compenso vaghezza di lugua e soavita d'armonia, pregi sempre vivaci della Tescana e che si riscontratono fino in un auntonico, nel Bellini; e il Magalotti, quella gian mente, nelle sue canzoncine e nel Sulro, non e ega vaglussimo e delizioso?

A questa versione si addrebbero megho le lodi che Giuseppe Maria Quigni gli dava pel Licrezio, « In somma, il Marchetti, egli seriveva, maneggia il poema della Natura delle cose, come se fosse un argamento amoroso, ricolmandolo per ogni dove di tutto le delizie dello stile, di tutti i vezzi della poesia, finalmente di tutte le lascivie del parlar toscano.» Il che in parte è vero e l'incanto si ravvalora per le reminiscenze dei nostri poeti classici, che a quando a quando, come quel purpureo nastro dell'Ariosto, partono

la tela d'argento dell'industre testore.

G. B. Clemente Nelli, l'erede delle ire di Vincenzo Viviani contro il Marchetti dice: « Non molta pompa crederei doversi fare di questa benché per altro bella traduzione, ed in ottimo genere di verso sciolto condotta... poichè oltre l'essere stata criticata dal Lazzarini come mal tradotta, è stata censurata dalla Sacra Congregazione e reputata opera perniziosa al Cristianesimo per le male conseguenze

ed effetti da essa prodotti....

L'Emin. Cantelmo, arcivescovo di Napoli, per essersi scoperto nella predetta città che Gio. Andrea de Magistris e Carlo Rostto speziale di medicina insegnavano l'ateismo, prima della pubblica e solenne abiura degli errori da costoro professati, fece nella sua Chiesa cattedrale il di 15 Febbraio 1693 un sermone, in cui tra le altre cose disse; .... ora si rendono palesi quelle mani sacrileghe, le quali con irritare l'indignazione divina hanno posto fuoco alle mine de'terremoti scoppiati pochi giorni sono con tanto spavento ed hanno più recentemente provocato il flagello della peste estinto minacolosamente per esser prevaluto il merito de' buoni alla malizia de' cattivi... Seguitò inculcando la necessità indispensabile di fuggire come mostri velenosi i libri infetti d'eresia, e dell'infame ateismo e specialmente l'empio Lucrezio traslatato per arte del Demonio in metro italiano pur troppo applandito....

Il di 16 novembre 1718, segue il Nelli, fu fatto dalla Cong egazione dell'Indice in Roma il decreto di proibizione del Lucrezio tradotto dal Marchetti o manoscritto o stampato, che egli si fosse, a motivo che alcuni fratelli del casato dei Legni, essendo stati processati dal tribunale dell'Inquisizione confessarono di essere divenuti atei per aver soltanto letto il Lucrezio dal signor Alessandio Marchetti tradotto.

Gli proibirono anche la versione di Anacreonte.

### Critiche e raffronti.

Mentre alcuni volevano bandire dal regno delle lettere la versione di Lucrezio come empia e pervertitrice, Domenico Lazzarini di Morro, secondo accenna il Nelli, lettone un quattrocento versi e non più, con dodici osservazioni tentò di annullarne il pregio e proscriverla come inesatta, e dimostrante poca conoscenza del sistema di Epicuro, scusan-



Coma gia un tempo in Aubile gli Altari Bolla vergine Dea lordar col sangue D'Islanassa bruttamente i capi Dell'Escreito Danao e gli eroi primi. . La qual, mentre che a lei l'infula intorno Agli ornamenti verginali avvolta Con le bende ugualmente ricoperse E l'una gota e l'altra e vide il padre Starsene e dritto e mesto innanzi l'Ara; E a lui vicino far misteri e pompa D'un coltello i ministri; e vide infine I cittadad suoi guatarla e piangere: Che di religion piena e di tema Neppure osando di parlar, chinava Divotamente le ginocelna in terra. Ne all'infelico in quel malvagio tempo Poteo punto giovar ch'essa la prima Al re di padre il nome avesse dato. Perchè da quegli eroi tolta di terra Fu condotta all'altar tremando tutta: Non perchè terminata la solenne E pompa e riti, ella potesse poi Esser seguita dal suo chiaro sposo: Ma perchè al tempo stesso delle nozze Promesse, col dolor d'esser dal suo Padre scannata, ella a cader venisse D'un sacrificio impuro ostia innocente.

Qui avrebbe luogo l'*Hélas* o piuttosto l'*Holà* di Boileau a Corneille. A quel passo :

> Non perchè terminato il sacrificio Fosse legata col souve nodo D'un illustre Imeneo;

il Lazzarini fa l'arguto e dice: «Le prometto io che dopo che fosse stata sacrificata, sarebbe stata la bella sposa. Ma Lucrezio di queste non ne dice. Egli dice non perchè terminato, non il sacrificio, ma more sacrorum il rito, e quelle perimonie che si fanno avanti i sacrifici, dopo le quali poteva ben essere facilmente sposa. Ma dopo che fosse stata scannata, non credo che senza diffico'tà grande avrebbe potuto essere: » cavillo bello e buono, perchè il traduttore, astraendosi dalla qualità e dal fine degli apparecchi, non ha l'animo che alla giovane, la quale già si figurava di esser condotta all'altare per altro e finita la

cerimonia nuziale esser sposa ad Achille.

Paolo Roili che fu il primo editore del poema di Luccezio tradoffo dal Macchetti (Londra, 1717), lo mette terzo tra l'*Encide* del Caro e le *Metamorfosi d'Ovidio* dell'Anguill**ara.** Eccede dall'un lato come il Baretti dall'altro, quando assevera, ch'egli era non solamente null'affatto poeta, ma verseggiatore molto mediocre, perché non c'e pagina nella sua traduzione che non contenga alquanti versi molto flosgi e zoppi. Il Tiraboschi la dichiaro elegantissima e della critica del Lazzarini dice, che, da qualunque ragione ella movesse, non ha avuto effetto e nulla ha scemato la stima di cui quella ha sempre goduto. Invano, ripete alt ove, ha preteso di combattere il comun sentimento de dotti. Il sommo Leibniz dovendo riferire nella sua *Teodicea* un passo del secondo libro ove si descrive il movimento spontanco attribuito agli atomi da Epierro, si vale della versione del Marchetti anzi che dell'originale.

Prenderò dal Martha un tratto sull'amore, che mest**rerà** meglio che il rifacimento del Lazzarini con quale libertà 1

il Marchetti trattasse Lucrezio.

Ces tourments de l'amour usent le corps et l'ânie ; Ta vie est suspendue au geste d'une temme, Ton bien croule, l'usure envahit ta maison , Dans l'oubli des devoirs s'évanouit tou nom, Oui, pour qu'un brodequin venu de Sicvone, Rie a des pieds mignons, qu'à de beaux doigts ravonne Un grand rubis dans l'or, que les plus fins tissus S'abreuvent chaque jour des sueurs de Venus. Ton bien, l'antique fruit des vertus paternelles, Flotte en mitre, en rubans sur la tête des belle**s,** Traine sur les pavés en robes, en manteaux Teints des molles couleurs d'Alindie et de Chios. Puis le vin coule a flots : aux festins que tu donnes, Il faut encor parfums, tapis moelleux, couronnes. Vain effort du plaisir! du fond de ces douceurs Monte un dégôut amer qui tue au sein des fleurs. Soit qu'un remords secret avertisse ten âme Que tu perds tes beaux ans dans un repos infâme, Sort que par la maitresse un mot dit au hasard Ait planté dans ton cœur un soupçon, comme un dard, Qui s'v fixe, y descend, creuse une plate ardeute, Soit que ton œil jaloux, épiant sur l'amante Quelque r gard furtif, surprenne avec effroi: La trace d'un souris qui ne fut pas pour toi.



### INTRODUZIONE

#### Lucrezio e Memmio.

Alfredo Tennyson, lo squisito poeta , ideò e scrisse un monologo di Lucrezio muanzi al sucidio. Egli accetto la tradizione che desse in accessi di demonza per un filtro pôrtogli da una donna che si credeva meno amata, non badando egh alle carezze di lei.

> For-his mind Half buried in some weightier argument, Or fancy-borne perhaps upon the rise And long roll of the Hexameter-he past To turn and ponder those three hundred scrolls Left by the Tea her whom he held divine.

Questa tradizione non si fonda che sopra l'autorità di San Gerolamo, il quale scrisse più di tre secoli dopo Lucrezio. Questi era della gran famigna Lucrezia e cavalier romano. Nacque l'anno 95 avanti Cristo. E probabile che visitasse la Grecia e udisse Zenone, che in quel torno era capo della setta epicurca. Egli e Cesare sono i due soli grandi se ittori che Roma abbia prodotti. La sua vita co se tra i principi di Silla e la morte di Clodio. Secondo la tradizione, egh si satebbe ucciso di 44 anni, morendo lo stesso

giorno in cui Vugilio prese la toga vivile. C. Memmo Gemello, al quale e intitolato il poema, era d'illustre famigha, figlio e mpote di chiari oratori. Ebbe presto onori ed uficj. Nominato al governo della Bitinia, condusse seco Curzio Nicia e il poeta Catullo, Tornato che fui, tocco un'accusa da Cesarci, dalla guale si difese con violenza. Nel difendersi trascorse a raffacciargii i suoi diffamati costumi. Dicutore facondo ; se non che, a detta di Cicerone, fuggiva la fatica non solo di parlare, ma ancora di pensare. Accuso parecchi; tra gli altri, L. Lucullo, vincito e di Mitridate, volendo impedirgli il trionfo. Di che, avendo

egli tirato alle sue voglie la moglie del fratello di lui, M. Lucullo. Cicerone disse argutamente che si era levato contro Agamennone non che contro Menelao. Tento sedurre, ma invano, anche la figlia di Cesare moglie di Pompeo. Dopo la questura e pretura aspirò al consolato, gareggiando veementemente con altri tre pretendenti. Fu insieme ad essi accusato di broglio e condannato all'esilio. Tornò in Atene, dove da giovane avea studiato, e v'ebbe lite con la setta di Epicuro per essersi fatto cedere dall'Areopago una parte dei Giardini, ove quella aveva sua stanza. La famiglia Memmia aveva un culto particolare per Venere, e il Martha crede che anche questo riflesso abbia indotto Lucrezio alla sua

splendida Invocazione.

Dai trecento volumi lasciati dal maestro, ch'egli reputava divino, secondo dice il Tennyson, Lucrezio trasse la dottrina esposta nel suo poema. Il Martha la ha consid**erata** assai bene rispetto alla religione, alla morule ed alla scienza. Egli ha dinostrato che Epicuro e il suo poeta combattevano piuttosto il paganesimo che lo spiritualismo, intendendo a liberare l'uomo dai terrori delle false religioni, e a svolgerlo dai riti feroci onde pretendevano deprecar l'ira od impetrare il favore delle loro deità. Furono in questo i precursori dei controversisti cristiani; se non che, non avendo altro lume, esautorando gli Dei, abolirono la Provvidenza. Ma per tutto il poema spira il sentimento del divino, che, nella pienezza dei tempi, dovea poi avve**rars**i nelle più pure credenze; restando quasi armi imbelli gli argonienti dell'ateismo, che di secolo in secolo alcune sette di filosofanti riprendono e riforbiscono, ma inutilmente, contro la coscienza del genere umano. Rispetto alla morale, il Martha fa vedere che la dottrina della voluttà si riduce ad un *quictismo* , favorito ai tempi di Epicuro dallo scadimento e dal servaggio indeclinabile della Grecia, e ai tempi di Lucrezio fatto desiderabile dagli orrori delle guerre civili. Della scienza parla il Martha egregiamente in un capitolo che diamo tradotto in fondo a questo volume, facendo vedere come a pucrili fallacie si incscolino intuiti di veri sublimi accettati ai di nestri '.

Del merito poetico di Lucrezio, toccato in una frase dubbia di Cicerone, passato in silenzio da Virgilio ed Orazio, che taciti lo imitavano, celebrato altamente da Ovidio e da Stazio, parla il suo libro, e son piene le storie letterarie e i trattati di estetica. Egli ha bellezze si sfolgoranti e si universalmente ammirate che non occorre additarle. Il suo atcismo non faceva paura nemmeno al buon Cesari, il quale

<sup>1</sup> Le Poème de Lucrece par Constant Marcha. Paris, 1873.



#### Alessandro Marchetti.

Alessandro Marchetti nacque nella sua villa di Pontormo il di 17 marzo 1632 di Angelo e di Luisa Bonaventuti, figlia a Filippo celebre professore di ragion civile nell'Uziversità di Pisa e assai benemerito, per le sue fatiche, vella lingua toscana. Aveva appena di sette giorni oltrepassato i nove mesi di vita, che perde il padre e rimase con quattro fratelli sotto la tutela della madre, la quale, rimpa-

triando, provvide in Firenze alla loro educazione.

Destinato alla mercatura, già vi si era introdotto; senonche, un giorno di minore applicazione, cantando egli
sottovoce il lamento di Armidà e dicendogli rampognando
il direttore del negozio e Voglion esser catcoli, non versi, segli rispose che nella tregua delle faccende non sapeva
spender meglio il tempo che a ruminara gli aurei versi
del Tasso divino e lasciando il negozio, fu posto a studiare l'Instituta sotto un vidente dottore. Ne della legga
si appago gran fatto, come quella che non gli dava campo
di pensar a suo modo e di specolare liberamente. Ne allento lo studio e si dette alla lettura dei poeti latini e toscani ". Se isse altora alcun bel sonetto, e cominciò a tradurre l'Encide in ottava runa — parendogli, come serisse
poi al Magliabechi; che quel sovrano poeta da niuno fosso
stato tradotto nel volgar nostro con quella dignità ch'e' meritava, ma non audo più in là del quarto libro.

Ottenuto un luogo di scolaro nello studio di Pisa dal Principe Cardinal Leopoldo, udi i filosoft peripatetici che v'insegnavano; ma recatosi a noia quella servile filosofta, si sfogo contro in un capito'o bernesco. Si strinse allora d'amista con un giovane dei Galder", ch'era altresì in Sapienza e dando insiente opera allo studio dei Classici, talvolta per più ricreare lo spirito apersero al pubblico scena maspettamente e talvolta sulla cetra che ciascuno di loro sapeva maesti evolmente foccare, all'improvviso cantarono versi tali che ne stupirono gli ascoltanti. Ora abbattutosi a sentirli il gran matematico Gian Alfonso Borelli, ammirando l'ingegno del nostro Alessandro, s'invaglii d'introdurto allo studio delle matematiche e della filosofta esperimentale;

questi miracoli del suo ingeguo.

t Vita e Poeste di Alessondro Marchetti, per opera e cura di Francesco Narchetti suo figlio, Venezia, 1755. 2 Cosimo di Vincenzo figlio naturale di Galileo Galilei. Il Nelli nega



Di 39 anni sposo Anna Lucrezia dei Cancellicii di Pistoia, bella e saggia, che visse fino a 91 anno. Di lei chbe undici figli, sette un schi e quattro femmine. Il maggiore Angelo riusci assai i cue nelle matematiche e si fece conoscere con le Conclusioni stampate in Fisenze nel 1688 in difesa del padre, bersaglio dei geomi tri italiani, con l'opera Della proporzione e proporzionalità, con l'Euclide riformato, con la sua Introduzione alla Cosmografia e Nantica, ecc.

Der letterati della sua età anno assai il Maghabechi e gli fu caro, e sparsasi la voce della sua morte scrisse versi affettuosi in compianto. Pianse altresi in versi la morte del Redi e del Magalotti, due dei più grandi intelletti che la Toscana avesse prodotto nella sua vecchiaia, vecchiaia di Sara, poco feconda, ma di Patriarchi delle lettere e delle scienze. Era anch'egli, come tutti i gentifi spiriti di Toscana, anneo ull'inviato ded'loglulteria, Neri Newton, e detto vorsi al suo partire. Notevole e come gi'loglesi ci tramutassero il loro flawkwood che annava troppo le nostre terre e le nostre ricchezze nel Milton, che adorò la nostra lingua a poesia, e in tauti coltissimi inviati, che favori ono i nostri studj. La tradizione vive tino al di d'oggi; e la terra di Toscana che gl'loglesi preddessero sopra tutte raccolso lo spirito o copre le ossa di ulcum famosi loro scrittori.

Era giunto all'anno 78 senza che pur provasse in parte gl'incomodi dell'avanzata vecchiezza, se si eccettui che poco tempo innanzi aveva cominciato a patiro di stillicidio o stranguria, effetto di pietra.

« Entrato nell'anno ottantadne, comincio a provar daddovero gl'incomodi della vecchiezza, in particolare per lo

I il Kelii non concede che il Bellini fosse scolaro del Marchetti, e sestiene che per ironia lo chiamasse vir doctiazimus amiciazimusque et plina presceptor mens.



Fu Alessandro, continua il figlio Francesco, di giusta statura, bianco e rosso di carnagione, di capel biondo, d'occlu assui cilestri, ma vivaci e si perfetti che mai non ricorse agli occhia i. Ebbe proporzionalissime tutto le parti del corpo, di volto allegro e gioviale, dolce e chiara la voco

e di comp'essione gracile anzi che no.

Parrà forse effetto di debolezza senile e dell'infermità il ricorso del Marchetti al liquore di San Niccolò di Bari: ma è un fatto che accarezzando del continuo la sua versione di Lucrezio, dava poi in accessi di devozione e forse non finta. — Valga di prova il seguente sonetto all'Eccellenza del Sig. Bernardo Trevisani per la sua opera dell'Immortalità dell'anima.

Taccia Epicero: entro gli umani petti
Vive spirto celeste, aura vitale
Dei folia ad onta e temerari detti.
Ondici tento prevaria inferma e fralc.
I daidi chici scocco di morte infetti.
Dall'arco di sua lingua cuipia e brutale.
Morce del tuo valor giaccion negletti.
Mio gran Bernardo, e spennacchiate han l'ale—
Tu, sovrano dell'Adria onore e lume.
Debiccelea tua mente erger potesti
Da terra al ciel le non mai stanche piume.
Chiaro ivi le nostr'alme esser vedesti
Eterne e dive e in nobile volume
Quanto a te fu palese, a noi sponesti.

I Questo sonetto è anche più esplicito della Profesta ch'ei premise alla versione di Lucrezio.

PROTESTA

Tito Lucrezio Caro per sua disavventara nacque gentile è fu di setta epicureo per la qual cosa tu non dovrai punto maravigliarti, o pio e discreto lettore, s'egh in alcune cose fu contrario alla religione. Io non-dimeno, scorgendo in esso fra la tenebre di pochi errori vivamenta risplendere molti lumi della più salda e sensata filosofia e della più robusta

### Sua versione di Lucrezio.

Lucrezio era un autore in odio alla Chiesa; tanto più è da tener conto di un letterato che in Roma, nell'accademia degli *Incituti*, ne parlo spassionatamente. Girolamo Frachetta da Rovigo morto in Napoli nel 1620, essendo provigionato dal re di Spagna, scrisse, e stampo nel 4581, non compito il 21 anno, un Dialogo del *Furore poetico*, ov'egli entr**a a** ragionare con tre giovani , tutti allo a studenti nell' Università di Padova. Nel 1589 pubblico in Venezia presso i Gioliti la sposizione della tanto vessata Canzone d'amore si Guido Cavalcanti. Nel 1589 pubblico pure in Venezia dppresso Pietro Paganini la sua Breve Sposizione di tutta aopera di Lucrezio distesa in sei lezioni nella quale si dil'ainina la dottrina di Epicuco, e si mostra in che sia conforme col vero e con gli insegnamenti di Aristotile e in che differente, con alcuni discorsi distesi in sette lezioni sopra l'Invocazione di detta opera. E intitolata con lettera în data di Rovigo I Genaro 1588, al cardinale Scipione Gonzaga, al quaie dice tra l'altre cose: « Lucrezio così grave scrittore, non doveva a partito niuno rimanere senza sposizione; imperocché, oftre l'essere oscuro e contenere molte cose buone, che sono state frantese, ne contiene anco molte di ree, le quali fa di mestiero, acciocchè altri non vi s'inganni, in iscambio togliendole, riflutare; et è un ravvivatore della dotteina, di già per poco dimenticata, del grande Epicuro, a cui sono apposte a torto molte bugie. »

Il Marchetti si mise a tradurlo. Voleva dedicarlo a Cosimo III', ma non fu accettata la dedica nè gradita la pubblicazione; onde la versione girò buona pezza incdita, ma

1 Tra le sue *Poesie* dette *croiche* v'è il seguente sonetto a Cosimo terzo credendo (dice il titolo) di dedicargli la traduzione di Lucrezio.

Itene, o versi miei; del re tosc; no
Inchinate il divino alto intelletto:
Ite, e spiegate a lui del gran romano
I carmi eccelsi in umil stile e schietto.
Dite quai d'eloquenza il saggio petto
Sparga torrenti oltre ogni ingegno umano.
Mentre assegna, per cause, ond'ogni effetto
Penda in quest'ampio spazio, il pieno e 'l vano;
Onde il mare e la terra e 'l cicl tonante,
L'auree stelle vaganti e gli astri immoti,
Gli augelli, i pesci, gli animai, le piante.
Ite, scevri dal volgo, a lui sol noti;
A lui pien di virtù si varie e tante
Yoi stessi offrite e i miei pensier divoti.

### Qui veramente il Marchetti traducendo:

O perchè troppo ha cupidi e vaganti Gli occhi e troppo gli volge al suo rivale E con lui troppo parla e troppo ride,

ha guastato la finezza di quel in rultuque videt vestigia risus, mots, dice benissimo il Martha, qui peignent avec une si heureuse hardiesse la jalousie dont la perspicacité démêle sur un visage impossible non pas sculement un sourire, mais les traces d'un sourire infidèle.

Ora sentiamo come il Molière, lo scolare del Gassendi, che s'era provato alla versione di Lucrezio, ne trasportasse

un tratto nel suo Misantropo 1:

L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ces lois, Et l'on voit les amants vanter toujours leur choix, Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable Et, dans l'objet aimé, tout leur devient aimable; Ils comptent les défauts pour des perfections Et savent y donner de favorables noms.

La pâle est au jasmin en blancheur comparable; La noire à faire peur une brune adorable; La maigre a de la taille et de la liberté; La grasse, est, dans son port, pleine de majesté La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargée, Est mise sous le nom de beauté négligée; La géante paraît une déesse aux yeux: La naine un abrégé des merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le coeur digne d'une couronne; La fourbe a de l'esprit; la sotte est toute bonne; La trop grande parleuse est d'agréable humeur; Et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême Aime jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime.

### Suoi lavori geometrici e guerra con Vincenzo Viviani.

Nella vita scrittane dal suo figlio Francesco e nel Saggio del Nelli i si posson vedere i lavori geometrici del Marchetti e le controversie che ne nacquero. Il suo libro De resistentia solidorum pareva al Nelli da principio un buon libro, ma diceva esser erba del Borelli. Poi, ricreduto per gli errori trovativi dal P. Guido Grandi, lo ridono al Marchetti. Il libro

<sup>1</sup> Le Misanthrope, acte II, sc. 6 Confronta il Marchetti. IV. 1658-1684. 2 Saggio di storia letteraria florentina del secolo XVII scritta in varia Lettera da Giovambattista Clemente Nelli. — In Lucca, 1759.

in cui il Marchetti volle risolvere alcuni problemi proposti da un matematico oltramontano parve altresi erroneo.

Michelangelo Ricci, scolare del Torricelli, scrivea a Vincenzo Viviani da Frascati, 11 giugno 1675: « aver consigliato al Marchetti, che gli avea mandato quel suo libricciuolo, di sopprimerlo e non dar materia di ridersi di noi italiani

a molti virtuosi oltramontani emuli 1 ostri. »

Il Viviani scriveva al Marchetti: « Io non ho voluto pubblicare l'esamina del suo libretto, intorno al quale avevo che dire pure assai dal principio sino all'ultimo, si per non mettere alla berlina la reputazione di V. S., la quale io amo forse più di quello che ella non si crede, come ancora per non avvilire quella di noi altri Toscani perche po' poi finalmente il Castello di Pontormo è pure in Toscana, quanto vi sia la nobilissima Firenze sua metropoli e patria mia... Ella non contenta di professare la filosofia, facolta, che non ha mai chi gli tiv da il conto per la minuta, presumendosi molto più del dovere in Geometria, si è lasciata portare dal desiderio e dalla soverchia ambizione di giugnere a qualche palio prima degli altri; come ha creduto e ha goduto in se stesso, instigatone anche da chi non è ne amico suo no d'uomo che viva (intende del Borelli) di avere usato ogni sforzo di far comparire d'improvviso alle viste altrui la battaglia, la vittoria e il trionfo di un' impresa stimata da lei più ardua e più gloriosa di quella di M. Maicello, quando espugno Sicacusa. Ma, signor dottor mio da bene, la geometria speculativa non è già quella

> Trattabile e benigna disciplina Che va per tutto i versi e segue franca Dov'anche l'ignoranza la declina,

e la quale voi chiamate filosofia. » Finisce col dirgli che s'era fatto scorgere e da diritto e da rovescio e con altre pungen-tissime beffe.

Il Marchetti all'incontro scriveva al Magliabechi del lirido Geometra e toccando de suoi sigillumenti (o dell'aver fatto sigillare le sue Soluzioni dei Problemi detti dal Cardinale Leopoldo de Medici) e delle sue cabale... aggiungeva:

« Che il Padre Fabbri lo chiami Apollonio edivivo e del veramente dottissimo Borelli mio maestro parli, come ella dice, come se avesse a parlar d'un guattero, non me ne maraviglio, perche cotestui non fa altro che sfacciatissimamente adula: e i Gesuiti e particolarmente il medesimo Padre Fabbri; ed il Borelli che all'incontro non è adulatore, ma filosofo, gli rivede di modo il pelo, che appresso tutti gl'intendenti lo fa conoscere per quel che egli e. Ma se il padre Fabbri parla del sig. Borelli, come d'un guattero, non così



Il Nelli avià ingione sul punto dell'imperizia del Marclietti in geomi tiia, avendo si buom mailevadori come il Ricci ed il Viviani, ma ha torto nel premer tanto sulla condanna del volgarizzamento del Luciezio, e nel lodare la somma saviezza del Viviani, a far la corte ai Gesuiti, nemici del Gableo, e d'ogni progetsso delle scienze, quando ne portan pe icolo la loro dott ine. Il Maichetti mosti a essere stato uno spirito libero, e imglior seguace dell'indirizzo fondamentale della filosofia del Galileo che il Viviani, il quale coltivava soltunto la parte scientifica pura, e si peritava di toccar quella che diremo scientifico-morale, ch'è po por finalmente la più alta e importante, come quella che tende a liberara da ogni ceppo teologico lo apirito, aprendogli tutta la distosa de' cieli, e dandog'i ali du scojrerli signorevolmente. Ora il volga izzamento del Lucrezio era l'uitima conseguenza della liberta di filosofare propuguata e confissata col suo martirio dal Galileo; e se il Marchetti non fu un geometra, fu per ventura buon poeta; se no diremmo chiel fosse alla scuola del Gableo quel che il D'Holbach fu alla scuola dei D'Alembert e dei Diderot.

### Di questa Edizione

Abbiamo seguito in questa nostra l'edizione procurata in Firenze da Giosuè Carducci (Barbèra, 1864) ancora molto giovane, ma già maestro. Egli oltre la prima edizione di Londra, riscontrò l'altra del 1779, che pregia sopra tutte. Nè abbiamo tralasciate le Varianti notate da lui, diffondendo così gli studi di un critico valentissimo, non solo intendente, ma creatore di ottime poesie. Abbiamo aggiunto i begli argomenti che il Blanchet premise alla traduzione francese del Lagrange (Paris, 1861), e il capitolo della Scienza di Lucrezio di Constant Martha. Così abbiam provveduto alla chiarezza del poema, e direm con le parole di Lucrezio al lettore:

Nè cieca notte omai potrà impedirti L'incominciata via, che ti conduce Di natura a mirar gl'intimi arcani: Si le cose alle cose accenderanno Lume che mostri alla tua mente il vero.

Eugenio Camerini.



# LUCREZIO

## LIBRO PRIMO

#### Argomento.

Il poeta comincia da una spiendida invocazione a *Venere;* seguono : 1. la dedica del poema a Memmio, 2. l'esposizione del aubbietto, 3. l'elogio d'Epicuro, 4. la confutazione delle obbiezioni generali che altri potrebbe fare contro la dottrina del filosofo greco e contro l'ardimento del poeta latino che si accinse a renderla nella sua lingua. L'accesto entra poi in materia e pone a primo principio che l'essere non può uscir dal nulla, nè fornare al nulla. V'ha dunque corpuscoli primitiei, onde constano tutti i corpi, e ne' quali questi si risolvono; sebbene invisibili, è forza ammettere che esistano. Na non potrebbero agire, muoversi e neppure esistere senza il vuoto. L'universo pertanto resulta da queste due cose : la materia e il vuoto. Tutto quello che non è ne l'uno ne l'altro n'e propristo o accidente e non già una terza classe d'esseri che faccian parte da sè. I corpi primi, essendo la base delle opere della natura, debbon essers perfettamente solidi, indivisibili ed eterni. Onde ne viene che a torto Eracuto dà ai corpi per principio il fuoco, altri filosofi l'acqua, l'aria o la terra, ed Empedocie i quattro elementi. Ne per l'umeomeria di Anassagora si spiega meglio la formazione degli esseri. Il gran tutto, indistruttibile nei suel principj, è infinito nella sua massa; non v'ha dunque centro a cut tendano i corpi gravi ; la dourina degli *Antipodi* è dunque una follia.

Alma figlia di Giove, inclita madre Del gran germe d'Enea, Venere bella, Degli uomini piacere e degli déi: Tu che sotto i girevoli e lucenti Segni del cielo il mar profondo e tutta ច D'animai d'ogni specie orni la terra, Che per se fora un vasto orror solingo: Te dea fuggono i venti: al primo arrivo Tuo svaniscon le nubi: a te germoglia Erbe e flori odorosi il suolo industre: 10 Tu rassereni i giorni foschi, e rendi Con dolce sguardo il mar chiaro e tranquillo, **B s**plender fai di maggior lume il cielo. Qualor deposto il freddo ispido manto 15L'anno ringiovanisce, e la soave

Aura feconda di Favonio spira, Tosto tra fronde e fronde i vaghi augelli. Feriti il cor de'tuoi pungenti dardi, Cantan festosi il tuo ritorno, o diva; Liete scorron saltando i grassi paschi Le fiere e gonfi di nuov'acque i flumi Varcano a nuoto e i rapidi torrenti: Tal da'teneri tuoi vezzi lascivi Dolcemente allettato ogni animale Desioso ti segue ovunque il guidi. 25 Insomma tu per mari e monti e fiumi, Pe'hoschi ombrosi e per gli aperti campi, Di piacevole amore i petti accendi, E così fai che si conservi'l mondo. Or; se tu sol della natura il freno 30 Reggi a tua voglia, o senza te non vede Del di la luce desiata o bella Né lieta e amabil fassi alcuna cosa; Te, dea, te bramo per compagna all'opra. In cui di scriver tento in nuovi carmi 35 Di natura i segreti e le cagioni Al gran Memmo Gemelio a to si caro In ogni tempo e d'ogni laude ornato. Tu dunque, o diva, ogm mio detto aspergi D'eterna grazia; e fa'cessare intanto 40 E per mare e per terra il fiero Marte, Tu che sola puoi farlo. Egli sovente D'amorosa ferita il cor trafitto Umil si posa nel divin tuo grembo. Or; mentr'ei pasce il desaso sguardo 40 Di tua belta ch'ogni beltade avanza, E che l'anima sua da te sol pende; Deh porgi a lui, vezzosa dea, deh porgi A lui soavi preghi, e fa'ch' ei renda 50 Al popol suo la desiata pace. Ché, se la patria nostra è da nemiche Armi agitata, io più seguir non posso Con animo quieto il preso stile, Né puo di Memmo il generoso figlio 65 Nogar së stesso alla comun salute. 🔻 Tu, gran prole di Memmo, ora mi porgi Grate ed attente orecchie, e ti prepara,

| Lungi da te cacciando ogni altra cura.        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Alle vere ragioni, e non volere               |    |
| I miei doni sprezzar pria che gl'intenda.     | 60 |
| Io narrerotti in che maniera il cielo         |    |
| Con moto alterno ognor si volga e giri;       |    |
| Degli dei la natura, e delle cose             |    |
| Gli altı prıncipu; e come nasca il tutto,     |    |
| Come poi si nutrichi, e come cresca,          | 65 |
| Ed in che finalmente ei si risolva.           |    |
| E cio da noi nell'avvenir dirassi             |    |
| Primo corpo o materia o primo seme            |    |
| O corpo genitale, essendo quello              |    |
| Onde prima si forma ogni altro corpo.         | 79 |
| Chè d'uopo è pur che 'n somma eterna pace     |    |
| Vivan gli dei per lor natura e lungi          |    |
| Stian dal governo delle cose umane,           |    |
| Scevri d'ogni dolor d'ogni pengho,            |    |
| Ricchi sel di lor stessi, e di lor fuori      | 75 |
| Di nulla bisognosi, e che ne merte            |    |
| Nostro gli alletti o colpa accenda ad ico.    |    |
| Giacea l'umana vita oppressa e stanca         |    |
| Sotto religion grave e severa,                |    |
| Che mostrando dal ciel l'altero capo          | 80 |
| Spaventevole in vista e minacciante           |    |
| Ne soprastava. Un uom d'Atene il primo        |    |
| Fu, che d'ergerle incontra ebbe ardimento     |    |
| Gli occhi ancor che mortali e le s'oppose     |    |
| Questi non pavento ne ciel tonante            | 85 |
| Ne tremoto che 'l mondo empia d'orrore        |    |
| Në fama degli dëi në fulmin torto:            |    |
| Ma, qual acciar su dura alpina cote           |    |
| Quanto s'agita più tanto più splende,         |    |
| Tal dell'anuno suo mai sempre invitto         | 90 |
| Nelle difficultà crebbe il desio              |    |
| Di spezzar pria d'ogni altro i saldi chiostri |    |
| E l'ampie porte di natura aprirne.            |    |
| Cosi vins'egli, e con l'eccelsa mente         |    |
| Variando oltre a confin del nostro mondo      | 95 |
| Fu bastante a capir spazio infinito.          |    |
| Quindi sicuramente egli n'insegna             |    |
| Cio che nasca o non nas a, ed in qual modo    |    |
| Cio che racchiude l'universo in seno          |    |





Ma per la novità di quei concetti
Ch'esprimer tento e che null'altro espresso.
Pur nondimen la tua virtude è tale
E lo sperato mio dolce conforto
Della nostr'amistà, ch'ognor mi sprona
A soffrir volentieri ogni fatica
E m'induce a vegliar le notti intere,
Sol per veder con quai parole io possa
Portare innanzi alla tua mente un lume
Ond'ella vegga ogni cagione occulta.

Or si vano terror, si cieche tenebre Schiarir bisogna e via cacciar dall'animo Non co'he'rai del sol, non già co'lucidi Dardi del giorno a saettar poc'abili Fuorche l'ombre notturne e i sogni pallidi, Ma co 'l mirar della natura e intendera L'occulte causa e la velata imagine. Tu, se di conseguir ciò brami, ascoltami.

Sappi che nulla per divin volere Pgo dai nulla crearsi: onde il timore Che quindi il cor d'ogni mortale ingombra Vano e del tutto; e, se tu vedi ognora Formarsi molte cose m terra e 'n cielo Ne d'esse intendi le cagioni, e pensi Per eio che Dio le faccia, erri e deliri. Sia dunque mio principio il dimostrarti Che nulla mai si può crear dal nulla: Quindi assai meglio intenderemo il resto. E come possa generarsi il tutto Senz'opra degli del Or, se dal nulla Si creasser le cose, esse di seme Non avrian d'uopo; e si vedrian produtre Uonum ed animai nel sen dell'acque, Nel grembo della terra uccelli e pesci. E nel vano dell'aria armenti e greggi: Pe' luogai culti e per gl'inculti il parto D'ogni fera selvaggia i**ncerto fòra;** Ne sempre ne darian gl'istessi frutti Gli alberi, ma diversi, anzi ciascuno D'ogni specie a produrgli atto sarebbe. Poiche come potrian da certa madre Nascer le cose, ove assegnati i propri



| Se non cadesse a fecondarle il seno Dal ciel l'umida pioggia, e senza cibo Propagar non potrebber gli animali La propria specie e conservar la vita. Ond'è ben verisimile che molte                                                                    | 270 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Cose molti fra lor corpi comuni Abbian, come le voci han gli elementi, Anzi che sia senza principio alcuna. In somma: ond'è che non formò natura Uomini tanto grandi e si robusti, Che potesser co' piè del mar profondo                               | 275 |
| Varcar l'acque sonanti e con la mano<br>Sveller dall'imo lor l'alte montagne<br>E viver molt'etadi e molti secoli?<br>Se non perchè prescritta è la materia                                                                                            | 280 |
| Onde ogni cosa si produce et onde<br>Composto è ciò che nasce? Or ecco dunque<br>Che nulla mai si può crear dal nulla,<br>Mentre di seme ha di mestiere il tutto<br>Per uscire a goder l'aura vitale.                                                  | 285 |
| Al fin: perché veggiamo i culti luoghi Degl'inculti più fertili, e per l'opra Di rozze mani industriose i loro Frutti produr molto più vaghi all'occhio, Più soavi al palato e di più sano                                                             | 290 |
| Nodrimento allo stomaco; e' n'è pure<br>Chiaro che d'ogni cosa in grembo i semi<br>Stanno alla terra e che da noi promossi<br>Sono a nuovo natal, mentre, rompendo<br>Col curvo aratro e con la vanga il suolo,<br>Volghiam sossopra le feconde zolle. | 295 |
| Domandole or col rastro or con la marra: Chè, se questo non fosse, ogni fatica Sarebbe indarno sparsa, e per sè stesso Produrrebbe il terren cose migliori. Sappi oltre a ciò che si risolve il tutto                                                  | 300 |
| Ne'suoi principii e che non può natura<br>Alcuna cosa annichilar giammai.<br>Chè, se affatto mortali e di caduchi<br>Semi fosser conteste, all'improvviso<br>Tutte a gli occhi involarnesi e perire<br>Dovrian le cose, ove mestier di forza           | 305 |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |     |



|   | MANUE VEHACLE,                                                                                                                                                                                           | 29  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | Non fora in partorir discordia e lite<br>Fra le lor parti e l'union disciorne.<br>Ma, perché seme eterno il tutto forma,<br>Quindi è che nulla mai perir si vede                                         | 310 |
|   | Pria che forza il percuota e negl'interni<br>Voti spazi penètri e lo dissolva.<br>In oltre: ciò che lunga eta corrompe<br>Se s'annichila in tutto, ond'è che Venere                                      | 315 |
|   | Rimena della vita al dolce lume<br>Generalmente ogni animale? et onde<br>Cibo gli porge la 'ngegnosa terra<br>Onde si nutra, si conservi e cresca?<br>Onde le fonti, onde i torrenti e i fiumi           | 320 |
|   | Portan l'ampio tributo al vasto mare?<br>Onde alle fisse, onde all'erranti stelle<br>Somministra alimento il ciel profondo?<br>Poiché già l'infinita età trascorsa<br>Ogni corpo mortale a pien dovrebbe | 325 |
|   | Col vorace suo dente aver distrutto. Ma, se pur fu nella trascorsa etade Seme che basti a riprodurre al mondo Tutto cio che perisce, eterno è certo. Nulla può dunque mai ridursi al nulla.              | 330 |
| , | In somma: a dissipar saria bastante<br>Tutte le cose una medesma forza,<br>Se materia immortal non le tenesse<br>Più e men collegate: un tocco solo<br>Bastevole cagion della lor morte                  | 335 |
|   | Esser potría, ch'ove d'eterno corpo<br>Nulla non fosse, ogni più leve impulso<br>Sciòr ne dovrebbe la testura in tutto.<br>Ma, perché vari de' principii sono<br>I nodi ed é la lor materia eterna,      | 340 |
|   | Salve restan le cose infino a tanto Che forza le percuota atta a disciorre Di ciascuna di loro il proprio laccio. Nulla può dunque mai ridursi a nulla; Ma ne' primi suoi corpi il tutto riede.          | 345 |
|   | Tosto che finalmente il padre Giove<br>Versa nel grembo alla gran madre Idea<br>L'umida pioggia, essa perisce al certo:<br>Ma ne sorgon le biade, e se n'adorna                                          | 350 |

| Ogni albero di fior, di frondi e frutti.     |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Quindi si pasce poi l'umano germe,           |     |
| Quindi ogni altro animale. E lieta quindi    |     |
| Di vezzosi fanciulli ogni cittade            | 355 |
| Fiorir si mira, e le fronzute selve          |     |
| Piene di nuovi innamorati augelli .          |     |
| Cantan soavi armoniose note.                 |     |
| Quindi pe' lieti paschi i grassi armenti     |     |
| Posan le membra affaticate e stanche,        | 360 |
| E dalle piene mamme in bianche stille        |     |
| Gronda sovente il nutritivo umore,           |     |
| Onde i nuovi lor parti ebri e lascivi        |     |
| Con non ben fermo piè scherzan per l'erbe.   |     |
| Dunque affatto non muor ciò che ne sembra    | 365 |
| Morir quaggiù, se la natura industre         |     |
| Sempre dell'un l'altro ristora; e mai        |     |
| Nascer non puote alcuna cosa al mondo,       |     |
| Se non se prima ne perisce un'altra.         |     |
| Or; poi che chiaramente io t'ho dimostro     | 370 |
| Che nulla mai si può crear da nulla          |     |
| Né mai cosa creata annichilarsi;             |     |
| Acciò tu non pertanto i detti mici           |     |
| Non creda error, perché non puoi cogli occhi |     |
| Delle cose veder gli alti principii;         | 375 |
| Pensa oltre a ciò quant'altri corpi sono     |     |
| Invisibili al mondo, e pur deggiamo          |     |
| Confessar ch'e' vi sono a viva forza.        |     |
| Pria: se vento gagliardo il mare sferza      | •   |
| Con incredibil violenza ignota,              | 380 |
| Le smisurate navi urta e fracassa;           |     |
| Or ne porta sull'ali atre tempeste,          |     |
| Or via le scaccia e ne fa chiaro il giorno;  |     |
| Talor pe' campi infuriato scorre             |     |
| Con turbo orrendo, e le gran piante atterra; | 385 |
| Talor col soffio impetuoso svelle            |     |
| Le selve annose in su gli eccelsi monti:     |     |
| Cosi gorgoglia l'Ocean cruccioso,            |     |
| Geme, freme, s'infuria e 'l ciel minaccia.   |     |
| Son dunque i venti un invisibil corpo,       | 390 |
| Che la terra che 'l mar che 'l ciel profondo |     |
| Trae seco a forza e ne la strage e scempio;  |     |
| Né in altra guisa il suo furor distende,     |     |

| Che suol repente in ampio letto accolta        |     |
|------------------------------------------------|-----|
| La molle acqua cader gonfia e spumante,        | 395 |
| Che non pur delle selve i tronchi busti        |     |
| Ma ne porta sul dorso i boschi interi;         |     |
| Ne pon soffrir i ben fondati ponti             |     |
| La repentina forza; il flume abbatte           |     |
| Ogni eccelso edifizio e sotto l'acque          | 400 |
| Gran sassi avvolge, onde ruina a terra         |     |
| Ciò ch'al rapido corso ardisce opporsi.        |     |
| Cosi dunque del vento il soffio irato,         |     |
| Se qual terrente infuriato scorre              |     |
| Verso qualunque parte, innanzi caccia          | 405 |
| Cio ch'egli incontra e lo diveglie e schianta; |     |
| Or con vortice torto alto il rapisce,          |     |
| E con rapido turbo il ruota e porta.           |     |
| E dunque il vento un invisibil corpo,          |     |
| Se nell'opre e pel moto i fiumi imita          | 410 |
| Che son composti di visibil corpo.             |     |
| Giungonne anco alle nari odor diversi,         |     |
| Che tra via nondimen l'occhio non vede:        |     |
| Il caldo il gelo il canto il suon le voci      |     |
| Non pon mirarsi, e pur son corpo anch'elleno   | 415 |
| Poiche svegliano il senso e lo commuovono:     |     |
| E null'altro che il corpo è tocco o tocca.     |     |
| Le vesti al fin nel marin lido appese          |     |
| Umide fansi, e le medesme poi                  |     |
| Toman asciutte a' rai del sole esposte:        | 420 |
| Ma né come l'umor ivi si fermi,                |     |
| Ne com'ci fugga dal calor cacciato             |     |
| Alcun non vede. Egli si sparge adunque         |     |
| In tante e tante parti e si minute,            |     |
| Ch'a poterle mirare occhio non basta.          | 425 |
| Anzi: portate per molCanni in dito             |     |
| S'assottiglian l'anella; a goccia a goccia     |     |
| L'acqua d'alto cadendo i sassi incava;         |     |
| L'adunco ferro del ritorto aratro              |     |
| Rompendo i campi occultamente scema;           | 430 |
| Consuman per le strade i pie del volgo         |     |
| Le durissime lastre; e, per lo spesso          |     |
| Toccar di chi saluta e di chi passe,           |     |
| Le figure di bronzo entro alle porte           | *** |
| De' templi sculte la lor forma pérdono.        | 435 |

32

LUCREZIO E ben tai cose sminuir veggiamo; Ma di veder ciò che ne caschi ogn'ora La natura ne loglie invidíosa. In somma: ciò che la natura e 'l tempo Donano a poco a poco a quel che cresce Non posson gli occhi rimirar contenti, Né quel che per l'eta langue o vien meno, Né quel che rode con l'edace sale Ogni momento il mar dai duri scogli. Dunque è pur di mestier che la natura 445 D'invisibili corpi il tutto formi. Ma non creder pero che l'universo Sia pieno affatto. In ogni cosa il vòto Misto è co' corpi. E questo in molte cose D'util ti fia; accio tu meglio intenda 450 Tutto cio ch'io ragiono, e senza errore E senza dubbio interamento creda Alle parole mie fide e veraci. Spazio è dunque nel mondo intatto e vôto E privo d'ogni corpo, e luogo ha nome. 455 Poiché, se cio non fosse, eternamente Starian ferme le cose, essendo offizio Di tutti i corpi l'impedire il moto: Muoversi dunque mai nulla potrebbe, Ove nulla cedesse e desse luogo. 460 Ma noi miriam co' gli occhi propri ognora Nella terra nel mar nel ciel sublime Muoversi molte cose m molti modi Per molto cause, che, se vôto alcuno Spazio non fosse, d'ogni moto prive 465 Sarian non sol ma ne pur nate al mondo; Poichė stivati i primi semi affatto Godulo avriano una perpetua quiete. In oltre: ancor che molte cose e molte Sembrin dure del tutto agli occhi nostri, 470 Son poi di corpo assai poroso e raro. Quindi é che penetrar miri dall'acque l tufi, i sassi e le spelonche, e guindi Piangon le selci in copiose stille, Per tutto il corpo si diffonde il cibo 475 Degli animai, crescon le piante e fanno

Nella propria stagione il fiore e 'l fruito,

## ERING PHEMOS

| Sol perchè preso il nutrimento loro          |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Sin dall'infime barbe egli si sparge         |       |
| Tutto per tutto il tronco e tutti i rami.    | 480   |
| Passan le voci entro le chiuse mura:         |       |
| E scorre spesso un duro gel per l'ossa.      |       |
| Il che non avverrebbe in modo alcuno,        |       |
| Se non fosser nel mondo i voti spazi         |       |
| Ov'ogni corpo penetrar potesse.              | 485   |
| Al fine: ond'è che di due cose eguali        |       |
| Di mole una sovente ha maggior pondo?        |       |
| Chè s'un flocco di lana in se chiudesse      |       |
| Tanto di corpo quanto il piombo e l'oro,     |       |
| Egli altrettanto anco pesar dovrebbe;        | 490   |
| Che proprio è sol di tutt'i corpi il premere | •     |
| In giù le cose, ed al contrario il vôto      |       |
| Di sua natura è senza peso alcuno.           |       |
| Dunque, se di due cose eguali in mole        |       |
| L'una più heve fla, chiaro ne insegna        | 495   |
| D'aver manco di corpo e più di voto:         | 100   |
| Ma, s'è più grave, pel contrario mostra      |       |
| D'aver manco di voto e più di corpo.         |       |
| Che sia dunque fra corpi il voto sparso,     |       |
| Benché mal noto a nostri sensi infermi,      | 500   |
| -                                            | ***** |
| Per l'addotte ragioni è chiaro e certo.      |       |
| Nè qui vogl'io che deviar dal vero           |       |
| Ti possa mai quel che sognaro alcuni;        |       |
| E percio quant'io parlo ascolta e nota.      | 805   |
| Dicon che il mare allo squammoso armento     | 505   |
| Apre l'unide vie, perch'egli a tergo         |       |
| Spazio si lascia ove concorran l'onde;       |       |
| E che in guisa simile ogni altra cosa        |       |
| Mover si puoto e cangiar sito e luogo.       | 840   |
| Ma falso e cio: ch'ove potranno alfine       | 510   |
| I pesci andar, se non dà luogo il mare?      |       |
| E dove al fin, se non dan luogo i pesci,     |       |
| Il mar n'andrà, benchè cedente e molle?      |       |
| Forz'è dunque o privar di moto i corpi,      |       |
| O fra le cose mescolar il vôto               | 515   |
| Che sia cagion de' movimenti loro.           |       |
| S'al fin due piastre di lucente acciaio      |       |
| Si combaciano insieme, indi in un tratto     |       |
| L'una dail'altra si solleva, è d'uopo        |       |
| Lucresto.                                    | 3     |

Che vôto resti l'interposto spazio: Poiché, quantunque d'ogn'intorno accorra L'aere per occuparlo, in un sol punto Ciò far non può, ma che riempia è forza i luoghi più vicini e poscia gli altri. E, se per avventura alcun pensasse Che si distinguan l'un dall'altro i corpi Perché l'aere frapposto si condensi, Erra; chè il vôlo il qual non era innanzi Passi per certo e si riempie dopo, Benché velocemente, in qualche tempo; Né l'aere in guisa tal può condensarsi; Nè, quand'anco potesse, a non potrebbe Sè stesso in sè raccòrre e in un ridurre Senz'alcun v/to le disperse parti. Dunque indugia, se vuoi, forza e ch'al fine Esser confessi fra le cose il voto. Posso oltre a ció molte ragioni addurti Nulla men concludenti, onde tu presti Alle parole mie fede maggiore: Ma tanto basti al tuo sottile ingegno. Per ben capir sicuramente il risto. Ché, se scopron sovente i bracchi al fluto Le lepri i cervi e l'altre fere in caccia Pe' covili appiattate e pe' cespugli Tosto c'han di lor via vestigio certo, Potrai ben tu per te medesmo intendere L'una cosa dall'altra e penetrare Per tutti i ripostigli e trarne il vero. Ma, se tu pigro fossi o ti scostassi Dal vero alquanto, io li prometto e giuro Che puo la lingua in cosi larga vena Dal ricco petto mio spargerti, o Memmo, Più che mél dolce d'eloquenza un flume; Ch' io temo pria non la vecchiezza inferma Per le membra serpendo il chiostro n'apra Di nostra vita e në disciolga i lacci, Che mai tu possa d'ogni cosa a pieno Da' versi nostri ogni argomento udire. Ma tempo è già di proseguir l'impresa, Tutte le cose per sé stesse adunque

> रिका ुर्म क्षत्रभिक्का ेस्ट

Consiston solamente in due nature;

| Ciò è nel corpo e nello spazio vôto            | •      |
|------------------------------------------------|--------|
| Ov'elle han vari i movimenti e i siti.         |        |
| Ch'esser corpi nel mondo il comun senso        |        |
| Per sè ne mostra; a cui se fede nieghi.        | 565    |
| Non fla già mai che dell'occulte cose          |        |
| Possa nulla provar con la ragione.             |        |
| E, se non fosse alcuno spazio o luogo          |        |
| Che sovente da noi voto si chiama,             |        |
| Non avrian sito mai nè luogo i corpi,          | 570    |
| Come già poco innanzi io t'ho dimostro.        | _      |
| Nulla oltr' a ciò può ritrovarsi mai,          |        |
| Che tu dir possa esser diviso affatto          |        |
| E dal corpo e dal vôto, onde si dia            |        |
| Una quasi fra lor terza natura.                | 575    |
| Ch'è pur qual cosa ciò ch'al mondo trovasi,    |        |
| Sia di picciola mole o sia di grande;          |        |
| Poiché, s'egli esser tocco o toccar puote,     |        |
| Benché lieve e minuto, è corpo al certo;       |        |
| Se no, voto si chiama o spazio o luogo.        | 580    |
| In oltre: ciò che per se stesso fia,           | 000    |
| O farà qualche cosa o sarà fatto,              |        |
| O fia là dove i corpi han luogo e nascono:     |        |
| Ma non può far ne farsi altro che'l corpo,     |        |
| Ne dar luogo alle cose altro che il voto:      | 585    |
| Dunque oltre al voto e'l corpo in van si cerca | ,,(',) |
| Una quasi fra lor terza natura                 |        |
| Che per sè cresca delle cose il novero,        |        |
| •                                              |        |
| Essendo il tutto o d'ambedue congiunto         | 590    |
| O loro evento, ch'accidente io chiamo.         | HAINS  |
| Tu stima poi, che sia congiunto quello         |        |
| Che non può senza morte esser disgiunto;       |        |
| Com' il peso alle pietre, il caldo al foco,    |        |
| Ai corpi il tatto, il non toccarsi al voto.    | 505    |
| Servitude all'incontro e libertade,            | 595    |
| Ricchezza e povertà, concordia e guerra,       |        |
| E tutto ciò che, venga o resti o parta,        |        |
| Lascia salve le cose, io soglio poi            |        |
| Accidente chiamar, come conviensi.             | COO    |
| Il tempo ancor non è per sè in natura:         | 600    |
| Ma dalle sole cose il senso cava               |        |
| Il passato il presente ed il futuro;           |        |
| Né può capirsi separato il tempo               |        |

|                                            | _              |
|--------------------------------------------|----------------|
| Dal moto delle cose e dalla quiete.        | _              |
| Nè dica alcun che la tindarea prole        | 605            |
| Da Paride rubata al duce argivo            |                |
| E'l superbo Ilïone arso e consunto         |                |
| Forse parrà ch' a confessar ne sforzi      |                |
| Che tai cose per sè fossero al mondo;      |                |
| Mentre l'età trascorsa irrevocabile        | 610            |
| I secoli di quelli omai n'ha tolto,        | 020            |
| Che ad eventi sì rei furon soggetti.       | •              |
| Poiche, di ciò che fassi, altro può dirsi  |                |
| De' paesi accidente, altro de' corpi       |                |
| Chè, se stato non fosse il seme e 'l luogo | 615            |
| Onde si forma e dove ha vita il tutto,     | 010            |
|                                            |                |
| Non avrebbe giammai d'amore il foco        |                |
| Per la rara beltà d'Elena acceso           |                |
| Nel frigio petto suscitar potuto           | 020            |
| Il chiaro incendio di si cruda guerra,     | 620            |
| Né il gran destrier del traditor Sinone    |                |
| Col notturno suo parto avria distrutto     |                |
| Della nobil città le mura eccelse.         |                |
| Onde conoscer puoi che l'opre altrui       |                |
| Non son per se conforme il corpo e'l voto, | 625            |
| Ma più tosto a ragion debbon chiamarsi     |                |
| O de' corpi accidenti o de' paesi.         |                |
| Sappi poi che de' corpi altri son primi,   |                |
| Altri si fan per l'unïon di questi.        |                |
| Ma quei che primi son da forza alcuna      | 630            |
| Dissipar non si ponno: ogni grand'urto     |                |
| Frena la lor sodezza, ancor che paia       |                |
| Duro a creder che nulla al mondo possa     |                |
| Trovarsi mai d'impenetrabil corpo.         |                |
| Passa il fulmin celeste, allor che Giove   | 635            |
| Ver noi l'avventa, entro le chiuse mura,   |                |
| Com'i gridi e le voci: il ferro stesso     |                |
| S'arroventa nel fuoco: entro il crudele    |                |
| Bollor fervidi al fin spezzansi i sassi:   |                |
| Un soverchio calor l'oro dissolve:         | 640            |
| Del bronzo il ghiaccio una gran fiamma str |                |
| Penetra per l'argento il caldo e'l freddo; | -0 <b>0</b> ~• |
| Poi ch'avvinchiando con la mano il nappo   |                |
| E versandovi dentro il dolce vino,         |                |
| L'uno e l'altro de noi tosto si sente      | e i s          |



Ch'e' si spezzi in due parti e si divida, Né dar luogo all' umore al freddo al caldo Ond'ogni cosa vien ridotta al fine; Ma, quanto più di voto in se racchiude. Tanto più penetrato agevolmente Dagli esterni nemici è poi distrutto. Dunque, se i primi corpi impenetrabili Sono e senz'alcun voto è forza al certo, 695 Com' io già t' insegnai, ch' e' sieno eterni. S'eterna in oltre la materia prima Stata non fosse, al nulla omai ridotto E dal nulla rinato il tutto fora: Ma, perché chiaro io t'ho già mostro avanti 700 Che nulla mai si può crear dal nulla Nė mai cosa creata annichilarsi, Forza è pur confessar che i primi semi Sian di corpo immortale, in cui si possa Dissolver finalmente ogni altro corpo, 705 Acciò che sempre la materia in pronto Sia per rifar le già disfatte cose. Per lor simplicità dunque i principii Son pieni impenetrabili ed eterni: Ne ponno in altra guisa esser rifatte 71Û Le cose mai per infinito tempo. Al fin: se la natura alcun prescritto Termine non avesse allo spezzarsi, Sariano a tal della materia i corpi Ridotti omai nella trascorsa etade, 715 Che non avrebbe mai nessun composto Da molto tempo in qua passar potuto Della sua verde età l'ultimo flore; Poiché, per quanto è manifesto al senso. Muor più presto ogni cosa e si dissolve Che dopo non rinasce e si restaura: Onde, ancor tuttavia spezzando il tempo Ciò che già mille volte avesse infranto La lunga anzi infinita età trascorsa. Non potrebbe giammai rifarlo appieno. Or; perché ristorar vedesi il tutto E da natura aver preseritto il tempo, Onde possa toccar l'ultima meta Dell'età sua; dunque prefisso è pure

| Al romper delle cose un certo fine.<br>S'arroge a ciò: ch'essendo i corpi primi | 730 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Di dura anzi infrangibile sostanza,                                             |     |
| Puo non pertanto agevolmente farsi                                              |     |
| Tenero e molle il ciel la luce il foco                                          |     |
| L'aria il vento il vapor l'acqua e la terra                                     | 735 |
| Sol col mischiare entro alle cose il voto:                                      |     |
| Ma; se per lo contrario i primi semi                                            |     |
| Fosser teneri e molli; onde potrebbe                                            |     |
| Farsi il ferro, il diaspro e l'adamante,                                        |     |
| Mentre mancasse alla natura affatto                                             | 740 |
| D'ogni durezza il fondamento primo ?                                            |     |
| Per lor simplicità dunque i principii                                           |     |
| Son pieni, impenetrabili ed eterni;                                             |     |
| E per loro union posson le cose                                                 |     |
| Più e più condensarsi e mostrar forza.                                          | 745 |
| Perché in somma è prescritto un termin certo                                    |     |
| A cio che cresce e si conserva in vita,                                         |     |
| E cio che possa e che non possa oprare                                          |     |
| Per naturale inviolabil legge                                                   |     |
| Incommutabilmente é stabilito,                                                  | 750 |
| In guisa tal ch' ogni dipinto augello                                           |     |
| Mostra nel corpo suo le stesse macchie                                          |     |
| Che ciascun altro di sua specie mostra;                                         |     |
| Fie pur d'invariabile sostanza                                                  |     |
| Il primo seme suo: perché, se i corpi                                           | 755 |
| Della prima materia in alcun modo                                               |     |
| Si potesser mutare, incerto ancora                                              |     |
| Quel che nasca o non nasca omai sarebbe                                         |     |
| Ed in qual guisa sia prescritto al tutto                                        | =00 |
| Terminata potenza e certo fine;                                                 | 760 |
| Ne men potrian generalmente i secoli                                            |     |
| Ricondur mai de' genitori al mondo                                              |     |
| La natura, i costumi, il moto e'l vitto.                                        |     |
| In oltre ancor: perché l'estremo termine                                        |     |
| Di qualsivoglia corpo è pur qualcosa,                                           | 765 |
| Benché più non soggiaccia ai sensi nostri;                                      |     |
| Forz's che senza parti e indivisibile                                           |     |
| Sia per natura e ch' e' non fosse mai                                           |     |
| Separato da sè ne sia per essere                                                | 770 |
| Montr'egli stesso è prima parte ed ultima,                                      | 770 |
| Onde l'altre e poi l'altre a lui simili                                         |     |

Per ordine disposte al corpo danno La dovuta grandezza; or, perché queste Star non posson per sè, d'uopo han d'appoggio Nė diveglier si ponno in alcun modo. 775 Per lor simplicità dunque i principii Son pieni, impenetrabili ed eterni Ed han l'indivisibili lor parti Con forti lacci collegate e strette; Nė già per l'union d'altri principii 780 Creati furo; anzi piuttosto è d'uopo Ch' eterna sia la lor simplicitade: Talché mai la natura non consente Che nulla sia di lor staccato, ond'essi Scemin di mole; conciossiaché i primi 785 Semi alle cose dee serbare intatti. In oltre: se da noi non si concede Il minimo fra' corpi, egli è mestiero Dir poi che tutti d'infinite parti Composti sian, mentrechè sempre il mezzo 790 Il mezzo avrà ne alcuna cosa mai Porrà loro alcun termine. Qual dunque Differenza addurrem fra l'universo Intero e qual si sia più picciol corpo? Nïuna al mio parer: poichè, quantunque 795 Sia l'universo d'ogn'intorno immenso. Pur quei corpi eziandio, che per natura Piccolissimi son, di lui non meno Sarian composti d'infinite parti: Il che poi riclamando ogni verace 800 Ragion com' incredibile rifluta. Sicche d'uopo fia pur, che vinto al fine Tu confessi che al mondo alcuni corpi Trovansi che di parti affatto privi E per natura lor minimi sono: 815 Ond'essendo pur tali, è forza al certo Che sian pieni, infrangibili ed eterni. Se la natura alfin che il tutto crea Non solesse sforzare a dissiparsi In parti indivisibili le cose, Già non potria restaurar con esse Nulla di ciò che si dissolve e muore: Poi che quel che di parti onde s'accresca



Ma, per non gire a molti dubbi incontra, Stanno sospesi, e non s'arrischian punto A conceder fra 'l pieno il voto spazio; E, mentre temon le contrarie cose, Perdon la via d'investigare il vero; No san che, tolto dalle cose il voto, D'uopo è che tutte si condensin tosto. E si formi di tutte un corpo solo Che nulla mai rapidamente possa Scacciar da sè, come la flamma accesa 865 Lo splendore e l'ardor da sè discaccia: Onde ognun dee pur confessar che il foco Non è composto di stivate parti. Che s' e' credon ch' e' possa in qualche modo Unito dissiparsi e cangiar forma, 870 Non veggon poi che, concedendo questo, Forza è che 'l foco si corrompa in nulla Tutto e del nulla anco rinasca il tutto: Poiché, qualunque corpo il termin passa Da natura prescritto all'esser suo, 875 Questo è sua morte, e non è più quel desso: Onde è mestier che qualche parte intatta Ne resti, acciò che 'l tutto omai non torni Al nulla e poi del nulla anco rinasca. Or dunque; perché sono alcuni corpi 880 Che serban sempre una medesma essenza, Per l'entrata de'quai, per la partita E per l'ordin cangiato il tutto cangia Natura e si trasforma in nuove forme; Sappi ch'essi non ponno esser di foco: 885 Poiché indarno partirsi ire e tornare Potriano alcuni, altri venirne ed altri Variare il primiero ordine e sito; Giacché, se tutti per natura ardessero, Tutto ciò che si crea foco sarebbe. 890 Ma così va, s'io non m'inganno: alcuni Corpi sono nel mondo, i cui concorsi, Gli ordini i moti le figure i siti Far ponno il foco, e l'ordin poi mutando Mutan anco natura, e più non sono O foco o fiamma od altro corpo ardente Che vibri al senso le sue parti e possa

| Toccar con l'accostarsi il nostro tatto.                                       |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Il dir poi ch'ogni cosa è foco puro                                            |        |
| E che nulla è di vero altro che il foco,                                       | 900    |
| Com' Eraclito volle, a me rassembra                                            |        |
| Sogno d'infermi o fola di romanzi:                                             |        |
| Poich' al senso repugna il senso stesso,                                       |        |
| E quello snerva ond' ogni creder pende                                         |        |
| E onde egli medesimo conobbe                                                   | 905    |
| Quel corpo che da noi foco si chiama;                                          |        |
| Già ch' ei crede che 'l senso il foco solo                                     |        |
| Veramente conosca e poi null'altro                                             |        |
| Di quel che punto è non men chiaro al senso.                                   |        |
| Il che falso non pur, ma parmi ancora                                          | 910    |
| Sogno d'infermi o fola di romanzi.                                             |        |
| Ch'ove ricorrerem? qual cosa a noi                                             |        |
| Fia più certa giammai de' nostri sensi,                                        |        |
| Onde il vero dal falso si discerna?                                            |        |
| In oltre: ond'e che tu piuttosto ogni altra                                    | 915    |
| Cosa tolga dal mondo, e lasci solo                                             |        |
| La natura del caldo, il che poi neghi                                          |        |
| Esser il foco, e non pertanto ammetta                                          |        |
| La somma delle cosa a me par certo                                             | 0.34   |
| Tanto l'un quanto l'altro egual pazzia.                                        | 923    |
| Quindi; chi si penso che delle coso<br>Fosse il foco materia e che di foco     |        |
|                                                                                |        |
| Potesse al mondo generarsi il tutto,<br>E chi fe primo seme o l'aria o l'acqua |        |
| O pur la terra per sè stessa e volle                                           | 925    |
| Ch'una sol cosa si trasformi in tutte,                                         | *125-3 |
| Par che lungi dal vero errando gisse.                                          |        |
| Aggiungi ancor chi delle cose addoppia                                         |        |
| Gli alti principii e l'aria aggiunge al foco                                   |        |
| O la terra all'umore, e chi si pensa                                           | 930    |
| Che di quattro principii il tutto possa                                        |        |
| Generarsi, di foco, aria, acqua e terra.                                       |        |
| De' quali il primo Empedocle chiamossi,                                        |        |
| Uom greco, e che per patria ebbe Agrigento:                                    |        |
| Città ch'é posta entro il paese aprico                                         | 935    |
| Dell'isola triforme intorno cinta                                              |        |
| Con ampii anfrati dall' Ionio mare,                                            |        |
| Ch'ondeggiando continuo il lido asperge                                        |        |
| Discours complex a new enguista foca                                           |        |

| Rapidissimo scorre, e si divide              | 940 |
|----------------------------------------------|-----|
| Dall'italiche spiagge i suoi confini.        |     |
| È qui Scilla e Cariddi, e qui minaccia       |     |
| Con orrendo fragor l'etneo gigante           |     |
| Di risvegliar gli antichi sdegni e l'onte    |     |
| E di nuovo cruttar dall'ampie fauci          | 945 |
| Contro il nemico ciel folgori ardenti.       |     |
| Oltr'a tai meraviglie, il suol benigno       |     |
| Di cortesia di gentilezza ornata             |     |
| Qui produce la gente; e qui cotanto          |     |
| D'uomini illustri e d'ogni bene abbonda,     | 950 |
| Che per cosa mirabile s'addita.              |     |
| Ma non sembra però che qui nascesse          |     |
| Cosa mai più mirabil di costui,              |     |
| Në più bella e gentil, più cara e santa.     |     |
| Se non se forse in Siracusa nacque           | 955 |
| Il divino Archimede, e nuovamente            | ••• |
| Nella nobil Messina il gran Borelli          |     |
| Pien di filosofia la lingua e'l petto,       |     |
|                                              |     |
| Pregio del mondo e mio sommo e sovrano,      | oea |
| Mio maestro, anzi padre, ah! più che padre.  | 960 |
| Dell'eccelsa sua mente i sacri versi         |     |
| Cantansi d'ogni intorno; e vi s'impara       |     |
| Si dotte invenzioni e si preclare,           |     |
| Che credibil non par ch'egli d'umana         | 005 |
| Progenie fosse. Ei non pertanto, e gli altri | 965 |
| Che di sopra io contai di lui minori         |     |
| Molto in molte lor parti; ancor che molti    |     |
| Ottimi insegnamenti, anzi divini             |     |
| Dal profondo del cuor quasi responsi         |     |
| Dessero altrui, molto più santi e certi      | 970 |
| Di quei ch'è fama che dal sagro lauro        |     |
| Di Febo e dalle pitie ampie cortine          | •   |
| Uscisser già; pur, com'io dissi, erraro      |     |
| Intorno a' primi semi, e gravemente          |     |
| Fecer quivi inciampando alta caduta.         | 975 |
| Pria: perchė, tolto dalle cose il vôto,      |     |
| Muover le fanno, e lascian rari e molli      |     |
| Il cielo il foco il sol l'acqua e la terra   |     |
| Gli uomini gli animai le piante e l'erbe     |     |
| Senza mischiar entro alle cose il voto.      | 980 |
| Poi: perché fan ch'allo spezzar de corpi     |     |



All Charles

| Mostrerà la natura, ivi vedrassi<br>Starsi l'aria e la terra, il foco e l'acqua<br>Mescolati fra lor: ma i primi semi<br>Onde si debbon generar le cose                                                              | 1025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mestiero è pur che di natura occulta<br>E cieca siano, acciò nessun prevaglia<br>E lite agli altri e cruda guerra muova;<br>Onde si victi poi che nulla possa<br>Mai propriamente generarsi al mondo.                | 1030   |
| Anzi che questi infin dal cielo immenso<br>E dalle fiamme sue chiamano il foco;<br>E voglion pria ch'e' si trasformi in aria,<br>Quindi in acqua si cangi e quindi in terra;<br>E poi di nuovo ritornando indietro   | 1035   |
| Fan produr dalla terra ogni elemento,<br>L'acqua pria, dopo l'aria e poscia il foco:<br>Nè, che cessin giammai di tramutarsi<br>Tai cose insieme, alcun di lor concede;<br>Ma che sempre dal ciel scendano in terra, | 1010   |
| Ed ognor dalla terra in ciel Formontino. Il che far non si debbe in guisa alcuna Dalla prima materia: anzi è pur d'uopo Che qualche cosa invariabil resti, Acciò che affatto non s'annulli il tutto:                 | . 1045 |
| Poiché qualunque corpo il termin passa<br>Da natura prescritto all'esser suo,<br>Quest'è sua morte, e non è più quel desso.<br>Or, se l'aria e la terra il foco e l'acqua<br>Si trasmutan fra lor, dunque non ponno  | 1.50   |
| Primi semi chiamarsi; anzi conviene<br>Che sian d'altri principii incommutabili<br>Composti anch'essi, acciocche il tutto al nulla<br>Non torni in un momento. Onde piuttosto<br>Pensa che siano i genitali corpi    | 1055   |
| Di tal natura, che, se forse il foco<br>Prodotto avran, toltine alcuni ed altri<br>Aggiunti, e variando ordine e moto,<br>Possan l'aria crear l'acqua e la terra,<br>E che nel modo stesso ogni altra cosa           | 1060   |
| Perda la propria essenza e si trasformi.<br>Ma forse mi dirai — Chiaro è che 'l tutto<br>Cresce da terra in aria e vi si nutre:                                                                                      | 1065   |

#### LIBRO PAIMU-

| E s'a' debiti tempi ancor non scende<br>Pioggia che irrighi alla gran madre il seno,<br>E se vita e calor non gli comparte<br>Co' suoi lucidi raggi il sol cortese,                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Muoion le biada gli animai le piante. — Anzi gli uomini stessi, affatto privi D'arido pane e d'umid'acqua o vino, Perdono il corpo; e con il corpo ancora Tutta da tutti i nervi e tutte l'ossa                               | 1070 |
| Gli si scioglie la vita e fugge l'alma. Essi dunque han ristoro e nutrimento Da certo cibo: e pur da certo cibo Altri ed altri animali ed altre cose Similmente han ristoro e nutrimento.                                     | 1075 |
| Che, essendo molti primi semi e molti<br>Comuni in molti modi a molti corpi<br>Mescolati fra lor, forza è che 'l vitto<br>Da varie cose varie cose prendano.<br>E spesso anco oltre a ciò non poco importa                    | 1080 |
| Con quai sian misti, come posti, e quali<br>Movimenti fra lor diano e ricevano:<br>Poichè forman gli stessi il cielo, il mare;<br>Gli stessi ancor la terra, i fiumi, il sole,<br>Gli uomini, gli animai, l'erbe e le piante, | 1085 |
| Mentre mischiati in vario guise insieme<br>Si muovon variamente. Anzi tu stesso<br>Puoi sovente veder ne' nostri versi<br>Esser comuni a molte voci e molte<br>Molti elementi; e non pertanto è d'uopo                        | 1090 |
| Dir ch'abbia ogni parola ed ogni verso<br>Vario significato e vario suono;<br>Chè tanto di possanza han gli elementi<br>Con la mutazion dell'ordin solo.<br>Ma credibil è ben che i primi semi                                | 1095 |
| Abbian più cause onde crear si possa<br>Tutte le cose di che 'l mondo è adorno.<br>Ma tempo è di pesar con giusta lance<br>D'Anassagora ancor l'omeomería                                                                     | 1100 |
| Mentovata da' Greci, e che non puossi<br>Da noi ridir nella paterna lingua<br>Con un solo vocabolo, ma pure<br>Facil sarà che la si spieghi in molti.                                                                         | 4105 |

| Pensa egli adunque che 'l principio primo,<br>Che da lui vien chiamato omeomeria,<br>Altro non fosse ch'una confusione<br>Una massa un mescuglio d'ogni corpo,<br>In guisa tal che il generar le cose<br>Solamente consista in separarle          | 1110         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dal comun caos ed accozzarle insieme;<br>E così l'ossa di minute e piccole<br>Ossa si creino, e di minute e piccole<br>Viscere anco le viscere si formino,                                                                                        | <b>111</b> 5 |
| Da più gocce di sangue il sangue nasca, Da più bricioli d'òr l'oro si generi, Cresca la terra di minute terre, Di foco il foco, l'acqua d'acqua; e finge Ch'ogn'altra cosa in guisa tal si faccia; Nè concede fra 'l pieno il voto spazio,        | 1120         |
| Ne termin pone allo spezzar de corpi.  Onde a me par, quand'io vi penso, ch'egli E nell'uno e nell'altro erri egualmente, Come color che poco avanti io dissi. Aggiungi ch'egli delle cose i semi                                                 | 1125         |
| Troppo deboli fa; se pure i semi Per natura fra lor sono uniformi Anzi son pur le stesse cose; et hanno Egnal travaglio egual periglio, e nulla Può frenarli giammai ne proibirli                                                                 | 1130         |
| Che non corrano a morte. E qual è d'essi Che mille e mille colpi, urti e percosse A soffrir basti, e finalmente anch'egli Non muoia e si dissolva? il foco o l'acqua O l'acre? qual di questi? il sangue o l'ossa?                                | 1135         |
| Nessun, cred'io, mentr'egualmente tutti<br>Sarian mortali, in quella guisa appunto<br>Che l'altre cose manifeste al senso<br>Son mortali anche lor, poi che perire<br>Con gli occhi stessi pur si veggon tutte                                    | 1140         |
| Da qualche violenza oppresse e vinte.  Ma tu già sai ch'annichilar non puossi  Nulla ne nulla anco crear dal nulla.  In oltre: perchè il cibo accresce e nutre  Il nostro corpo, è da saper ch'abbiamo  E le vene ed i nervi e 'l sangue e l'ossa | 1145         |



| LIBRO PRIMO.                                                                        | 49   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Miste e composte di straniere parti."<br>E, se diranno esser mischiati i cibi       | 1150 |
| Di più sostanze e corpicciuoli avere                                                |      |
| D'ossa e di nervi e di vene e di sangue.                                            |      |
| D'uopo sarà che 'l secco cibo e 'l molle                                            |      |
| Composto sia di forestiere cose,                                                    | 1155 |
| Anzi null'altro sia ch'un guazzabuglio                                              |      |
| D'ossa e di sangue e di vene e di nervi.                                            |      |
| In oltre: tutto ciò che in terra nasce                                              |      |
| S'egli quivi si trova, è pur mestieri                                               |      |
| Che sia la terra di stranieri corpi                                                 | 1160 |
| Anch'ella un seminario: e con le stesse                                             |      |
| Parole appunto argomentar ne lice<br>D'ogni altra cosa; onde, se 'l legno occulta   |      |
| La cenere, il carbon, la fiamma e I foco,                                           |      |
| Di forestiere parti il legno è fatto.                                               | 1165 |
| Or qui parmi che resti un solo scudo                                                | 1103 |
| Debile e mal sicuro, onde schermirsi                                                |      |
| Anassagora tenta. Ei creda adunque                                                  |      |
| Che sia mischiato in ogni cosa il tutto                                             |      |
| E dentro vi si celi; ma che quello                                                  | 1170 |
| Un tal corpo apparisca e non un altro,                                              |      |
| In cui più misti sono ed al di fuori                                                |      |
| Più collocati e nella prima fronte:                                                 |      |
| Il che pur nondimen lungi è dal vero.                                               |      |
| Chè convenia che le minute biade                                                    | 1175 |
| Sovente ancor da duri sassi infrante                                                |      |
| Desser segno di sangue o d'altra cosa                                               |      |
| Di cui si nutra il nostro corpo, e sangue                                           |      |
| Grondasse dalle pietre allor che l'una                                              | 4100 |
| Si stritola con l'altra: e l'erbe ancora                                            | 1180 |
| Per la stessa ragione e l'acque insipide<br>Stillar dovrian di bianco latte e dolce |      |
|                                                                                     |      |
| Soavissime gocce, appunto come<br>Stillan le mamme dell'irsute pecore;              |      |
| E della terra le spezzate zolle                                                     | 4185 |
| Mostrarne erbe diverse e frondi e biade                                             | 1100 |
| Minutamente per la terra sparse,                                                    |      |
| Prima occulte a' nostr'occhi e poi palesi:                                          |      |
| Sminuzzando le legna anco vedremmo                                                  |      |
| Picciole particelle ivi celarsi                                                     | 4190 |
| E di fumo e di cenere e di foco.                                                    |      |
| Lucresto.                                                                           | 4    |

| Le quali tutte cose il senso stesso          |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Esser false n'accerta: onde a me lice        |             |
| Dedur che misto in ogni cosa il tutto        |             |
| Esser non può, ma ben convien che i semi     | 1195        |
| Comuni a molti corpi in molti corpi          |             |
| Sian mischiati et occulti in molti modi.     |             |
| Ma sento un che mi dice — In su gli alpestri |             |
| Monti spesso addivien che l'alte piante      |             |
| Fregan si le vicine ultime cime              | 1200        |
| L'una con l'altra, a ciò forzate e spinte    |             |
| Dal gagliardo soffiar d'austro e di coro,    |             |
| Che foco n'esce onde s'alluma il bosco. —    |             |
| Or questo è ver: ma non pertanto innato      |             |
| Non è l'ardor negli alberi; ma molti         | 1205        |
| Semi vi son di foco, i quai per quello       |             |
| Violento fregar s'uniscon tosto              |             |
| Ed accendon le selve: chè, se tanta          |             |
| Fiamma nascosta entro alle piante fosse,     |             |
| Non potrebbe giammai celarsi il foco,        | 1210        |
| Ma serpendo per tutto in un momento          |             |
| Ogni selva arderebbe et ogni bosco.          |             |
| Vedi tu dunque per te stesso omai            |             |
| Quel che poc'anzi io dissi: importa molto    |             |
| Come sian misti i primi semi e posti         | 1215        |
| E quai moti fra lor diano e ricevano;        | A 000 A 1.7 |
| E puon gli stessi variati alquanto           |             |
| Far le legna e le fiamme, appunto come       |             |
| Puon gli elementi variati alquanto           |             |
| Formare et arme et orme e rima e Roma.       | 1220        |
| Al fin: se ciò ch'è manifesto agli occhi     | 1           |
| Credi che non si possa in altra guisa        |             |
| Crear che di materia a lui simile,           |             |
| Perdi 'n tal modo i primi semi affatto;      |             |
| Poich'è mestier che tremoli e lascivi        | 1225        |
|                                              | لايشت 1     |
| Si sganascin di risa, e che di lagrime       |             |
| Bagnino amaramente ambe le guance.           |             |
| Su dunque or odi, e viepiù chiaro intendi    |             |
| Ciò che da dir mi resta. E ben conosco       | 4 000       |
| Quanto sia malagevole et oscuro:             | 1230        |
| Ma gran speme di gloria il cor percosso      |             |
| M'ha già con si pungente e saldo sprone,     |             |
| Et insieme ha svegiiato entro al mio petto   |             |

| Un così dolce delle muse amore,                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ch'io stimolato da furor divino                                               | 1235 |
| Più di nulla non temo, anzi sicuro                                            | 1440 |
| Passeggio delle nove alme sorelle                                             |      |
| I luoghi senza strada, e da nessunt                                           |      |
| Mai più calcati. A me diletta e giova                                         |      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                       | 4010 |
| Gire a' vergini fonti e inebriarmi<br>D'onde non tocche. A me diletta e giova | 1240 |
|                                                                               |      |
| Coglier novelli flori, onde ghirlanda                                         |      |
| Peregrina ed illustre al crin m'intrecci,                                     |      |
| Di cui fin qui non adornar le muse                                            |      |
| Le tempie mei d'alcun poeta tosco.                                            | 1245 |
| Pria, perché grandi e gravi cose insegno,                                     |      |
| E seguo a liberar gli animi altrui                                            |      |
| Dagli aspri ceppi e da' tenaci lacci                                          |      |
| Della religion; poi, perché canto                                             |      |
| Di cose oscure in cosi chiari versi,                                          | 1250 |
| E di nettar febeo tutte le spargo.                                            |      |
| Né questo è, come par, fuor di ragione:                                       |      |
| Poiché; qual, se fanciullo a morte langue,                                    |      |
| Fisico esperto alla sua cura intento                                          |      |
| Suol porgerli in bevanda assenzio tetro,                                      | 1255 |
| Ma pria di biondo e dolce mele asperge                                        |      |
| L'orlo del nappo, acciò gustandol poi                                         |      |
| La semplicetta età resti delusa                                               |      |
| Dalle mal caute labbra e beva intanto                                         |      |
| Dell'erba a lei salubre il succo amaro,                                       | 1260 |
| Nė si trovi ingannata anzi piuttosto                                          |      |
| Sol per suo mezzo abbia salute e vita;                                        |      |
| Tal appunto or facc'io, perché mi sembra                                      |      |
| Che le cose ch'io parlo a molti indotti                                       |      |
| Potrian forse parer aspre e malvage,                                          | 1265 |
| E so che 'l cieco e sciocco volgo abborre                                     | 1200 |
| Da mie rugioni. Io perciò volsi, o Memmo,                                     |      |
| Con soave cloquenza il tutto espórti;                                         |      |
| E consi penuros l'apollinos mále                                              |      |
| E quasi asperso d'apollineo méle                                              | 1270 |
| Te 'l porgo innanzi, per veder s'io posso                                     | 1210 |
| In tal guisa allettar l'animo tuo,                                            |      |
| Mentre tu vedi in questi versi miei                                           |      |
| Quanto dipinta sia l'alma natura                                              |      |
| Vaga, adorna, gentil, leggiadra e bella.                                      | 4000 |
| Ma; perch'io già mostrai che i primi corpi                                    | 1275 |

| Infrangibili sono, e sempre invitti Volano eternamento; or su veggiamo Se la somma di tutti abbia prescritto Termine o no: e; perchè il voto ancora, O luogo o spazio ove si forma il tutto, Parimente trovossi; esaminiamo S'egli sia circoscritto o pur s'estenda | 1280 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Profondissimamente in tratto immenso.  Il tutto adunque in infinito è sparso Per ogni banda: poich'aver dovrebbe Qualche termine estremo, il qual non puote 'Aver nulla giammai s'un'altra cosa Non è fuori di lui che lo circondi:                                 | 1285 |
| Ma, perché fuor del tutto esser non puote<br>Nïente al certo, ei non ha dunque alcuno<br>Termine o fine o mèta: e non importa<br>In qual parte tu sia; qualunque luogo<br>Che tu possegga, d'ogni intorno lascia                                                    | 1290 |
| Egualmente altro spazio in infinito.<br>In oltre: dato che finito fosse<br>Tutto quant'è lo spazio, io ti domando:<br>S'alcun giungesse all'ultimo confine                                                                                                          | 1295 |
| E fuor vibrasse una saetta alata, Che vuoi piuttosto? ch'ella spinta innanzi Dalla robusta man volando gisse Là dove fosse indirizzata? o pensi Che qualche cosa le impedisse il moto? Qui d'uopo è pur che l'uno o l'altro accetti                                 | 1300 |
| E lo creda per ver: ma l'un e l'altro Ti racchiude ogni scampo, anzi ti sforza A confessar l'immensità del mondo: Poichè, o venga impedita e le sia tolto Il girne ove fu spinta o fuor se 'n voli,                                                                 | 1305 |
| Esser non può nell'ultimo confine Dell'universo. E nella stessa guisa Seguirò l'argomento incominciato, E, dovunque tu ponga il fine estremo, Domanderotti ciò che finalmente                                                                                       | 1310 |
| Alla freccia avverrà. Confessa dunque<br>Che incircoscritto è 'l mondo e che non hai<br>Da sì fatte ragioni onde schermirti.<br>In oltre ancor: se terminato fosse                                                                                                  | 1315 |

| D'ogni intorno lo spazio ove la somma<br>Si genera del tutto, i primi semi   |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Spinti dal proprio peso all'imo fondo                                        | 1320  |
| Già sarebber concorsi, e sotto il cielo                                      |       |
| Nulla potria formarsi; anzi non fora                                         |       |
| Più né cielo né sole, ove giacesse                                           |       |
| Confusa in una massa ogni materia                                            |       |
| Fin da tempo infinito in giù caduta.                                         | 1325  |
| Ma or non è concesso alcun riposo                                            |       |
| A' corpi de' principii, perché l'imo                                         |       |
| Centro dell'universo in van si cerca                                         |       |
| Ove concorrer tutti, ove la sede                                             |       |
| Possan fermare; e con perpetuo moto                                          | 1330  |
| Si genera ogni cosa in ogni parte,                                           |       |
| E per tempo infinito omai commossi                                           |       |
| Della prima materia i corpi eterni                                           |       |
| Son sempre in pronto in questo spazio immenso                                |       |
| Finalmente abbiam posto innanzi agli occhi                                   | 1335  |
| Che l'un corpo dall'altro è circoscritto:                                    |       |
| L'aer termina i colli, e l'aura i monti,                                     |       |
| La terra il mare, il mar la terra: e nulla                                   |       |
| Non è che fuor dell'universo estenda                                         | 40.00 |
| I suoi propri confini. E la natura                                           | 1340  |
| Del luogo adunque e del profondo spazio                                      |       |
| Tal, ch'i fiumi più torbidi e più rapidi                                     |       |
| Non potrebber correndo eternamente<br>Gungerne al fin gammai ne far che meno |       |
| Da correr li restasse. Or così grande                                        | 1975  |
| Copia di luogo hun d'ogn'intorno i corpi                                     | 1345  |
| Senza fin, senza méta e senza termine.                                       |       |
| Che poi la somma delle cose un fine                                          |       |
| A se medesma apparecchiar non possa                                          |       |
| Ben provide natura. Essa circonda                                            | 1350  |
| Sempre col vito il corpo ed all'incontro                                     | 13-70 |
| Col corpo il voto, e così rende immenso                                      |       |
| L'un e l'altro di lor. Che, s'un de' due                                     |       |
| Fosse termin dell'altro, egli fuor d'esso                                    |       |
| Troppo si stenderebbe; e non potria                                          | 1355  |
| Durar nell'universo un sol momento,                                          | -500  |
|                                                                              |       |
| Delle stelle e del soi nè l'uman genere                                      |       |
| Né degli dei superni i santi corpi:                                          |       |
|                                                                              |       |

Holly is the

| Conciossiache, scacciati i primi semi<br>Dalla propria union, liberi e sciolti<br>Correr dovrian per lo gran vano a volo;<br>O piuttosto non mai sariansi uniti<br>Ne generato alcuna cosa al mondo<br>Avrian; poiche scagliati in mille parti | 1360<br>1365 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Non avrebber potuto esser congiunti. Chè certo è ben ch'i genitali corpi Con sagace consiglio e scaltramente Non s'allogàr per ordine nè certo Seppe ciascun di lor che moti ei desse;                                                         | 1370         |
| Ma, perché molti in molti modi e molti<br>Variati per tutto e già percossi<br>Da colpi senza numero, ogni sorte<br>Di moto e d'union provando, al fine<br>Giunsero ad accozzarsi in quella forma                                               | 1375         |
| Che già la somma delle cose mostra<br>E ch'ella ancor per molti lunghi secoli<br>Ha già serbato e serba: poiché, tosto<br>Ch'ell'ebbe una sol volta i movimenti<br>Confacevoli a lei, potette oprare                                           | 1380         |
| Si, che l'avido mar ritorni intero Per l'onde che da' fiumi in copia grande Vi concorrono ognora, e che la terra Ristorata dal sol rinnovi i parti, Fertile il suol d'ogni animal fiorisca,                                                    | 1385         |
| E dell'etere in somma ancor che labili<br>Vivan l'auree flammelle: il che per certo<br>Far non potrian, se la materia prima<br>Non sorgesse per tutto e ristorasse<br>Ciò che nel mondo ad or ad or vien meno.                                 | 1390         |
| Poiche, qual senza pasto ogni animale Disperde in varie parti il proprio corpo, Tal appunto dovrian tutte le cose, Se gli mancasse il consueto cibo Della materia, dissiparsi anch'elle.                                                       | 1395         |
| Nè colpo esterno vi sarebbe alcuno Bastante a conservarle. I corpi in vero, Che l'urtan d'ogni intorno, assai sovente Ponno in parte impedirle infin che giunga Materia che supplisca a ciò che manca: Ma pur talvolta ripercossi indietro     | 1400         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| Saltano, e insieme a' primi semi danno<br>Luogo e tempo alla fuga, ond'ognun d'essi<br>Sciolto da' lacci suoi ratto se 'n vola.<br>Dunqu'è mestier che d'ogn'intorno germini<br>Molta prima materia, anzi infinita,<br>Acciò restauri il tutto e l'urti e 'l cinga.     | 1405 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Or sopra ogni altra cosa avverti, o Memmo,<br>Di non dar fede a quel che dice alcuno;<br>Cioè, ch'al centro della somma il tutto<br>D'andar si sforza, e che in tal guisa il mondo<br>Privo è di colpi esterni, e mai non ponno<br>Dissiparsi e fuggirsi in altro luogo | 1410 |
| I sommi corpi e gl'imi, avendo tutti<br>Natia propension di gire al centro<br>(Se credi pur che qualche cosa possa<br>In se stessa fermarsi, e che quei pesi                                                                                                            | 1415 |
| Ch'or sono in terra di poggiar si sforzmo Tutti per aria e poi di nuovo in terra Ricadendo posarsi, appunto come Veggiam far delle cose ai simolacri Per entro alle chiar'onde e negli specchi):                                                                        | 1420 |
| E nella stessa guisa ogni animale<br>Voglion che vaghi in terra, e che non possa<br>Quindi altramente sormontare in ciclo<br>Nulla che sia quaggiù, che i corpi nostri<br>Possan leggieri e snella a lor talento                                                        | 1425 |
| Volarne all'etra ed abitar le stelle; Mentre alcuni di noi mirano il sole, Altri mirar della trapunta notte I lucidi carbonchi, e le stagioni Varie dell'anno e i giorni lunghi e i brevi Con moto alterno esser fra noi divisi                                         | 1130 |
| Dal gran pianeta che distingue l'ore.  Ma tutto questo abbia pur finto ad essi Un vano error, poi che balordi e ciechi Per non dritto sentier s'incamminaro.                                                                                                            | 1435 |
| Chè centro alcuno esser non puote al certo<br>Ove immenso è lo spazio; e, se pur centro<br>Vi fosse, per tal causa en non potrebbe<br>Ivi piuttosto alcuna cosa starsi<br>Che in qualsivoglia region lontana.                                                           | 1450 |

| E per lo centro e fuor del centro deve<br>Egualmente lasciar libero il passo<br>A peso eguale ovunque il moto ei drizzi:<br>Ne l'intero universo ha luogo alcuno                                                                                       | 1445 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ove giungendo finalmente i corpi<br>Perdono il peso e si ristian nel vôto:<br>Ne ciò ch'è vôto resistenza farli<br>Potra giammai ne raffrenarli il corso,<br>Ovunque la natura gli trasporti.                                                          | 1450 |
| Dunque le cose in guisa tale unite Star non potranno a ciò forzate e spinte Dal nativo desio di gire al centro. In oltre: ancora essi non fan che tutte Corrano al centro, ma la terra e l'onde                                                        | 1455 |
| Del mar de'fiumi e delle fonti, e solo<br>Ciò ch'è composto di terreno corpo.<br>Ma pel contrario poi voglion che l'aria<br>Lungi se 'n voli e similmente il foco:<br>E che per questo d'ogn'intorno in cielo                                          | 1460 |
| Scintillino le stelle e 'l sol flammeggi, Perchè fuggendo dalla terra il caldo Al ciel sen poggi e vi raccolga il foco (Poichè pur della terra anco si pasce Ogni cosa mortal; nè mai potrebbero                                                       | 1465 |
| Gli alberi produr frutti o fiori o frondi,<br>Se a poco a poco la gran madre il cibo<br>Non gli porgesse). Ma di sopra poi<br>Credon che un ampio ciel circondi e copra<br>Tutte le cose; acciò d'augelli in guisa<br>I ricinti di fiamme in un baleno | 1470 |
| Non fuggan via per lo gran vano a volo,<br>E che nel modo stesso ogni altra cosa<br>Si dissolva in un tratto e del tonante<br>Cielo il tempio superno in giù rovini,                                                                                   | 1475 |
| E che di sotto a' piè ratto s'involi Il nostro globo ascosamente, e tutti Fra precipizi in un confusi e misti Della terra e del cielo i propri corpi Dissolvano in più parti e corran tosto                                                            | 1480 |
| Pel vôto immenso; onde in un sol momento<br>Di tante meraviglie altro non resti<br>Che lo spazio deserto e i ciechi semi.                                                                                                                              | 1485 |

#### LIBRO PRIMO.

Poiché, in qualunque luogo i corpi restino Privi di freno, in questo luogo appunto Spalancata una porta avran le cose Per gire a morte; ed ogni turba quindi 1490 Della prima materia in fuga andranne. Or; se tu leggerai quest'operetta Attentissimamente, e tutto quello Ben capirai ch'io ci ragiono dentro; L'una causa dall'altra a te fla nota; 1495 Nè cieca notte omai potrà impedirti L'incominciala via, che ti conduce Di natura a mirar gl'intimi arcani: Si le cose alle cose accenderanno Lume che mostri alla tua mente il vero,

### Argomento.

Il Poeta, dopo le lodi della filosofia, al cui studio eccita Memmo, continua a trattare delle qualità degli atomi e in ispecie del loro movimento. -- I mutementi continui a cui vanno sottoposti i corpi non ci permettono di supporre che la materia sia immobile. Donde: 1. il moto è essenziale agli atomi, perchè non y'ha centro ove possano mai fermarsi; 2. questo moto è rapidissimo sopr'ogni altro, perchè il suo teatro essendo il vôto, non ha alcun ostacolo che lo trattenga; 3. la direzione di questo moto è dall'alto al basso, e se alcuni corpi s'elevano come la fiamma, è uno stato forzato, contrario alla loro tendenza propria e naturale; 4. tuttavia non dee credersi che la caduta degli atomi sia rigorosamente perpendicolare; paralleli tra loro non avrebbero mai potuto unirsi in massa: sottoposti ad una direzione necessaria, non avrebbero potuto mai formare anime libere. Bisogna pertanto che si allontanino un poco, ma il meno possibile dalla direzione perpendicolare. Tali sono i moti che gli atomi ebbero sempre e sempre avranno, perche la quantità di moto è sempre la stessa nella natura. Ecco quanto la ragione ci scopre; perchè i sensi non possono veder l'atomo, non che discernerne i moti. La ragione altresì ci fa conoscere le figure degli atomi; essa ne dice che i corpi i quali ci attorniano non potrebbero impressionare i nostri sensi in tanti modi diversi, se i loro atomi non fossero-diversamente-configurati. Ma al medesimo tratto essa c'insegna che, sebbene ci sia una infinità di atomi in ogni classe di figure, il numero di queste classi è limitato; non potrebbe essere infinito senza che l'atomo fosse immenso, e le qualità sensibili dei corpi progressive all'infinito. Questo numero poco consid**erevole di figure.** combinato diversamente in tutti i corpi, basta a mettere fra essi quella va rietà che vi si scorge. La solidità, l'indivisibilità, l'eternità, il **inoto e la** figura, sono le sole qualita che convengano a corpi semplici come son gli atomi. Rispetto alle qualità che si riferiscono alla vista, all'udito, al gusto e all'odorato, sono senza più il resultato d'un'essociezione ; attribuirla agli atomi, è dare una base troppo fragile alla natura. Pertanto gh atomi non sono neppure sensibili, e dalla loro situazione e dai loro moti rispettivi dee ripetersi la sensibilità che posseggono certi accozzamenti. Merce di queste poche qualità che il poeta assegna agli atomi, essi hanno, al parer suo, prodotto non solo il nostro mondo, ma altresi un'infinità d'altri ; perché egli non yuole che si limiti la potenza della natura. Pretenda che potendo disporre d'un numero infinito di atomi, quel ch'ella fa quaggiù per noi, lo fa per altri in altre regioni dello spazio, e che il nostro mondo è senza più un individuo particolare d'una classe numerosa, un grande animale, sottoposto, come gli altri, alla nascita, all'incremento, alla declinazione e alla morte.

Dolce è mirar da ben sicuro porto L'altrui fatiche all'ampio mare in mezzo, Se turbo il turba o tempestoso nembo; Non perchè sia nostro piacer giocondo Il travaglio d'alcun, ma perchè dolce





| Su dunque: io prendo a raccontarti, o Mem     | mo, 90 |
|-----------------------------------------------|--------|
| Come della materia i primi corpi              | •      |
| Generin varie cose, e, generate               |        |
| Che l' hanno, le dissolvano, e da quale       |        |
| Violenza a far ciò forzati sieno,             |        |
| E qual abbiano ancor principio innato         | 95     |
| Di muoversi mai sempre e correr tutti         |        |
| Or qua or là per lo gran vano a volo.         |        |
| Tu cio ch' io parlo attentamente ascolta.     |        |
| Ché certo i primi semi esser non ponno        |        |
| Tutti insieme fra lor stivati affatto;        | 100    |
| Veggendo noi diminuirsi ogn'ora               |        |
| E per soverchia età languir le cose           |        |
| E sottrar la vecchiezza agli occhi nostri,    |        |
| Mentre che pur salva rimane in tanto          |        |
| La somma; con ciò sia che, da que inque       | 105    |
| Cosa il corpo s'involi, ond' ei si parte      |        |
| Toglie di mole, e dov'ei viene accresce,      |        |
| E fa che questo invecchia e quel florisce,    |        |
| Nè punto vi si ferma. In cotal guisa          |        |
| Il mondo si rinnova, et a vicenda             | 110    |
| Vivon sempre fra lor tutti i mortali.         |        |
| S'un popol cresce, un all'incontro scema;     |        |
| E si cangian l' etadi in breve spazio         |        |
| Degli animali, e della vita accese,           |        |
| Quasi cursori, han le facelle in mano.        | 115    |
| Se credi poi che delle cose i semi            |        |
| Possan fermarsi e nuovi moti dare             |        |
| In tal guisa alle cose, erri assai lunge      |        |
| Fuor della dritta via della ragione.          |        |
| Poi che, vagando per lo spazio voto           | 120    |
| Tutti i principii, è pur mestiero al certo    |        |
| Che sian portati o dal lor proprio peso       |        |
| O forse spinti dall'altrui percosse;          |        |
| Por che, allor ch' e' s'incontrano e di soora | 400    |
| S'urtan veloci l'un con l'altro, avviene      | 125    |
| Che vari in varie parti si riflettono:        |        |
| Ne meraviglia è cio, perchè durissimi         |        |
| Son tutti e nulla gl'impedisce a tergo.       |        |
| Et acciò che tu meglio anco comprenda         | 400    |
| Che tutti son della materia i corpi           | 130    |
| Vibrati eternamente, or ti rammenta           |        |

1, 1,

| Che non ha centro il mondo ove i principii      |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Possan fermarsi, et è lo spazio voto            |     |
| D'ogn'intorno disteso in ogni parte             |     |
| Senza fin, senza meta e senza termine,          | 135 |
| Conforme innanzi io t'ho mostrato a lungo       |     |
| Con vive e gagliardissime ragioni.              |     |
| Il che pur noto essendo, alcuna quiete          |     |
| Per lo vano profondo i corpi primi              |     |
| Non han già mai; ma, più e più commossi         | 140 |
| Da forza interna irrequieta e varia,            |     |
| Una parte di lor s'urta e risalta               |     |
| Per grande spazio ripercossa e spinta,          |     |
| Un'altra ancor per piccoli intervalli           |     |
| Vien per tal colpo a raggrupparsi insieme,      | 145 |
| E tutti quei che, d'union più densa             |     |
| Insieme avviluppati et impediti                 |     |
| Dall' intrigate lor figure, ponno               |     |
| Sol risaltar per breve spazio indietro,         |     |
| Formano i cerri e le robuste querce             | 150 |
| E del ferro feroce i duri corpi                 |     |
| E i macigni e i diaspri e gli adamanti:         |     |
| Quelli che vagan poi pel voto immenso           |     |
| E saltan lungi assai veloci e lungi             |     |
| Corron per grande spazio in varie parti,        | 155 |
| Posson l'aere crearne e l'aureo lume            |     |
| Del sole e delle stelle erranti e fisse.        |     |
| Ne vanno ancor per lo gran vano errando         |     |
| Senz' unirsi già mai, senza potere              |     |
| Accompagnar non ch'altro i propri moti.         | 160 |
| Della qual cosa un simulacro vivo               |     |
| Sempre innanzi a' nostr' occhi esposto abbiamo: |     |
| Poscia che, rimirando attento e fiso,           |     |
| Allor che 'l sol co' raggi suoi penétra         |     |
| Per picciol foro in una buia stanza,            | 165 |
| Vedrai mischiarsi in luminosa riga              |     |
| Molti minimi corpi in molti modi,               |     |
| E quasi a schiere esercitar fra loro            | •   |
| Perpetue guerre, or aggrupparsi ed ora          |     |
| L'un dall'altro fuggirsi e non dar sosta:       | 170 |
| Onde ben puoi congetturar da questo             |     |
| Qual sia l'esser vibrati eternamente            |     |
| Per lo spazio profondo i primi semi.            |     |
|                                                 |     |

| Si le picciole cose a noi dar ponno                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Contezza delle grandi e i lor vestigi                                               | 175 |
| Quasi additurne e la perfetta idea.                                                 |     |
| Tieni a questo, oltr'a ciò, l'animo attento:                                        |     |
| Cio è, che i corpi, che vagar tu miri                                               |     |
| Entro a' raggi del sol confusi e misti,                                             |     |
| Mostrano ancor che la materia prinia                                                | 180 |
| Ha moti impercettibili ed occulti.                                                  | 200 |
| Ché molti quivi ne vedrai sovente                                                   |     |
| Cangiar viaggio, e risospinti indietro                                              |     |
| Or qua or la or su or giù tornare                                                   |     |
| E finalmente in ogni parte. E questo                                                | 185 |
| E sol perchè i principii, i quai per se                                             | 100 |
| Muovonsi, e quindi poi le cose piccole                                              |     |
| E quasi accosto alla virtà de' semi,                                                |     |
|                                                                                     |     |
| Dagli occulti lor colpi urtate, anch'elleno,<br>Vengon commosse, ed esse stesse poi | 400 |
| Non cessan d'agitar l'altre più grandi.                                             | 190 |
|                                                                                     |     |
| Così dai primi corpi il moto nasce,                                                 |     |
| E chiaro fassi a poco a poco al senso;                                              |     |
| Si che si muovon quelle cose al fine                                                |     |
| Che noi per entro a' rai del sol veggiamo,                                          | 195 |
| Ne per qual causa il fanno aperto appare.                                           |     |
| Or che principio da natura i corpi                                                  |     |
| Della prima materia abbian di moto                                                  |     |
| Quindi imperar puoi brevemente, o Memmo.                                            |     |
| Pria; quando l'alba di novella luce                                                 | 200 |
| Orna la terra e che per l'aer puro                                                  |     |
| Vari augelli volando in dolci modi                                                  |     |
| D'armoniose voci empion le selve,                                                   |     |
| Come ratto allor soglia il sol nascente                                             |     |
| Sparger suo lume e rivestirne il mondo,                                             | 205 |
| Vergiam ch'é note e manifeste a tutti:                                              |     |
| Ma quel vapor quello splendor sereno,                                               |     |
| Ch' ei da se vibra, per lo spazio voto                                              |     |
| Non passa; ond' è costretto a gir più tardo,                                        |     |
| Quasi dall'acre allor l'onde percuota:                                              | 210 |
| Ne van disgiunti i corpicelli suoi,                                                 |     |
| Ma stretti et animassati; onde fra loro                                             |     |
| Insieme si ritirano, e di fuori                                                     |     |
| Han mille intoppi, in guisa tal che pure                                            |     |
| Vengon forzati ad allentere il corso.                                               | 215 |
| A COROLI TOLIGIA WA MILLIAMED & COLOR                                               |     |

Non così fanno i genitali corpi Per lor semplicitade impenetrabili: Ma; quando volan per lo spazio voto, No fuor di loro impedimento alcuno Trovan che gli trattenga, e, dai lor luoghi **221** Tosto che mossi son verso una sola Verso una sola parte il volo indrizzano; Debbono allor viepiù veloci e snelli De'rai del sol molto maggiore spazio Passar di luogo in quel medesmo tempo 221 Ch' i folgori del sol passano il cielo; Poscia che da consiglio o da sagace Ragione i primi semi esser non ponno Impediti già mai nè ritardati, Ne vanno ad una ad una investigando 230 Le cose per conoscere in cne modo Nell'universo si produca il tutto. Ma sono alcuni che di questo ignari Si credon che non possa la natura Della materia per sè stessa e senza 235 Divin volere in così fatta guisa Con umane ragioni e moderate Mutare i tempi o generar le biade, Ne far null'altro a cui di gire incontra Persuade i mortali e gli accompagna 240 Ouel gran piacer che della vita è guida, Acciò le cose i secoli propaghino Con veneree lusinghe e non perisca L'umana specie: onde, che fosse il tutto Per opra degli dèi fatto dal nulla. 245 Fingono. Ma, per quanto a me rassembra Essi in tutte le cose han traviato Molto dal ver: poiché, quantunque ignoti Mi sian della materia i primi corpi, Io non per tanto d'affermare ardisco, 250Per molte e molte cause e per gli stessi Movimenti del ciel, che l'universo Che tanto è difettoso esser non puote Da Dio creato: e quant'io dico, o Memmo, Dopo a suo luogo narrerotti a lungo. 255 Or del moto vo'dir quel che mi resta. Qui, s'io non erro, di provarti è luogo

| Miles and address of the control of |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Che per se stessa alcuna cosa mai<br>Non può da terra sormontare in alto.<br>Né già vorrei che t'ingannasse il foco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260 |
| Ch' all' insu si produce e cibo prende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| E le nitide biade e l'erbe e i fiori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| E gli alberi all'insù crescono anch'essi.<br>Benché per quanto s'appartiene a loro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Tutti e sempre all' ingiù caschino i pesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265 |
| Ne creder dei che la vorace flamma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Allor che furiosa in alto ascende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| E dell'umili case e de'superbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Palagi i tetti in un momento atterra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 020 |
| Opri cio da sè stessa e senza esterna<br>Forza che l'urti. Il che pur anco accade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 270 |
| Al nostro sangue, se dal corpo spiccia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Per piccola ferita e poggiu in aria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| E'l suol asperge di vermiglie stille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Forse non vedi ancor con quanta forza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 275 |
| Risospinga all'insù l'umor dell'acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Le travi e gli altri legni i poiché, quanto<br>Più altamente gli attuffiamo in essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| E con gran violenza a pena uniti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Molti di noi ve gli spingiam per dritto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280 |
| Ella tanto più ratta e desiosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Da se gli scaccia e gli rigetta in alto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| In guisa tal, che quasi fuori affatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Sorgon dall'onde ed all'insu risaltano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 902 |
| Né per cio dubitiamo, al parer mio,<br>Che per se stesse entre le spazio voto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 285 |
| Scendan le travi e gli altri legni al basso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Ponno dunque in tal guisa anco le flamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Dall'aria che le cinge in alto espresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Girvi quantunque per sé stessi i pesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290 |
| Si sforzin sempre di tirarle al basso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| E non vedi tu forse al caldo estivo<br>Le notturne del ciel faci volanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Correr sublimi e menar seco un lungo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Tratto di luce in qualsivoglia parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 297 |
| Gli apra il varco natura? Il sole ancora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Quando al più alto suo meriggio ascende,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| L'ardor dissonde d'ogn' intorno e sparge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Di lume il suol: verso la terra adunque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

| Vien per natura anco l'ardor del sole.                                      | 300    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| I fulmini volar miri a traverso                                             |        |
| Le grandinose piogge: or quinci or quindi                                   |        |
| Dalle nubi squarciate i lampi strisciano,                                   | _      |
| E caggion spesso anco le flamme in terra.                                   |        |
| Bramo, oltr'a ciò, che tu conosca, o Memmo,                                 | 305    |
| Che, mentre a volo i genitali corpi                                         |        |
| Drittamente all'ingiù vanno pel vôto,                                       |        |
| D'uopo è ch'in tempo incerto in luogo incerto                               |        |
| Sian fermamente da' lor propri pesi                                         |        |
| Tutti sforzati a declinare alquanto                                         | 310    |
| Dal lor dritto viaggio, onde tu possa                                       |        |
| Solo affermar che sia cangiato il nome,                                     |        |
| Poiche, se ciò non fosse, il tutto al certo                                 |        |
| Per lo vano profondo in giù cadrebbe                                        |        |
| Quasi stille di pioggia, e mai non fôra                                     | 315    |
| Nato fra i primi semi urto o percossa,                                      | 20     |
| Onde nulla già mai l'alma natura                                            | •      |
| Crear potrebbe. Che se pure alcuno                                          |        |
| Si pensa forse ch' i più gravi corpi                                        |        |
| Scendan più ratti per lo retto spazio                                       | 320    |
| E per di sopra ne' più lievi inciampino,                                    | 020    |
|                                                                             |        |
| Generando in tal guisa urti e percosse<br>Che possan darne i genitali moti; |        |
|                                                                             |        |
| Erra senz' alcun dubbio, e fuor di strada                                   | 325    |
| Dalla dritta ragion molto si scosta.                                        | ريت د. |
| Poscia che ben ciò che per l'aria e l'acqua                                 |        |
| Cade all'ingiuso il suo cadere affretta                                     |        |
| E de' pesi a ragion ratto discende,                                         |        |
| Perchè il corpo dell'acqua e la natura                                      | 000    |
| Tenue dell'aria trattener non puote                                         | 330    |
| Ogni cosa egualmente e vie più presto                                       |        |
| Convien che vinta alle più gravi ceda:                                      |        |
| Ma pel contrario in alcun tempo il voto                                     |        |
| In parte alcuna alcuna cosa mai                                             |        |
| Non basta ad impedire, ond'ella il corso                                    | 335    |
| Non segua ove natura la trasporta;                                          |        |
| Onde tutte le cose, ancor che mosse                                         |        |
| Da pesi disuguali, aver dovranno                                            |        |
| Per lo vano quieto egual prestezza.                                         |        |
| Non ponno dunque ne' più lievi corpi                                        | 340    |
| Inciampare i più gravi e per di sopra                                       |        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |        |

#### LIBBO SECONINO

| Colpi crear per sé medesmi, i quali<br>Faccian moti diversi, onde natura<br>Produca il tutto: ed è pur forza al certo<br>Che dechinino alquantó i primi semi,<br>Nè più che quasi nulla; accio non paia<br>Ch' io finga adesso i movimenti obliqui | 345         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E che ciò poi la verità rifiuti. Poscia ch'a tutti è manifesto e conto Che mai non ponno per sè stessi i pesi Fare obliquo viaggio, allor che d'alto Veder gli puoi precipitare al basso: Ma che i principii poi non torcan punto                  | 350         |
| Dalla lor dritta via, chi veder puote i<br>Se finalmente ogni lor moto sempre<br>Insieme si raggruppa e dall'antico<br>Sempre con ordin certo il nuovo nasce,<br>Ne traviando i primi semi fanno                                                   | 35 <b>5</b> |
| Di moto un tal principio, il qual poi rompa<br>I decreti del fato, accio non segua<br>L'una causa dall'altra in infinito;<br>Onde nel mondo gli animali han questa,<br>Onde han questa, dich' io, dal fato sciolta                                 | 3 <b>60</b> |
| Libera volontà, per cui ciascuno<br>Va dove più gli aggrada? I moti ancora<br>Si dechinan sovente, e non in certo<br>Tempo nè certa region, ma solo<br>Quando e dove comanda il nostro arbitrio;                                                   | 3 <b>65</b> |
| Poiché senz'alcun dubbio a queste cose<br>Dà sol principio il voler proprio, e quindi<br>Van poi scorrendo per le membra i moti.<br>Non vedi ancor che i barbari cavalli<br>Allor che disserrata in un sol punto                                   | 370         |
| E la prigion, non così tosto il corso<br>Prendon come la mente avida brama?<br>Poichè per tutto il corpo ogni materia<br>Atta a far ciò dee sollevarsi e spinta<br>Scorrer per ogni membro, acciò con essa                                         | 375         |
| Della mente il desio possa seguire. Onde conoscer puoi che 'l moto nasce Dal cuore, e che ciò pria dal voler nostro Procede e quindi poi per tutto il corpo E per tutte le membra si diffonde.                                                     | 380         |

)

| Cacciati innanzi; poi che allora è noto Ch'è rapita dal corpo ogni materia Ad onta nostra in fin che per le membra Un libero voler possa frenarla. Già veder puoi come, quantunque molti Da violenza esterna a lor mal grado Sian forzati sovente a gire innanzi E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifi sto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nė ciò avvien come quando a forza siamo   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| Ch'é rapita dal corpo ogni materia Ad onta nostra in fin che per le membra Un libero voler possa frenarla. Già veder puoi come, quantunque molti Da violenza esterna a lor mal grado Sian forzati sovente a gire innanzi E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poiche quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade |                                           | 385   |
| Un libero voler possa frenarla.  Già veder puoi come, quantunque molti Da violenza esterna a lor mal grado Sian forzati sovente a gire innanzi E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè gia mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade                                                                            | _ · ·                                     |       |
| Un libero voler possa frenarla.  Già veder puoi come, quantunque molti Da violenza esterna a lor mal grado Sian forzati sovente a gire innanzi E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè gia mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade                                                                            | Ad onta nostra in fin che per le membra   |       |
| Già veder puoi come, quantunque molti Da violenza esterna a lor mal grado Sian forzati sovente a gire innanzi E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o seema. Ondè quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade                                                                                                             |                                           |       |
| Sian forzati sovente a gire innanzi E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                   | Già veder puoi come, quantunque molti     |       |
| E sospinti e rapiti a precipizio, Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                       | Da violenza esterna a lor mal grado       | 390   |
| Noi non per tanto un non so che nel petto Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quèl moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                         | Sian forzati sovente a gire innanzi       |       |
| Nostro portiam che di pugnarle incontra Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  39  40  40  40  41  41  42  43  44  45  46  47  46  47  48  48  49  40  40  40  40  40  40  40  40  40                                                                                                                                                                                               | E sospinti e rapiti a precipizio,         |       |
| Ha possanza e d'ostarle, al cui volere Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch'altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Noi non per tanto un non so che nel petto |       |
| Dalla stessa materia anco la copia Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manif sto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nostro portiam che di pugnarle incontra   |       |
| Talor forzata a scorrer per le membra E cacciata si frena e torna indietro. Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ha possanza e d'ostarle, al cui volere    | 395   |
| E cacciata si frena e torna indietro.  Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch'altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto.  Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo.  Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S' accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dalla stessa materia anco la copia        |       |
| Per la qual cosa confessar t'è forza Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urtr Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S' accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  40 41 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Talor forzata a scorrer per le membra     |       |
| Che questo stesso a' primi semi accaggia, E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urti Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |       |
| E ch'oltre a' pesi alle percosse agli urtr' Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nò mica in luogo certo o certo tempo. Nò fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |       |
| Abbian qualch' altra causa i moti loro; Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | 400   |
| Onde poscia è con noi questa possanza Nata; perchè già mai nulla del nulla Non poter generarsi è manifesto. Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |       |
| Nata; perché già mai nulla del nulla  Non poter generarsi è manifesto.  Chè vieta il peso che per gli urti il tutto  Formato sia quasi da forza esterna:  Ma, che la mente poi d'uopo non abbia  Di parti interiori ond'ella possa  Far poi tutte le cose e vinta sia  A soffrire, a patir quasi costretta,  Ciò puote cagionar de' primi corpi  Il picciol deviar dal moto retto  Nè mica in luogo certo o certo tempo.  Nè fu già mai della materia prima  Più stivata la copia o da maggiori  Spazi divisa; poichè quindi nulla  S'accresce o scema. Ondè quel moto in cu  Son ora i primi corpi in quel medesmo  Furono ancor nella trascorsa etade  40  41  42  43  44  45  46  46  46  46  46  46  46  46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |       |
| Non poter generarsi è manifesto.  Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna:  Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo.  Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _ <del>_</del> <del>_</del> _             |       |
| Chè vieta il peso che per gli urti il tutto Formato sia quasi da forza esterna: Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |       |
| Formato sia quasi da forza esterna:  Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nò mica in luogo certo o certo tempo.  Nò fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichò quindi nulla S'accresce o scema. Ondò quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 405   |
| Ma, che la mente poi d'uopo non abbia Di parti interiori ond'ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |       |
| Di parti interiori ond' ella possa Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nò mica in luogo certo o certo tempo. Nò fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichò quindi nulla S'accresce o scema. Ondò quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  41:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |       |
| Far poi tutte le cose e vinta sia A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nè mica in luogo certo o certo tempo. Nè fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |       |
| A soffrire, a patir quasi costretta, Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nò mica in luogo certo o certo tempo. Nò fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichò quindi nulla S'accresce o scema. Ondò quel moto in cu Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                         |       |
| Ciò puote cagionar de' primi corpi Il picciol deviar dal moto retto Nò mica in luogo certo o certo tempo. Nò fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poichè quindi nulla S'accresce o scema. Ondè quel moto in cui Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | 410   |
| Il picciol deviar dal moto retto No mica in luogo certo o certo tempo. No fu già mai della materia prima Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poiche quindi nulla S'accresce o scema. Onde quel moto in cur Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |       |
| Né mica in luogo certo o certo tempo.  Né fu già mai della materia prima  Più stivata la copia o da maggiori  Spazi divisa; poiché quindi nulla  S'accresce o scema. Ondé quel moto in cur  Son ora i primi corpi in quel medesmo  Furono ancor nella trascorsa etade  12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |       |
| Nè fu già mai della materia prima  Più stivata la copia o da maggiori  Spazi divisa; poichè quindi nulla  S'accresce o scema. Ondè quel moto in cur  Son ora i primi corpi in quel medesmo  Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |       |
| Più stivata la copia o da maggiori Spazi divisa; poiché quindi nulla S'accresce o scema. Ondé quel moto in cur Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                         | ,,,   |
| Spazi divisa; poiché quindi nulla S'accresce o scema. Ondé quel moto in cur Son ora i primi corpi in quel medesmo Furono ancor nella trascorsa etade  42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                         | 410   |
| S'accresce o scema. Ondé quel moto in cui<br>Son ora i primi corpi in quel medesmo<br>Furono ancor nella trascorsa etade 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |       |
| Son ora i primi corpi in quel medesmo<br>Furono ancor nella trascorsa etade 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |       |
| Furono ancor nella trascorsa etade 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 4-5-3 |
| D han hend latara, & tatto queno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 1-0   |
| Che fin qui s'è prodotto è per prodursi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                         |       |
| Anco nell'avvenire, e con le stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |       |
| Condizioni e nella stessa guisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · ·                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | 425   |

| Avere in sè medesino a punto quanta<br>Per naturale invariabil legge<br>Gli fu sempre concessa. Né la somma<br>Variar delle cose alcuna forza                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Non può già mai; perchè, nè dove alcuna<br>Spezie di semi a ricovrar se'n vada<br>Lungi dal tutto non si trova al mondo,<br>Nè meno ond'altra violenza esterna<br>Crear si possa e penetrar nel tutto | 430 |
| Impetuosamente e la natura  Mutarne e volger sottosopra i moti.  Non creder poi che maraviglia apporti  Che, essendo tutti i primi semi in moto,  La somma non per tanto in somma quiete              | 435 |
| Paia di star, se non se fosse alcuno<br>Mostra del proprio corpo i movimenti.<br>Poscia che de' principii ogni natura<br>Lungi da' nostri sensi occulta giace:<br>Onde, se quelli mai veder non puoi, | 440 |
| Ti fien anco nascosti i moti loro;<br>Massime perché spesso accader suole<br>Che quelle cose che veder si ponno<br>Celan mirate da lontana parte<br>Anch' elle i propri moti agli occhi nostri.       | 445 |
| Poiché sovente in un bel colle aprico<br>Le pecore lanute a passi lenti<br>Van bramose tosando i lieti paschi,<br>Ciascuna ove la chiama, ove l'invita<br>La di fresca rugiada erba gemmante,         | 450 |
| E vi scherzan lascivi i grassi agnelli<br>Vezzosamente saltellando a gara:<br>E pur tai cose, se da lungi il guardo<br>Vi s'affissa da noi, sembran confuse<br>E ferme, quasi allor s'adorni e veli   | 455 |
| Di bianca sopravvesta il verde colle.<br>In oltre; allor che poderose e grandi<br>Schiere di guerra in simolacro armate<br>Van con rapido corso i campi empiendo,<br>E su prodi cavalli i cavalieri   | 460 |
| Volan lungi dagli altri e furibondi<br>Scuoton con urto impetuoso il campo;<br>Quivi al cielo il fulgor se stesso inalza,                                                                             | 465 |

| Quivi splende la terra, e l'aria intorno  |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Arde tutta e lampeggia, e sotto i piedi   |             |
| De' valorosi eroi s'eccita un suono,      | 470         |
| Che misto con le strida e ripercosso      |             |
| Dai monti in un balen s'erge alle stelle: |             |
| E pur luogo è ne' monti onde ci sembra    |             |
| Starsi nel campo un tal fulgore immoto.   |             |
| Or via; da quinci innanzi intendi omai    | 475         |
| Quali sian delle cose i primi semi,       |             |
| E quanto l'un dall'altro abbian diverse   |             |
| E difformi le forme e le figure,          |             |
| Non perchè sian di poco simil forma       |             |
| Molti di lor, ma perchè tutti eguali      | 480         |
| D'ogn'intorno non han tutte le cose.      |             |
| Nè maraviglia è ciò; poscia che, essendo  |             |
| Tanta la copia lor che fine o somma,      |             |
| Come già dimostrammo, aver non puote,     |             |
| Ben creder deesi che non tutti in tutto   | 485         |
| Possan tutte le parti aver dotate         | 1(0         |
| D'egual profilo o di simil figura.        |             |
| Oltr'a ciò, l'uman germe e i muti armenti |             |
| Degli squammosi pesci e i lieti arbusti   |             |
| E le fere selvagge e i vari augelli,      | <b>49</b> 3 |
| O vuoi quei che dell'acque i luoghi ameni | 400         |
| Amano e vansi spaziando intorno           |             |
| Alle rive de' flumi, ai fonti, ai laghi,  |             |
| O quei che delle selve abitatori          |             |
| Volan di ramo in ramo: or tu di questi    | 105         |
| Segui pur a pigliar qual più t'aggrada    | 495         |
|                                           |             |
| Generalmente, e troverai che tutti        |             |
| Han figure diverse e forme varie.         |             |
| Nè potrebbero i figli in altra guisa      | ~~~         |
| Raffigurar le madri ne le madri           | 500         |
| Riconoscere i figli: e pur veggiamo       |             |
| Che ciò far ponno e senza error, non meno |             |
| Che gli uomini fra lor si raffigurano.    |             |
| Poiche sovente innanzi ai venerandi       |             |
| Templi de' sommi dèi cade il vitello      | 505         |
| Presso a fumante altar d'arabo incenso,   |             |
| E dal petto piagato un caldo fiume        |             |
| Sparge di sangue: ma l'afflitta et orba   |             |
| Madre pe' boschi errando in terra lascia  |             |

#### 71 LIBRO SECONDO. 540 Del bipartito piede impresse l'orme; Cerca con gli occhi ogni riposto luogo S'ella veder pur una volta possa Il perduto suo parto, e ferma spesso Di queruli muggiti empie le selve, 515 E spesso torna dal desio trafitta Del caro figlio a riveder la stalla: Nè rugiadose erbette o salci teneri. Mormoranti ruscelli o fiumi placidi Non posson dilettarla o sviar punto 520 L'animo suo dalla noiosa cura, Në degli altri giovenchi altrove t**raria** Le mal note bellezze, o i grassi paschi Alleviarle il duol che la tormenta: Si va cercando un certo che di proprio 525 Ed a lei manifesto. I tenerelli Capretti inoltre alle lor voci tremole Et al rauco belar gli agni lascivi Riconoscono pur l'irsute madri E le lanose. În cotal guisa ognuno, Qual natura richiede, il dolce latte 530 Delle proprie sue mamme a sugger corre. Di grano al fin qualunque specie osserva: E vedrai nondimen ch'ei non ha tanta Somiglianza fra se, ch'anco non abbia Qualche difformitade: e per la stessa 535 Ragion vedrai che della terra il grembo Dipingon le conchiglie in varie guise Là dove bagna il mar con l'onde molli Del curvo lido l'assetata arena. Ondo senz'alcun dubbio é pur mestiero 540 Che per la stessa causa i primi corpi Poscia che son dalla natura anch'essi E non per opra manual formati, Abbian varie fra lor molte figure. 545 Già sciór possiamo agevolmente il dubbio, Per qual cagione i fulmini cadenti Molto più penetrante abbiano il foco Di quel che nasce da terrestri faci: Con ciò sia che può dirsi che, il celesta **55**0 Ardor del fulmin più sottile essendo, Composto sia di piccole figure

| Onde penétri agevolmente i fori               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Che non può penetrare il foco nostro          |              |
| Generato da' legni. In oltre; il lume         |              |
| Passa pe 1 corno, ma la pioggia indietro      | 555          |
| Ne vien rispinta; or per qual causa è questo, |              |
| Se non perché del lume assai minori           |              |
| Gli atomi son di quegli onde si forma         |              |
| L'almo liquor dell'acque? E perché tosto      |              |
| Vegghiam colarsi il vino, et il restio        | 560          |
| Olio all'incontro trattenersi un pezzo?       |              |
| O perchè gli ha maggiori i propri semi        |              |
| O più curvi e l'un l'altro in vari modi       |              |
| A foggia d'ami avviluppati insieme;           |              |
| Ond'avvien por che non si presto ponno        | 565          |
| L'un dall'altro strigarsi e penetrare         |              |
| I fori ad uno ad uno e fuori uscirne.         |              |
| S'arroge a ciò; che con soavé e dolce         |              |
| Senso gusta la lingua il biondo mele          |              |
| E 'l bianco latte; et all'incontro il tetro   | 570          |
| Amarissimo assenzio e 'l fier centauro        |              |
| Con orribit sapor crucia il palato;           |              |
| Ond'apprender tu possa agevolmente            |              |
| Che son composti di rotondi e lisci           |              |
| Corpi que' cibi che da noi gustati            | 575          |
| Posson toccar soavemente il senso;            |              |
| Ma quelle cose poi ch'accrbe ed aspre         |              |
| Ci sembrano i lor semi hanno all'incontro     |              |
| Vie più adunchi e l'un l'altro a foggia d'ami |              |
| Strettamente intrigati, onde le vie           | 580          |
| Sogliono risecar de' nostri sensi             |              |
| E con l'entrata dissiparne il corpo.          |              |
| Al fin; tutto le cose al senso grate          |              |
| E l'ingrate al toccar pugnan fra loro         |              |
| Per le varie figure onde son fatte:           | - <b>585</b> |
| Accio tu forse non pensassi, o Memmo,         |              |
| Che l'aspro orror della stridente sega        |              |
| Formato fosse di rotondi e lisci              |              |
| Principii anch'egli, in quella guisa stessa   |              |
| Che la soave melodia si forma                 | 280          |
| Da musico gentile, allor che sveglia          |              |
| Con dotta man l'armoniose corde               |              |
| Di canoro strumento: e non pensassi           |              |

| Che con la stessa forma i primi corpi         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Possano penetrar nelle narici                 | 596   |
| Dell'uomo, allor che i puzzolenti e tetri     |       |
| Cadaveri s'abbruciano et allora               |       |
| Che tutta è sparsa di cilicio croco           |       |
| La nuova scena e di panchei profumi           |       |
| Arde di Giove il sacrosanto altare;           | 600   |
| E non credessi che i color leggiadri          |       |
| E le nostre pupille a pascer attr             |       |
| Abbian simíli i propri semi a quelli          |       |
| Che pungon gli occhi a lagrimar forzando      |       |
| E paion brutti e spaventosi in vista:         | 605   |
| Poiche ogni causa che diletta e molce         |       |
| I sensi ha lisci i suoi principii al certo;   |       |
| Ma ciò ch'è pel contrario aspro e molesto     |       |
| Ha la materia sua scabrosa e rozza.           |       |
| Son poscia alcuni corpi, i quali affatto      | 610   |
| Non debbon a ragion lisci stimarsi            |       |
| Ne con punte ritorte affatto adunchi;         |       |
| Poi che più tosto han gli angoletti loro      |       |
| In fuori alquanto, e che più tosto ponno      |       |
| Solleticar che lacerare il senso,             | 615   |
| Qual può dirsi la feccia et i sapori          |       |
| Dell'enula campana. E finalmente              |       |
| Che la gelida brina e I caldo foco,           |       |
| Dentati in varie guise, in varie guise        |       |
| Pungono il senso, e l'un e l'altro tatto      | 620   |
| Chiaro ne porge e manifesto indizio.          | 720   |
| Poscia che 'l tatto, il tatto, o santi numi!, |       |
| Senso è del corpo; o quando alcuna cosa       |       |
| Esterna lo penetra, o quando nuoce            |       |
| A quel che gli è nativo, o fuori uscendo      | 625   |
| Ne dà venerco genital diletto,                | 0_0   |
| O quando offesi entro lui stesso i semi       |       |
| Et insieme commossi et agitati                |       |
| Turbano i nostri sensi e gli confondono;      |       |
| Come potrai sperimentar tu stesso,            | 630   |
| Se talor con la man percuoti a caso           | •••   |
| Del proprio corpo qualsivoglia parte,         |       |
| Ond'é mestier che de principii primi          |       |
| Sian pur molto fra lor varie le forme,        |       |
| Che vari sensi han di produr possanza.        | 635   |
| THE PURPLE WELL AND A PROPERTY POSSESSES.     | After |

Al fin; le cose che più dure e dense Sembrano agli occhi nostri è d'uopo al certo Ch'abbiano adunchi i propri semi e quasi Ramosi e l'un con l'altro uniti e stretti; Tra le quai senza dubbio il primo luogo 640 Hanno i diamanti a disprezzare avvezzi Ogni urto esterno, e le robuste selci E'l duro ferro e'l bronzo il qual percosso Suol altamente rimbombar ne' chiostri. Ma quel ch'è poi di liquida sostanza 645 Convien che fatto di rotondi e lisci Principii sia; poichè fra lor frenarsi Non ponno i suoi viluppi e verso il basso . Han volubile il corso. In somma tutto Ciò che fuggirsi in un sol punto scorgi, 650 Com'il fumo e la nebbia il foco e'l vento, Se men degli altri hanno rotondi e lisci I lor primi principii, è forza al meno Ch'e' non gli abbian ritorti e strettamente L'un con l'altro congiunti, acciò sian atti 655 A punger gli occhi e penetrar ne' sassi Senza che stiano avviticchiati insieme: Il che vede ciascuno esser concesso Di conoscere a' sensi, onde tu possa Apprender facilmente ch'e' non sono 660 Fatti d'adunchi, ma d'acuti semi. Ma che amari tu vegga i corpi stessi Che son liquidi e molli, a punto come È del mare il sudor, non dèi per certo Meraviglia stimar: poiché,quantunque 665 Sia ciò ch'è molle di rotondi e lisci Semi composto, nondimen fra loro Doloriferi corpi anco son misti: Nè per ciò fa mestier ch'e' siano adunchi E l'un l'altro intrigati, ma più tosto 670 Debbon, benché scabrosi, esser rotondi, Acciò che insieme agevolmente scorrere Possano al basso e lacerarne i sensi. Ma; perché tu più chiaramente intenda Esser misti co' lisci i rozzi e gli aspri 675 Principii, onde ha Nettuno amaro il corpo; Sappi che dolce aver da noi si puote

| L'acqua del mar, pur che per lungo trat<br>Sia di terra colata e caggia a stille<br>In qualche pozza e placida diventi;<br>Poscia che a poco a poco ella depone | 680       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Del suo tetro veleno i semi acerbi,<br>Come quelli che ponno agevolmente,                                                                                       |           |
| Stante l'asprezza lor, fermarsi in terra.                                                                                                                       |           |
| Or, ciò mostrato avendo, io vo' seguire                                                                                                                         | 685       |
| A congiunger con questo un'altra cosa                                                                                                                           |           |
| Che quindi acquista fede: ed é che i corp                                                                                                                       | <b>91</b> |
| Della materia variar non ponno<br>Le lor figure in infinite guise:                                                                                              |           |
| Chè, se questo non fosse, alcuni semi                                                                                                                           | 690       |
| Gia dovrebbon di nuovo ai corpi misti                                                                                                                           | 000       |
| Apportar infinito accrescimento.                                                                                                                                |           |
| Poiché non in qualunque angusta mole                                                                                                                            |           |
| Si posson molto variare insieme                                                                                                                                 |           |
| Le lor figure: con ciò sia che fingi                                                                                                                            | 695       |
| Ch'e' sian pur quanto vuoi minuti e picco                                                                                                                       | oli       |
| I primi semi, indi di tre gli accresci                                                                                                                          |           |
| O di poc'altri; e troverai per certo                                                                                                                            |           |
| Che, se tu piglierai tutte le parti                                                                                                                             | 700       |
| Di qualche corpo, e variando i luoghi .<br>Sommi con gl'imi e co' sinistri i destri,                                                                            | 700       |
| Dopo ch'in ogni guisa avrai provato                                                                                                                             |           |
| Qual dia specie di forme a tutto il corpo                                                                                                                       |           |
| Ciascun ordine lor, nel rimanente,                                                                                                                              |           |
| Se tu forse vorrai cangiar figure,                                                                                                                              | 705       |
| Anco altre parti converratti aggiungere:                                                                                                                        |           |
| Quindi avverrà che l'ordine ricerchi                                                                                                                            | •         |
| Per la stessa cagion nuove altre parti,                                                                                                                         |           |
| Se tu forme cangiar vorrai di nuovo.                                                                                                                            | 710       |
| Dunque col variar delle figure<br>S'augumentano i corpi: onde non dei                                                                                           | 710       |
| Creder che i semi abbian tra lor difformi                                                                                                                       |           |
| Le forme in infinito, acciò non forzi                                                                                                                           |           |
| Ad esser cose smisurate al mondo:                                                                                                                               |           |
| Il che già falso io ti provai di sopra.                                                                                                                         | 715       |
| Già le barbare vesti e le superbe                                                                                                                               |           |
| Lane di Melibea tre volte intinte                                                                                                                               |           |
| Nel sangue di tessaliche conchiglie,                                                                                                                            |           |
| E dell'aureo pavon l'occhiute penne                                                                                                                             |           |

Di ridente lepor cosperse intorno, 79) Da novelli colori oppresse e vinte Giacerebbero omai; ne della mirra Saria grato l'odor né del soave Méle il sapore; e l'armonia de' cigni Ed i carmi febei sposati al suono Di cetra tocca con dedalea mano Foran gia muti, con cio sia che sempre Nascer potriano alcune cose al mondo Più dell'antiche preziose o care, Ed alcun'altre più negletto e vili 730 Al palato agli oreccin al naso agli occhi. Il che falso o per certo, ed ha la somma E dell'une e dell'altre un fin prescritto: Ond'é pur forza confessar che i semi Forme infinite variar non ponno. 735 Dal caldo, al fine, alle pruine algenti E finito passaggio, et all'incontro Per la stessa ragion dal gelo al foco: Pojehé finisce l'un e l'altro, e posti Sono il tiepido e 'l fresco a loro in mezzo. 740 Adempiendo per ordine la somma. Distanti adunque le create cose Per infinito spazio esser non ponno, Poscia ch'han d'ogni banda acute punte Quinci infeste alle fiamine e quindi al ghiaccio. 745 Il che mostrato avendo, io vo' seguire A congiunger con questa un'altra cosa Che quindi acquista fede: ed è che i semi Ch'han da natura una figura stessa Sono infiniti. Con cio sia che, essendo 750 Finita delle forme ogni distanza, Forz'é pur che le simili fra loro Sian infinite o sia finita almeno La somma: il che già falso esser provammo, Or, pot che cio t'è noto, io vo'mostrarti 755 In pochi, ma soavi e dolci versi, Che de' primi principii i corpicciuoli Sono infiniti in qualsivoglia specie Di forme, e sol cosi posson la somma Delle cose occupar, continuando 760 D'ogn' intorno il tenor delle percosse.



#### LIBRO SECONDO. 77 Poiché, se ben tu vedi esser più rari Certi animali e men feconda in essi La natura ti par, ben puote un'altra O terra o luogo o region lontana 765 Esserne più ferace et adempirne In cotal guisa il numero: si come Veggiam che fra i quadrupedi succede Spezialmente agli angumani elefanti; De' quai l'India è si ferfile che cinta 770Sembra d'eburneo impenetrabil vallo, Tal di quei bruti immani ivi è la copia : Benchè fra noi se ne rimiri a pena Qualch'esempio rarissimo. Ma; posto Che fosse al mondo per natura un corpo-775Cotanto singolar ch'a lui simile Null'altro sia nell'universo intero: Se non per tanto de' principi: suoi Non fla la moltitudine infinita. Ond'egli concepirsi e generarsi 780 Possa, non potrà mai nascere al mondo Né, benché nato, alimentarsi e crescere. Poiche fingi con gli occhi che finiti Semi d'una sol cosa in varie parti Vadan pel vano immenso a volo errando: 785 Onde, dove, in che guisa e con qual forza. in così vasto pelago e fra tanta Moltitudine altrui, pot**ranno insieme** Accozzarsi giammai? Per quanto io credo, Ciò non faranno in alcun modo al certo. 790 Ma; qual, se nasce in mezzo all'onde insane Qualche grave naufragio, il mar cruccioso Sparger sovente in varie parti suole Banchi, antenne, timoni, alberi e sarte, Poppe e prore e trinchetti e remi a nuoto. 795 In guisa che mirar puote ogni spiaggia Delle navi sommerse i fluttuanti Arredi, ch'avvertir dovrian ciascuno Mortale ad ischifar del mare infido E l'insidie e la forza e i tradimenti 800 Né mai fidarsi ancor che alletti e rida L'ingannatrice sua calma incostante:

Tal, se tu fingr in qualche specie i semi

| Da numero compresi, essi dovranno                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Per lo vano profondo esser dispersi                                              | 805 |
| In varie parti da diversi flutti                                                 |     |
| Della prima materia, in guisa tale                                               |     |
| Ch'e' non potran congiungersi o congiunti                                        |     |
| Trattenersi un sol punto in un sol gruppo                                        |     |
| Ne per nuovo concorso augumentarsi.                                              | 810 |
| E pur, che l'un e l'altro apertamente                                            |     |
| Si faccia, il fatto stesso a noi ben noto                                        |     |
| Ne mostra, e che formarsi e che formate                                          |     |
| Posson crescer le cose. È chiaro adunque                                         |     |
| Che sono in ogni specie innumerabili                                             | 815 |
| Semi onde vien somministrato il tutto.                                           |     |
| Nè superare eternamente ponno                                                    |     |
| I moti a lor mortiferi në meno                                                   |     |
| Seppellir la salute eternamente,                                                 |     |
| Nè di sempre serbar da morte intatte                                             | 820 |
| Le cose una sol volta al mondo nate                                              |     |
| Gli accrescitivi corpi hanno possanza                                            |     |
| Tal con pari certaine insieme fanno                                              |     |
| Battaglia i semi infra di lor contratta                                          |     |
| Fin da tempo infinito. Or quinci or quindi                                       | 825 |
| Vince la vita, ed all'incontro è vinta:                                          |     |
| Mista al rogo è la cuna, ed al vagito                                            |     |
| De' nascenti fanciulli il funerale:                                              |     |
| Nè mai notte seguio giorno nè giorno                                             | 000 |
| Notte, che non sentisse in un confusi                                            | 830 |
| Col vagir di chi nasce il pianto amaro                                           |     |
| Della morte compagno e del feretro.                                              |     |
| Abbi in oltre per fermo e tieni a mente,                                         |     |
| Che nulla al mondo ritrovar si puote                                             | 005 |
| Che d'un genere sol di genitali                                                  | 835 |
| Corpi sia generato e che non abbia<br>Misti più semi entro a sè stesso; e quanto |     |
| Più varie forze e facoltà possiede,                                              |     |
| Tanto in sè stesso esser più specie insegna                                      |     |
| D'atomi differenti e varie forme.                                                | 840 |
| Pria la terra contiene i corpi primi,                                            | 040 |
| Onde con moto assiduo il mare immenso                                            |     |
| Si rinnovi da' fonti i quai sossopra                                             |     |
| Volgono i fiumi; ha d'onde nasca il foco,                                        |     |
| Poi ch'acceso in più luoghi il suol terrestre                                    | 945 |

| Arde, ma più d'ogni altro è furibondo<br>L'incendio d'Etna; ha poi donde le biade<br>E i lieti arbusti erga per l'uomo, et onde<br>Porga alle fere per le selve erranti                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E le tenere frondi e i grassi paschi. Ond'ella sol fu degli dei gran madre Detta e madre de' bruti e genitrice De' nostri corpi. E ne cantaro a prova Degli antichi poeti i più sovrani                      | 850 |
| Ch'Argo ne desse; e finser che sublime<br>Sovr'un carro a seder sempre agitasse<br>Due leon domi et accoppiati al giogo,<br>Affermando oltr'a ciò che pende in aria<br>La gran macchina sua, ne può la terra | 855 |
| Fermarsi in terra; aggiunsero i leoni. Sol per mostrar ch'ogni più crudo germe Dee, la natia sua ferità deposta, Rendersi a' genitori obbediente Vinto da' loro officii; al fin gli ornaro                   | 860 |
| La sacra testa di mural corona,<br>Perch'ella regge le città munite<br>Di luoghi illustri. Or di si fatta insegna<br>Cinta per le gran terre orrevolmente<br>Si porta ognor della divina madre               | 865 |
| L'imagin santa. Ella da genti varie<br>Per antico costume è nominata<br>Ne' sacrifici la gran madre Idea.<br>Le aggiungon poscia le troiane turbe<br>Per sue fide seguaci; essendo fama                      | 870 |
| Che pria da quei confini incominciasse A generarsi a propagarsi il grano: Le danno i Galli, per mostrar che quegli Ch'avranno offeso di lor madre il nume O sieno ingrati a' genitor, non sono               | 875 |
| Degni d'esporre a' dolci rai del giorno Delle viscere lor prole vivente. Dalle palme percossi in suon terribile Tuonan timpani tesi e cavi cembali, E con rauco cantar corni minacciano,                     | 880 |
| E la concava tibia in frigio numero<br>Suona e le menti altrui risveglia e stimola.<br>E gli portano innanzi orrendi fulmini                                                                                 | 885 |

In segno di furore, acciò bastevoli Siano a frenar con la paura gli animi Ingrati della plebe e i petti perfidi. 89) Di cotal dea la maestà mostrandoli. Or, tosto ch'ella entro le gran cittadi Vien portata, di tacita salute Muta arricchisce gli uomini mortali. Spianan tutte le vie d'argento e bronzo, 895 Dan larghe offerte, e nevigando un nembo Di rose fanno alla gran madre ed anco De'seguaci alle turbe ombra cortese. Qui di frigi Coreti armata squadra (Sì gli chiamano i Greci) insieme a sorte 900 Suonan catene, ed a tal suon concordi Muovon saltando i passi ebri di sangue; E percotendo con divina forza De' lor elmi i terribili cimieri Rappresentan di Creta i Coribanti, 905 Che, siccome la fama al mondo suona, Già di Giove il vagito ivi celaro, Allor ch'intorno ad un fanciullo armato Menar gli altri fanciulli in cerchio un ballo Co' bronzi a tempo percotendo i bronzi, 910 Acciò dal proprio genitor sentito Divorato non fosse e trafiggesse Con piaga eterna della madre il petto. Quindi accompagnan la gran madre armati, O forse per mostrar che la n'avverte 915 A difender col senno e con la spada La patria terra ed a portar mai semp**re** E decoro e presidio ai genitori. Le quali tutte cose, ancor che dette Con ordin vago a meraviglia e bello, 92) Son però false senza dubbio alcuno. Chè d'uopo è pur che 'n somma eterna pac-Vivan gli dėi per lor natura e lungi Stian dal governo delle cose umane, D'ogni dolor, d'ogni periglio esenti, 925 Ricchi sol di sè stessi e di sè fuori Di nulla bisognosi, e che ne merto Nostro gli alletti o colpa accenda ad ira. Ma la terra di senso in ogni tempo

| Manca senz'alcun dubbio, e, perché tiene                                          | 930      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Di molte cose entro al suo grembo i semi,                                         |          |
| Molti ancor ne produce in molti modi.                                             |          |
| Qui; se alcun vuol chiamar Nettuno il mare,                                       |          |
| Cerere il grano, et abusar più tosto                                              | OAE      |
| Di Bacco il nome che la propria voce                                              | 935      |
| Pronunziar del più salubre umore;                                                 |          |
| Concediamogli pur ch'egli a sua voglia<br>Dra gran madre degli dei la terra;      |          |
| Pur che ciò sia veracemente falso.                                                |          |
| Sovente adunque, ancor che pascan l'erba                                          | 940      |
| D'un prato stesso sotto un cielo stesso                                           | 010      |
| E pecore lanute e di cavalli                                                      |          |
| Prole guerriera ed aratori armenti                                                |          |
| E bevan l'acqua d'un medesmo flume,                                               |          |
| Vivon però sotto diversa specie,                                                  | 945      |
| E de'lor genitori in se ritengono                                                 |          |
| Generalmente la natura e sanno                                                    |          |
| Imitarne i costumi: or tanto vari                                                 |          |
| I corpi son della materia prima                                                   |          |
| In ogni specie d'erba in ogni flume.                                              | 950      |
| Anzi, oltre a questo, ogni animal si forma                                        |          |
| Di tutte queste cose, unndo sangue,                                               |          |
| Ossa, vene, calor, viscere e nervi,                                               |          |
| Le quai son pur fra lor diverse e nate                                            | ORE      |
| Da principii difformi. E similmente                                               | 955      |
| Cio ch'arde il foco, se null'altro, almeno . Sol di sè stesso somministra i corpi |          |
| Che vibrar il calor, sparger la luce,                                             |          |
| Agitar le scintillo e largamente                                                  |          |
| Possono intorno seminar le ceneri.                                                | 960      |
| E se tu con la mente in simil guisa                                               |          |
| L'altre cose contempli ad una ad una,                                             |          |
| Senz'alcun dubbio troverni che tutte                                              |          |
| Celan nel proprio corpo e vi han ristretto                                        |          |
| Molti semi diversi e varie forme.                                                 | 965      |
| Al fin: tu vedi in molte cose unito                                               |          |
| Con l'odore il sapor: dunque è pur d'uopo                                         |          |
| Che queste abbian dissimili figure.                                               |          |
| Poiché l'odor penétra in quelle membra                                            | <b>A</b> |
| Ove non entra il succo, e similmento                                              | 976      |
| Penetra i sensi separato il succo                                                 | 2        |
| LOUTE-10.                                                                         | ,        |

| Dal sapor delle cose; onde s'apprende<br>Ch'ei le prime figure ha differenti:<br>Dunque forme difformi in un sol gruppo<br>Certamente s'uniscono e si forma<br>Di misto seme il tutto. Anzi tu stesso<br>Puoi sovente veder ne'nostri versi<br>Esser comuni a molte voci e molte | 975          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Molti elementi, e non per tanto é d'uopo<br>Dir che d'altri elementi altre parole<br>Sian pur composte; non perchè comuni<br>Si trovin poche lettere o non possano<br>Formarsi mai delle medesme appunto                                                                         | · <b>980</b> |
| Due voci varie, ma perchè non tutte<br>Hanno ogni cosa in ogni parte eguale.<br>Or similmente all'altre cose accade,<br>Che, se ben molte hanno comuni i semi,<br>Possono ancor di molto vario gruppo                                                                            | 985          |
| Formarsi al certo: ond'a ragion si dica<br>Che d'atomi diversi ognor si creino<br>Gli augelli i pesci gli animai le piante.<br>Nè creder dèi che non per tanto unirsi<br>Possan tutti i principii in tutti i modi;                                                               | <b>990</b>   |
| Perchè nascer vedresti in ogni parte Ognor nuovi portenti; umane forme Miste a forme di fere, e rami altissimi Spuntar tal volta da vivente corpo, E molte membra d'animai terrestri                                                                                             | 995          |
| Con quelle degli aquatici congiungersi,<br>E le chimere con orribil bocca<br>Fiamme spirando partorire al mondo<br>Il tutto e pascer la natura a pieno.<br>Del che nulla esser vero aperto appare,<br>Mentre veggiam da genitrice certa                                          | 1000         |
| Nascer tutte le cose e crescer poi<br>Da certi semi e conservar la specie.<br>E d'uopo è ben che tutto questo accaggia<br>Per non dubbia ragion: poichè a ciascuno<br>Scendon da tutti i cibi entro alle membra                                                                  | 1005         |
| I propri corpi, onde congiunti fanno<br>Convenevoli moti; et all'incontro<br>Veggiam gli altrui dalla natura in terra<br>Ributtarsi ben tosto, e molti ancora                                                                                                                    | 1010         |



| Fuggon cacciati da percosse occulte<br>Pe'meati insensibili del corpo,<br>I quai ne unirsi ad alcun membro o quivi<br>Produr moti vitali et animarsi                                                           | , 1015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Non poteron già mai. Ma, perchè forse<br>Tu non credessi a queste leggi astretti<br>Solo i viventi, una ragione stessa<br>Decide il tutto: che, siccome in tutta<br>L'essenza lor le generate cose             | 1020   |
| Son fra sè varie, în cotal guisa appunto<br>Forz'è che di dissimili figure<br>Abbiano i semi lor; non perché molte<br>Sian di forma fra lor poco simili,<br>Ma sol perché non tutte in agni parte              | 1025   |
| Hanno eguale ogni cosa: or, vari essendo<br>I semi, e di mestier che differenti<br>Sian le percosse l'unioni i pesi<br>I concorsi le vie gli spazi i moti,<br>I quai non pui degli animali i corpi             | 1030   |
| Disgiungon, ma la terra e 'l mar profondo<br>E 'l cielo immenso dal terrestre giobo.<br>Or porgri in oltre a questr versi orecchio<br>Da me con soavissima fatica<br>Composti, accio tu non pensassi, o Memmo, | 1035   |
| Che nate sian di candidi principii<br>Le bianche cose e che di nero seme<br>Si producan le nere, o pur che quelle<br>Che son gialle o vermiglie, azzurre o perse<br>O rancie o di qualunque altro colore,      | 1040   |
| Sol tali sian perchè il color medesmo<br>Della prima materia abbiano i corpi:<br>Posciach'i primi semi affatto privi<br>Son di tutti i colori, è non puo dirsi<br>Ch'in cio le cose a' lor principii sieno     | 1045   |
| Simili në dissimili. E, se forse<br>Paresse a te che l'animo non possa<br>Veder corpi cotali, erri per certo<br>Lungi dal ver: poiche, se i ciechi nati,<br>Che mai del sol non rimirar la luce,               | 1050   |
| Conoscon pur sol per toccarli i corpi,<br>Benchè fin da fanciulli alcun colore<br>Non abbian visto, è da saper che ponno                                                                                       | 1055   |

Anco le nostre menti aver notizia De' corpi affatto d'ogia liscio privi. Al fin; ciò che da noi nel buio oscuro Si tocca al senso dimostrar non puote 1060 Colore alcuno. Or, perch'io già convinco Che cio succede, io vo' mostrario adesso. Poscia ch'ogni color del tutto in tutti Si cangia: il che per certo a patto alcuno Far mai non ponno i genitali corpi 1065 Che forza è pur ch'invariabil resti Di chi muor qualche parte, accio le cose Non tornin tutte finalmemte al nulla; Poiché, qualunque corpo il termin passa Da natura prescritto all'esser suo, 1070 Quest'é sua morte, e non è più quel desso: Per la qual cosa attribuir non déi Colore ai semi, accio per te non torni Il tutto in tutto finalmente al nullo. Se in oltre i primi corpi alcun colore Non hanno, hanno pero forme diverse 1075 Atte a produrh e variarli tutti. Con cio sia che, oltre a questo, importa molto Come sum mistri primi semi e posti; Acci) tu possa agevolmente addurre Pronte ragioni, ond'è che molti corpi 1080Che poc'anzi eran neri in un momento Di marmoreo candor se stessi adornino, Com'il mar, se talvolta irato il turba Vento che spiri dall'arene maure, 1085 Cangia in bianco alabastro i suoi zaffiri. Poscia che dir potrai che spesso il nero, Tosto ch'internamente agila e mesce La sua prima materia e varia alquanto  ${f L}'$ ordine de' principii e ch'altri aggiunti Corpi gli sono, altri da lui sottratti, 1090 Puote agli occhi apparir candido e bianco. Che se dell'ocean l'onde tranquille Fosser composte di cerulei semi, Non potrebber già mai cangiarsi in bianche : Poiché, comunque si commuova un corpo 1095 Di ceruleo color, non puote al certo Di candidezza alabastrina ornarsi.

| Ché: se dipinti di color diverso            |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Fossero i semi onde si forma un solo        |       |
| Puro e chiaro nitor del sen di Teti,        | 1100  |
| Come sovente di diverse forme               |       |
| Fassi un solo quadrato; era pur d'uopo      |       |
| Che siccome da noi veggonsi in questo       |       |
| Forme difformi, anco del mar tranquillo     |       |
| Si vedesser nell'onde od in qualunque       | 1105  |
| Altro puro nitor vari colori.               |       |
| Le figure, oltr'a cio, benché diverse,      |       |
| Non ponno ostar che per di fuori il tutto   |       |
| Quadro non sia: ma posson bene i vari       |       |
| Colori delle cose oprar che nulla           | 1110  |
| D'un sol chiaro nitor s'erni e risplenda.   |       |
| Senza che, ogni ragion ch'induce altrui     |       |
| Ad assegnare alla materia prima             |       |
| Differenti colori ó vana affatto:           |       |
| Poiché di bianchi semi i bianchi corpi      | 4115  |
| Non si veggon crear, në men di neri         |       |
| I neri, ma di vari e differenti:            |       |
| Con ciò sia ch'è più facile a capirsi       |       |
| E più agevole a farsi, che da seme          |       |
| Privo d'ogni color nascan le cose           | 1120  |
| Candide, che da nero o da qualunque         |       |
| Altro che incontra gli combatta e gli osti. |       |
| Perché, in oltre, i colori esser non ponno  |       |
| Senza luce, e la luce unqua non mostra      |       |
| La materia svelata agli occhi nostri;       | 1125  |
| Quindi lice imparar ch'i primi semi         |       |
| Non son velati da nessun colore;            | ,     |
| E qual colore aver potrà già mai            |       |
| Nelle tenebre cieche, il qual si cangia     |       |
| Nel lume stesso se percosso splende         | 1130  |
| Con retta luce o con obliqua o mista?       |       |
| Come piuma che 'l collo e la cervice        |       |
| D'innocente colomba orni e colori           |       |
| Or d'acceso rubin fiammeggia ed ora         |       |
| Fra cerulei smeraldi i verdi mesce,         | 1135  |
| E d'altero pavon l'occhiuta coda,           | 401-7 |
| Qualor pomposo ci si vagheggia al sole,     |       |
| Cangia cost mille colori anch'ella.         |       |
| I quai poscia che pur son generati          |       |
| - 4 Lange and Lange and Occasions           |       |

| Si confessi da te. Ne pugna il senso<br>Contro a questo ch'io dico, anzi egli stesso<br>Quasi per mano ad affermar ne guida<br>Che vero è pur che gli animai non ponno                                                                  | 1225   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Se non se d'insensibili principii Nascer già mai. Poiché veder ne lice Sorger dal tetro sterco i vermi vivi Allor che per tempeste intempestive Umido il suolo imputridisce, ed anco                                                    | 1230   |
| Tutte le cose trasmutar sè stesse.<br>Si trasmutan le frondi i paschi i fiumi<br>In gregge, il gregge si trasmuta anch'egli<br>In uomini, e degli uomini sovente<br>Dell'indomite fere e de'pennuti                                     | 1235   |
| Cresce il corpo e la forza: adunque i cibi Tutti per lor natura in vivi corpi Si cangiano; e di qui nasce ogni senso Degli animai, quasi nel modo stesso Che spiega il foco un secco legno in flamma E ciò che tocca in cenere rivolta. | 1240   |
| Vedi tu dunque omai di qual momento Sia l'ordine de' semi e la mistura E i moti che fra lor danno e ricevono? In oltre ancor; che cosa esser può quella Che percuote dell'uom l'animo e 'l muove                                        | 1245   |
| E lo sforza a produr sensi diversi, Se pur non credi i sensitivi corpi Di materia insensibile formarsi? Certamente la terra i legni i sassi, Ancor che siano in un confusi e misti,                                                     | 1250   |
| Non producon però senso vitale. Fia dicevole dunque il rammentarsi Di questa lega de' principii primi; Ciò è; che non di tutti in tutto a un tratto Fassi 'l corpo sensibile et il senso;                                               | . 1255 |
| Ma che molto rileva in primo luogo Quanto piccioli sian, qual abbian forma Ordini, moti e positure al fine Gli atomi che crear denno il sensibile. Delle quai tutte cose alcun non vede Nulle per potti leggi e poll'infrante           | 1260   |
| Nulla ne' rotti legni e nell'infranto<br>Terreno: e pur, se queste cose sono                                                                                                                                                            | 1265   |



| Fin che veggiam che de' crestati augelli<br>Si cangian l'uova in animati polli,<br>E di piccioli vermi il suol ribolle | 1310 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Allor che per tempeste intempestive                                                                                    |      |
| Divien putrido e marcio, indi ne lice<br>Saper che fassi di non senso il senso.                                        |      |
| Ma; se forse divai crearsi i sensi                                                                                     |      |
| Sol da non sensi, pur che pria che nasca                                                                               | 1315 |
| Abbia di moto un tal principio il parto;                                                                               | 2020 |
| Sol basterà ch'io ti dimostri aperto,                                                                                  |      |
| Che mai senza union dei corpi primi                                                                                    |      |
| Non si genera il parto e non si muta                                                                                   |      |
| Nulla senza lor giuppo innanzi fatto.                                                                                  | 1320 |
| Poiché per certo la materia sparsa                                                                                     |      |
| Per le flamme pe' flumi in a ja in terra,                                                                              |      |
| Cose innanzi create, e' non s'accozza                                                                                  | _    |
| In convenevol modo, onde comparta                                                                                      | 4935 |
| Fra sè moto vital, per cui s'accenda<br>Senso che guardi 'l tutto, e gli animali                                       | 1325 |
| Difender possa da' contrari insulti.                                                                                   |      |
| In oltre; ogni animal, se più gran colpo                                                                               |      |
| Che la natura sua soffi ir non puote                                                                                   |      |
| Il fere, in un momento anco l'atterra                                                                                  | 1330 |
| E s'avaccia a turbar tutti e scomporre                                                                                 |      |
| E del corpo e dell'alma i sentimenti:                                                                                  |      |
| Poiché si sciolgon de' principii primi                                                                                 |      |
| Le positure et impediti affatto                                                                                        |      |
| Sono i moti vitali infino a tanto                                                                                      | 1335 |
| Che squassata e scommossa ogni materia                                                                                 |      |
| Per ogni membro il vital nodo scioglio                                                                                 |      |
| Dell'anima dal corpo e fuor dispersa                                                                                   |      |
| D'ogni proprio ricetto alfin la scaccia.<br>Perché qual altra cosa oprar può mai                                       | 1940 |
| Negli animali un violento colpo,                                                                                       | 1340 |
| Se non crollarli e dissiparne il tutto?                                                                                |      |
| Succede ancor che per minor percossa                                                                                   |      |
| Puon del moto vital gli ultimi avanzi                                                                                  |      |
| Vincer sovente; vincere, e del colpo                                                                                   | 1345 |
| Acquietare i grandissimi tumulti,                                                                                      |      |
| E di nuovo chiamar ne' propri alberghi                                                                                 |      |
| Ciò che partissi, e nell'afflitto corpo                                                                                |      |
| Moti produr signoreggianti omai                                                                                        |      |

| Di morte, e denteo rivocarvi i sensi            | 1350  |
|-------------------------------------------------|-------|
| Quasi smarriti. Che per qual cagione            | 1000  |
| Posson più tosto ripigliar vigore               |       |
| E dallo stesso limitar di morte                 |       |
|                                                 |       |
| Tornare in vita, che partirsi et ire            | 4055  |
|                                                 | 1355  |
| Perché il duolo, oltre a questo allor si genera |       |
| Che per le membra e per le vive viscere         |       |
| Da qualche violenza i primi corpi               |       |
| Vengono stimolati e nelle proprie               | 4 men |
|                                                 | 1360  |
| Ma, quando poscia alla lor prima stanza         |       |
| Tornano, il lusinghevole piacere                |       |
| Tosto si crea; quindi saper ne lice             |       |
| Che mai non posson da dolore alcuno             | 4.50= |
|                                                 | 1365  |
| Ne pigliar per se stessi alcun diletto;         |       |
| Con ciò sia che non son d'altri principii       |       |
| Fatti, per lo cui moto aver travaglio           |       |
| Debbiano o pur qualche soave frutto             |       |
|                                                 | 1370  |
| Esser dotati d'alcun senso i semi.              |       |
| Se, 'n somma, acció che senta ogni animale,     |       |
| Senso a' principii suoi deve assegnarsi,        |       |
| Dimmi che ne avverra Fia d'uopo al certo        |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | 1375  |
| Si sganascin di risa, e di stillanti            |       |
| Lacrime amare ambe le gote aspergano,           |       |
| E ne sappian ridir come sian miste              |       |
| Le cose, e possan domandar l'un l'altro         |       |
|                                                 | 1380  |
| Poscia che, essendo assonigliati a tutti        |       |
| 1 corpi corruttil·ili, dovranno                 |       |
| D'altri elementi esser formati anch'essi        |       |
| E quindi d'altri in infinito gli altri;         |       |
| · ·                                             | 1385  |
| O sa, creato sia d'altri principii              |       |
| Che ridano ancor lor parlino e sappiano.        |       |
| Che se tai cose esser delire e pazze            |       |
| Ognun confessa, e rider puote al certo          |       |
| Chi fatto è pur di non ridenti semi,            | 1390  |
| Et esser saggio e nel parlar facondo            |       |

| Chi nato è pur di non facondi e saggi;                                    |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dimmi, per qual cagion cio che si mira                                    |       |
| Aver senso vital non può formarsi                                         | 4000  |
| D'atomi affatto d'ogni senso ignudi?                                      | 1395  |
| Al fin; ciascuno ha da celeste seme                                       |       |
| L'origine primicra; a tutti è padre                                       |       |
| Quello stesso onde, allor che in se riceve                                |       |
| L'alma gran anadre terra il molle umore                                   |       |
| Della pioggia cadente, i lieti arbusti                                    | 1400  |
| Gravida figlia il gran, le biade e gli uomini,                            |       |
| Ed ogni specie d'animai selvaggi,                                         |       |
| Mentr'ella a tutti somministra i paschi                                   |       |
| Onde nutrirsi, onde menar tranquilla                                      |       |
| Posean la vita e propagar la prole;                                       | 1405  |
| Ond' a ragione ebbe di madre il nome.                                     |       |
| Similmente ritorna indietro in terra                                      |       |
| Ciò che di terra fu creato innanzi;                                       |       |
| E quel che fu dalle celesti e belle                                       |       |
| Regioni superne in giù mandato                                            | 1410  |
| Di nuovo anch'egli riportato in cielo                                     |       |
| Trova ne' templi suoi dolce ricetto:                                      | •     |
| Nè si la morte uccider può le cose,                                       |       |
| Che le annichili affatto. Ella discioglie                                 |       |
| Solo il gruppo de'semi, e quindi un altro                                 | 1415  |
| D'altri poi ne congiunge, e fa che tutte                                  |       |
| Cangin forma le cose, acquistin senso                                     |       |
| Tal volta et anco in un sol punto il perdano.                             |       |
| Onde apprender si può che molto importa                                   |       |
| Come sian misti i primi semi e posti,                                     | 1420  |
| E quai moti fra lor diano e ricevano;                                     | ATEU  |
| Poichė forman gli stessi il cielo il sole,                                |       |
| Gli stessi ancor la terra i fiumi il mare                                 |       |
| Gli augelli i pesci gli animai le piante;                                 |       |
| E, se non tutti, una gran parte almeno                                    | 1425  |
| Son tai corpi fra lor molto simili,                                       | 1420  |
| E solo han vario e disserente il sito.                                    |       |
| Tal, se dentro alle cose in varie guise                                   |       |
| Cangiansi de' principii i colpi i pesi                                    |       |
|                                                                           | 4.490 |
| I concorsi le vie gli spazi i gruppi                                      | 1430  |
| Gli ordini i moti le figure i siti,<br>Debbon le cose varïarsi anch'elle. |       |
|                                                                           |       |
| Or, mentre il vero io ti ragiono, o Memmo,                                |       |

| Sta' con l'animo attento ai detti nostri,<br>Perché nuovi concetti entro all'orecchie    | 1435   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tentan di penetrarti e nuove forme                                                       | 1400   |
| Di cose agli occhi tuoi sè stesse svelano.                                               |        |
| Ma nulla è di si facile credenza,                                                        |        |
| Che di molto difficile non paia                                                          |        |
| Al primo tratto; e similmente nulla                                                      | 1440   |
| Per si grande e mirabile s'addita                                                        |        |
| Mai da principio, che volgare e vile                                                     |        |
| A poco a poco non diventi anch'egli.                                                     |        |
| Com'il chiaro e purissimo colore                                                         | 1445   |
| Del cielo, e quel che le vaganti e fisse                                                 | 1440   |
| Stelle in se stesse d'ogn' interne accolgone.<br>È della luna or mezza or piena or scema |        |
| L'argenteo lume e i vivi rai del sole:                                                   |        |
| Che s'or primicramente all'improvviso                                                    |        |
| Rifulgessero a noi quasi ad un tratto                                                    | 1450   |
| Posti innanzi a' nostr'occhi, e qual potrebbe                                            |        |
| Cosa mai più mirabile chiamarsi                                                          |        |
| Di questa? o che già mai la gente innanzi                                                |        |
| Men di credere osasse? quel ch' lo stimo,                                                |        |
| A nessun più ch'a te parsa sarebbe                                                       | 1455   |
| Degna di maraviglia una tal vista:                                                       |        |
| E pur, già sazio non che stanco egnuno                                                   |        |
| Dal soverchio mirar, non degna ai templi                                                 |        |
| Risplendenti del cielo alzar pur gli occhi.                                              | 1460   |
| Onde non voler tu, solo atterrito<br>Dalla sua novità, la mia regione                    | 1100   |
| Correr veloce a disprezzar; ma prendi                                                    |        |
| Con più fino giudizio a ponderaria:                                                      |        |
| E, se vera ti par, consenti e taci:                                                      |        |
| Se no, t'accingi a disputarle incontra.                                                  | 1465   |
| Poiche sol di ragion l'antino è pago;                                                    |        |
| Essendo fuor di questo nostro mondo                                                      |        |
| Somma immensa di spazio, egli ricerca                                                    |        |
| Ciò che la sia, fin dove puo la mente                                                    |        |
| Penetrare a veder, dove lo stesso                                                        | 1470   |
| Animo può spiegar libero il volo.                                                        |        |
| Pria, se ben ti rainmenta, in ogni parte,                                                |        |
| A destra et a sinistra, e sotto e sopra,                                                 |        |
| Per tutto è sparso un infinito spazio,                                                   | 4 4 77 |
| Com' io già t'insegnai, come vocifera                                                    | 1475   |

| Per sè medesmo il fatto, e manifesta<br>È del profondo la natura a tutti.<br>Già pensar non si debbe in guisa alcuna<br>Ch'essendo in ogni banda un vano immenso<br>Per cui con moto eterno in varie guise<br>Numero innumerabile di semi<br>Per lo vano profondo irrequieti | · <b>14</b> 80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Volar mai sempre et a crear bastanti Für questa terra e questo ciel che miri, Nulla fuori di lui faccian que' tanti Principii; essendo massime anco questi Fatto dalla natura, e delle cose Cli stessi semi in melti medi a cuso                                             | 1485           |
| Gli stessi semi, in molti modi a caso Urtandosi l'un l'altro indarno uniti, Avendo pur fatto que' gruppi al fine, Che, repentinamente in varie parti Lanciati, fosser poi sempre principii E di terra e di mar, di ciel, di stelle,                                          | 1490           |
| D'uomini, d'animai, d'erbe e di piante. Onde voglia o non voglia, è pur mestiero Che tu confessi esser da noi lontani Molti altri gruppi di materia prima; Qual a punto stim' io questo che stringe                                                                          | 1495           |
| L'etere con tenace abbracciamento. In oltre allor che la materia è pronta, Il luogo apparecchiato, e nulla manca, Debbon le cose generarsi al certo. Or; se dunque de' semi è tanto grande                                                                                   | 1500           |
| La copia quanto a numerar Lastevole<br>Non è degli animai l'etade intera,<br>E la forza medesma e la natura<br>Ritengono i principii atta a vibrarli<br>In tutti i luoghi nella stessa guisa                                                                                 | 1505           |
| Ch' c' fur lanciati; in questo egli è pur d'uopo<br>Confessar ch'altre terre in altre parti<br>Trovinsi, et altre genti et altre specie<br>D'uomini e d'animai vivano in esse.<br>S'arroge a ciò, che non è cosa al mondo                                                    | 1510           |
| Che si generi sola e sola cresca: Il che principalmente in ogni specie D'animai può veder chïunque volge La mente a contemplarle ad una ad una;                                                                                                                              | 1515           |



WE SA'

| Del gran tempio del cielo e gli alti tetti<br>Erger lunge da terra e nascer l'aria.<br>Poscia che tutti i corpi ai propri luoghi<br>Concorron d'ogni banda, e si ritira<br>Ciascuno alla sua spezie, all'acqua l'acqua,<br>Alla terra la terra, il foco al foco,<br>Il cielo al ciel, finch' all'estremo termine<br>Di sua perfezion giunga ogni cosa, | 1560<br>1565 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ciò natura operando; a punto come Suole allora accader, che nulla omai Più di quel che spirando ognor se n'esce Nelle vene vitali entrar non puote: Chè debbe pur di queste cose allora L'età fermarsi e con le proprie forze                                                                                                                          | <b>1</b> 570 |
| La natura frenarne ogni augumento. Poiché ciò che si mira a poco a poco Farsi più grande e dell'adulta etade Tutti i gradi salir, più corpi al certo Piglia per sè che fuor di sè non caccia;                                                                                                                                                          | 1575         |
| Mentre che per le vene agevolmente Può tutto il cibo dispensarsi, ed esse Non son diffuse in guisa tal che molto Ne rimandino indietro e sia maggiore Dell'acquisto la perdita. Chè certo Forz'è pur confessar che dalle cose                                                                                                                          | 1580         |
| Spiran corpi e si partono: ma denno<br>Corrervi in maggior copia infin a tanto<br>Che le possan toccar l'ultima meta<br>Del crescer loro. Indi la forza adulta<br>Si snerva a poco a poco e sempre in peggio                                                                                                                                           | 1585         |
| L'età dechina: con ciò sia che, quanto<br>Una cosa è più grande, essa per certo,<br>Toltone l'augumento, ognor discaccia<br>Da sè tanto più corpi; e per le vene<br>Sparger non puossi in sì gran copia il cibo,                                                                                                                                       | 1590         |
| Che quant'é d'uopo somministri al corpo<br>E ciò ch'ad or ad or langue e vien meno<br>Sia per natura a rinnovar bastante.<br>Dunque a ragion ciascuna cosa in tutto<br>Perisce allor che rarefatta scorre                                                                                                                                              | 1595         |
| E che soggiace alle percosse esterne;<br>Poiché per lunga etade il cibo al fine                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1600         |



| Le foitune del padre; e s'ange e duole<br>Che gli uomini primieri agevolmente<br>Fra gli stretti confini, allor che molto<br>La misura de' campi era minore,             | 1645 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vivesser la lor vita; e non sovviengli<br>Ch'a poco a poco s'inflacchisce il tutto<br>E stanco al fin per la soverchia etade<br>Va di morte allo scoglio e vi si spezza. | 1650 |



# Argomento.

LIBRO TERZO

Questo libro non tratta d'altro che dell'anima umana; era l'obbietto essenziale della filosofia di Epicuro; è quello altresi in cui pare che Lucrezio appunti tutti i suoi sforzi. Dopo una specie d'invocazione a Epicuro, come al genio della filosofia, il cui aiuto gli è specialmente necessario in questa parte del suo poema, dimostra l'importanza del subbletto che prende a truttare, inquantochè l'ignoranza degli nomini rispetto alla natura della loro anima, è causa di quel loro timore della morte che al poeta pare l'unico fonte di tutti i mali e di tutti i delitti. Entra poi in materia e si siorza di provare : 1. che l'autina è una parte reale di noi stessi, e non già un'alfezione generale della macchina, un'armonta, come vollero alcum filosofi; 2. che l'anima forma una medesima sostanza unitamente allo spirito, il quale risiede nel centro del petto, laddove l'anima e sparsa in tutto il corpo; 3, che l'una e l'altro sono corporet, sebbene constino dei più sottili atomi che siano in natura ; 4 che son tutt'altro che semplici, constando di quattro principi, lo spiro, l'arta, il ratorico, e un quarto (che a quanto pare non è altro che gli *spiriti animati*), al quale il poeta non dà nome, e ch'egil considera come l'aulina della nostra anima; 5, che questi quattro principi son misti e combinati, senza poter mai agire separatamente, non essendo, a dir cost, che proprietà differenti di una medesima sostanza, ma che possono signoreggiare più o meno, e che di qua origina la differenza dei caratteri , 6. Che l'anima e il corpo sono siffattamente uniti che non possono sussistere l'uno senza l'altro; ma che tuttavia nen al dee credere, come opinò Democrito , che ad ogni elemento del corporisponda un elemento dell'anima. Esposte partitamente tutte queste cose, egli viene el suo scopo, e s'industria di provare che l'anima nasce 🤘 muore contemporaneamente al corpo; dogma empio, ch'egli fonda sopra trenta prove; donde conclude che la morte non è da temere, e che gli nomini si disperano a torto d'uno stato che li rende quel che erano prima di nascere.

> O tu che in mezzo a cost buie e dense Tenebre d'ignoranza erger potesti D'alto saver si luminosa lampa, Di nostra vita i commodi illustrando, lo seguo te, te della greca gente Onore, e de' piè miei fissi i vestigi Imprimo ove tu già l'orme segnasti; Non per desio di gareggiar, ma solo

| Per dolce amore ond'imitarti agogno.        |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Ché come può la rondinella a prova          | 10        |
| Cantar co' cigni del Caïstro? o come        | _•        |
| Ponno agguagliar le smisurate forze         |           |
| De' leoni i capretti, e con le membra       |           |
| Molli ancor per l'etade e vacillanti        |           |
| Vincer nel corso le veloci damme?           | 15        |
| Tu di cose inventor, tu padre sei,          |           |
| Tu ne porgi paterni insegnamenti:           | _         |
| E, qual succhiar da tutti i fiori il mele   |           |
| Soglion le pecchie entro le piagge apriche, |           |
| Tal io dalle tue dotte inclite carte        | 20        |
| Gli aurei detti delibo ad uno ad uno,       |           |
| Aurei e di vita sempiterna degni.           |           |
| Che non si tosto a sparger cominciossi      |           |
| Il tuo parer che dagli dei creata           |           |
| Delle cose non sia l'alma natura,           | 25        |
| Che dalle menti ogni timor si sgombra:      |           |
| Fuggon del mondo le muraglie; e veggio      |           |
| Pel voto immenso generarsi il tutto;        |           |
| De'sommi dei la maestà contemplo            | _         |
| E le sedi quietissime, da' venti            | 30        |
| Non commosse già mai, ne mai coverte        |           |
| Di fosche nubi o d'atri nembi asperse,      |           |
| Nè violate da pruine o nevi                 |           |
| O gel, ma sempre d'un diffuso e chiaro      |           |
| E tranquillo splendor liete e ridenti.      | 35        |
| Natura'in oltre somministra all'uomo        |           |
| Ciò che gli è d'uopo, e la sua pace interna |           |
| Non turba in alcun tempo alcuna cosa.       |           |
| Ne più si mira ai danni nostri aperto       |           |
| L'inferno e scritto di sua porta al sommo   | 40        |
| — Uscite di speranza, o voi ch'entrate: —   |           |
| Ne può la terra proibir che tutte           |           |
| Non si mirin le cose che pel vano           |           |
| Ci si fan solto i piedi. Ond'io rapirmi     |           |
| A te mi sento da cotal divino               | 45        |
| E diletto e stupor, che la natura           |           |
| Sol per tuo mezzo in cotal guisa a tutti    |           |
| D'ogni parte svelata omai si mostri.        |           |
| E perche innanzi abbiam provato a lungo     | <b></b> . |
| Quali sian delle cose i primi semi          | 5         |

| E con che varie forme essi per se          |    |
|--------------------------------------------|----|
| Vadan pel vano errando è sian commossi     |    |
| Da moto alterno irrequieto e vario,        |    |
| E come possa da' lor gruppi al mondo       |    |
| Crearsi il tutto; omai par che dell'alma   | 55 |
| Dichiarar la natura e della mente          |    |
| Ne' versi miei si debba, e 'l rio timore   |    |
| Delle squallide rive d'Acheronte           |    |
| Cacciarne affatto; il qual dall'imo fondo  |    |
| Turba l'umana vita e la contrista,         | 60 |
| E sparge il tutto di pallor di morte,      |    |
| Ne prender lascia alcun diletto intero.    |    |
| Poichė; quantunque gli uomini sovente      |    |
| Dican che più son da temersi i morbi       |    |
| Del corpo e della vita il disonore         | 65 |
| Che le tartaree grotte, e che bon sanno    |    |
| Che l'essenza dell'animo consiste          |    |
| Nel sangue, e che non han bisogno alcuno   |    |
| Di mie ragioni; a te di quindi è lecito    |    |
| Dedur che molti per ventosa e vana         | 70 |
| Ambizion di gloria ed a capriccio          |    |
| Van di cio millantandosi che poi           |    |
| Non approvan per vero. Essi medesimi,      |    |
| Esuli dalla patria e dal commercio         |    |
| Degli uomini cacciati, e sozzi e laidi     | 75 |
| Per falli enormi, a tutte le disgrazie     |    |
| Finalmente soggetti, il viver bramano;     |    |
| E, dovunque infelici il piè rivolgano,     |    |
| Fanno esequie dolenti, e nere vittime      |    |
| Ai numi inferni del profondo Tartaro       | 80 |
| Sol per placarli in sacrifizio offriscono, |    |
| E sempre in volto paurosi e pallidi        |    |
| Ne'duri casi lor nelle miserie             |    |
| Alla religion l'animo affissano.           |    |
| Ne' dubbiosi perigli è d'uopo adunque      | 85 |
| Agli uomini por mente e nell'avverse       |    |
| Fortune, chi desia ch'i lor interni        |    |
| Sensi gli sian ben manifesti e conti;      |    |
| Poi ch'allor finalmente escon le vere      |    |
| Voci dall'imo petto, e via si toglie       | 90 |
| La maschera e scoperto il volto appare.    |    |
| In somma; l'avarizia e degli onori         |    |

| L'ingorda brama, che i mortali sciocchi<br>Sforza a passar d'ogni giustizia il segno<br>E d'ogn'empio misfatto anco tal volta<br>I compagni i ministri, e notte e giorno<br>Durare intollerabili fatiche | 95  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sol per salir delle ricchezze al sommo<br>E potenza acquistar, scettri e corone;                                                                                                                         | 400 |
| Si fatte piaghe dell'umana vita<br>Dal timor della morte hanno in gran parte<br>Vita e sostegno. Chè la fama rea                                                                                         | 100 |
| E lo scherno e 'l disprezzo e la pungente<br>E sconcia povertà sembra che lungi                                                                                                                          |     |
| Sia dalla dolce incommutabil vita                                                                                                                                                                        | 105 |
| E che sol della morte avanti all'uscio<br>Quasi omai si trattenga: onde i mortali                                                                                                                        |     |
| Mentre da cieco error forzati e spinti * Tentan fuggirsi indarno, al civil sangue                                                                                                                        |     |
| Corrono, e stragi accumulando a stragi                                                                                                                                                                   | 110 |
| Raddoppian le ricchezze, empi e crudeli<br>De'fratelli e de'padri i funerali                                                                                                                             |     |
| Miran con lieto ciglio, e de' congiunti                                                                                                                                                                  |     |
| Di sangue odian le mense e n'han sospetto.<br>Per lo stesso timor, nel modo stesso,                                                                                                                      | 115 |
| L'aver questi possente avanti agli occhi,                                                                                                                                                                | 110 |
| Quel da tutti stimato e riverito,<br>D'invidia il cor gli macera e v'imprime                                                                                                                             |     |
| Desio di gloria immoderato ardente;                                                                                                                                                                      |     |
| Pargli che nelle tenebre e nel fango<br>Sian convolti i lor nomi. Altri perisce                                                                                                                          | 120 |
| Di folle aura di fama o d'insensate                                                                                                                                                                      |     |
| Statue invaghito. E l'odio della vita<br>E del sole e del giorno appo i mortali                                                                                                                          |     |
| Col timor della morte è misto in guisa,                                                                                                                                                                  | 125 |
| Ch'ancidon sè medesmi e dentro al petto<br>Se ne dolgono intanto: e non sovviengli                                                                                                                       |     |
| Che sol questa paura è delle noie                                                                                                                                                                        | •   |
| L'origine primier, questa corrompe                                                                                                                                                                       |     |
| Ogni onesto pudor, questa i legami<br>Spezza dell'amicizia, e questa in somma                                                                                                                            | 130 |
| Volge sossopra la pietade e tosto                                                                                                                                                                        |     |
| Dalle radici la diveglie e schianta:                                                                                                                                                                     |     |
| Con ciò sia che già molti hanno tradito                                                                                                                                                                  |     |



| LIBRO TERZO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <br>taliano Tatao:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| E la patria e' parenti e' genitori,<br>Sol per desio di non veder gli orrendi<br>Templi sacrati al torvo re dell'ombre.<br>Poiché, siccome i fanciulletti al buio                                                                                                                                                                | 135 |
| Temon fantasmi insussitenti e larve,<br>Si noi tal volta paventiamo al sole<br>Cose che nulla prù son da temersi<br>Di quelle che future i fanciulletti<br>Soglion fingersi al buio e spaventarsi.<br>Or si vano terror, si cieche tenebre                                                                                       | 140 |
| Schiarir bisogna e via cacciar dell'animo,<br>Non co'be'rai del sol non gia co'lucidi<br>Pardi del giorno a saettar poc'abili<br>Fuor che l'ombre notturne e'sogni pallidi,<br>Ma col mirar della natura e intendere                                                                                                             | 155 |
| L'occulte cause e la velata immagne.  L'animo adunque, entro del quale è posto Della vita il consiglio et il governo E che spesso da noi mente si chiama, Prima dich'io che nulla meno è parte Dell'uom che sian l'orecchie, il naso e gli occhi Parti d'ogni animale: ancor che grande Schiera di saggi abbia creduto e scritto | 150 |
| Che dell'animo il senso entr'una parte<br>Certa luogo non abbia e solamente<br>Sia del corpo un cert'abito vitale<br>Detto armonia da' Greci, il qual ne fuecia<br>Viver con senso, benchè in parte alcuna<br>Non si trovi la mente; e, quale a punto                                                                            | 160 |
| Sovente alcun sano vien detto, e pure<br>Non è la sanità parte del corpo,<br>Tal dell'ammo nostro il senso interno<br>Non han locato in una certa purte.<br>Nel che parmi che molti abbian errato<br>Troppo altamente. Poi che spesso accade                                                                                     | 165 |
| Che nell'esterno il corpo eg o e dolente<br>Ne sembra allor che d'altra parte occulta<br>Pur s'alleg a e festeggia; et all'incontro<br>V'ha chi d'animo è affitto, e in tutto il corpo<br>Lieto pur n'apparisce; in quella guisa                                                                                                 | 170 |
| Che duol talora a qualche infermo un piede,<br>Mentre la testa alcun dolor non sente.                                                                                                                                                                                                                                            | 175 |

| In oltre; allor che per le membra serpe<br>La placida quiete, e giace effuso<br>E privo d'ogni senso il grave corpo;<br>È pur in noi qualch'altra cosa intanto<br>Che s'agita in più modi, e dentro a se<br>Ricever può d'ogni allegrezza i moti<br>E le noie del cuor vane e fugaci. | 180 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Or; acciò che tu sappia anco che l'alma<br>Abita nelle membra e che non puote<br>Della sola armonia reggersi il corpo;<br>Pria convienti osservar che spesso accade '<br>Che gran parte di corpo altrui vien tolta,                                                                   | 185 |
| E pur dentro alle membra ancor dimora La vita e l'alma; pel contrario, spesso Non sì tosto fuggirsi alcuni pochi Corpi di caldo et esalò per bocca Il chiuso spirto, che le vene e l'ossa Lascia prive di sè l'alma e la vita:                                                        | 190 |
| Onde tu possa argomentar da questo Che non di tutti i corpi in tutto eguali Son le minime parti e che non tutte La salute sostentano egualmente, Ma che i semi del tiepido vapore                                                                                                     | 195 |
| E quei dell'aura a conservar la vita Vie più son atti. Entro del corpo adunque È lo spirto vitale e 'l caldo innato, Che lascia al fin le moribonde membra Rigide e fredde e si dilegua e sfuma. Ondo poiche dell'animo e dell'animo                                                  | 200 |
| Onde, poiché dell'animo e dell'anima La natura è dell'uom quasi una parte, Di' pur che 'l nome d'armonia fu tratto Dal canoro Elicona o d'altro luogo Ed a cosa applicato che di propria                                                                                              | 205 |
| Voce avea d'uopo. Or, che che sia di questo, Tu no 'l curar, ma gli altri detti ascolta. L'anima dunque e l'animo congiunti Son fra di lor, et una stessa essenza Si forma d'ambedue: ma quasi capo                                                                                   | 210 |
| E del corpo il consiglio, il qual da noi<br>Vien detto animo e mente. E questi in mezzo<br>Del cuore è posto; poi che quindi esulta<br>Il sospetto e I timor, qui l'allegrezza                                                                                                        | 215 |



| LIBRO TERZO.                                                                                                                                                                                                                                                              | 105 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Molce; qui dunque ha pur l'animo il seggio.<br>L'altra parte dell'anima è diffusa<br>Per tutto il corpo, e della mente al moto<br>Si muove anch'ella et obbedisce al cenno:<br>Ma sol per sè piace a sè stesso e seco                                                     | 220 |
| Gode l'animo, allor che nulla il corpo<br>Perturba o l'alma. E; come gli occhi e 'l capo<br>Sovente in noi lieve dolore offende,<br>Mentre che l'altre membra angoscia alcuna<br>Non sentono; in tal guisa anco alle volte<br>Lieta o mesta è la mente, ancor che l'altra | 225 |
| Parte dell'alma per le membra sparsa Non provi novità. Ma se commosso L'animo è poi da più gagliarda tema. Veggiam che tutta per le membra a parte                                                                                                                        | 230 |
| L'alma è di cio: tosto un sudor gelato Un esangue pallor n'occupa il corpo; Balbutisce la lingua; e floche e mozze Dal petto escon le voci; abbacinati Gli occhi in terra conficcansi; l'orecchie                                                                         | 235 |
| Sentonsi zufolar; sotto i ginocchi Fiacche treman le gambe e 'l piè vacilla. Vedesi al fin che per terror di mente Spesso l'uom s'avvilisce; onde ciascuno Può di quindi imparar ch'unita e stretta                                                                       | 210 |
| È l'anima con l'animo, e che, tosto<br>Che l'è spinta da lui, sferza e commuove<br>Le membra: e ciò senz'alcun dubbio insegna<br>Che l'essenza dell'animo e dell'anima<br>Incorporea non è. Ch'ove tu miri                                                                | 215 |
| Che la porge alle membra impulso e moto,<br>Che nel sonno le immerge, il volto muta,<br>E l'uom tutto a sua voglia agita e volge;<br>Nè senza tatto di tai cose alcuna<br>Far si può mai nè senza corpo il tatto;                                                         | 250 |
| Mestiero è pur che di corporea essenza<br>Si confessin da noi l'alma e la mente.<br>L'animo, in oltre, è sottoposto a tutti<br>Gli accidenti del corpo, e dentro ad esso<br>Partecipa con noi d'ogni suo danno:                                                           | 255 |
| Dunqu'é mestier che per natura anch'egli<br>Corporeo sia, mentre nel corpo immerso                                                                                                                                                                                        | 260 |

Può da corporei dardi esser piagato. Or, che corpo sia l'animo e di quali Semi formato, in chiari detti esporti Vo', se attento m'ascolti. Io dico dunque Pria ch'egli è sottilissimo e composto 265D'atomi assai minuti. E, se tu forse Come ciò vero sia d'intender brami, Quindi intendere il puoi. Nulla più ratto Far si vede già mai di quelle cose Che la mente propone e ch'ella stessa 270 A far comincia. Più veloce adunque Corre per sé medesima la mente D'ogni altre cosa che veder con gli occhi Si possa. Ma di semi assai rotondi E minuti convien che sia formato 275 Quel che mobile è tanto, acciò che spinti Da piccolo momento abbiano il moto. Che, se l'acqua si muove e per tantino Di momento si mesce, ondeggia e scorre, Ció fa perché il suo corpo è per natura 280 D'atomi molto piccoli e volubili Contesto: ma, se l'olio o 'l visco o 'l mèle Più tenaci han le parti e men veloce L'umido innato e vie più tardi il corso, Questo gli avvien perchè la lor materia 285 St. etta è fra sè con più gagliardo laccio, Nè di tanto sottili e si rotondi Atomi è fatta e così lisci e mobili. Con ciò sia che sospesa aura leggiera Può di molle papavero un gran mucchio 290 Sforzar col softio a dissiparsi affatto, Ma non può già per lo contrario un monte O di pietre o di dardi. Adunque, quanto I corpi son più lievi e più minuti O più lisci o più tondi, essi altrettanto 295 Son più facili a muoversi; ma, quanto Son più gravi all'incontro e più scabrosi, Essi altrettanto han più fermezza in loro. Dunque, perchè da noi già s'è provato Che la mente dell'uomo è mobilissima, **300** Mestier sarà ch'i suoi principii primi Molto piccioli sian, lisci e rotondi.

| Il che se ben intenderai, saratti           |     |
|---------------------------------------------|-----|
| D'utile non mediocre, et opportune          |     |
| Dar potrà lume a molte cause occulte.       | 305 |
| Ma di che tenue e sottil seme ell'abbia     |     |
| L'essenza intesta e da che picciol luogo    |     |
| Contenersi dovria se in un sol gruppo       |     |
| S'unisse, a te palese anco da questo        |     |
| Certumente farassi: osserva l'uomo,         | 310 |
| Tosto che della morte acquista e gode       |     |
| La sicura quiete e che dell'alma            |     |
| Si fuggio la natura e della mente:          |     |
| E nulla dal suo corpo esser limato          |     |
| Veder potrai nella figura esterna,          | 315 |
| Nulla nel peso; ogni altra cosa infatta     |     |
| Ne conserva la morte, eccetto il senso      |     |
| Vitale e 'l vapor caldo. Adunque è forza    |     |
| Che di semi assai piccoli contesta          |     |
| Sia tutta l'alma per l'interne viscere,     | 320 |
| Per le vene e pe' muscoli e pe' nervi;      |     |
| Poiché, quantunqu'ella s'involi affatto     |     |
| Dal corpo, non per tanto illesa resta       |     |
| D'intorno a lui la superfleie estrema,      |     |
| Nè pur gli manca del suo peso un pelo       | 325 |
| Qual se dal vino o dal soave unguento       |     |
| Sfuma lo spirto e si dissolve in anna       |     |
| O d'altro corpo si dilegua il succo,        |     |
| Che non sembra pero punto minore            |     |
| O di mole o di peso; e cio succede          | 330 |
| Sol perché molti piccioli e minu'i          |     |
| Semi i succhi compongono e l'odore          |     |
| Comparton delle cose a tutto il corpo.      |     |
| Dunque, voglia o non voglia, è pur mestiero |     |
| Che l'essenza dell'animo e dell'anima       | 335 |
| Si confessi da te fatta di semi             |     |
| Piccioli assai, mentre in fuggir dal corpo  |     |
| Della sua g. avità nulla non toglie.        |     |
| Ne gm ereder si dee che tal natura          | -   |
| Semplice sia: poich'un sottile spirto       | 340 |
| Misto con vapor caldo a' morthondi          |     |
| Dal petto esala, e'l vapor caldo a forza    |     |
| Trae seco d'aria qualche parte, e mai       |     |
| Non si trova calor ch'in se mischiato       |     |

| Aere non abbia; poiche, rara essendo          | 345         |
|-----------------------------------------------|-------------|
| La sua natura, è necessario al certo          |             |
| Che fra gli atomi suoi molti principii        |             |
| D'aria siano agitati. Or dunque omai          |             |
| Della mente e dell'alma abbiam trovato        |             |
| Tre varie essenze: e pur tre varie essenze    | <b>3</b> 50 |
| Non son bastanti a generare il senso:         |             |
| Con ciò sia che capir nostro intelletto       |             |
| Non può già mai come di queste alcuna         |             |
| Basti a produrre i sensitivi moti             |             |
| Ch'a più cose applicar possan la mente.       | <b>355</b>  |
| D'uopo fia dunque aggiungergli una quarta     |             |
| Natura: e questa totalmente è priva           |             |
| Di nome, ne di lei si trova al mondo          |             |
| Più mobil cosa o di più tenue e raro          |             |
| Corpo e ch'intesto sia di più minuti          | 360         |
| O di più lisci e più rotondi semi.            | 000         |
| Questa pria per le membra i sensitivi         |             |
| Moti distribuisce, e, perché fatta            |             |
| È d'atomi assai piccioli, si muove            | •           |
|                                               | 9.65        |
| Pria d'ogni altra natura: il caldo quindi,    | 365         |
| Quindi dell'aura l'invisibil forza            |             |
| Riceve il moto; e quindi l'acre e quindi      |             |
| Si mobilita il tutto. Il sangue scorre,       |             |
| Senton tutte le viscere, e concesso           |             |
| È finalmente all'ossa e alle midolle          | 370         |
| Il diletto e'l dolor. Ne questo o l'acre      |             |
| Infirmità può pene trarvi mai .               |             |
| Senza che 'l tutto si perturbi, in guisa      |             |
| Che luogo al viver man chi e che dell'alma    |             |
| Fugga ogni parte pe' meati occulti            | 375         |
| Del nostro corpo; ancor che spesso accaggia • |             |
| Che restino interrotti i movimenti            |             |
| Quasi al sommo del corpo, e sia bastante      |             |
| L'uomo in tal caso a conservarsi in vita.     |             |
| Or, mentr'io bramo di narrarti a pieno        | 380         |
| Come sian fra di lor queste nature            |             |
| Mescolate nel corpo et in qual modo           |             |
| Abbian forza e vigor, me ne ritragge          |             |
| La povertà della romana lingua:               |             |
| Ma pur, com' io potrò, sommariamente          | 385         |
| Dirolti. Poi che de' principii i corpi        |             |
|                                               |             |

| Trascorron l'un con l'altro uniti in guisa    |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Che alcun non se ne separa, ne mai            |      |
| Crear si può per interposto spazio            |      |
| Un diverso poter, ma quesi molte              | 390  |
| Potenze sono in un sol gruppo unite.          |      |
| E qual degli animai l'interne viscere         |      |
| Han tutte un certo odore, un certo caldo      |      |
| Et un certo sapore, e pur veggiamo .          |      |
| Che di queste tre cose una sol cosa           | 395  |
| Non per tanto si crea; tale il calore         |      |
| E l'acre e la virtu cieca del vento           |      |
| Fan tra lor misti una natura sola             |      |
| Con questa per se mobile energia              |      |
| Ch'i movimenti gli comparte et onde           | 400  |
| Fin per entro alle viscere si crea,           | **** |
| Prima che altrove, il sensitivo moto.         |      |
| Poscia che tal natura affatto occulta .       |      |
| È senza dubbio alcuno, e più riposta          |      |
| Cosa di questa immaginar non puossi           | 405  |
| Da noi, perch'ella stessa alma è dell'alma.   | TUJ  |
| E; qual dentro alle membra e n tutto il corpo |      |
|                                               |      |
| Stassi misto ed occulto e della mente         |      |
| E dell'alma il vigor, perchè di semi          | 240  |
| Tenui e piccoli e fatto; in simil guisa       | 410  |
| Questa tale energia priva di nome             |      |
| E di corpi assai piccoli e sottili            |      |
| Creata anch' ella, e sta nel corpo ascosta    |      |
| Alma di tutta l'alma e signoreggia            |      |
| In tutto il corpo. Or in tal modo è d'uopo    | 415  |
| Che l'aura e l'aere e'l vapor caldo insieme   |      |
| Misti sian per le membra e che altri ed altri |      |
| Stian più sotto o più sopra, acciò che possa  |      |
| Farsi di tutti un sol composto, e'i foco      |      |
| Distintamente e'l caldo e l'energia           | 420  |
| Dell' aere il senso non ancida e sciolga.     |      |
| E nell'animo poi cert'altro caldo             |      |
| Ch' ei piglia, nello sdegno allor che ferve.  |      |
| E che per gli occhi torvi incendio spira:     |      |
| V'e del freddo timor compagna eterna          | 425  |
| Moit' aura sparsa, atta a produr nel corpo    |      |
| L'orror di morte e concitar le membra:        |      |
| Ed evvi ancor quel placido e quieto           |      |

-

| Stato dell'aria, che dall'uom si gode        | 40.3         |
|----------------------------------------------|--------------|
| Nel cor tranquillo e nel sereno volto.       | 430          |
| Ma vie più di calor si trova in quelli       |              |
| Che di cor son crudeli et iracondi           |              |
| D'animo e facilmente ardon di sdegno:        |              |
| Qual sovra ogni altra cosa è la possanza     |              |
| E'l furor degli indomiti leoni,              | 435          |
| Che gemendo e mugghiando orribilmente        |              |
| Squarcian tal volta il petto e più non ponno |              |
| In lor capir di si grand'ira il flutto.      |              |
| Ma le timide cerve han più ventosa           |              |
| E più fredda la mente, e per le viscere      | 440          |
| Concitan vie più presto aure gelate          |              |
| Che fan sovente irrigidir le membra.         |              |
| Ma d'aria al fin più placida e tranquilla    |              |
| Vive il gregge arator; ne mai soverchio      |              |
| Dell'ira il turba la fumante face,           | ~445         |
| Di caligine cieca ombre spargendo;           | 110          |
| Nè mai dal tèlo del timor trafitto           |              |
| Gelido torpe; ma nel mezzo è posto           |              |
| Tra' paurosi cervi e' leon fieri.            |              |
| Tal anco è l'uman germe : e, benché molti    | 450          |
| Siano egualmente di dottrina adorni,         | 100          |
| Restan però nella natura impresse            |              |
|                                              |              |
| Di qualunqu'alma le vestigia prime.          |              |
| Ne già creder si dec che la virtude,         | <b>'2</b> 22 |
| Siasi quant'esser voglia eccelsa e grande,   | 455          |
| Sveglier possa già mai dalle radici          |              |
| Dell' nomo i vizi e proibir che questi       |              |
| Più facilmente non trascorra all'ira,        |              |
| Quei dal freddo timor più presto alquanto    |              |
| Assalito non venga, e più del giusto         | 460          |
| Non sia quel terzo placido e clemente.       |              |
| Anzi è mestier che in altre cose assai       |              |
| Degli uomini fra lor sian differenti         |              |
| Le nature e diversi anco i costumi           |              |
| Che dependon da quelle. E; s'io non posso    | 465          |
| Di tai cose esplicar le cause occulte,       |              |
| Ne tanti nomi di figure imporre              |              |
| Quanti d'uopo sariano a quei principii       |              |
| Onde si gran diversità di cose               |              |
| Nasce nel mondo; io per me credo almeno      | 470          |

| Di poter affermar che i naturali            |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Prani vestigi, che non puote affatto        |     |
| Discaccine la ragion, si lievemente         |     |
| Restino impressi in noi, che nulla possa    |     |
| Victore all'uom che placida e tranquilla    | 475 |
| E degna degu dei vita non viva.             | *** |
| Cosi fatta natura è sparsa adunque          |     |
| Pel corpo, e'l custodisce e lo conserva:    |     |
| Poichè l'anima e 'l corpo han le radici     |     |
| Si strettamente avviticchiate insienie,     | 480 |
| Che impossibil mi par che possan l'une      | _   |
| Dall'altre esser divelte e che 'l composto  |     |
| Ratto a morte non corra. E, quale a punto   |     |
| Mal st può dall'incenso estrar l'odore      |     |
| Senza ch'ei pèra e si corrompa affatto,     | 485 |
| Tal dell'alma e dell'ammo l'essenza         |     |
| Mal divegher si può dal nostro corpo        |     |
| Senza ch'er muoia e si dissolva il tutto.   |     |
| Cost fin dall'origine primiero              |     |
| Create son d'avviluppati semi               | 490 |
| Le predette nature, ed han comune           |     |
| Fra lor la vita; né capir si puote          |     |
| Come nulla sentir possano i corpi           |     |
| Dalle menti divisi o pur le menti           |     |
| Separate da' corpi : ond' è pur d'uopo      | 495 |
| Che di moti comuni e quinci e quindi        |     |
| Per le viscere a noi s'accenda il senso.    |     |
| In oltre; non si genera no cresce           |     |
| Mai per sè stesso il corpo, e d'alma privo  |     |
| Tosto s'imputridisce e si corrompe.         | 500 |
| Poiché; quantunque il molle umor dell'acque |     |
| Perda spesso il sapor che gli fu dato,      |     |
| Né per ciò sia distrutto, anzi rimanga      |     |
| Senz'alcun danno; non per tanto i corpi     |     |
| Non son bastanti a sofferir che l'alma      | 505 |
| Si parta e gli abbandoni, ma convulsi       |     |
| Mucion del tutto e fansi esca de' vermi;    |     |
| Poiché fin da principio, anco riposti       |     |
| Nelle membra materne e dentro all'alvo,     |     |
| Harno i moti vitali in guisa uniti          | 510 |
| E scambievoli i morbi il corpo e l'alma,    |     |
| Che non può l'un dall'aitro esser diviso    |     |

Senza peste comun: tu quindi adunque Ben conoscer potrai, che, se congiunta La causa è di salute, è d'uopo ancora 515 Che unita sia la lor natura e l'essere. Nel rimanente poi, s'alcun rifiuta Che senta il corpo e crede pur che l'alma Sparsa per ogni membro abbia quel moto Che senso ha nome, egli per certo impugna 520 Cose veraci e manifeste al senso. Chè, chi mai potrà dire in che consista Del corpo il senso, altro che 'l senso istesso Che sol n'addita e ne sa noto il tutto? Nė qui sia chi risponda — Il corpo, privo 525 D'anima, resta anco di senso ignudo: — Posciach' egli, oltre a ciò, molt'altre cose Perde senz' alcun dubbio, allor che lunga Età l'opprime e lo converte in polve. Ma, l'affermar che gli occhi oggetto alcuno 530 Veder non ponno e che la mente è quella Che rimira per lor come per due Spalancate finestre, a me per certo Difficil sembra e che 'l contrario a punto Degli occhi stessi ne dimostri il senso; 535 Massime allor che per soverchia luce Ne vien tolto il veder de'rai del sole L'aureo fulgor, perché dai lumi i lumi Son tal volta oscurati. Or ciò non puote Alle porte accader; che gli usci aperti 540 D'onde noi riguardiamo alcun travaglio Non han ha mai. Ma se i nostr'occhi, in oltre, Cı servon d'usci, ragionevol parmi Che, traendoli fuor, debba la mente Meglio veder senza le stesse imposte. 545 Né qui ricever déi per cosa vera, Ben che tal la stimasse il gran Democrito, Che del corpo e dell'alma i primi semi Posti l'un presso all'altro alternamente Varie faccian le membra e si colleghino. 550 Poiche non sol dell'anıma i principii Son di quegli del corpo assai minori, Ma gli cedon di numero e più rari Son dispersi per esso: onde affermare

|   |                                                                               | ***** |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Questo solo potrai, che tanti spazi                                           | 555   |
|   | Denno a punto occupar dell'alma i semi,                                       |       |
|   | Quanti bastano a noi per generare                                             |       |
|   | 1 moti sensitivi entro alle membra.                                           |       |
|   | Poiché tal volta non sentiam la polve                                         | ***   |
|   | Ne la creta aderente al nostro corpo,                                         | 560   |
|   | Né la nebbia notturna, né le tefe                                             |       |
|   | De' ragni allor che nell'andarli incontro                                     |       |
|   | Vi restiamo irretiti, nè la spoglia<br>Degli stessi animai quando sul capo    |       |
|   | Ci casca, né le tele degli úccelli,                                           | 565   |
|   | Né de cardi spinosi i flo: volanti                                            | 1000  |
|   | Che per soverchia leggerezza in giuso                                         |       |
|   | Caggion difficilmente: e non sentiamo                                         |       |
|   | Il cheto andar d'ogni animal che repa,                                        |       |
|   | Ne tutu ad uno ad uno i segni impressi                                        | 570   |
|   | In noi dalle zanzare. In cotal guisa                                          | 0.0   |
|   | D'uopo è che molti genitali corpi                                             |       |
|   | Movansi per le membra ove son misti,                                          |       |
|   | Pria che dell'alma gli acquistati semi                                        |       |
|   | Possan, disgiunti per si grande spazio,                                       | 575   |
|   | Sentire e martellando urtarsi , unirsi                                        |       |
|   | E saltar a vicenda la varie parti.                                            |       |
|   | Ma vie più della vita i chiostri serra                                        |       |
|   | L'animo a noi che l'energia dell'alma,                                        |       |
|   | E più ne regge e signoreggia i sensi.                                         | 580   |
|   | Con cio sia che dell'alma alcuna parte                                        |       |
|   | Non può per alcun tempo ancor che breve                                       |       |
|   | Riseder senza mente entro alle membra;                                        |       |
|   | Ma compagna la segue agevolmente,                                             | FOR   |
|   | E fuggendo per l'aute il corpo lascia<br>Nel duto freddo della morte involto. | 585   |
|   | Ma quegli a cui la mente illesa resta                                         |       |
|   | Vivo rimane, ancor che d'ogni intorno                                         |       |
|   | Abbia lacero il corpo: il tronco busto,                                       |       |
|   | Ben che tolte gli sian l'alma e le membra,                                    | 590   |
|   | Pur vive e le vitali aure respira,                                            | 1750  |
|   | E, dell'alma in gran parte orbo restando                                      |       |
|   | Se non in tutto, non pertanto in vita                                         |       |
|   | Trattiensi e'si conserva; a punto come                                        |       |
|   | L'occhio ritien la facoltà visiva,                                            | 595   |
|   | Quantunque intorno cincischiato e lacero,                                     |       |
| 1 | acresio.                                                                      |       |
|   | -                                                                             |       |
|   |                                                                               |       |

| Fin che gli resta la pupilla intatta,           |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Pur che tu l'orbe suo tutto non guasti          |      |
| Ma tagli intorno al cristallino umore           |      |
| E solo il lasci; con ciò sia che farlo          | G(N) |
| Anco il potrai senza timore alcuno              |      |
| Dell'esterminio suo; ma, se corrosa             |      |
| Fia la pupilla, ancor che sia dell'occhio       |      |
| Una minima parte, e tutto il resto,             |      |
| Dell'orbe illeso e splendido rimanga,           | 695  |
| Tosto il lume tramonta e buia notte             |      |
| N'ingombra. Or sempre una tal lega a punto      |      |
| Tien congiunti fra lor l'animo e l'alma.        |      |
| Or via; perché tu, Memmo, intender possa        |      |
| Che son degli animai l'alme e le menti          | 610  |
| Natie non pur ma sottoposte a morte;            |      |
| lo vo' seguire ad ordinar condegni              |      |
| Versi della tua vita e da me cerchi             |      |
| Lungo spazio di tempo e ritrovati               |      |
| Con soave fatica. Or su, fra tanto,             | 615  |
| L'un di questi due nomi all'altro accoppia;     |      |
| E, quand'io, verbigrazia, esser mortale         |      |
| L'alma l'insegno, a creder l'apparecchia        |      |
| Che tale anco è la mente; in quanto l'una       |      |
| Fa congiunta con l'altra un sol composto.       | 620  |
| Pria; perché già la dimostrammo innanzi         |      |
| Di corpi sottilissimi e minuti                  |      |
| E fatta di principii assai minori               |      |
| Di quegli onde si forma il molle corpe          |      |
| Dell'acqua o della nebbie o 'l fumo o 'l vento; | 625  |
| Poiché nell'esser mobile d'assai                |      |
| Vince tai cose, e per cagion più lieve          |      |
| È sovente agitata, anzi tal volta               |      |
| Commessa è sol da simolacri ignudi              |      |
| In lei dall'acqua o dalla nebbia impressi       | 630  |
| O dal fumo o dal vento: il che succede          |      |
| Qualor sopiti in placida quiete                 | •    |
| Veggiamo e di caligine e di fumo                |      |
| L'aere intorno ingombrar sublimi altari,        |      |
| Poscia che tali imagini per certo               | 635  |
| Formansi in noi. Or; se tu vedi adunque         |      |
| Che rotti i vasi in ogni parte scorre           |      |
| L'acqua e via se ne fugge, e che la nebbia      |      |

| E'l fumo e'l vento si dissolve in aura;<br>Ben creder dei che l'anima e la mente<br>Si distrugga e perisca assai più presto,<br>E che in tempo minore i suoi principii                                                                 | 640 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sian dissipati, allor ch'una sol volta Rapita dalle membra si diparte. Con ciò sia che; se 'l corpo, il quale ad essa Serve in vece di vaso, o perché rotto Sia da qualche percossa o rarefatto Per tropper di suppre consi l'actorite | 645 |
| Per mancanza di sangue, omai bastante<br>A frenarla non è; come potrai<br>Creder che vaglia a ritenerla alcuno<br>Aere che la ci.condi? Egli del nostro<br>Corpo è più raro: e con più forte laccio                                    | 650 |
| Stringer potralla ed impedirle il corso? In oltre; il senso ne dimostra aperto Nascer la mente in compagnia del corpo E crescer anco ed invecchiar con esso. Poiché, siccome i piccoli fanciulli                                       | 655 |
| Han tenere le membra e vacillante<br>Il pargoletto piè, così veggiamo<br>Che dell'ammo lor debite e molle<br>È la virtù: ma, se crescendo il corpo<br>S'augumenta di forze, anco il consiglio                                          | 660 |
| Maggior diviene e della mente adulta Più robusto è 'l vigor: se al fin crollato È dagli urti del tempo e vecchio omai Langue il corpo e vien meno e se le membra Perdon l'usate forze, anco l'ingegno                                  | 665 |
| Zoppica, e, delirando in un sol punto<br>E la lingua e la mente, il tutto manca.<br>Dunqu'è mestier che tutta anco dell'alma<br>La natura si dissipi, qual fumo                                                                        | 670 |
| Per l'aure aeree; poiché nasce e cresce<br>Col corpo, e per l'etade al fin diventa,<br>Com'io già t'insegnai, debile e flacca.<br>S'arroge a cio, che, se veggiamo il corpo<br>Soggetto a duri morbi e a dure ed aspre                 | 675 |
| Battaglie, anco la mente alle mordaci<br>Cure e soggetta alle paure al pianto:<br>Per la qual cosa esser del rogo a parte<br>Anco gli è d'uopo. Anzi, sovente accade                                                                   | 680 |

Che, mentre il nostro corpo infermo langue, L'animo vagabondo es e di strada; Poiche spesso vaneggia e di se fuori Parla cose da pazzi, ed è tal volta Da letargo durissimo e mortale 695 Sommerso in alto e grave sonno eterno; Cade il volto sul petto, e fissi in terra Stan gli occhi; ond egli o le parole udire O conoscer i volti omai non puote Di chi, standogl'intorno e procurando 690 Di richiamarlo in vità, afflitto e mesto Bagna d'amare lag ime le gote. Ond'è pur d'uopo il confessar che l'alma Perisce anch'ella; mentre in lei penetra Il contagio de' morbi, e'l duolo e'l inorbo 695 Ambi del rogo a nor'sono architetti: Come di molti l'esterminio insegna. In somma; per qual causa, allor che l'atra Violenza del vino ha penetrato Dell'uomo il co: po e per le vene interne 700 E diffuso l'ardor, tosto ne segue Gravezza nelle membra, il piè traballa, Balbutisce la lingua, chia vaneggia La mente, nuotan gli occni, e cilescon tosto E le grida e i singfilozzi e le contese 7(5 E tutto ciò che s'appartiene a questo? Or perché ciò? se non perché la forza Violenta del vino entro allo stesso Corpo anco l'alma ha di turbar costume? Ma tutto quel che da cagione esterna 710 Turbar si puote et impedir, ne mostra Che, s'egli fia da più molesto incontro Turbato, perirà, restando affatto Della futura età privo in eterno. Anzi: sovente innanzi agli occhi nostri 715 Veggiamo alcun da repentino morbo Cader, quasi da fulmine percosso: Lordo ha il voito di bava, e geme e trema, Esce fuor di sè stesso, i nervi stende, E si crucia ed ancra, ed incostante Dibatte e stanca in varie guise il corpo; Poiché del inocho la possanza allora



117

Per le membra distratta, agua e turba L'alma e spuma, qual onda in salso mare. Se borea il flede impetuoso od austro, 725 Corgoglia e bolle. Il pianto indi s'espi imé, Sol perché punte dal dolor le membra Fan che scacciati delle voci i semi Escon per bocca avviluppati insieme: Nasce il delirio poi, perché l'interna 730 Virtù dell'alma e della mente attora Si turba, e, com'io dissi, in due divisa Vien sovento agitata, e quinci e quindi Dallo stesso velen sparsa e distratta. Ma, se 'l ficro accidente omai si placa. 735 E l'atro umor del già corrotto corpo Ne' ripostigli suoi fugge e s'asconde, Prima allor vacillando in piè si rizza, E quindi in tutti a poco a poco i sensi Riede e l'alma ripiglia. Or questa dunque, 740 Mentre chiusa è nel corpo, avrà da tanti Morbi travaglio e fla distratta e sparsa In così varie e miscrande guisc, E creder vuoi ch'ella medesina possa Priva affatto del corpo all'aere aperto 745 Viver fia i venti e le tempeste e i nembit Perchè, in oltre, sanar con medic'arte Si può la mente com'il corpo infermo E sedarne i tumulti; anco da questo Apprender puoi che l'é soggetta a morte. 750 Poich'é nu stier ch'aggiunga parti a parti E l'ordin cangi o dall'intera somma Qualche cosa detragga ognun che piglia. A variar la mente o qualunqu'altra Corporen essenza trasmutar procura. 733 Ma possibil non é che l'immortule Cangi sito di parti o nulla altronde Riceva o perda del suo proprio un iota: Poiché, qualunque corpo il termin passa Da natura prescritto all'esser suo, 700 Quest'é sua morte, e non é più quel desso. L'animo adunque, o sia da morbo oppre**sso** O da medica man restituito Nel primiero vigor, chiaro ne mostra,

| Com'io già t'insegnai, d'esser mortale.  Talmente par ch'alla ragion fallace S'opponga il vero e gl'interchiuda affatto Di refugio e di scampo ogni speranza,                                                                       | 765 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| E con doppio argomento il falso atterri.  Spesso, in somma, veggiam ch'a poco a poco Perisce l'uomo e perde il vital senso A membro a membro: pria l'ugna e le dita Livide fansi, i piè quindi e le gambe                           | 770 |
| Muoiono, e scorre poi di tratto in tratto<br>Per l'altre membra il duro gel di morte.<br>Or, se dell'alma la natura adunque<br>Si divide in più parti e'nello stesso<br>Tempo non è sincera, ella si debbe                          | 775 |
| Creder mortale. E, se tu forse stimi Ch'ella sè stessa in sè possa ritrarre E le sue parti in un sol gruppo accòrre E che per questo ad un ad un le membra Perdano il vital senso, erri e vaneggi:                                  | 780 |
| Poiché, ciò concedendo, il luogo almeno<br>In cui s'unisce in si gran copia l'alma<br>Avria senso maggior; ma questo luogo<br>Non si vede già mai; perchè stracciata,<br>Com'io già dissi, e lacerata in molte                      | 785 |
| Parti fuor si disperge, e però muore. Anzi; se pur ne piace omai supporre Per vero il falso e dir che possa insieme L'alma aggomitolarsi entro alle membra Di quei che moribondi a parte a parte                                    | 790 |
| Ch'ella per l'aere si disperga o ch'ella,<br>Ritirando in sè stessa ogni sua parte,<br>Stupida resti e d'ogni moto priva;                                                                                                           | 795 |
| Mentre già tutto l'uomo il senso perde Più e più d'ogn'into: no, e d'ogn'intorno Meno e meno di vita omai gli avanza. Aggiungi che dell'uomo una tal parte Determinata è l'animo et in luogo Corto risiodo, in quella grico appunto | 800 |
| Certo risiede, in quella guisa appunto<br>Che fan gli occhi e gli orecchi e gli altri sensi<br>Che governan le membra; onde, siccome                                                                                                | 805 |

| E le mani e gli orecchi e gli occhi e 'l naso |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Separati da noi sentir non ponno              |     |
| Ne lungo tempo conservarsi in vita;           |     |
| Così non può per se medesma e priva           | 810 |
| Del corpo esser la mente e senza l'uomo,      |     |
| Che gli serve di vaso o di qualunque          |     |
| Altra natura immaginar tu possa               |     |
| Più congiunta con lei, perch'ella al corpo    |     |
| Con forte laccio è saldamente unita.          | 815 |
| Finalmente: e dell'animo e del corpo          |     |
| Le vivaci energie sane e robuste              |     |
| Godon congiunte i dolci rai del giorno:       |     |
| Ché priva delle membra e per se sola          |     |
| Non puo la mente esercitare i moti            | 820 |
| Vitali, ed all'incontro orbe dell'alma        |     |
| Non pon le membra esercitare i sensi.         |     |
| Ma, qual, se tratto dalla testa un occhio     |     |
| Lungi 'l getti dal corpo, egli non vede       |     |
| Nulla per sè, tal separate ancora             | 825 |
| Dall'uom l'alma e la mente oprar non ponno    |     |
| Nulla: poiché mischiate e per le vene         |     |
| E per l'ossa e pe' nervi e per le viscere     |     |
| Trovansi in tutto il corpo, e i primi semi    |     |
| Non ponno in varie parti a lor talento        | 830 |
| Lungi saltare; onde ristretti insieme         | *** |
| Creuno i moti sensiferi, che poscia           |     |
| Dopo morte a crear non son bastanti           |     |
| Poiche più non gli frena il freno stesso;     |     |
| Chè corpo insieme et animal sarebbe           | 835 |
| L'aere per certo, se frenar sé stessa         | 000 |
| L'anima vi potesse e far quei moti            |     |
| Che pria nel corpo esercitar solea            |     |
| Per opera de' nervi. Ond'è pur forza          |     |
| Che, poi che risoluto ogni coperchio          | 840 |
| Fia del corpo dell'uomo e fuor cacciata       | OTO |
| La dolce aura vitale, anco dell'alma          |     |
| E della mente si dissolva il senso,           |     |
| Montre la stessa causa a due fa guerra.       |     |
| Se I corpo, in somma, tollerar non puote      | 845 |
|                                               | 040 |
| Dell'anima il partir senza che tosto          |     |
| S'imputridisca e d'ogn'intorno spanda         |     |
| Alito abominevole et orrendo,                 |     |

| Perché dubbiar che sin dall'imo fondo       |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Sradicata da lui, ratta non fugga           | 850 |
| Sparsa qual fumo l'energia dell'altha,      |     |
| Onde per così putrida e si grande           |     |
| Ruina il corpo variato e guasto             |     |
| Perisca affatto? con ciò sia che mossi      |     |
| Son da' propri lor luoghi i fondamenti      | 855 |
| Dell'alma, e per le membra esalan fuori     |     |
| E per tutte le vie curve del corpo          |     |
| E per tutti i fneati; onde tu possa         |     |
| Quind'imparar che per le membra uscio       |     |
| Divisa l'alma in varle parti, e prima       | 860 |
| Fu nel corpo inedesimo distratta            |     |
| Essa da se che fuor di lui sospinta.        |     |
| Anzi; mentre che l'anima si spazia          |     |
| Ne' confin della vita, a noi sovente        |     |
| Par nondimen che la perisca oppressa        | 865 |
| Per qualche causa, e che dal corpo esangue  |     |
| Si dissolvan le membra, e quasi giunga      |     |
| All'estremo suo di languido il volto:       |     |
| Cottle suol accader quando sovento          |     |
| Cascan gli uomini in terra, allor ch'ognuno | 870 |
| Trema insieme e desia di ritenere           | 0.0 |
| L'ultillo laccio alle mancanti forze;       |     |
| Poich'allor della mente ogni vigore         |     |
| Si squassa, e seco ogni virtu dell'alma     |     |
| Aspramente si cholla, e con lo stesso       | 875 |
| Corpo ambedue s' indeboliscon tanto         |     |
| Che dissolverle affatto omai potrebbe -     |     |
| Causa poco più grave. E nondimeno           |     |
| Dubbiar vorrai che, finalmente uscita       |     |
| L'anima fuor del corpo all'aria aperta      | 880 |
| Debile e stanca e di ritogno priva,         |     |
| Non sol non duri eternamente intatta        |     |
| Ma ne pur si conservi un sol inomento?      |     |
| Con ciò sia che non sembra al moribondi     |     |
| Di sentir accostar l'anima illesa           | 885 |
| Al petto indi alla gola indi alle fauci;    |     |
| Ma gli par che perisca in un tal sito       | •   |
| A lei prefisso, in quella guisa a purito    |     |
| Che sa ciascun di noi ch'oghi altro senso   |     |
| Nella prophia sua parte si dissolve.        | 890 |

| Chè se pur immortal fosse la mente,<br>Essa già mai non si dorria morendo<br>D'esser disciolta dal mortal suo laccio,<br>Anzi di volar via libera e snella                                                          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Goder dovrebbe e di lasciar la veste, Qual gode di depor l'antica spoglia L'angue già vecchio e le sue corna il cervo. In somma; perché mai non si produce Dell'animo il consiglio o nella testa                    | 895 |
| O nel dorso o ne' piedi o nelle mani,<br>Ma sempre sta tenacemente affisso<br>In quel sito medesmo in cui natura<br>Da prima il collocò; se pur non sono                                                            | 900 |
| Prescritti i luoghi ove oghi cosa possa<br>Nascere e nata conservarsi in vita?<br>Chè tutti i corpi han le lor sedi, e mai<br>Non suol per entro alle pruine algenti<br>Nascer il foco o tra le flamme il ghiaccio. | 905 |
| In oltre; se dell'anima l'essenza  A morte non soggiace e puo sentire Separata dal corpo, a quel ch'io stimo, Forza sarà che la si creda ornata De' cinque sentunenti: e noi medesmi                                | 910 |
| In null'altra maniera a noi proporre Possiam che l'alme per l'inferno errando Vadano: onde i pittori e de' poeti I secoli primieri in cotal guisa L'alme introdusser d'ogni senso ornate.                           | 915 |
| Ma non posson per se privi dell'alma O le mani o la lingua o 'l naso o gli occhi O l'orecchie goder vita nè senso; Nè per se ponno i sensi, e senza mani E senza lingua e senza orecchie e senza                    | 920 |
| Occhi e naso, goder senso në vita.  E, perchë il senso esser ne mostra il senso Comune a tutto il corpo et ognun vede Ch'animale è il composto, egit è pur d'uopo                                                   | 925 |
| Che, se questo con subita percossa<br>Si ferisce nel mezzo in guisa tale<br>Che restin separate ambe le parti,<br>E divisa e stracciato anco dell'alma<br>Sia col corpo il vigore e quinci e quindi                 | 930 |

Senza alcun dubbio seminato e sparso. Ma ciò che si divide et in più d'una Parte si sparge, per sé stesso nega 935 D'essor dotato di natura eterna. Fama è che pria nelle buttaglie er uso L'oprar carri falcati, e che da questi Spesso di mista uccision fumanti Si repente solean l'umane membra 940 Tronche restar che già cadute in terra Tremar parean benché divise affatto Dal restante del corpo, ancor che l'animo E dell'uom l'energia nulla sentisse Per la prestezza di quel male il duolo: 945 Sol perché tutto allor l'animo intento Era in un con le membra al fiero Marte Alle morti alle stragi, e di null'altro Parca che gli calesse, e non sapea Che le ruote e le falci aspre e rapaci 950 Gli avean pel campo strascinato a forza Già con le scudo la sinistra mano. Ne s'accorge talun, mentre in battaglia Salta a cavallo e furioso corre, D'aver perso la destra. Un altro tenta 955 D'ergersi, ancor che d'uno stinco affatto Privo, mentre nel suolo il piè morendo Divincola le dita. E 'l capo in terra Tronco dal caldo e vivo busto al volto Mostra segni vitali et apre gli occhi, Finchè dell'alma ogni reliquia esali. Anzi; so, mentre il minaccevol serpe Sta vibrando tre lingue, a te piacesso Di tagliar con la spada in varie parti La lunga coda sua, veder potresti 965 Che ciascuna per sè di fresco incisa S'attorce e sparge di veleno il suolo, E con la bocca sè medesina indictro Cerca la prima parte e 'l dente crudo Vi ficca in guisa che pel duolo acerbo 970 Cruciata l'impiaga e con l'ardente Morso l'opprime. Or direm noi ch'in tutte Quelle minime parti un' alma intera Si trovi? ma da ciò segue che molte

| Anime siano in un sol corpo unite.           | <b>17</b> 5 |
|----------------------------------------------|-------------|
| Dunque divisa è pur quella che sola          | •.0         |
| Fu prima; onde mortale e l'alma e i corpo    |             |
| Stimar si dee, giacché ugualmente entrambi   |             |
| Possono in varie parti esser divisi.         |             |
| Se l'alma, in oltre, è per natura eterna     | 980         |
| E nel corpo a chi nasce occultamente         | ****        |
| Penetra; e per qual causa altri non puote    |             |
| Rammemorarsi i secoli trascorsi,             |             |
| Ne delle cose da lei fatte alcuno            |             |
| Vestigio ritener i Poiché, se tanto          | 985         |
| La virtù della mente in noi si cangia        | 400         |
| Che resti all'atto ogni memoria estinta      |             |
| Delle cose operate, al creder mio,           |             |
| Ciò dalla morte omai lungi non erra.         |             |
| Si che d'uopo ti fla dir che perisce         | 990         |
| L'alma di prima, e ch'all'incontro quella    | 000         |
| Ch' or nel corpo dimora or si creasse.       |             |
| Aggiungi che; s'in noi l'animo è chiuso,     |             |
| Poi che 'l corpo è perfetto, allor che nasce |             |
| L'uomo e che pria ne' limitari il piede      | 995         |
| Pon della vita; in nessun modo al certo      | -           |
| Non convenia ch' egli nel sangua immerso     |             |
| Col corpo e con le membra in simil guisa     |             |
| Crescer paresse; anzi per sé dovria          |             |
| Viver solo a se stesso e quasi in gabbia.    | 1000        |
| Onde, voglia o non voglia, è pur mestiero    | 2000        |
| Che si credan da noi l'alme e le menti       |             |
| Natie non pur ma sottoposte a morte.         |             |
| Posčiachė, se di fuori insinuate             |             |
| Fossero, non potrian si strettamente         | 4005        |
| Ai corpi unirsi: il che pur mostra aperto    |             |
| Il senso a noi; mentre connesse in guisa     |             |
| Per le vene, pe'nervi e per le viscere       |             |
| Sono e per l'ossa, che gli stessi denti      |             |
| Son di senso partecipi, siccome              | 1010        |
| N'additano i lor mali e lo stridore          | 1010        |
| Dell'acqua fredda e le pietruzze infrante    |             |
| Da noi con essi in masticando il pane:       |             |
| Né, si contesta essando, uscirna intatte     |             |
| Potranno e salve se medesme scierre          | 1015        |
| E da' nervi e dall'ossa e dagli articoli.    | -050        |

Che se tu forse penetrar ti credi L'anima per le mombra insinuata Di fuor in noi, tanto più dee col corpo Putrefatta perir; poiche disfassi 1020 Tutto ciò che penètra, e però muore: Con ciò sia che divisa al fin si spande Pe' meati insensibili del corpo. E qual, se per le membra è compartito. Tosto il cibo perisce e di sè stesso 1025 Porge ristoro e nutrimento al corpo, Tal dell'alma e dell'animo l'essenza, Benché novellamente entri nel corpo Intera, nondimen pur si dissolve Mentre il penètra e che pe' sori occulti 1030 Vengon distribuite ad ogni membro Le sue minime parti, onde si forma` Quest'altra essenza d'animo che poscia Donna è del corpo e che di nuovo è nata Di quella che perio distribuita 1035 Già per le membra. Onde non par che l'alma-Priva sia di natal ne di feretro. In oltre; non rimangono i principii Dell'anima nel corpo ancor che morto? Che se pur vi rimangono e vi stanno, 1010 Non par che giustamente ella si possa Giudicare immortal, polché libata Fuor se ne gio parte di se lasciando: Ma, s'ella poi dalle sincere membra Se'n fugge in guisa che nel corpo alcuna 10\$5 Parte di sé medesima non lascia, Onde spirano i vermi entro alle viscere Già rance de' cadaveri, e sì grando Numero d'animali affatto privi D'ossa e di sangue in ogni parte ondeggia 1050 Per le tumide membra e per gli articoli? Chè se tu forse insinuarsi a' vermi L'anime credi e per di fuori entrare Ignude entro i lor corpi, e non consideri Come mill' e mill'anime s'adunano IUW In quel corpo medesmo ond'una sola Già si partio; ciò nondimeno è tale Che sembra pur che ricercar si debla



| LIBRO TERZO.                                                                                                                                                                                                                                 | 125  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| È forte dubitar, che l'alme i semi<br>Si procaccin de' vermi ad uno ad uno<br>E ne' luoghi ove sono esse per sè<br>Si fabbrichin le membra o pur di fuori<br>Sian ne' corpi già fatti insimuate.                                             | 1060 |
| Ma, ne come operar debbiano o come<br>Affaticarsi l'anime, ridire<br>Non puossi: con ciò sia che senza corpo<br>Inquiete e sollecite non vanno<br>Qua e là svolazzando a forza spinte                                                        | 1065 |
| O dal male o dal freddo o dalla fame;<br>Chè per questi difetti ed a tal fine<br>Par che più tosto s'affatichi il corpo,<br>E ch' entro a lui del suo contagio infetto<br>L'animo a molte infermità soggiaccia.                              | 1070 |
| Ma concedasi pur che giovi all'alme<br>Il fabbricarsi i corpi in quello stesso<br>Tempo che vi sottentrano: ma come<br>Debbian ciò fare imaginar non puossi.<br>Esse dunque per se le proprie membra                                         | 1075 |
| Fabbricar non potranno: e non per tanto<br>Giudicar non si dec ch' insinuate<br>Sian ne' corpi già fatti, imperciocche<br>Non potrian sottumente esser connesse<br>Ne sottoposte per consenso a' morbi.<br>Al fine: ond'è che violenta forza | 1080 |
| De' superbi leon sempre accompagna La semenza crudele? e che da' padri Han le volpi l'astuzia? e per natura Fuggon i cervi ov'il timor gli caccia? E l'altre proprietà simili a queste                                                       | 1085 |
| Ond'é che tutte per le membra innate<br>Sembrano in noi? se non perch'una certa<br>Energia della mente in un con tutto<br>Il corpo cresce del suo seme e della<br>Propria semenza? Che se fosse immune<br>Da morte è corpo variar solesse,   | 1090 |
| Da morte è corpo variar solesse,  Permiste avrian le qualità fra loro Gli animali, è potrelibe ircana tigre Cani produr che de' cornuti cervi Paventasser l'incontro, e lo sparviero                                                         | 1095 |
| Gli assaltı fuggiria delle colombe                                                                                                                                                                                                           | 1100 |

| Per l'aure acrec timido e tremante,<br>Pazzo ogni uomo saria, saggia ogni fera.                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Poiche falso è che l'anima immortale,                                                                          |        |
| Come alcun dice, in variando il corpo                                                                          |        |
| Si cangi: con ciò sia che si dissolve                                                                          | 1105   |
| Tutto ciò che si cangia e però muore;                                                                          | 1100   |
| Giacchè le parti sue l'ordin primiero                                                                          |        |
|                                                                                                                |        |
| Mutano, onde poter debbono ancora                                                                              |        |
| Per le membra dissolversi e perire                                                                             | . ,    |
| Finalmente col corpo. E, se diranno                                                                            | 1110   |
| Che sempre in corpi umani anime umane                                                                          |        |
| Entrino, io chiederogli ond'è che possa                                                                        |        |
| Pazza di saggia divenir la mente?                                                                              |        |
| Ne prudente già mai nessun fanciullo                                                                           |        |
| Si trovi, nè puledro adorno in guisa .                                                                         | 1115   |
| Di virtù militar che possa in guerra                                                                           |        |
| Far prova di sè stesso al par d'ogni altro                                                                     |        |
| Bravo destrier? se non perchè una certa                                                                        |        |
| Energia della mente in un col corpo                                                                            |        |
| Cresce eziandio del proprio seme e della                                                                       | 1120   |
| taran da antara da a | 1120   |
| Propria semenza, ne schifar si puote                                                                           |        |
| Che ne' teneri corpi anco la mente                                                                             |        |
| Tenerella non sia? Chè se pur vero                                                                             |        |
| Ciò credi, omai che tu confessi è d'uopo                                                                       | 4.407  |
| Che l'anima è mortal, mentre si cangia                                                                         | ·1125  |
| Si fattamente per le membra e perde                                                                            |        |
| La primiera sua vita e 'l proprio senso.                                                                       |        |
| E come, in oltre, in compagnia del corpo                                                                       |        |
| Divenuta robusta al flor bramato                                                                               |        |
| Giunger dell' età sua l'alma potrebbe,                                                                         | 1130   |
| Se del primiero origine consorte                                                                               |        |
| Non fosse? e come delle vecchie membra                                                                         |        |
| Desidera d'uscir i forse paventa                                                                               |        |
| Chiusa restar nel puzzolente corpo ?                                                                           |        |
| O che l'albergo suo già vacillante                                                                             | 1135   |
| Per la soverchia età caggia e l'opprima?                                                                       | 2 2007 |
| Ma non può l'immortale esser disfatto.                                                                         |        |
|                                                                                                                |        |
| In somma, assai ridicolo mi sembra                                                                             |        |
| Il dir che siano apparecchiate e pronte                                                                        |        |
| Ne' venerei diletti e delle fere                                                                               | 1140   |
| Ne' parti l'alme, e che immortali essendo                                                                      |        |
| Sian costrette a guardar membra mortali                                                                        |        |
|                                                                                                                |        |



96.92

| LIBRO TERZO,                                                                                                                                                                                                                          | 127  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Menti infinite e gareggiar fra loro<br>Qual prima o dopo insinuarsi deggia;<br>Se non se forse han puttuto insi me<br>Che quella che volando arriva prima<br>Anco prima s'insinui, e che di forze                                     | 1145 |
| L'una all'altra gia mai lite non muova.<br>Gli alberi finalmente esser nell'etere<br>Non ponno nè le nubi entro all'oceano,<br>Nè vivo il pesce dimorar ne' campi,<br>Nè da legno spicciar tepido sangue,                             | 1150 |
| Né mai succo stillar da pietra alpina:<br>Certo ed acconcio é per natura il luogo<br>Ove cresca ogni cosa, ove dimori.<br>Così dunque per sé l'alma e la mente<br>Senza corpo già mai nascer non puote                                | 1155 |
| Né dal sangue vagar lungi e da' nervi:<br>Poiché, se ciò potesse, ella potrebbe<br>Molto più facilmente o nella testa<br>Vivere o nella spalle o ne' calcagni,<br>E nascer anco in qualsivoglia parte                                 | 1160 |
| Del corpo, e finalmente abitar sempre                                                                                                                                                                                                 | •    |
| Nell'uomo stesso e nello stesso albergo<br>Onde; poichè prefisso i corpi nostri<br>Han per natura et ordinato il luogo<br>Ove distintamente e nasca e crisca<br>La natura dell'animo e dell'anima,                                    | 1165 |
| Tanto men ragionevole stimarsi Dec che si possa generare il tutto Scevro dal corpo e mantenersi in vita. Onde, tosto che il corpo a morte corre, Mesti r surà che tu confessi, o Memmo,                                               | 1170 |
| Anco l'alma percio distratta in esso. Con cio sia che l'unire all'immortale Il caduco e pensar ch'ei possa insieme Operare e soffrir cose a vicenda, È solonne pazzia: poiché qual altra                                              | 1175 |
| Cosa mai si diversa e si disgrunta<br>E fra sè discrepante imaginarsi<br>Potria, quanto l'unirsi ad'immortale<br>E perenne il caduco e fragil corpo<br>E soffrir nel concilio aspre tempeste?<br>In oltre; tutto quel che dura eterno | 1180 |

Andrew Control of the 
| Conviene; o che respinga ogni percossa,    | 1185 |
|--------------------------------------------|------|
| Per esser d'infrangible sostanza,          |      |
| Ne soffra mai che lo penetri alcuna        |      |
| Cosa che disunir possa l'interne           |      |
| Sue parti, qual della materia a punto      |      |
| Gli atomi son la cui natura innanzi        | 1190 |
| Già per noi s'è dimostra; o che immortale  |      |
| Viva, perche dagli urti affatto esente     |      |
| Sia, come il voto che non tocco dura       |      |
| Nè mai soggiace all percosse un pelo:      |      |
| O perche intorno a lui nessuno spazio      | 1195 |
| Non sia dove partirsi e dissiparsi         |      |
| Possa, come la somma delle somme           |      |
| Fuor di se non ha luogo ove si lugga       |      |
| Ne corpo che l'intoppi e con profonda      |      |
| Piaga l'ancida, e però dura eterna. "      | 1200 |
| Ma ne, come insegnammo esser contesta      |      |
| L'anima può d'impenetrabil corpo,          |      |
| Chè misto è sempre infra le cose il voto;  |      |
| Ne però, come il voto, intatta vive;       |      |
| Poiche corpi non mancano che sorti         | 1205 |
| Dall'infinito et agitati a caso            |      |
| Possan cozzar con violento turbine         |      |
| Questa mole di mente ed atterrarla         |      |
| E farne in altri modi orrido scempio,      |      |
| Nè del luogo l'essenza e dello spazio      | 1210 |
| Profondo manca ove distrarsi e spargersi   |      |
| L'anima possa e per lo vano immenso        |      |
| Spinta da qualunqu'altra esterna forza     |      |
| Finalmente perir. Dunque non fia           |      |
| Chiusa alla mente del morir la porta.      | 1215 |
| Chè se forse immortal credi più tosto      |      |
| L'anima, perché sia ben custodila          |      |
| Dalle cose mortifere, o perché             |      |
| Tutto quel che l'incontra in qualche modo  |      |
| Pria che le noccia risospinto a forza      | 1220 |
| Indictro si ritiri, o perchè nulla         |      |
| Che nemico le sia possa incontrarla,       |      |
| Erri lungi dal ver; poich'ella al certo,   |      |
| Oltr' al mal che patisce allor ch' inferme |      |
| Giaccion le membra, è macerata spesso      | 1225 |
| Dal pensare al futuro, onde il timore      |      |

| Nasce che la maltratta e le noiese<br>Cure che la travagliano, e rimorsa<br>È dalle colpe in gioventù commesse.                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aggiungi in oltre il proprio suo furore<br>E l'oblio delle cose; aggiungi il nero<br>Torrente di letargo in cui s'immerge.<br>• Nulla dunque è la morte e nulla all'uomo                                     | 1230 |
| Appartenersi può, poiché mortale<br>È l'alma. E; come ne' trascorsi tempi<br>Nulla afflitti sentimmo, allor che 'l flero<br>Annibale inondò d'arme e d'armati<br>Del Lazio i campi, e che squassato il tutto | 1235 |
| Da così spaventevole tumulto<br>Di guerra sotto l'alte aure dell'etere<br>Tremò sovente, e fu più volte in dubbio<br>Sotto qual de' due popoli dovesse                                                       | 1240 |
| Cader l'impero universal del mondo;<br>Tal a punto sentir nulla potremo                                                                                                                                      | 40.  |
| Tosto che fra di lor l'anima e 'l corpo,<br>Dall' union de' quai l' uomo è formato,<br>Disuniti saranno; a noi per certo,<br>Ch' allor più non saremo, accader nulla                                         | 1245 |
| Più non potrà ; non, se confuso e misto<br>Fia con la terra il mar, col mare il cielo.<br>Senza che ; se distratta omai del nostro<br>Corpo la mente e l'energia dell'alma                                   | 1250 |
| Sentir potesse, non per tanto a noi<br>Ciò nulla apparterria; polché formati<br>Siam d'anima e di corpo unitamente.<br>Né; se l'età future avranno i semi<br>Nostri raccolto dopo morte ed anco              | 1255 |
| Di nuovo allo stess'ordine ridotti<br>C'hanno al presente, onde ne sla concesso<br>Nuovo lume di vita; a noi per certo<br>Nulla questo appartlen; poi che interrotta<br>Fu la nostra memoria una sol volta.  | 1260 |
| Et or nulla di nol che fummo innanzi<br>Ne cal, ne punto ne contrista et ange<br>Il pensar a color che della nostra<br>Materia in altre età nuscer dovranno.                                                 | 1265 |
| Poiché, se gli occhi della mente affissi<br>Del tempo omai trascorso all'infinito<br>Lucresto.                                                                                                               | p    |

| Spazio e contempli quai pel vano immenso<br>I moti sian della materia prima,<br>Agevolmente crederai che i semi<br>Fossero in questo stesso ordine e sito,                                                                       | 1270         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| In cui son or, molto sovente: e pure Non può di questo rammentarsi alcuno, Poich' interposte fur pause alla vita E sparsi i moti errar lungi da' sensi. Poiche quel ch' è per essere infelice                                    | <b>12</b> 75 |
| D'uop'è che vivo sia nel tempo in cui<br>Possa a mal soggiacere: or; se la morte<br>Da questo lo difende, e proibisce<br>Che quegli in cui ponno adunarsi i mali<br>Stessi che noi fan miseri vivesse                            | 1280         |
| Ne' secoli trascorsi; omai ne lice<br>Senza dubbio affermar che nella morte<br>Non è di che temere, e che non puote<br>Esser mai chi non vive egro e dolente,<br>Nè punto differir da quei che nati                              | <b>12</b> 95 |
| Unqua al mondo non son quelli a cui tolta Fu da morte immortal vita mortale. Onde: se vedi alcun che di sè stesso Abbia compassion, perché sepolto Dopo morte il suo corpo imputridirsi Daldia e de forme andenti oggan compando | 1290         |
| Debbia, o da flamme ardenti esser consunto, O laniato da rapaci augelli, O da ticre sbranato; indi ti lice Saper che non sincero il cor gli punge Qualche stimolo cieco; ancor ch' e' neghi Di creder che sentir dopo la morte   | 125          |
| Si possa alcuna cosa; onde non serba<br>Ciò che promette largamente altrui,<br>Nè dalla vita sè medusmo affatto<br>Stacca, ma, nol sapendo, alcuna parte<br>Fa che resti di sè. Chè, mentre vivo                                 | 1300         |
| L'uom pensa che morendo o degli uccelli<br>Fia pasto il proprio corpo o delle belve,<br>Tosto di sè medesimo gl'incresce;<br>Sol perchè non si libera a bastanza<br>Dal corpo agli animai gettato in preda:                      | 1305         |
| Ma quel si finge, e del suo proprio senso<br>L'infetta; e quindi, a lui stando presente,                                                                                                                                         | 1310         |



| Nasca allor ch' una cosa omai ritorna Al sonno, alla quiete, e qual cagione Abbia alcun di dolersi e pianger sempre. Sogliono ancor, mentre sedendo a mensa Tengon gli uomini in man coppe spumanti,                                                   | 1355 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Di ghirlande odorose ornati il crine, Dirsi di cuor l'un l'altro — È breve il frutto Del bere, il già godemmo, e nel futuro Forse più no 'l godrem; — quasi il maggiore Mal che la tomba a questi tali apporti Sia l'esser dalla sete arsi e consunti, | 1360 |
| O dall'arida terra o da qualunque<br>Altro desio miseramente afflitti.<br>Ma nè la vita sua nè sè non cerca<br>Alcun, mentre di par giace sopito                                                                                                       | 1365 |
| In placida quïete il corpo e l'alma; Onde apprender ben puoi ch' a noi conviene Dormir sonno perpetuo, e non ci punge Di noi medesmi desiderio alcuno; E pur dall'alma i primi semi allora                                                             | 1370 |
| Non lungi per le membra errando vanno<br>Ai sensiferi moti, anzi si desta<br>L'uom per sè stesso. Molto meno adunque<br>Creder si dee ch'appartener si possa<br>La morte a noi, se men del nulla è nulla:                                              | 1375 |
| Poiché più dissipata è nel feretro L'union de' principii, e mai nessuno Svegliossi dopo che seguio la fredda Pausa della sua vita una sol volta. Al fin; se voci la natura stessa                                                                      | 1380 |
| Fuor mandasse repente ed in tal guisa<br>Prendesse a rampognarne — E qual si grave<br>Causa, o sciocco mortal, ti spinge al duolo?<br>Perché temi la morte, perché piangi?                                                                             | 1385 |
| Perché, se dolce la primiera vita Ti fu ne tutti i comodi di quella Scorser quasi congesti in un forato Vaso ne tutti trapassar noiosi, Perché di viver sazio omai non parti                                                                           | 1390 |
| Dal mio convito e volentier non pigli<br>La sicura quiete? E, se profuso<br>Svani ciò che godesti e se la vita                                                                                                                                         |      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                     | `    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LIBRO TERZO.                                                                                                                                                                                                                                                        | 183  |
| T'offende omai, per qual cagione, o stolto,<br>Cerchi d'aggiunger più quel che di nuovo<br>Dee malamente dissiparsi e tutto<br>Perire a te noioso i e non più tosto                                                                                                 | 1395 |
| Fine alla vita ed al travaglio imponi? Con ciò sia che oggimai nulla mi resta Che macchinar per te, nè trovar posso Cosa che più ti piaccia. Il mondo è sempre Lo stesso: e, se per gli anni ancor non langue Il corpo tuo, se per vecchiezza estrema               | 1100 |
| Non hai le membra affaticate e stanche,<br>Sappi che nondimen ciò che ti resta<br>Sarà sempre il medesmo, ancor che vivo<br>Stessi ben mille e mill'etadi ed anco                                                                                                   | 1405 |
| Mai per morir non fossi; — qual risposta Dar potrem noi, se non che la natura Giusta lite ne muove e 'l vero espone? Ma chi più del dover s'ange e lamenta D'esser nato mortal, dunque a ragione                                                                    | 1410 |
| Non fla sgridato e rampognato in voce<br>Vie più alta e severa? — Asciuga, o stolto,<br>Dagli occhi il pianto, e le querele affrena. —<br>E, se per troppa età vecchio e canuto<br>Altri si duol — Tu pur godesti i premi<br>Che la vita ne dà, pria che languissi. | 1415 |
| Ma, perché sempre avidamente brami D'aver quel che ti manca ed all'incontro Sprezzi qual cosa vil ciò che possiedi, Quindi avvien che imperfetta e poco grata. Ti rassembra la vita, e quindi, innanzi                                                              | 1420 |
| Che tu possa partir pieno e satollo<br>Delle cose del mondo, all'improvviso<br>Ti sovrasta la morte. Or lascia adunque<br>Ciò che più tuo non è, benché prodotto<br>Fosse al tuo tempo; e volentier concedi                                                         | 1425 |
| Ch'altri possegga quel che indarno omai<br>Tenti di posseder. — Giusta per certo<br>Sarebbe, al creder mio, tal causa, e giusto<br>Un si fatto rimprovero: che sempre<br>Cedon l'antiche alle moderne cose                                                          | 1430 |
| Da lor cacciate a viva forza, e l'una<br>Si ristaura dall'altra, e nulla cade                                                                                                                                                                                       | 1435 |

O nel tartaro cieco o nal profondo Baratro. Acciò ne' secoli futuri Gli uomini, gli animai, l'erbe e le piante Crescan, han d'uopo di materia: e pure 1440 Mestiero è che ciò segua, allor che avrai Compito affatto di tua vita il corso. Dunque non men di te caddero innanzi Tai cose, e caderanno. In cotal guisa Di nascer l'un dall'altro unqua non resta; 1445 Në fu dalla natura il viver dato A nessuno in mancipio, a tutti in uso. Pon mente, in oltre, come, pria ch'al mondo Fossimo generati, alcun trascorso Secolo antico dell'eterno tempo 1550 A noi nulla appartenne. Or questo adunque Specchio natura innanzi agli occhi nostri Pose, acciò quivi un simolacro vero Rimiriam dell'età che finalmente Dec s guir dopo morte. Ivi apparisce 1455 Nulla forse o d'orribile o di mesto? Forse non d'egui sonno alto e profondo È più sicuro il tutto? In vita in vita Si patisce da noi ciascun tormento. Che l'alme cruciar nel basso inferno 1460 Credon gli sciocchi. Tantalo infelice Non teme il grave ed imminente sasso, Come fama di lui parla e ragiona: Ma ben sono i mortali in vita oppressi Dal timor degli dèi cieco e bugiardo, 1465 E paventan ognor quella caduta Che la sorte gli appresta. Erra chi pensa Che Tizio giaccia in Acheronte e sempre Pasca del proprio cor l'augel vorace: Ne, per cercar lo sinisurato petto 1470 Con somina diligenza, unqua potrebbe L'avoltoio trovar cibo che fosse Bastante a saziar l'avido rostro Eternamente: e, sia quantunque immane Tizio e non pur con le distese membra 1475 Occupi nove iugeri, ma tutto 🕤 Il grand'orbe terreno, ei non per tanto Non potrà sofferir perpetua doglia

### LIBRO TERZO.

| _                                               |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Né porger del suo corpo eterno pasto.           |              |
| Ma Tizio è quei che, dal rapace artiglio        | 1480         |
| D'amor ghermito, è lacerato e roso              |              |
| Dal crudo rostro d'ansiosa angoscia;            |              |
| E quei che per qualunque altro desio            |              |
| Stracciano ad or ad or noie e tormenti.         |              |
| Sisifo, in oltre, in questa vita abbiamo        | 1485         |
| Posto innanzi a' nostr' occhi: e quello è desso |              |
| Che dal popolo i fasci e la crudeli             |              |
| Securi aver desidera, e si trova                |              |
| Sempre ingannato, onde si crucia ed ange:       |              |
| Perch' impero bramar ch' affatto è vano         | 1490         |
| Ne mai pub conseguirsi e sempre in esso         |              |
| Durare intollerabili fatiche.                   |              |
| Questo è voler lo sdrucciolevol sasso           |              |
| Portar sulla più alta eccelsa cima              |              |
| Del monte alpestre, ond'egli poi si ruoti       | 1495         |
| Di nuovo e caggia in precipizio al piano.       |              |
| li pascer, oltr'a ciò, l'ammo ingrato           |              |
| Sempre de' beni di natura, e mai                |              |
| Non empier ne saziar la brama ingorda;          |              |
| Qual allor che degli anni in se rivolti         | 1500         |
| Tornano i tempi e ne rimenan seco               |              |
| Varie e liete vaghezze e lieti parti,           |              |
| E pur sazio già mai l'uomo infelice             |              |
| Non è di tanti e cosi dolci frutti              |              |
| Che la vita gli porge; a quel ch' io stimo,     | 1505         |
| Altro questo non è che radunare                 |              |
| Acqua in vasi forati i quai non ponno           |              |
| Empiersi mai; come si dice a punto              |              |
| Che a far sian condennate in Acheronte          |              |
| Dell'empio re le giovanette figlie.             | <b>451</b> 0 |
| Cerbero flera orribile e diversa                |              |
| Che latra con tre gole, e 'l cieco Tartaro      |              |
| Che flamme erutta e spaventosi incendi,         |              |
| E le furie crinite di serpenti,                 |              |
| Ed Eaco e Minosse e Radamanto                   | 4515         |
| Non sono in alcun luogo e senza dubbio          |              |
| Esser non ponno: ma la téma in vita             |              |
| Delle pene dovute ai gran misfatti              |              |
| Gravemente n'affligge e la severa               |              |
| Penitenza del fallo, e 'l carcer tetro          | 4521         |
|                                                 |              |

| E del sasso tarpeio l'orribil cima, I flagelli, i carnefici, la pece E le piastre infocate e le facelle, E qual altro supplicio unqua inventasse Sicilia de'tiranni antico nido; I quai, ben che dal corpo assai lontani Forse ne sian, pur di temer non resta L'animo consapevole a sé stesso | 1525          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| De' malvagi suoi fatti; e'l core e l'alma<br>Si ne s'ferza e ne stimola e n'affligge,<br>Che nell'esser crudel Falari avanza;<br>Nè sa veder qual d'ogni male il fine<br>Sarebbe e d'ogni pena, anzi paventa                                                                                   | 1530          |
| Che vie più dopo morte aspre e noiosc<br>Non sian le sue miserie. Or quindi fassi<br>La vita degli sciocchi un vivo inferno.                                                                                                                                                                   | 1535          |
| Tal volta ancor puoi fra te stesso dire  — Vide pur Anco Marzio eterna notte, Che di te, scellerato, assai migliore Era per molte cause e tanto avea Dilatati i confini al patrio regno. Anzi a molt'altri re, duci e signori                                                                  | 15 <b>4</b> 0 |
| E capi di gran popolo convenne<br>Pur morir finalmente. E quello stesso<br>Che del vasto ocean sul molle dorso<br>Vie lastricando passeggiò per l'alto<br>Con le sue legioni, e sovra l'onde<br>Delle salse lagune a piede asciutto                                                            | 1545          |
| Insegnò cavalcare, e pria d'ogni altro<br>Sprezzò del mare il murmure tremendo,<br>Perduto il vital giorno, al fin disperse<br>L'anima fuor del moribondo corpo.                                                                                                                               | 1550          |
| Polve è già Scipione, alto spavento D'Africa e chiaro fulmine di guerra, Non altrimenti ch' un vil servo fosse. Aggiungi poi delle dottrine i primi Inventori e dell'arti e delle grazie:                                                                                                      | 1555          |
| Aggiungi delle nove alme sorelle I divini compagni. Un sol Omero Fu principe di tutti, e pur si giace Sopito anch' ei nella medesma quiete Che si giacciono gli altri. Al fin Democrito,                                                                                                       | . 1560        |

| Poi ch'imparò dalla vecchiezza estrema     |      |
|--------------------------------------------|------|
| Che già languian della sua mente i moti,   |      |
| Corse incontro alla morte e I proprio capo | 1565 |
| Volontario le offerse. Anzi lo stesso      |      |
| Epicuro morío, che 'l germe umano          |      |
| Superò nell'ingegno, e d'ogni stella       |      |
| Gli splendori oscurò, nato fra noi         |      |
| Qual sole etereo ad il·lustrare il mondo.  | 1570 |
| E tu têmi 'l morire, e te ne sdegni?       |      |
| Tu che vivo e veggente hai quasi morta     |      |
| La vita omai † Tu che nel sonno involto    |      |
| La maggior parte dell' età consumi ?       |      |
| Tu che dormi vegliando e mai non resti     | 4575 |
| Di veder sogni, e di paura vana            |      |
| Hai la mente sollecita, e non trovi        |      |
| Sovente il mal che si ti crucia ed ange,   |      |
| Allor che d'ogn' intorno ebro infelice     |      |
| Si gravemente da noiose cure               | 1580 |
| Travagliato ed oppresso e fra pensieri     |      |
| Dubbioso ondeggi in mille errori e mille ! |      |
| Ah 1 che, se gl'infelici uomini stolti     |      |
| Drizzasser gli occhi a rimirar quel peso   |      |
| Che si gli opprime, e manifeste e conte    | 1585 |
| Gli fusser le cagioni onde ciò nasca       | ,    |
| Et onde ognor tanta e si grave alberghi    |      |
| Quasi mole di male entro a' lor petti,     |      |
| Non cost viverian, come veggiamo           |      |
| Viver molti di lor, senza sapere           | 1590 |
| Ne pur quel ch' e' si vogliano, ne sempre  | _    |
| Vorrian luogo mutar, quasi potessero       |      |
| Da tal peso sgravarsi. Esce sovente        |      |
| Un fuor di casa, a cui rincresce omai      |      |
| Lo starvi, e quasi subito vi torna;        | 1595 |
| Come quello che fuori esser non vede       |      |
| Cosa che più gli aggradi. A tutta briglia  |      |
| Caccia questi 'l cavallo e furioso,        |      |
| Quasi aiuto portar deggia all'accese       |      |
| Mura del suo palagio, in villa corre:      | 1600 |
| Ma tócco a pena il limitar bramato,        |      |
| Sbadiglia e dorme, e d'obliar procura      |      |
| Cio che tedio gli reca, e torna in fretta  |      |
| Di nuovo alla citta. Fugge in tal guisa    |      |

tessuto è così delicato, che s'insinuano in tutti i pori de'nostri corpi, e la cui successione e combinazione è così rapida, ch'egli crede potere spiegare col loro mezzo quella moltitudine d'idee, che assediano le nostre anime ad ogni istante, quelle imagini chimeriche di Centauri, di Scille ecc., e le altre illusioni di questo genere che c'illudono la notte ed il giorno.

Dopo questa teoria delle sensazioni e delle idee, il poeta entra in alcuni particolari relativi a cotale dottrina. 1. Esso combatte le cause Anali, sforzandosi di provare che i nostri organi non sono stati fatti a contemplazione de' nostri bisogni, ma che gli uomini se ne sono serviti perchè gli hanno trovati fatti; 2. egli spiega perchè il bisognò di bere e mangiare è naturale a tutti gli animali; 3. come l'anima, sostanza si delicata, può muovere una massa tanto pesante quanto sono i nostri corpi; 4. per quale meccanismo il sonno riesce a intorpidire tutte le facoltà dell'anima e del corpo, e donde vengono i sogni, de' quali è spesso accompagnato. Con l'occasione de' sogni, tratta dell'amore, del quale, come Buston, crede che la voluttà fisica sia tutto quello che ha di buono; e avverte gli uomini di preservarsene con le pitture eloquenti ch'egli fa della sventura degli amanti. Finalmente termina questo tratto e tutto il libro con una specie di trattato anatomico e fisico sopra la generazione.

Vo passeggiando dell'aonie dive I luoghi senza strada e da nessuno Mai più calcati. A me diletta e giova Gir a' vergini fonti e inebriarmi D'onde non tocche. A me diletta e giova 5 Coglier novelli flori onde ghirlanda Peregrina ed illustre al crin m'intrecci, Di cui fin qui non adornar le muse Le tempie mai d'alcun poeta tósco; Pria, perchè grandi e gravi cose insegno **10** E seguo a liberar gli animi altrui Dagli aspri ceppi e da' tenaci lacci Della religion; poi, perché canto Di cose oscure in così chiari versi, E di nettar febeo tutte l'aspergo. 15 Né questo è, come par, fuor di ragione: Poiche; qual, se fanciullo a morte langue, Fisico esperto alla sua cura intento Suol porgergli in bevanda assenzio tetro Ma pria di biondo e dolce mèle asperge 29 L'orlo del nappo, acciò gustandol poi La semplicetta età resti delusa Dalle mal caute labbra e beva intanto Dell'erba a lei salubre il succo amaro. Nė si trovi ingannata, anzi consegua 25

| Solo per mezzo suo vita e salute;          |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Tal a punto or facc'io. Perché mi sembra   |       |
| Che le cose ch'io parlo a molti indótti    |       |
| Potrian forse parere aspre e malvage,      |       |
| E so che 'l cieco e sciocco volgo aborre   | 30    |
| Da mie ragioni; io per ciò volsi, o Memmo, | 30    |
| Con soave eloquenza il tutto esporti,      |       |
| E quasi asperso d'apollineo mèle           |       |
| To 2 pores innerti per voder die poses     |       |
| Te 'l porgo innanzi, per veder s'io posso  | 35    |
| In tal guisa allettar l'animo tuo;         | - 3-3 |
| Mentre dipinta in questi versi mici        |       |
| La natura yagheggi, e ben conosci          |       |
| Quanto l'utile sia che la n'apporta.       |       |
| Ma; perché innanzi io t'ho provato a lungo |       |
| Quali sian delle cose i primi semi,        | 40    |
| E con che varie forme essi nel vano        |       |
| Per se vadano errando e sian commossi      |       |
| Da moto eterno; e come possa il tutto      |       |
| Di lor crearsi; e t'ho mostrato in oltre   |       |
| La natura dell'animo, insegnando .         | 45    |
| Ciò ch'egli siasi e di quai semi intesto   |       |
| Viva insieme col corpo ed in qual modo     |       |
| Torni distratto ne' principii primi ;      |       |
| Tempo mi par di ragionarti omai            |       |
| Di quel che molto in queste cose importa;  | 50    |
| Ciò e, che quelle imagini che dette        |       |
| Son da noi simolacri altro non siano       |       |
| Che certe sottilissime membrane            |       |
| Ch'ognor staccate dalla buccia esterna     |       |
| De'corpi or qua or la volin per l'aure,    | 55    |
| E che quelle medesime, ch'incontro         | -     |
| Ci si forna regliando a di gravanto        |       |
| Ci si fanno vegliando e di spavento        |       |
| Empion gli animi noszi, anco dormendo      |       |
| Ci si paran davanti, allor che spesso      | 20    |
| Veggiamo ignudi simolacri et ombre         | 60    |
| Si spaventose e d'ogni luce prive          |       |
| Che ne destan dal sonno orribilmente;      |       |
| Acciò che forse non si pensi alcuno        |       |
| Che del basso Acheronte uscendo l'alme     |       |
| Volin tra' vivi o che rimanga intatta      | 65    |
| Qualche parte di noi dopo la morte,        |       |
| Quando, del corpo e della mente insieme    |       |
|                                            |       |

Dissipata l'essenza, il tutto omai Avrà ne' semi suoi fatto ritorno. Su dunque: io dico che de' corpi ogn'ora 70 Le tenui somiglianze e i simolacri Vengon dal sommo lor vibrati intorno. Questi da noi quasi membrane o bucce Debbon chiamarsi, con ciò sia che seco Portin sempre l'imagini il sembiante 75 E la forma di quello ond'esse in prima Staccansi e per lo mezzo erran dissuse. E ciò quindi imparar, benche alla grossa, Lice a ciascun. Pria; perché molte cose Vibran palesemente alcuni corpi 80 Lungi da sė; parte vaganti e sparsi, Com'il fumo le querci, e le faville Il fuoco; e parte più contesti insieme, Come soglion tal or l'antiche vesti Spogliarsi le cicale allor che Sirio 85 Di focosi latrati il mondo avvampa, O quale a punto il tenero vitello Lascia del corpo la membrana esterna Nel presepio ove nasce, o qual depone Lubrico sdrucciolevole serpente 90 La spoglia in fra le spine, onde le siepi Delle lor vesti svolazzanti adorne Spesso veggiamo. Or, se tai cose adunque Si fanno, è ben credibile che debba Vibrar dal sommo suo qualunque corpo 95 Di se medesmo una sottile imago. Con ciò sia che già mai ragione alcuna Assegnar non si può, perché staccarsi Debbiano dalle cose i detti corpi 100 E non i più minuti e più sottili; Massime essendo delle cose al sommo Molti piccoli semi, i quai vibrarsi Ponno con lo stess'ordine che prima Ebbero e conservar la stessa forma, E ciò tanto più ratti, quanto meno 105 Ponno i pochi impedirsi e nella fronte Prima hanno luogo. Con ciò sia che sempre Emergon molte cose e son vibrate Non pur dai cupi penetrali interni,



| LIBRO QUARTO.                                                                                                                                                                                                | , 143 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Com'io già dissi; ma sovente ancora<br>Il medesmo color diffuso intorno<br>È dal sommo de'corpi. E l'auree vele<br>E le purpuree e le sanguigne spesso<br>Ciò fanno, allor che ne' teatri augusti            | 110   |
| Son tese e sventolando in su l'antenne<br>Ondeggian fra le travi: ivi 'l consesso<br>Degli ascoltanti, ivi la scena e tutte<br>L'imagini de' padri e delle madri<br>E degli dèi di color vari ornate         | 115   |
| Veggionsi fluttuare; e, quanto più<br>Han d'ogni intorno le muraglie chiuse<br>Si che da' lati nel tentro alcuna<br>Luce non passi, tanto più cosperse<br>Di grazia e di lepor ridon le cose                 | 120   |
| Di dentro, avendo in un balen concetta<br>L'alma luce del di. Se adunqe il panno<br>Dall'esterne sue parti il color vibra,<br>Mesta ro è pur che tutte l'altre cose<br>Vibrino il tenue simolacro loro,      | 125   |
| Poscia che quello e questi è dall'esterne<br>Parti scagliato, Omai son certi adunque<br>Delle forme i vestigi, che per tutto<br>Volano e son di sottil filo inteste<br>Nè mai posson disgiunte ad una ad una | 130   |
| Esser viste da non L'odore, in oltre,<br>Il fumo, it vapor caldo e gli altri corpi<br>Simili errar soglion diffusi e sparsi<br>Lungi da quelle cose onde esalaro;<br>Perchè, venendo dalle parti interne,    | 135   |
| Nati dentro di lor, per tortuose Vie camminando, son divisi, e curve Trovan le porte ond'eccitati al fine Tentan d'uscir: ma, pel contrario, allora Che le tenui membrane dall'estremo                       | 140   |
| Cotor de corpi son vibrate intorno,<br>Cosa non è che dissipar le possa;<br>Perch'elle in pronto sono e nella prima<br>Fronte locate. Finalmente è d'uopo<br>Che ciascun simolacro che apparisce             | 145   |
| Negli specchi, nell'acqua et in qualunque<br>Forbita e liscia superficie, avendo                                                                                                                             | 150   |

| La medesima forma delle cose                       |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Ch'egli altrui rappresenta, anche consista         |     |
| Nelle scagliate imagini volanti:                   |     |
| Con ciò sia che già mai ragione alcuna             | 155 |
| Assegnar non si può, perchè staccarsi              |     |
| Debbono i corpi che da molte cose                  |     |
| Son deposti o lanciati apertamente                 |     |
| E non i più minuti e i più sottili.                |     |
| Son dunque al mondo i tenui simolacra              | 160 |
| E simili alle forme delle cose,                    |     |
| I quai, benchè vedersi ad uno ad uno               |     |
| Non possan, non per tanto, agli occhi nostri       |     |
| Con urto assiduo ripercossi e spinti               |     |
| Dal piano degli specchi, a noi visibili            | 165 |
| Fannosi al fin; ne par che in altra guisa          |     |
| Deggiano illesi conservarsi e tanto                |     |
| A qualunque figura assomigliarsi.                  |     |
| Or, quanto dell'imagini l'essenza                  |     |
| Sia tenue, ascolta. E pria, perché i principii     | 170 |
| Son da' sensi dell'uom tanto remoti                |     |
| E minori de' corpi che i nostr' occhi              |     |
| Comincian prima a non poter vedere,                |     |
| Or non di meno, acciò che meglio provi             |     |
| Tutto quel ch' io ragiono, ascolta, o Memmo,       | 175 |
| Ne' brevi detti miei quanto sottili                |     |
| Sian d'ogni cosa i genitali semi.                  |     |
| Pria: sono al mondo si fatti animali               |     |
| Che la lor terza parte in guisa alcuna             |     |
| Veder non puossi. Or qual di questi adunque        | 180 |
| Creder si debbe ogn'intestino? quale               |     |
| Del cuore il globo e gli occhi i e quai le membra, |     |
| Quai le giunture? e quai dell'alma in somma        |     |
| Gli atomi e della mente? Or non conosci            |     |
| Quanto piccioli sian, quanto sottili?              | 185 |
| In oltre: ciò che dal suo corpo esala              |     |
| Acuto odor, la panacea, l'assenzio                 |     |
| E l'amaro centauro e 'l grave abrótano,            |     |
| Se fia mosso da te, vedrai ben tosto               |     |
| Molte effigie vaganti in molti modi                | 190 |
| Prive affatto di forze e d'ogni senso;             |     |
| Delle quai quanto sia picciola parte               |     |
| L'imagine, uom non è che sia bastante              |     |



|                                                                          | LIBRO QUARTO.                                                                                                                                                       |     | 145         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Render di<br>Ma, perc                                                    | ui né con paroie possa<br>cosa tal ragione alcuna.<br>hé tu forse vagar non creda<br>gini sol che dalle cose                                                        |     | 195         |
| Vengon lai<br>Per sè med<br>Acre è da<br>Modi, all'ii<br>Non cossai      | nciate, altre si creano ancora<br>desine in questo ciel che detto<br>noi. Queste, formate in vari<br>a su van sormontando; e molli<br>a mai di variar sembianza;    |     | 200         |
| Cangian sè<br>Che le nub<br>Facilmente                                   | tei in qualsivoglia forma stesse; in quella guisa a punto i talor miransi in alto accozzarsi, e la serena ar del mondo e 'l cielo intanto                           |     | 205         |
| Lenir col i<br>Ne sambra<br>Volar giga<br>Distender l                    | noto; con cio sia che spesso<br>di veder per l'acre errando<br>ati smisurati e l'ombra<br>argamente, e spesso ancora<br>i e sassi da gran monti svelti              |     | 210         |
| Precorrere<br>E belve alf<br>Trar seco o<br>Or, quan                     | e seguir del sole i raggi,<br>in di non ben noto aspetto<br>e generar nembi e tempeste.<br>to agevolmente e come presto<br>ate e dalle cose esalino                 |     | 215         |
| Perpetuame<br>Tu quindi a<br>Ogni estrer<br>Vibraro: e<br>E' le penet    | ente e sdrucciolando cedano,<br>apprendi. Poiché sempre in pronto<br>no é de' corpi, onde si possa<br>quando all'altre cose arriva<br>ra e passa; e ciò gli avvi ne |     | <u>53</u> 0 |
| Ch'inteste<br>E, se ne're<br>Legno perc                                  | ente in quelle vesti urtando<br>son di sottil filo e raro :<br>ozzi sassi o nell'opaco<br>cuote, ivi si spezza in guisa<br>ero alcun non puote agli occhi           |     | 225         |
| Rappresent<br>Corpi lucidi<br>Che sovr' o<br>E di forbite<br>Nulla accae | ar. Ma: se gli flano opposti<br>i e densi, in quella guisa<br>gni altro di cristallo terso<br>o acciar sono gli specchi,<br>le di cio; poiché non puote             |     | 230         |
| Passar në                                                                | sti penetrarli et oltre<br>dissiparsi in varre parti,<br>liscia superficie intero                                                                                   | -/1 | 235         |

ŀ

Ed intatto il conserva e 'l ripercuote: E quindi avvien che son per noi formati De' corpi i simolacri, e che, panendo, Quando vuoi, ciò che vuoi, quanto vuoi tosto, Dirimpetto allo specchio, appar l'imago. 240 Onde ben puossi argomentar che sempre Dal sommo delle cose esalan fuori Tenui effigie e figure. In breve spazio Dunque si crean ben mille e mille imagini: Ond'a ragion l'origine di queste 245 Si può dir velocissimo. E, siccome Dee molti raggi in breve spazio il sole Vibrarsi intorno acció che sempre il cielo Illustrato ne sia, tal anco è d'uopo Che molti simolacri in molti modi 250 Sian dalle cose in un medesmo instante Certamente scagliati in ogni parte; Poichė, rivolgi pur dove t'aggrada Lo specchio, ivi apparir vedrai le cose Tra lor di forma e di color simili. 255 Mira, oltr' a ciò, che, se tranquillo e chiaro Di luce e di seren l'acre flammeggia, Talor si sconciamente e così tosto D'atra e nera caligine s'ammanta, Che ne par che le tenebre profonde 260 Del cupo e cieco abisso, abbandonando Le lor sedi natie tutte in un punto E suor volando ad eclissar le stelle, Ripiene abbian del ciel l'ampie spelonche; Tal già sorta di nembi orrida notte, 265 Veggiam d'atro timor compagne eterne Spalancarsi nel ciel fauci inflammate, Eruttar verso noi fulmini ardenti: E pur, quanto di ciò picciola parte Sia l'imago, uom non è che basti a pieno 270 A dire altrui ne con parole possa Render di cosa tal ragione alcuna. Or via; quanto l'imagini nel corso Celeri siano e qual prontezza in loro, Mentre nuotan per l'aure, abbiano al moto. 275 Si ch' in brev'ora, ovunque il volo indrizzino, Spinte da vario impulso un lungo spazio



| D'acqua, che, essendo il ciel notturno e scarco<br>Di nubi, in un balen gli astri lucenti<br>Vi si specchian per entro. Or tu non vedi<br>Dunque omai quanto sia minimo il tempo<br>In cui dell'auree stelle i simolacri                                | 320        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dall'eterea magion-scendono in terra? Si che, voglia o non voglia, è pur mestiero Che tu confessi esser vibrati intorno Questi minimi corpi atti a ferirne                                                                                              | 325        |
| Gli occhi e la vista penetrarne e sempre<br>Nascere et esalar da cose certe;<br>Qual dal sole il calor, da' flumi il freddo,<br>Dal mare il flusso od il reflusso edace<br>Dell'antiche muraglie ai lidi intorno:                                       | 330        |
| Nè cessan mai di gir per l'aria errando<br>Voci diverse: e finalmente in bocca<br>Spesso di sapor salso un succo scende,<br>Quando al mar t'avvicini; ed all'incontro<br>Mescer guardando i distemprati assenzi<br>Ne sentiam l'amarezza. In così fatta | <b>335</b> |
| Guisa da tutti i corpi il corpo esala, E per l'aere si sparge in ogni parte; Nè mora o requie in esalando alcuna Gli è concesso già mai mentre ne lice Continuo il senso esercitare e tutte                                                             | 340        |
| Veder sempre le cose e sempre udire<br>Il suono et odorar ciò che n'aggrada.<br>Perchè poi si conosce esser la stessa<br>Quella figura che palpata al buio<br>Fu con le mani e che nell'aureo lume                                                      | 345        |
| Dopo si vede e nel candor del giorno, D'uop'è che la medesima cagione Ecciti in noi la vista e'l tatto. Or dunque, Se palpiamo un quadrato e questo il senso La notte ne commuove, e qual già mai                                                       | 350        |
| Cosa potrassi alla sua forma aggiungere<br>Il di fuorché la sua quadrata imagine?<br>Onde sol nell'imagini consiste<br>La cagion del vedere, e senza loro                                                                                               | 355        |
| Ciechi affatto sarian tutti i viventi.<br>Or sappi che l'effigie e i simolacri<br>Volano d'ogn' intorno e son vibrati                                                                                                                                   | 360        |

| E diffusi e dispersi in ogni banda:            |      |
|------------------------------------------------|------|
| Ma, perché solo atti a veder son gli occhi,    |      |
| Quindi avvien che dovunque il volto volti      |      |
| Ivi sol delle cose a noi visibili              | 365  |
| La figura e 'l color ti s'appresenta.          | -    |
| E, quanto sia da noi lungi ogni corpo,         |      |
| Il simolacro suo chiaro ne mostra:             |      |
| Poiché, allor ch' ei si vibra, in un istante   |      |
| Quella parte dell'aria urta e discaccia        | 370  |
| Ch'è fra sè posta e noi; questa in tal guisa   | 0.0  |
| Sdrucciola pe'nostri occhi, e quasi terge      |      |
| L'una e l'altra pupilla, e così passa:         |      |
| Quindi avvien che veggiamo agevolmente         |      |
| La lontananză delle cose, e, quanto            | 375  |
| Più d'aere è spinto innanzi e ne forbisce      | 910  |
| E molce le pupille aura più lunga,             |      |
| Tanto a noi più lontan sembra ogni corpo;      |      |
| Ch'ambedue queste cose in un baleno            |      |
| Fannosi al certo, e che si vegga insieme       | 380  |
| Quai sian gli oggetti e quanto a noi discosti. | 0.0  |
| Né qui vogl'io che meraviglia alcuna           |      |
| T'occupi l'intelletto, ond'esser deggia        |      |
| Che non potendo i simolacri all'occhio         |      |
| Tutti rappresentarsi, ei pur bastante          | 385  |
| A scorger sia tutte le cose opposte.           | 0170 |
| Poichè nel modo stesso aura gelata,            |      |
| Che lieve spiri e ne ferisca il corpo          |      |
| Coi pungenti suoi stimoli, non suole           |      |
| Mai commover le membra a parte a parte         | 390  |
| Ma tutte insieme; e le percosse e gli urti     | 000  |
| Ricevuti da lor quasi prodotti                 |      |
| Sembran da cosa che ne sferzi o cacci          |      |
| Fuor di sè stessa unitamente il senso.         |      |
| In oltre: allor che tu maneggi un sasso,       | 395  |
| Tocchi di lui la superficie estrema            | 744  |
| E l'estremo color; ma già non puoi             |      |
| Sentir quella ne questo, anzi la sola          |      |
| Durezza sua ti si fa nota al tatto.            |      |
| Or via, perché l'imago oltre allo specchio     | 400  |
| Si vegga, intendi. Chè remota al certo         |      |
| Apparisce ogni effigie, in quella guisa        |      |
| Che fan gli oggetti i quai veracemente         |      |

| Ci minan from di casa ullan aha Pusais            |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Si miran fuor di casa, allor che l'uscio          | A /\# |
| Libero per sè stesso e aperto il varco            | 405   |
| Concede al guardar nostro e fa che molte          |       |
| Cose lungi da noi scorger si ponno.               |       |
| Con ciò sia che per doppio aere procede           |       |
| Anco questa veduta. Il primo è quello             |       |
| Ch'è dentro all'uscio, indi a sinistra e a destra | 410   |
| Seguon l'impòste : indi la luce esterna           |       |
| Gli occhi ne terge e 'l second'aere e tutto       |       |
| Le cose che di fuor veracemente                   |       |
| Son da noi viste. In cotal guisa adunque.         |       |
| Tosto che dello specchio il simolacro             | 415   |
| Per lo mezzo si lancia, allor ch'ei viene         | TIU   |
| Vér le nost re pupille, agita e scaccia           |       |
|                                                   |       |
| Tutto l'aere frapposto, e fa che prima            |       |
| Veggiam lui che lo specchio: indi si scorge       |       |
| Lo specchio stesso, e nel medesmo istante         | 420   |
| Percuote in lui la nostra effigie e tosto         |       |
| Gli occhi indietro reflessa a veder torna,        |       |
| E, cacciandos' innanzi e rivolgendo               |       |
| Tutto l'aere secondo, opra che prima              |       |
| Veggiam questo che lei: quindi l'imago            | 125   |
| Dallo specchio altrettanto appar lontana,         |       |
| Quant' ei dall' occhio situato e lungi.           |       |
| Sappi, oltr'a ciò, che delle nostre membra        |       |
| Quella parte ch'è destra, entro allo specchio     |       |
| Sinistra esser ne pare. É questo accade,          | 430   |
| Perché, giungendo al piano suo l'imago,           |       |
| L'urta, e da lui non è reflessa intatta           |       |
| Ma drittamente ripercossa e infranta:             |       |
| Qual, se una molle maschera di créta              |       |
| Battuta in un pilastro o in una trave             | 435   |
| Tal nella fronte la primiera forma                | 100   |
| Serbi indictro volgendosi, che possa              |       |
| Esprimer sè medesma in un istante,                |       |
| L'occhio che fu sinistro allor farassi            |       |
| Destro e sinistro pel contrario il destro.        | 110   |
| Ponno ancor tramandarsi i simolacri               | 410   |
|                                                   |       |
| Di specchio in specchio e generar tal ora         |       |
| Cinque imagini e sei. Poiché qualunque            |       |
| Cosa, ancor che remota e posta in parte           |       |
| Occulta al veder nostro, indi si puote            | 44    |



Ne son misti negli occhi e di pallore Col lor tetro velen tingon il tutto. Dalle tenebre poi scorger si ponno 490 Tutte le cose a' rai del lume esposte; Perchè, quando ai nostri occhi arriva il primo Aere vicin caliginoso e fosco Et aperti gl'ingombra, incontinente Segue il secondo lucido e sereno 495 Ch'ambi quasi gli purga e l'ombra scaccia Di quell'aere primier, perché di lui È più tenue, più snello e più possente: Onde, non così tosto empie di luce I meati degli occhi, e ciò che tenne **500** Chiuso pria l'aer cieco apre e rischiara, Che de'corpi illustrati i simolacri Seguon senz'alcun velo et a vederli N' incitan la pupilla. Il che non puossi Far pel contrario dalla luce al buio; 505Perchè l'aere secondo oscuro e grosso Succede al tenue e luminoso, e tutti I meati riempie, e cinge intorno Le vie degli occhi, ond'impedito affatto Sia d'ogni corpo a'simolacri il moto. 510 Succede ancor che le quadrate torri Riguardate da lungi appaian tonde, Sol perché di lontan gli angoli suoi Molto ottusi si veggono, o i i tosto Più da noi non si veggono e svanisce 515 Affatto ogni lor piaga e non ne giunge Pur a muoverne il senso un picciol urto; Poiché, mentre l'imagine per lungo Tratto si muove, è dagli stessi incontri Dell'aere a forza rintuzzata; e quindi, 520 Tosto che tutti gli angoli a'nostr'occhi Son resi impercettibili, costrutta Ci par di sassi fabbricati al torno; Ma non tali però che differenza Fra lor non abbia e' veramente tondi 525 E da presso veduti; anzi ne sembra Che tutti sian quasi adombrati e finti. Parne, oltr'a ciò, che al sol l'ombra si mova E segua i nostri passi e 'l gesto imiti;

#### LIBRO OUARTO.

| LIBRO QUARTO.                                                                           | #ch* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Se pur credi che l'aria, essendo priva<br>Di luce, passeggiar debba e seguire           | 530  |
| Dell'uomo i gesti et emularne i moti;<br>Chè null'altro che aria orba di luce           |      |
| Esser può mai quel che da noi si suole<br>Ombra chiamar. Ciò senza dubbio accade,       | 535  |
| Perché resta per ordine la terra<br>Priva de' rai del sol dovunque il passo             |      |
| Da noi si volga e le si pari il lume,<br>E quei luoghi all'incontro onde partimmo       |      |
| S'illustran tutti ad uno ad uno. Or quindi<br>Pare a noi che l'istessa ombra del corpo  | 540  |
| Sempre ne segua; con cio sia che sempre<br>Nuovi raggi di luce in ordin certo           |      |
| Si diffondon per l'aria, e quei di prima<br>Spariscon quasi lana arsa nel fuoco;        | 545  |
| Onde resta la terra agevolmente<br>Di luce ignuda, e nella stessa guisa                 |      |
| Se n'adorna e riveste, e scuote e purga<br>L'atra e densa caligine dell'ombre.          |      |
| Né qui nulla di men gli occhi ingannati<br>Punto non son: poiché, dovunque il lume      | 550  |
| Si trovi o l'ombra, il veder tocca a loro;                                              |      |
| Ma, se i raggi medesimi di luce<br>Camminano in più luoghi e se la stessa               |      |
| Ombra di qui si parta e vada altrove<br>O pur, come poc anzi io ti diceva,              | 553  |
| Segua tutto il contrario, il ciò discernere<br>Opra è della ragion, ne posson gli occhi |      |
| Mai delle cose investigar l'essenza:<br>Onde non voler tu questo difetto,               | 560  |
| Che solo è del consiglio, ingiustamente<br>Agli occhi attribuir. Ferma ne sembra        |      |
| La nave che ci porta, anco che voli<br>Per l'alto a piene vele. Ir giureresti           |      |
| L'immobil lido e verso poppa i colli<br>Fuggirsi e i campi, allor che spinto innanzi    | 565  |
| Dalle forze del vento il curvo pino<br>Indietro se gli lascia. Ogni astro immoto        |      |
| Parne e dell'etra alle caverne affisso:<br>E pure astro non v'ha che irrequieta-        | 570  |
| mente non giri; con ciò sia che tutti                                                   | 010  |

Sorgendo i lunghi cerchi a veder tornano. Tosto che i globi lor chiari e lucenti Han misurato il ciel. Nel modo stesso Par che 'l sol non si muova e che la luna 575 Stia ferma: e pur chiaro ne mostra il fatto Ch'ambi con giro assiduo ognor passeggiano I gran campi dell'etra. E, se da lungi Miri di mezzo al mar monti sublimi Disgiunti in guisa ch'all'intere armate 580 Navali sia fra lor l'esito aperto, Nondimen ti parrà che tutti insieme Faccian una sol' isola. A' fanciulli Che già cessato han di girare attorno Par che talmente e le colonne e gli atrii 585 Girino anch' essi, che a gran pena omai Credon che sopra lor l'ampio edifizio Di cader non minacci. E, quando in cielo Già con tremulo crin l'alba apparisce E la splendida giuba in alto estolle, 590 Quel monte, a cui si da vicino il sole Par che sovrasti e che da'rai lucenti Del suo fervido globo arso ti sembra, Lungi a pena è da noi due mila tratti Di freccia, anzi tal volta a pena è lungi 595 Sol cinquecento: e pur fra 'l sole et esso Sai che giaccion di mar pianure immense, D'etere inaccessibili campagne, E gran tratti di terra in cui son vari Popoli e d'animai specie diverse. 600 L'acqua, oltr'a ciò, che nelle pozze accolta Per le vie lastricate in mezzo ai sassi Ferma si sta, benché non sia d'un dito Punto più alta, nondimeno agli occhi Lascia tanto abbassar sotterra il guardo, 605 Quanto l'ampie del ciel fauci profonde S'apron lungi da noi, sì che le nubi Veder ti sembra e l'aurce stelle e 'l sole Splender sotterra in quel mirabil cielo Tosto, al fin, che si ferma in mezzo al fiume 610 Il veloce cavallo e che si affissano Gli occhi nell'onde rapide e tranquille, Parne che'l corpo suo quantunque immoto

- 4

# LIBRO QUARTO.

| Sia portato a traverso, e che la propria<br>Forza il flume al contrario urti e respinga,<br>E, dovunque da noi l'occhio si volga,<br>Girne sembra ogni cosa et a seconda                                         | 615          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Notar dell'acque. E finalmente i portici,<br>Ben che sian d'egual tratto e da colonne<br>Non mai fra lor dispàri abbian sostegno,<br>Pur nondimen, se dalla somma all'ima<br>Parte son riguardati, a poco a poco | 620          |
| Stringer mostran sè stessi in cono angusto,<br>Più e più sempre avvicinando il destro<br>Muro al sinistro e 'l pavimento al tetto<br>Sin che di cono in un oscuro acume<br>Vadano a terminar. Sorto dall'acque   | 625          |
| Ai naviganti'l sol par che nell'acque<br>Anco s'attuffi e vi nasconda il lume:<br>Ma quivi altro mırar che cielo e mare<br>Non puossi. E crederai si di leggiero<br>Che sian offesi d'ogn'intorno i sensi†       | 630          |
| Zoppe, in oltre, nel porto agl' imperiti<br>Esser paion le navi e con infranti<br>Arredi premer di Nettuno il dorso;<br>Poichè quel che de'remi e del governo<br>Sovrasta al salso flutto e fuor n'emerge        | 635          |
| Dritto senz'alcun dubbio agli occhi appare,<br>Ma non fanno così l'altre lor parti<br>Ricoperte dall'onde, anzi rifratte<br>Mostran voltarsi e ritornar supine                                                   | 640          |
| Verso il margine estremo e ripercosse<br>Quasi al sommo dell'acque ir fluttuando.<br>E, s'in tempo di notte a ciel sereno<br>Per lo vano dell'aria il vento spingo<br>Nugole trasparenti, allor ci sembra        | 615          |
| Che gli splendidi segni ai nembi incontento Vadano in region molto diversa Dal lor vero viaggio. E, se la mano Supposta all'un degli occhi il preme et erge,                                                     | 650          |
| Doppio al senso divien ciò che si mira,<br>Doppio delle lucerne il lume ardente,<br>Doppio di casa ogni ornamento, e doppie<br>Degli uomini le facce e doppi i corpi.                                            | <b>₽</b> t.≡ |
| Al fin, quando sepolte in dolce sonno                                                                                                                                                                            | 655          |

Giaccion tutte le membra e gode il corpo Una somma quiete, allor sovente Parne esser desti non per tanto e moverne, E mirar nella cieca ombra notturna L'aureo lume del giorno, e'n chiuso luogo **660** Cielo e mari passar fiumi e montagne, E con libero piè scorrer pe' campi, E parole ascoltar, mentre il severo Silenzio della notte il mondo ingombra, E risponder tacendo alle proposte. 665 Et, in somma, guardando, ognor veggiamo Molt'altre cose simili, che tutte Cercan di violar quasi la fede A ciascun sentimento ancor che indarno: Poiche di queste una gian parte inganna 670 Per la fallace opinion dell'animo Che si forma da noi, mentre prendiamo Per noto quel che non è noto al senso. Se finalmente alcun crede che nulla Non si possa saper, questi non sa, 675 Anco se la cagion possa sapersi, Ond' ei di nulla non saper confessa. Dunque il più disputar contro a costui Opra vana saria, mentr'egli stesso Col suo proprio cervel corre all'indietro. 680 Ma, concesso anco questo, nondimeno Chiederògli di nuovo in qual maniera, Non avend'egli conosciuto innanzi Cosa che vera sia, sappia al presente Quel che'l sapere e'l non saper significhi, 685 Onde il falso dal ver, dal dubbio il certo Discerna. E, in somma, troverai che nacque La notizia del ver dai primi sensi: Nè ponno i sensi mai, se non a torto, Ripudiarsi da te; mentre è pur d'uopo 690 Che presti ognun di noi fede maggiore A quel che può per sè medesmo il falso Vincer col vero. E qual di maggior fedo Cosa degna sarà che'l nostro senso? Forse da falso senso avendo origine 695 Potrà mai la ragione esser bastevole I sensi a confutar? mentr'ell'è nata

# LIBRO QUARTO.

| Tutta da' sensi, i quai se non son veri,.           |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Mestiero è ancor ch'ogni ragion sia falsa.          |       |
| Forse potran redarguir l'orecchie                   | 700   |
| Gli occhi i o 'l tatto l' orecchie i o della lingua |       |
| Confutare il sapor l'udito e'l tatto !              | •     |
| Forse il riprenderan gli occhi o le nari Y          |       |
| Non per certo il faran : poiche diviso              | ,     |
| È de sensi il potere, et a ciascuno                 | 705   |
| La sua parte ne tocca; e pero deve                  | - + + |
| Quel ch'é tenero o duro o freddo o caldo            |       |
| Freddo o caldo parer tenero o duro                  |       |
| Distintamente ; ed è mestier ch' i vari             |       |
| Colori delle cose, e tutto quello                   | 710   |
| Ch' è congiunto ai color, distintamente             |       |
| Si senta; e della bocca ogni sapore                 |       |
| Ha distinta virtà ; nascon gli odori                |       |
| Dal suon distinti, e'l suon distinto anch' egli     |       |
| Finalment' è prodotto : ond' è pur d'uopo           | 715   |
| Che l'un dall'altro senso esser ripreso             |       |
| Non possa. E molto men creder si debbe              | _     |
| Che pugni alcun di lor contro sè stesso;            | •     |
| Con cio sia che prestargli egual credenza           |       |
| Sempre dovriasi e per sospetto averlo.              | 720   |
| Dunqu'é mestier, che ciò che appare al senso        | 120   |
| In qual tempo tu vuoi sia vero e certo.             |       |
| E, se non puol con la ragion disciorre              |       |
| La causa per che tondo appaia all'occhio            |       |
| Da lungi quel che da vicino è quadro,               | 725   |
| Meglio è però, se di ragion v'è d'uopo,             |       |
| False cause assegnar che con le proprie             |       |
| Mani trar via quel ch'è già noto e conto            |       |
| E violar la prima fede e tutti                      |       |
| Scuotere i fondamenti ove la propria                | 730   |
| Vita e salute ogni mortale appoggia.                |       |
| Poiché non solo ogni ragione a terra                |       |
| Cade, ma, quel ch'è peggio, anco la vita            |       |
| Tosto vien men che tu non credi at sensi,           |       |
| No schivar curi i ruinosi luoghi                    | 735   |
| Nè l'altre cose simili che denno                    |       |
| Fuggusi e segui le contiarie ad esse.               |       |
| In van dunque ogni copia di parole                  |       |
| Fia contro i sensi apparecchiata e pronta.          |       |

| Al fin : siccome, oprando un architetto                                         | 740  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nelle fabbriche sue torta la riga                                               |      |
| Falsa la squadra e zoppo l'archipenzolo,                                        |      |
| Mestiero è che mal fatto e sconcio in vista                                     |      |
| Curvo, obliquo, inchinato e vacillante                                          |      |
| Riesca ogni edifizio e già minacci                                              | 745  |
| Imminente caduta, anzi sorgendo                                                 |      |
| Da bugiardi ingannevoli giudici                                                 |      |
| Rumi affatto e torni eguale al suolo;                                           |      |
| Cosi d'uopo sarà ch'ogni ragione,                                               |      |
| Che da sensi fallaci origin ebbe,                                               | 750  |
| Cieca si stimi e mal fedele anch'ella.                                          |      |
| Or, come ogni altro senso il proprio obietto                                    |      |
| Senta per sé medesmo, agevolmente                                               |      |
| Puo capirsi da noi. Pria s'ode il suono                                         |      |
| E s'intendon le voci allor ch'entrando                                          | 755  |
| Nell'orecchie il lor corpo agita il senso.                                      | 7 00 |
| Ché corporea per certo anco la voce                                             |      |
| E 'l suon d' uopo è che sia, mentre bastanti                                    |      |
|                                                                                 |      |
| Sono a movere il senso e risvegliarlo.<br>Poichè raschian sovente ambe le fauci | P.O. |
|                                                                                 | 760  |
| Le voci, e nell'uscirsene le strida                                             |      |
| Inaspriscon vie più l'asper'arteria :                                           |      |
| Con cio sia che, sorgendo in stretto luogo                                      |      |
| Turba molto maggior, tosto che i primi                                          | -05  |
| Principii delle voci han cominciato                                             | 765  |
| A volarsene fuori e che ripieni                                                 |      |
| Ne son tutti i polmon, radon al fine                                            |      |
| La troppo angusta porta ond'hanno il passo.                                     |      |
| Dubbio adunque non è che le parole                                              |      |
| Siano e le voci di corporei semi                                                | 770  |
| Create, con ciò sia ch'offender ponno.                                          |      |
| Në t'ë nascosto ancor quanto detragga                                           |      |
| Di corpo e quanto sminuisca altrui                                              |      |
| Di forza di vigor di robustezza                                                 |      |
| Un continuo parlar, che commeiando                                              | 775  |
| Dal primo albor della nascente aurora                                           |      |
| Duri insino alla cieca ombra notturna,                                          |      |
| Massime se gli è sparso in larga vena                                           |      |
| Con altissime strida. Egli è pur forza                                          |      |
| Dunque ch'ogni parola et ogni voce                                              | 780  |
| Corporea sia, poiché parlando l'uomo                                            |      |

| Sempre del corpo suo perde una parte.      |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Ne con forma simil possono i semi          |     |
| Penetrar nell'orecchie, allor che mugge    |     |
| La tromba o 1 corno in murmure depresso,   | 785 |
| Et allor che morendo al canto snoda        |     |
| La lingua il bianco cigno e di soavi       |     |
| Ben che flebili voci empie le valli        |     |
| Del canoro Elicona ove già nacque.         |     |
| Dunque da noi son certamente espresse      | 790 |
| Le voci in un col corpo e fuor mandate     | _   |
| Con dritta bocca. La dedalea lingua        |     |
| Variamente movendosi gli accenti           |     |
| Articola, e la forma delle labbra          |     |
| Da forma in parte alle parole anch'essa.   | 795 |
| Dall'asprezza de' semi è poi creata        |     |
| L'asprezza della voce e parimente          | •   |
| Il levor dal levor. Chè, se per lungo      |     |
| Spazio correr non dee prima che possa      |     |
| Penetrar nell'orecchie, ogni parola        | 800 |
| Si sente articolata e si distingue         |     |
| Dall'altre; con ciò sia che 'n simil caso  |     |
| Tutte conservan la struttura prima:        |     |
| Ma, se lungo all'incontro è più del giusto |     |
| L' interposto cammin, forza è che, mentre  | 805 |
| Fendon le voci il soverchio aere e vanno   |     |
| Per l'aure a volo, in un confuse e miste   |     |
| Siano e scomposte e dissipate in guisa,    |     |
| Che ben possan l'orecchie un indistinto    |     |
| Suono ascoltar, ma non però discernere     | 810 |
| Punto qual sia delle parole il senso:      |     |
| Si confusa è la voce et impedita.          |     |
| In oltre, allor che 'l banditore aduna     |     |
| La gente, un sol editto è da ciascuno      |     |
| Inteso. În mille e mille voci adunque      | 815 |
| Qua e là senza dubbio una sol voce         |     |
| Si sparge in un balen poiché diffusa       |     |
| Ogni orecchio penétra e quivi imprime      |     |
| La forma e'l chiaro suon delle parole.     |     |
| Parte ancor delle voci, oltre correndo     | 820 |
| Senza alcuno incontrar, perisce al fine    |     |
| Per l'aure aerce dissipata indarno:        |     |
| Parte in dense muraglie in antri cavi      |     |



160

### LUCREZIO

| In curve e cupe valli urta e reflessa       |    |           |
|---------------------------------------------|----|-----------|
| Rende 'l suono primicro, e spesso inganna   | 8: | 25        |
| Con mentita favella il creder nostro.       |    |           |
| Il che ben intendendo, agevolmente          |    |           |
| Saper potral per qual cagione i sassi       |    |           |
| Ti riflettan per ordine l'intera            | _  |           |
| Forma delle parole, allor che cerchi        | 8  | 30        |
| Per selve opache e per montagne alpestri    |    |           |
| Gli smarriti compagni e li richiami         |    |           |
| Con grida alte e sonore. E mi sovviene      |    |           |
| Ch'una sola tua voce or sei or sette        | l. |           |
| Volte s'udio, tal reflettendo i colli       | 8  | 35        |
| Ai colli stessi le parole a gara            |    |           |
| Iteravano i detti. I convicini              |    |           |
| Di questi luoghi solitari han finto         |    |           |
| Che Fauni e Ninfe e Satiri e Silvani        |    |           |
| Ne siano abitatori; e che la notte          | 8  | 40        |
| Con giochi e scherzi e strepitosi balli     |    |           |
| Rompan dell'aer fosco i taciturni           |    |           |
| Silenzi e dalla piva e dalla cetra          |    |           |
| Tocca da dotta man spargano all'aure        |    |           |
| Dolci querele armoniosi pianti;             | 8  | 45        |
| E che'l rozzo villan senta da lungi,        |    |           |
| Qual or squassando del biforme capo         |    |           |
| La corona di pino Il dio de' boschi         |    |           |
| Spesso con labbro adunco in varie guise     |    |           |
| Anima la siruiga e fa che dolce             | 8  | <b>50</b> |
| Versin le canne sue musa silvestre.         |    |           |
| Altri han finto eziandio mostri e portenti  |    |           |
| Simili a' sopraddeth, onde si creda         |    |           |
| Che non sian dagh der sole e diserte        |    |           |
| Le lor selve tenute ; e pero vanno          | 8  | 55        |
| Millantando miracoll; o son mossi           |    |           |
| Da qualch' altra cagion; che troppo in vero |    |           |
| D'aver gente che l'oda avido è l'uomo.      |    |           |
| Or, quanto a quel che segue a maraviglia    |    |           |
| Non s'ascriva da te, che per gli stessi     | 8  | 60        |
| Luoghi ove penetrar gli occhi non ponno     | •  | - ₩       |
| Penetrin le parole e sian bastanti          |    |           |
| A commoverne il senso; il che tal ora       |    |           |
| Veggiam parlando a porte chiuse insieme:    |    |           |
| Con ciò sia che trovar libero il varco      | 8  | Gü        |

| Posson per torte vie le voci e 'l suono,<br>Ma non l'effigie, che divise e guaste<br>Forz' è che sian se per diritti fóri<br>Non li tocca a passar, come son quelli                                                                               |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Del vetro onde ogni specie oltre se n' vola.<br>S'arroge a ciò che d'ogn' intorno il suono<br>Sè medesmo propaga e d'una voce<br>Molte voci si creano, in quella guisa                                                                            |    | 870 |
| Ch' una sola favilla in più faville Tal or si sparge : di parole adunque Ogni luogo vicin ben che nascosto Empier si può. Ma per diritte strade Corre ogn' imago : ond' a neasun fu dato                                                          |    | 875 |
| Il veder sopra a sé, ma bene a tutti<br>L'udir chi ne favella. E, nondimeno<br>Questa voce medesma, allor che passa<br>Per vie non dritte, è dagli estremi intoppi<br>Più e più rintuzzata; onde all'orecchie                                     |    | 880 |
| Giunge indistinta, e d'ascoltar ne sembra Più che note e parole un suon confuso.  Ma la lingua e 'l palato, in cui consiste' Del gusto il senso, han di ragione e d'opra Parte alquanto maggior. Pria nella bocca                                 |    | 885 |
| Si sentono i sapori, allor che 'l cibo<br>Masticando si spreme in quella guisa<br>Che si fa d'una spugna. Il succo espresso<br>Quindi si sparge pe' meati obliqui<br>Della rara sostanza della lingua:                                            |    | 890 |
| E del nostro palato, e, se di lisci<br>Semi è composto, dolcemente tocca<br>Gli strumenti del gusto e dolcemente<br>Gli molce e li solletica; ma, quanto<br>Son più aspri all'incontro e più scabrosi<br>Gli atomi suoi, tanto più punge e lacera |    | 895 |
| Del palato i confin: ma giù caduto<br>Per le fauci nel ventre, alcun diletto<br>Più non ne dà, benché si spargu in tutte<br>Le membra e le ristori. E nulla monta                                                                                 |    | 900 |
| Di qual sorte di cibo il corpo viva,<br>Pur che distribuir possa alle membra<br>Concotto cio che pigli e dello stomaco<br>Sempre intatto serbar l'umido innato.                                                                                   |    | 905 |
| Lucrezio.                                                                                                                                                                                                                                         | 11 |     |

Ma tempo è d'insegnarti onde proceda Che vari han vario cibo, et in che modo Quel che sembra ad alcuni aspro et amaro 910 Possa ad altri parer dolce e soave. Anzi è tal differenza in queste cose E tal diversità, che quello stesso Ch' ad altri è nutrimento ad altri puote Esser tetro e mortifero veleno. 915 Poiche spesso il serpente, a pena tócco Dall'umana saliva, in se rivolge Irato il crudo morso onde s'uccide: E spesso anco le capre e le pernici S'ingrassan con elleboro, che pure 920 Senza dubbio è per noi tosco mortale. Or, acció che tu sappia in che maniera Possa questo accader, pria mi conviene Ridurti a mente quel ch' io dissi innanzi: Ciò è, ch' i semi fra le cose in molti 925Modi son misti. Or; come gli animali Che prendon cibo son fra sè diversi Nell'estrema apparenza, et ogni specio L'ambito delle membra ha differente; Così nascono ancor di vari semi 930 E di forma difformi. I semi vari Fan poi varie le vie, vari i meati E vari gl'intervalli in ogni membro E nel palato e nella lingua stessa. Dunque alcuni minori, altri maggiori 935D'uopo è che sian, altri quadrati ed altri Triangolari, altri rotondi ed altri Scabrosi in varie guise e di molt'angoli; Poiché tal differenza esser conviene Tra le figure de' meati estremi 940 E fra tutte le vie de' nostri sensi, Qual richieggon degli atomi le forme, I moti e le testure. Or, quando un cibo Che par dolce ad alcuno ad altro amaro Sembra, a quei ch'e' par dolce i lisci semi Debbon soavemente entro i meati Penetrar della lingua, ed all'incontro A quei ch'e' sembra amaro i rozzi e gli aspri. Quindi intender potrassi agevolmente



| LIBRO QUARTO.                                                                                                                                                                                                                                            | 163 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tutte le cose appartenenti al gusto:<br>Poiché, senz'alcun dubbio, allor che l'uomo<br>O per bile eccedente o per qualunque<br>Altra cagion langue da febbre oppresso,                                                                                   | 950 |
| Già tutto è 'l corpo suo tu bato, e tutti<br>Gli atomi ond' è composto han vari e nuovi<br>Siti acquistato: e da tal causa nasce,<br>Che quei corpi medesimi ch' innanzi<br>S' adattaro alle fauci or non s'adattino,                                    | 955 |
| E sian gli altri di sorte che produrre .  Debbiano in penetrando acerbo senso:  Posciaché gli uni e gli altri entro il sapore  Del miel son mescolati; il che di sopra  Con più ragione io t' ho dimostro a lungo.  Or via; come l'odor giunto alle nari | 960 |
| Le tocchi e le solletichi, insegnarti<br>Vo', s'altento m'ascolti. E prima è d'uopo<br>Suppor che molte cose in terra sono,<br>Onde di vario odor flutto diverso<br>Continuo esala e per l'uereo spazio                                                  | 965 |
| Vola e s'aggira: e ben credibil sembra<br>Che sia vibrata d'ogn' intorno e sparsa<br>Qualche specie d'odor; ma questa a questi<br>Animali convien, quella a quegli altri<br>Per le forme difformi. E quindi accade                                       | 970 |
| Che del mèle all'odor ben che lontano<br>Corran le pecchie, e gli avvoltoi al lezzo<br>De' fracidi cadaveri; e che l'ugna<br>Delle belve fugaci, ovunque impressero<br>Le proprie orme nel suol, tirin de' bracchi                                       | 975 |
| Il robusto odorato; e che da lungi<br>Possan l'oche sentir l'umano sito<br>E difender da' Galli il Campidoglio.<br>Tal vari han vario odor, che gli conduce<br>Ne' paschi a lor salubri e gli costringe                                                  | 980 |
| A fuggir dal mortifero veleno;<br>E tal degli ammui duran le specie.<br>Dunque fra questi odori alcuni ponno<br>Per lo mezzo diffondersi e volare<br>Vie più lungi degli altri; ancor che mai                                                            | 985 |
| Non possa alcun di lor ir si lontano<br>Quanto il suono e la voce (io già tralascio                                                                                                                                                                      | 990 |

Di dir quanto l'effigie e i simolacri Che fiedon gli occhi et a veder n'incitano) Poiché tardo si muove e vagabondo, E talvolta perisce a poco a poco Per l'aerco sentier distratto e sparso Pria che giunga alle nari. E ciò succede Principalmente, perché fuori esala Dall'imo centro delle cose a pena (Che ben dall'imo centro uscir gli odori 1 Mostra il sempre olezzar più degl'interi I corpi infranti stritolati ed arsi); Poi perché gli è di maggior semi intesto Della voce e del suon; come vedere Lice a ciascun, perché la voce e 'l suono Penetra per le mura ove l'odore Mai non penétra. Ond'eziandio si vedo Che non è così agevole il potere Rintracciar con le nari ove locati Siano i corpi odoriferi; che sempre 10 Più divien fredda ogni lor piuga e fiacca. Per l'aure trattenendosi, e non giungo Calda al senso e robusta : e quindi spesso Errano i bracchi e in van cercan la traccia. Ne però negli odori e ne' sapori 11 Ciò solo avvien: ma similmente è certo Che non tutti i color, non delle cose Tutte l'effigie in guisa tal s'adattano Di tutti al senso, ch' a vedersi alcune Non sian dell'altre più pangenti ed aspre. 11 Anzi ; qual or l'ali battendo il gallo, Quasi a sé stesso applauda, agita e scaccia Le cieche ombre notturne e con sonora Voce risveglia ogni animale all'opre; Non ponno incontro a lui fermi e costanti Trattenersi un momento i leon rapidi Ne pur mirarlo di lontan, ma tosto Precipitosamente in fliga vanno: E ciò, perché de' galli entro alle membra Trovansi alcuni semi, i quai negli occhi De' leon penetrando, ambe le luci Gli pungon in tal guisa e così aspro

Dolor gli danno, che ristarli a petto

| Non ponno ancor che fieri ancor che indomiti:  |      |
|------------------------------------------------|------|
| E pur dagli stess'atomi non hanno              | 1035 |
| Mai le nostre pupille offesa alcuna,           |      |
| O perch'essi non v'entrano, o più tosto        |      |
| Perch' entrandovi han poi l'esito aperto       |      |
| Per gli stessi meati onde in tornando          |      |
| Non ponno i lumi in alcun modo offenderne.     | 1040 |
| Or su, quai cose a moverne bastanti            |      |
| Sian l'alma, intendi, e 'n brevi detti ascolta |      |
| Onde possa venir ciò che ne viene              |      |
| In mente. E prima sappi che vagando            |      |
| Van molte effigie d'ogn' intorno in molti      | 1045 |
| Modi, e son così tenui e si cedenti            |      |
| Che ben spesso, incontrandosi per l'aria,      |      |
| Si congiungono insieme agevolmente             |      |
| Quasi tele di rugni o foglie d'oro.            |      |
| Poiche queste eziandio vie più sottili         | 1050 |
| Son dell'istesse imagini che ponno             |      |
| Gli occhi irrigare e concitar la vista:        |      |
| Con ciò sia che pel raro entran nel corpo      |      |
| E la tenue natura a mover atte                 |      |
| Son della mente e risvegliarne il senso.       | 1055 |
| Dunque e centauri e scille e can trifauci      |      |
| Veggiamo e di color ombre et imagini           |      |
| Che già morte ridusse in poca polve;           |      |
| Posciaché simolacri d'ogni genere,             |      |
| Parte che per se stessi in aria nascono,       | 1000 |
| Parte che nati son da cose varie,              |      |
| Per lo vano del cielo errando volano,          |      |
| E di questi e di quelli a caso unitisi         |      |
| Nuove forme sovente anco si creano.            |      |
| Con ciò sia che la specie di centauro          | 1065 |
| Certamente non può dal vivo origine            |      |
| Aver, poiche nel mondo unqua non videsi        |      |
| Un simile animal: ma, se l'effigie             |      |
| D'un uomo e d'un cavallo a caso incontransi,   |      |
| L'apparirne un tal mostro è cosa agevole;      | 1070 |
| Già che tosto ambedue forte congiungonsi       |      |
| Per la natura lor ch'è sottilissima.           |      |
| Tutti gli alti portenti a questo simili        |      |
| Nel medesimo modo anco si creano:              | 4    |
| E, lievi essendo sommamente, corrono           | 1075 |

(4) 'A| \*

| Fiedono, unqua mirarle acutamente<br>L'alma non può, se non s'affissa in loro:<br>E per questo ogni specie in un baleno<br>Sfuma, se non se l'animo in tal guisa                                                                                       | 1160      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apparecchia sé stesso; e ben sé stesso<br>In tal guisa apparecchia, e brama e spera<br>Di veder cio che segue; e 'l vede in fatto.<br>Noto forse non è che gli occhi nostri<br>Si preparano anch'essi e le pupille                                     | 1165      |
| Fissano, allor che tenui cose e rare<br>Hanno preso a guardar? dunque non vedi<br>Che non pon senza questo acutamente<br>Nulla mirare? E pur conosce ognuno                                                                                            | 1170      |
| Che, se l'animo nostro altrove è volto,<br>Le cose anco vicine e manifeste<br>Ci sembran lontanissime et oscure.<br>A che dunque stimar dèi meraviglia,                                                                                                | 1175      |
| Ch' ei non possa altr'imagini vedere Che quelle in cui s'affissa? In oltre; ogni uom Da segni piccolissimi conchiude Tal or gran cose, e nol pensando in mille Frodi s'avvolge e sè medesmo inganna.                                                   | o<br>1180 |
| Succede ancor, che variando effigie<br>Vadan gli spettri, onde chi prima apparve<br>Femmina in un balen maschio diventi,<br>E d'una in altra etade e d'una in altra<br>Faccia si muti; e che mirabil cosa<br>Cio non si stimi il sonno opra e l'oblio. | 1185      |
| Or qui vorrei che tu schivassi in tutto<br>Quel vizio in cui già molti hanno inciampato;<br>Ciò è, che non credessi in alcun modo<br>Che sian degli occhi nostri i chiari lumi<br>Creati per veder, nè che le gambe                                    | 1190      |
| Nascan atte a picgarsi acció che l'uomo<br>Or s'inchini or si drizzi or mova il passo,<br>Nè che le braccia nerborute e forti<br>Date ne sian dalla natura et ambe<br>Le man quasi ministre onde si possa                                              | 1195      |
| Far ciò ch' è d'uopo a conservar la vita,<br>Nè l'altre cose simili che tutte<br>Son da loro a rovescio interpretate.<br>Poichè nulla già mai nacque nel corpo                                                                                         | 1200      |

## LIBRO QUARTO.

| sar lo potessimo, ma quello<br>contro vi nacque ha fatto ogni uso.<br>ma il veder che le pupille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ma il veder che le pupille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| er degli occhi; e non fu prima 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r che la lingua, anzi più tosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| na l'origine precesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ratto il parlare; e molto innanzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| otte l'orecchie che sentite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 'l suono; e tutte al fin le membra 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dell'uso lor: dunque per l'uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| son. Mā l'azzuffarsi in guerra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| si, il ferirsi e d'atro sangue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| il corpo, pel contrario, innanzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| er l'aria i dardi a volo andassero: 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ra insegnó che da schivarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a inventà di almi a di sondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| o till antico it dar miete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A dissetar l'arsicce fauci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lal moto affaticati e stanchi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e molti per sudore espressi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| piaghe; e poi l'arte maestra de inventò, gli elmi e gli scudi. do più antico il dar quiete dera già stanche o su la dura de dil'erbe molli all'aria aperta, rirne a grand'agio in piume al rezzo: a dissetar l'arsicce fauci concava usammo e l'onde fresche de d'argento e 'l vin di Creta.  den ragionevole che fatto sia ciò che dall'uso è nato: de duel che prodotto innanzi dell'util suo notizia desse, decipalmente esser veggiamo ra e' sensi: ond'incredibil parmi dile nostro unqua potesse a crear le membra e i sensi. dente parer cosa ammiranda che cerchi ogni animale il proprio denz'esso a poco a poco manchi, se ben sovvienti, ho già danostro dette le cose ogn'or traspirano dimi corpi in molti modi: de pur che in maggior copia assal dell'uso effaticati e stanchi: |

| Son dall'interne parti, e molti sfumano<br>Dalle fauci anelanti e sitibonde.<br>Or quindi il corpo rarefassi, e tutta<br>La natura vien men: quindi il dolore<br>Si crea; quindi i viventi amano il cibo        | 1245        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Per ricrear le forze e sostenere<br>Le membra e per le vene e per le viscere<br>Sedar l'ingorda fame. Il molle umore<br>Penetra similmente in tutti i luoghi<br>Che d'umor han bisogno; e dissipando            | 1250        |
| Molti caldi vapor che radunati<br>Nello stomaco nostro incendio apportano<br>Quasi fuoco, e gli estingue e vieta intanto<br>Ch' e' non ardano il corpo. In simil guisa<br>Dunque s'ammorza l'anelante sete:     | 1255        |
| Tal si pasce il desio delle vivande. Or; come ognun di noi gire e fermarsi Possa ovunque gli aggrada e in varie guise Mover le membra, e da qual urto il grave                                                  | 1260        |
| Pondo del nostro corpo impulso e moto<br>Abbia; vo'dir: tu quel ch'io dico ascolta.<br>Pria l'effigie d'andar fassi alla mente<br>Incontro, e la percuote: indi si crea<br>La volontà: poiché nessun non piglia | 1265        |
| Mai nulla a far, se no'l prevede e vuole<br>L'animo pria; ma senza dubbio è d'uopo<br>Che di ciò ch'ei prevede i simolacri<br>Gli sian già noti e manifesti. Adunque,<br>Tosto che dall'imagini è commossa      | 1270        |
| La mente in guisa tal che stabilito Abbia di gir, fiede il vigor dell'alma Ch'è diviso e disperso in tutto il corpo E pe'nervi e pe'muscoli: ne questo È difficile a far, poiche congiunto                      | 1275        |
| L'uno è con l'altro: indi 'l vigor predetto<br>Ripercuote le membra: e così tutta<br>Spinta è la mole a poco a poco e mossa.<br>In oltre; allor d'ogni animale il corpo<br>Divien molto più raro; e, come deve, | <b>1280</b> |
| L'aria che sempre per natura è mobile<br>Largamente vi penetra, e per tutte<br>Le sue minime parti si diffonde:                                                                                                 | 1285        |



| S'asconde il foco, onde repente il senso<br>Tal possa in noi rinnovellarsi, quale<br>Può da sepolto ardor sorger la fiamma.<br>Ma, di tal novità quai le cagioni<br>Siano e quai cose ne conturbin l'alma<br>E faccian tutto inlanguidirne il corpo,                                    | 1330 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Brevemente dirò: tu non volere<br>Ch'io sparga intanto ogni mio detto al vento.<br>Primieramente, essendo il corpo nostro<br>Dall'aure aeree d'ogn'intorno cinto,<br>D'uopo è che sia, quanto alle parti esterne,                                                                       | 1335 |
| Dagli stessi lor colpi urtato e pesto: E per questa cagion tutte le cose Son coverte da callo o da corteccia O da cuoio o da setole o da velli                                                                                                                                          | 1340 |
| O da spine o da guscio o da conchiglie O peli o piume o lana o penne o squamme. E nell'interne ancor sedi penètra L'aere medesmo e le percuote e sferza, Mentre da noi si attragge e si respira.                                                                                        | 1345 |
| Onde, essendo le membra in varie guise<br>Quinci e quindi agitate et arrivando<br>Pe' fóri occulti le percosse a' primi<br>Elementi del corpo, a poco a poco<br>Nasce a noi per lo tutto e per le parti                                                                                 | 1350 |
| Una quasi del senso alta ruina. Poichè turbansi in guisa i moti i siti De' principii dell' anima e del corpo, Che di quella una parte è fuor cacciata, Un'altra indietro si ritira e cela,                                                                                              | 1355 |
| Et un'altra ve n'ha cui per le membra<br>Sparsa e distratta un vicendevol moto<br>Non lice esercitar, poiché natura<br>I meati e le vie chluse gli tiene:<br>E quindi è poi che, variati i moti,                                                                                        | 1360 |
| Sfuma altamente e si dilegua il senso.  E, non v'essendo allor cosa che possa Quasi regger le membra, il corpo langue, Caggion le braccia e le palpebre, e tosto Ambe s'inchinan le ginocchia a terra.  È dal pasto, oltr'a ciò, creato il sonno; Perchè quel che fa l'aria agevolmente | 1365 |



| LIBRO QUARTO.                                                                                                                                                                                                | 173  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fanno anco i cibi, allor che per le vene<br>Vengon distribuiti. E più d'ogni altro<br>È profondo il sopor che sazi e stanchi<br>N'assal; perchè in tal caso una gran massa<br>D'atomi si rimescola agitata   | 1370 |
| Da soverchia fatica, e similmente<br>L'anima si ritira e si nasconde<br>In più cupi recessi, e fuor cacciata<br>Esala in maggior copia, e fra se stessa<br>Più sparsa in somma e più distratta e dentro.     | 1375 |
| Onde il più delle volte in sogno appare O cosa a cui per obbligo s'attende O che g an tempo esercitossi innanzi O che molto ci appaga. All'avvocato Sembra di litigare e pe' clienti                         | 1380 |
| Citar leggi e statuti: il capitano<br>Co'nemici s'azzuffa, e sanguinose<br>Battaglie indice: i naviganti fanno<br>Guerra co'venti e con le sirti: ed io<br>Cerc'ognor di spiar gli alti segieti              | 1385 |
| Di natura e spiati acconciamente<br>Nella patria favella esporli in carte:<br>Tal quasi sempre ogni altro studio ed arte<br>Suol dormendo occupar gli animi umani.<br>E, chiunque più giorni intento e fiso  | 1390 |
| Stette a mirar per ordine una festa. Veggiam che spesso, ancor che i sensi esterni Lungi ne sian, pur negl'interni aperte Sono altre strade onde venirgl'in mente Possan gli stessi simolacri: e quindi      | 1395 |
| Avvien che lungo tempo avanti agli occhi<br>Gli stanno in guisa, ch'eziandio vegliando<br>Pargli veder chi balli e salti e mova<br>Le pieghevoli membra acconciamente,<br>E sentir delle cetre i dolci carmi | 1400 |
| E de'nervi loquaci il suon concorde,<br>E mirare il medesimo consesso<br>E di varie pitture e d'oro e d'ostro<br>Splender la scena ed il teatro intorno.                                                     | 1405 |
| Tanto il voler, tanto lo studio importa,<br>Et a quali esercizi assuefatti<br>Non pur gli uomini sian, ma tutti i bruti.                                                                                     | 1410 |

Con ciò sia che sovente, ancor che dorma Il feroce destrier steso fra l'erbe. Quasi a nobil vittoria avido aspiri, Sbuffa, zappa, nitrisce, anela e suda 1415 E per vincer pugnando opra ogni forza. E spesso immersi in placida quiete Corrono i bracchi all'improvviso, e tutto Empion di grida e di latrati il cielo, E, qual se l'orme di nemiche flere 1420 Si vedessero innanzi, aure frequenti Spirano; e spesso ancor, poi che son desti, Seguon de'cervi i simolacri vani Quasi dati alla fuga, in fin che, scosso Ogn'inganno primier, tornino in loro. 1425 Ma le razze sollecite de cani Delle mandre custodi e degli alberghi, Quasi abbian visto di rapace lupo L'odiata presenza o di notturno Ladro il sembiante sconosciuto, spesso 1430 S'affrettan di cacciar dagli occhi i lievi Lor sonni incerti e di rizzarsi in piedi. E, quanto son di più scabrosi e rozzi Atomi intesti, tanto più commossi D'uopo è che siano e tormentati in sogno. 1435 Quindi la plebe de'minuti augelli Suol repente fuggirsi e paurosa Turbar con l'ali a ciel notturno i boschi Sagri ai rustici dei, qual or sepolta In piacevole sonno a tergo avere 1440 Par lor di smerlo audace il rostro ingordo. Ma che fan poi negl'improvvisi e grandi Moti gli animi umani? Essi per certo Fan sovente gran cose. Espugnan regi, Son presi, attaccan guerre, alzan gridando 1445 Le voci al ciel quasi nemico acciaio Vivi gli scanni. Altri combatte, e sparge Di pianto il suol, di gemiti e sospiri L'aria, e, quasi pantera o tigre od orso Digiun lo sbrani, empie di strida il tutto. 1450 Altr'in sogno favella, e ne rivela Tal or cose importanti, e porge spesso Degli occulti misfatti indicio aperto.



# LIBRO QUARTO.

| LIBRO QUARTO.                                                                                                                                                                                                                            | 175         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Moiti da breve sonno a sonno eterno<br>Fan passaggio crudel. Molti, assaliti<br>Da spavento terribile improvviso,                                                                                                                        | 1455        |
| Qual se d'alta montagna in cupa valle Fosser precipitati, oppressi in guisa Restan, che quasi mentecatti e scemi, Desti, a gran pena, pel disturbo interno Delle membra agatate, in se ritornano. Siede poi l'assetato o presso un fiume | 1460        |
| O presso un fonte o presso un rivo, e tutto<br>Quasi l'ingor con l'anelanti fauci.<br>È spesso anco i bambin dal sonno avvinti<br>Pensan d'alzarsi i panni o sopra un lago<br>O sovra un corto doglio e di deporvi                       | 1405        |
| Il soverchio liquor di tutto il corpo;<br>Mentre intanto d'Olanda i preziosi<br>Lini vanno irrigando e le superbe<br>Coltri tessute in Babilonia o in Menfl.<br>In oltre; quei che dell'etade al primo                                   | 1170        |
| Bollor son giunti e che maturo il seme<br>Hanno omai per le membra, effigie e spettri<br>Veggono intorno di color gentili<br>E di volto leggiadri; indi eccitarsi<br>Sentono i luoghi di soverchio seine                                 | 1575        |
| Gonfi, e, quasi che allor compiuti in uno<br>Abbian tutti i lor voti, un largo fiume<br>Spargon sovente, ond'è men puro il letto.<br>Dunque il seme ch'io dissi entre alle memi<br>S'eccita allor che per l'adulta etade                 | 1180<br>bra |
| Comincia il corpo a divenir robusto:<br>Chè vam effetti han varie cause; e quindi<br>Sol dell'uomo il vigor provoca e sinuove<br>Nell'uom l'umano seme. Il quale, uscendo<br>Fuor de'luoghi natii, da tutto il corpo                     | 1485        |
| Si parte, e per le membra e per gli articoli<br>Cade in certe di nervi inteste sedi<br>A lui convenienti, e tosto irrita<br>Le parti genitali : esse irritate<br>Gonfian per troppo seme : e quindi nasce                                | 1490        |
| Il desio di vibrarlo ove comanda<br>La sfrenata libidine, e la mente<br>Brama quel corpo onde ferilla amore.                                                                                                                             | 1495        |

| Così dunque ciascun che saettato<br>Sia dallo stral di Venere, o per donna<br>Che dagli occhi leggiadri incendio spiri<br>O per vago fanciul cui la vezzosa                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Feminil guancia ancor piuma non veli,<br>Quasi a fermo bersaglio il pensier volge<br>Tosto ond'uscio l'aspra sua piaga, e brama<br>D'unirsi a chi l'offese e di lanciare                                                                          | 1500 |
| L'umor tratto dal corpo entro il suo corpo, Perch'il molto desio piacer gli annunzia. Quest'è Venere in noi: quindi fu tratto D'amore il nome; indi stillaro in prima Le veneree dolcezze, indi le fredde                                         | 1505 |
| Cure i petti ingombrar; poiche, se lungi<br>E l'oggetto che s'ama, al men presenti<br>Ne stan l'effigle e 'l desiato nome<br>Sempre all'orecchie si raggira intorno.                                                                              | 1510 |
| Ma fuggir ne convien l'esca d'amore<br>E l'imagini sue, volgendo altrove<br>La mente, e dal soverchio umor del corpo<br>Sgravarne ovunque n'è concesso, e mai<br>Fissa non ritener d'un sol oggetto                                               | 1515 |
| Nel cor la brama e per noi stessi intanto<br>Nutrir cure mordaci e certo duolo:<br>Con ciò sia che la piaga ogn'or più viva<br>Diventa e col nudrirla infistolisce,<br>Cresce il furor di giorno in giorno e sempre                               | 1520 |
| La miseria del cor fassi più grave, Se tu con dardi nuovi i primi dardi Prontamente a cacciar non t'apparecchi Come d'asse si trae chiodo con chiodo. E, con vagante affetto or quello or questo                                                  | 1525 |
| Dolce frutto di Venere cogliendo,<br>Le fresche piaghe non risani e volgi<br>Dell'alma afflitta in altra parte i moti.<br>Nè da frutti d'amor chi schiva amore                                                                                    | 1530 |
| Mena lungi la vita, anzi ne prende<br>Senza travaglio alcun tutti i contenti:<br>Con ciò sia che più certo e più sincero<br>Quinci tragge il piacer chi mai non pose<br>Il cauto piè su l'amorosa pania,<br>O tosto al men senza invescarvi l'ale | 1535 |

## LIBRO QUARTO

| neresto.                                    | 12   |
|---------------------------------------------|------|
| Saziar non ponno i desiosi lumi             |      |
| Che mai di vagheggiar l'ameto aspetto       |      |
| Venere in fra gli amor heffa gli amanti,    |      |
| Tal con fallaci simolacri e spettri         |      |
| E di sete in bevendo arde nell'onde;        | 1575 |
| Fuor che le vane effigie altro non trova,   |      |
| Ma cerca indarno, e de' gelati umori        |      |
| Che I grave incendio delle membra estingua, |      |
| Cerca di liquor freddo o fonte o rio        |      |
| E; qual dormendo un assetato infermo        | 1570 |
| Che porta il vento d'infelice speme.        |      |
| Fuor che le tenui imagini volanti,          |      |
| Color dell'uomo altro non gode il corpo     |      |
| Ma del volto leggiadro e del soave          |      |
| Del mangiare e del ber sazio il desio:      | 1565 |
| Certe occupar, quinci è mestier che resti   |      |
| Si piglia, e, perch'ei puote alcune parti   |      |
| Poiché il cibo e l'umor dentro alle membra  |      |
| Tanto arde più di crudel brama il petto.    |      |
| Cosa, di cui quanto più l'uom possiede,     | 1560 |
| Natura: anziché questa é quella sola        |      |
| Il che nega all'incontro apertamente        |      |
| Onde il cieco desio surse e la vampa.       |      |
| Possa l'incendio lor dal corpo stesso       |      |
| Poiché speran ch'un giorno auco attutarsi   | 1555 |
| Frena i morsi e l'offese il piacer misto;   |      |
| Mitiga dolcemente, e dolcemente             |      |
| Ma Venere ogni pena in fra gli amori        |      |
| Che d'un tanto furor produce i germi.       |      |
| Ad oltraggiar, che ch'egli sia, quel desso  | 1550 |
| Stimoli pungentissimi gl'incita             |      |
| Perch'impuro è 'l diletto, e con occulti    |      |
| E ne suggon i baci avidamente;              |      |
| Lascian de' propri denti impressi i segni   |      |
| Gli danno, e spesso nell'amate labbra       | 1545 |
| Premon sì stretto che dolore acerbo         |      |
| Debbiano in prima, il desiato corpo         |      |
| Di qual parte fruir gli occhi o le mani     |      |
| In un mar d'incertezze e stanno in forse    |      |
| De' godimenti lor van fluttuando            | 1540 |
| Miseri amanti, i quai nel tempo stesso      |      |
| Ne 'l ritrasse e fuggio. Chè gli ostinati   |      |
|                                             |      |

44 (Net. )

|   | Né detrar con le mani alcuna parte<br>Mentre per tutto il corpo errano incerti.<br>In somma; allor che vigorose e forti                                                                                                                          | 1580        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Han già le membra e dell'etade il flore<br>Godono, allor che presagisce il corpo<br>Gaudi non più sentiti e che la stessa<br>Venere attende a seminare i campi<br>Delle giovani donne; avidamente                                                | 1585        |
|   | Congiungon petto a petto e bocca a bocca,<br>E mordendosi il volto ansano indarno;<br>Poichè quindi limar nulla non ponno<br>Nè penetrar con tutto il corpo il corpo;<br>Come par che tal volta abbian talento;<br>Si desiosamente avviticchiati | 1590        |
|   | Stan con lacci venerei in fin che lassi<br>Per soverchio piacer solvonsi i membri.<br>Al fin, poiche l'ardor ne' nervi accolto<br>Fuor se n'uscio, la violenta brama                                                                             | 1595        |
| • | Ha qualche pausa: indi la rabbia stessa<br>Riede e 'l furor; mentre toccar di nuovo<br>Cercan l'amato corpo, e mai non ponno<br>Arte alcuna trovar che gli risani<br>Dal mal che gli ange e gli tormenta il core                                 | 1600        |
|   | Tal per cieca ferita incerti errando Tabidi fansi a poco a poco e mancano. Aggiungi che 'l vigor scema e la forza, Che l'angoscie e i travagli ogn'or n'affliggono, Che sotto il cenno altrui l'età si logora,                                   | 1605        |
|   | La roba intanto si disperde e fonde, Dansi le sicurtà, langue ogni uffizio, E la gloria e la fama egra vacilla. Splende d'unguenti 'l crin, ridono in piede Sicionii coturni, ornan le dita                                                      | 1610<br>- ; |
|   | Grossi smeraldi in fino oro legati; E di serico manto adorno il corpo Giornalmente rifulge; e le ricchezze Da' paterni sudor ben acquistate Divengon fasce, ghirlandette e mitre,                                                                | 1615        |
|   | E tal volta in lascivi abiti molli<br>Cangiansi e in vesti melitensi e cee;<br>E quel che al vestir nobile et al vitto<br>Servir dovrebbe è dissipato in giuochi                                                                                 | 1620        |

In musiche in conviti in giostre in danze In profumi in corone in rose in flori. Ma tutto in van; poiché di mezzo al fonte 1625 Dolce d'amore un non so che d'amaro Sorge, che sin tra' flori ange gli amanti; O perché dagli stimoli trafitto Della propria coscienza in se ritorna L'animo, e di menar forse gli duole La vita all'ozio et alle piume in preda 1630 E tra sozzi bordelli indegnamente Perire in sen d'una bagascia infame; O perché l'avrà detto una parola D'ambiguo senso, che nel core infusa Qual foco sotto cenere s'avviva; 1635 O perché troppo ha cupidi e vaganti Gli occhi, e troppo gli volge al suo rivale, E con lui troppo parla e troppo ride. E di mali si gravi amore abbonda, Allor che favorevole e propizio 1640 Si mostra altrui quanto mostrar si puote: Ma, quand'egli all'incontro incrudelisce Verso i mendici suoi miseri servi, N'ha tanti e tanti che co'gli occhi stessi Puoi vederne infiniti. Onde assai meglio 1645 Ti fia lo star ben vigilante e desto, Com' io già t'insegnai, pria che la dolce Esca t'alletti in cui nascosto è l'amo: Posciache lo schivar d'esser indótto A cader nella rete è molto meno 1650 Malagevole a far, che preso uscirne E romper di Cupido i forti nodi. E pur avvinto et irretito ancora Scior ti potrai, se tu medesmo a te Non sei d'impedimento e non dissimuli 1655 Tutti i vizi dell'animo e del corpo Di colei che tu ami e che desideri: Poiché 'l più delle volte i folli amanti Ciò fanno, e spesso attribuiscon loro 1660 False prerogative. E quindi accade Che molte, ancor che brutte, in varie guise Piacciono e s'hanno in somm'onore e in pregio, Ulivastra è la mora ; inculta ad arte

| La sciatta e sporca: Pallade somiglia<br>Chi gli occhi ha tinti di color celeste:<br>Forte e gagliarda è la nervosa e dura;<br>Piccoletta, la nana, e delle Grazie                                             | 1665          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O sorella o compagna e tutta sale: Quella ch' immane è di statura, altrui Terrore insieme e meraviglia apporta, Piena d'onor di maesta nel volto. È balba e quasi favellar non puote?                          | 1670          |
| Fra sè stessa borbotta. È muta affatto? Un ingenuo pudor fa che non parli. E ritrosa odiosa e linguacciuta? Divien lampada ardente. È tisicuzza E co' denti tien l'anima? vien detta                           | 1675          |
| Gracile e gentilina. È morta omai<br>Di tossa? cagionevole s'appella.<br>È paffuta, popputa e naticuta?<br>Sembra Cerere stessa amica a Bacco.<br>Sime ha le nari? è Satira o Silena.                          | <b>1680</b> - |
| Grosse ha le labbra sue? bocca è da baci. Ma lungo fla s' io ti racconto il resto. Ma pur; sia quanto vuoi bella di faccia, Paia a Venere stessa in ogni membro Di leggiadria di venustà simile;               | 1685          |
| Ben dell'altre ne son; ben senza questa<br>Vivemmo innanzi; ben si sa che tutte<br>Fa le cose medesime che fanno<br>Quelle che son deformi, e che sovente<br>Di biacca intride e di cinabro il volto,          | 1690          |
| Folle, e con tetri odor sè stessa ammorba,<br>Si che fin dalle serve avuta a schivo<br>È fuggita, odiata e mostra a dito.<br>Ma di serti e di flor l'escluso amante<br>Spesso piangendo orna la fredda soglia, | 1695          |
| E di soavi unguenti unge l'impôste<br>Misero, e baci al superb'uscio affigge.<br>Che poi se dentro al limitare il piede<br>Ferma, un'aura leggier che lo percuota<br>L'offende si, che di ritrarlo omai        | 1700          |
| Cerca oneste cagioni : un punto solo<br>Rasciuga il pianto di molt'anni e freno<br>Pone ai lamenti : anzi sò stesso accusa                                                                                     | 1705          |

### LIBRO QUARTO.

| Di solenne pazzia, chiaro veggendo           |       |
|----------------------------------------------|-------|
| D'aver più ad una femmina concesso           |       |
| Che a mortal cosa attribuir non lice.        |       |
| Né ciò punto è nascosto alle moderne         |       |
| Veneri nostre, onde ogni industria ogni arte | 1710  |
| Usan per occultar ciò che in segreto         |       |
| Fanno, allor che tener gran tempo avvinti    |       |
| Fra legami d'amor braman gli amanti.         |       |
| Ma tutto in van; ché, se mirar non puossi    |       |
| Con gli occhi della testa, al men con quelli | 1715  |
| Dell'animo si mira e si contempla.           |       |
| E, se bella è di mente e se ti porta         |       |
| Vicendevol amor, non vieteratti              |       |
| Punto il dar venia alle miserie umane.       |       |
| Nè per infinto amor sempre sospira           | 1720  |
| La donna, allor che nelle braccia accoglie   |       |
| Dell'uomo il corpo e lo si stringe al seno   |       |
| E mirandolo fiso avidi baci                  |       |
| Liba or dagli occhi e dalle labbra or sugge: |       |
| Con ciò sia che di cuore il fa sovente       | -1725 |
| Cercando il comun gaudio, e s'affatica       |       |
| Di giunger tosto all'amorosa meta.           |       |
| Nè per altra cagione ai maschi loro          |       |
| Sottopor si potrian gli uccelli i greggi     |       |
| E gli armenti e le flere e le cavalle,       | 1730  |
| Se non perch'ardon di lussuria e tutte       |       |
| Di focoso desio pregne e di seme             |       |
| Van liete incontro al gential diletto        |       |
| De'lascivi meriti, et a vicenda              |       |
| Il maneggiano anch'ess . Or tu non vedi      | 1735  |
| Forse come color, the spasso avvinti         |       |
| Furon da vicendevole piacere,                |       |
| Nella stessa prigione e fra gli stessi       |       |
| Lacci sian tormentati? Anzi sovente          |       |
| Per le pubbliche vie sogliono i cani         | 1740  |
| Tentar di separarsi et ogni sforzo           |       |
| Metter in cio, mentre legati intanto         |       |
| Stan con nodi venerel: il che per certo      |       |
| Far non pot uan, se di scambievol gusto      |       |
| Non gioissero in prima ond'ingannati         | 1745  |
| Fossero e strettamente insieme aggiunti.     |       |
| Dunque, voglia o non voglia, il gaudio loro  |       |

E comun senza dubbio e vicendevole. E, se per avventura il viril seme Fia nel carnal congiungimento attratto E con subita forza a se rapito Dal seme femminil, nascono i figli Simili allor dal patrio seme al padre, Dal materno alla madre: e, se tal volta Vedesi alcun che d'ambidue l'effigie 1 Egualmente ritenga e in un confonda De'genitori i volti, ei del paterno Corpo è cresciuto e del materno sangue, Mentre, eccitati per le membra i semi Da scambievol ardor, furo in tal guisa 1 Sbattuti insieme e rimenati e misti, Che ne questo ne quel vinto o vincente Dir si poteo nell'amoroso incontro. Posson anco alle volte agli avi loro Nascer simili i figli e de'proavi 1 Rinovar le sembianze: e ciò succede Perchè spesso mischiati in molti modi Celano i genitor molti principii Nel proprio corpo, che di mano in mano Dalla stirpe discesi i padri a'padri 1 Danno: e quindi è che Venere produce Con diversa fortuna aspetti vari, E de'nostri antenati i volti imita I moti, i gesti, le parole e 'l pelo: Poscia che nulla meno è certo il seme Onde nascon in noi sì fatte cose Di quello onde si crean le facce, i corpi E l'altre umane membra: ed è prodotto Dal patrio sangue delle donne il sesso, E l'uom formato è del materno corpo. 1 Poiche d'entrambi i semi in un commisti Costa ogni parto; e, qual de'genitori È più simile al figlio, ei nel suo corpo Ha maggior parte, o sia femmina o maschio. Nė pon gli dėi la genital semenza Disturbare ad alcun, si ch'ei non vegga Scherzar vezzosamente a sè d'intorno I figli e 'l dolce nome oda di padre

E fra sterili amplessi et infecondi



| LIBRO QUARTO.                                                                                                                                                                                                    | 183       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| L'età consumi. Al che fede prestando<br>Molti, di molto sangue afflitti e mesti<br>Cospergon l'are, e preziosi incensi<br>V'ardon, e d'oro e d'ostro ornan gli altari;                                           | 1790      |
| Acció gravide poi di largo seme<br>Rendan le mogli. Ma de'numi indarno<br>Affatican l'orecchie, e dell'occulto<br>Fato i vani decreti indarno stancano.<br>Con ciò sia ch'infeconde il troppo crasso             | 1795      |
| Seme le rende o 'l troppo tenue e liquido;<br>Questo, perché non puote a'genitali<br>Vasi attaccarsi, onde vibrato a pena<br>Si dissolve in più parti e fuor se n'esce;<br>Quello, o perché lanciandosi non vola | 1800      |
| Tanto lungi che basti, o perch' i luoghi<br>Debut non penètra, o, penetrati<br>Ch' e' gli ha, non cost bene in un si mesce<br>Col seme femminil. Chè molto varie<br>Son l'armonie di Venere: e da questi         | 1805      |
| Più che da quei di molte donne il seno<br>Divien grave e fecondo: e molte fûro<br>Sterili innanzi a più mariti, e poscia<br>Non per tanto trovar chi di bramato<br>Parto arricchille e di soavi figli:           | 1810      |
| E chi pria varie mogli ebbe infeconde<br>Spesso un'altra ne prese onde poteo<br>Munir di figli la vecchiezza inferma.<br>Tanto, acciò che si mesca il seme al seme<br>Generativamente e che s'adatti             | 1815      |
| Il tenue al crasso e 'l crasso al tenue, importa<br>A qual uom sia la femmina congiunta<br>Nel diletto venereo; e molto ancora<br>Monta di che bevanda e di che cibo<br>L'un e l'altro si nutra e si conservi,   | 1820<br>f |
| Poiché per altre cose entro alle membra<br>Si coagula il seme ed all'incontro<br>Per altre anco s'estenua e divien marcio.<br>E non poco, oltr'a ciò, l'arte rileva.<br>Onde il blando piacer che ne dà vita     | 1825      |
| Preso è da noi : che delle fere in guisa<br>E degli altri quadrupedi animali<br>Stimar si dee che molto più sien atte                                                                                            | 1830      |

| Le donne a concepir; poich'in tal modo,       |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Stando i lombi elevati e 'l petto chino,      |      |
| Ponno i debiti vası il viril semo             |      |
| Ricever molto meglio. E non ha d'uopo         | 183  |
| Di movimenti effemminati e molli:             | 2110 |
| Anzi a sé stessa il concepir contrasta        |      |
| La donna, allor che del consorte a gara       |      |
| Il diletto carnal lieta accompagna            |      |
| Col moto delle natiche, e bramosa             | 1830 |
| E di mora e di requie impaziente              |      |
| Con tutto il petto disossato undeggia;        |      |
| Poiche I vomere allor dal cammin dritto       |      |
| Del solco genital caccia, e rimuovo           |      |
| Da'luoghi a lui proporzionati il seme.        | 1845 |
| E per questa cagion le meretrici              |      |
| Costuman d'agita si, accio ch' insieme        |      |
| Schiffn lo spesso ingravidare e dieno         |      |
| Maggior gusto a'lor drudi : il che non sembra |      |
| Che d'uopo sia per le consorti nostre.        | 1850 |
| Ne creder mai che per divin volere            |      |
| O per le frecce di Capido amata               |      |
| Sia tal volta una femmina deforme:            |      |
| Con ciò sia che tal or la donna stessa        |      |
| Con l'azioni piacevoli e co'modi              | 1855 |
| Avvenenti e leggiadri e con lo schietto       |      |
| Culto del propino corpo opra che l'uomo       |      |
| S'avvezzi agevolmente a viver seco.           |      |
| Nel resto il conversar genera amore;          |      |
| Chè, sia pur quanto vuol lieve ogni colpo,    | 1860 |
| Ció che spesso è percosso in lungo spazio     |      |
| Pur cede e cade: or tu non vedi adunque       |      |
| Che fin dell'acque le minute stille           |      |
| Con l'assiduo grondar fórano i sassi?         |      |



# LIBRO QUINTO

### Argomento.

le lodi di Epicuro, che Lucrezio non solo tiene per un Dio, ma lisopra delle divinità, le cui scoperte utili al genere umano hanno loro l'apoteosi, egli espone il subbietto di questo canto, ch'egli ello spiegare la formazione del nostro mondo per via del concorso legli atomi. Na prima d'entrare in materia, gli è forza porre in tro certi filosofi, a capo de' quali è Aristotile, che il mondo ha principio, e che avrà una fine. A provare questa verità, comincia attere tre opinioni contrarie alla sua dottrina; la prime che t esti e la stessa terra sono altrettante divinità; la seconda che il ondo essendo il soggiorno degli Dei, dev'essere indistrutibile; the questo stesso mondo dee sussistere eternamente, perchè è l'oa medesima divinità. Dopo avere così cercato di abbattere i sisuoi avversary, si sforza di mettere in sodo il proprio; e di proil nostro mondo ha avuto un principio ed avrà una fine: 1, perchè l'acqua, il fuoco e l'aria, che e munemente si chiamano elementi, oposti ad alterazioni e vicissitudini continue; 2. perchè i corpi ci pajono i più solidi, s'esauriscono a lungo andare, e cadono 1; 3 perche v'ha un gran numero di cause, cost interne come che lavorano del continuo alla distruzione del mondo; 4. perchè delle arti e delle scienze non data da tempo troppo remoto; 5, fi-, perché la discordia che regna tra gli elementi nemici, come il 'acqua, non può aver termine che con la rovina totale del mondo; j, le inondazioni. I diluvj, i terremoti, sono, a dir cosi, malattie che ci avvertono che è mortale,

cesi questi preliminari, il poeta entra in materia, e spiega la ne del mondo per mezzo del concorso fortnito degli atomi. In principj di tutti i corpi erano confusi in una sola massa. Il caos se ad ordine insensibilmente ; le molecole eterogenee si svolsero le altre; le molecole omogenes si accostarono, si riunirono, s'alza-, abbassarono secondo le loro diverse gravità. La terra si colcentro del nostro sistema; l'aria al disopra della terra, e la maca, co' suoi fuochi, spiegò la sua vasta cinta intorno al mondo; sione del mare, delle montagne e de' flumi, tenne presto dietro a rimo sviluppo. Gli astri cominciarono a muoversi, e Lucrezio parecchie cause a' loro moti, secondo il metodo di Epicuro, suo che non adotta e non rigetta nessun sistema, ma da più arditantenza sopra la cansa che tien la terga sospesa la mezzo all'aere, randezza reale del sole, della luna e delle sielle, ch'egit pretendo e alla loro grandezza apparente, quantunque questa piccolezza disca, a suo detto, che il sole illumini e scaldi il mondo. Torna suo andamento scettico, ed espone storicamente tutta le opinioni nchi filosofi sulle rivoluzioni annua e diurna del sole sull'aumento e decremento successivo e periodico dei giorni e delle noti, sulle differenti fasi della luna, e sugli eclissi solari e lunari.

Dopo queste particolarità astronomiche, Lucrezio torna alla terra, di cui segue le diverse produzioni dal primo istante della sua origine; essa fece crescere prima le piante, i fiori e gli alberi; dipoi procreò gli animali e gli uomini stessi, mediante le particole di fuoco e d'umido che riteneva ancora dal suo antico mescolamento con gli altri elementi. In questi primi tempi furono animali mostruosi che perirono, non potendo sussistere ne propagarsi, colpa del vizio della loro conformazione; razze intere si spensero così, perchè non avevano le qualità necessarie per vivere indipendenti, nè per meritare la nostra protezione. Ma la terra non ha mai prodotto centauri, nè simili animali, composti di due nature incompatibili, dopo aver procreato le prime generazioni di ogni specie, e aver forniti gli animali di organi atti alla propagazione, la terra, esausta, si riposò, e abbandonò agl'individui la cura di riprodursi da sè e di seguire il prime impulso ch'era stato lor dato.

Tuttavia gli uomini, figli della terra, abitatori delle foreste, si nudrivano di ghiande e d'altri frutti selvatichi, si dissetavano ai fonti e al flumi, facevan la guerra alle bestie feroci, e sebbene spesso fosser paste di esse, non morivano in maggior numero che al di d'oggi. Presto s'introdussero i matrimonj: si formarono delle piccole società particolari, la cui unione fu resa ancor più stretta dalla nascita del linguaggio, che secondo Lucrezio, è creato dalla natura e dal bisogno, e non dal capriccio d'un legislatore, che di proprio moto abbia distribuito i nomi agli obbicui: Ma la scoperta del fuoco, il quale fu o portato sulla terra dal fulmine, o acceso nelle foreste per lo stropicciamento degli alberi agitati dai venti. finì di dissipare la barbarie. Soddisfatti i bisogni naturali, s'introdussero! i fittizi: vi furono ambiziosi che si fecero re e spartirono i campi. Ma gli uomini, che si rammentavano esser tutti fratelli, tutti figli della stessa madre, uccisero i Icro tiranni, e vissero gran tempo nell'anarchia, della quale sentirono finalmente gli svantaggi; si crearono dunque allora de' magistrati, si fecero delle leggi alle quali fu convenuto di sottoporsi. Presto la religione venne anch'essa a puntellare l'autorità; l'idea degli Dei, nasce, secondo Lucrezio, da simulacri illusorj, che apparivano la notte, e a cui la paura diede essere reale. Il rumore del tuono, gli effetti del fulmine, i terremoti, le inondazioni gelarono di spavento tutti i cuori ; si rizzarono altari; gli uomini si prostrarono a terra; s'instituirono quelle cerimonie religiose che sussistono ancora al di d'oggi e che sussisteranno sempre.

Tuttavia le arti si arricchivano tutti i giorni per nuove scoperte. Grandi incendi, eccitati nelle foreste, diedero occasione alla fusione dei metalli, che l'uomo trovò nel grembo della terra, e de' quali si fece instrumenti ed armi; le guerre diventarono allora più sanguinose, e per sopraggiunta d'orrore si fecero combattere negli eserciti gli animali più feroci. L'uomo si perfezionava così nelle arti utili, come nelle arti di distruzione. I drappi sottentrarono alle spoglie delle bestie: l'agricoltura divenne scienza; finalmente la musica, l'astronomia, la navigazione, l'architettura, la giurisprudenza, la poesia, la pittura, la scultura, furono i frutti d'un lavoro

ostinato suggerito dal bisogno e diretto dall'esperienza.

Chi mi darà la voce e le parole Convenïenti a sì nobil soggetto? Chi l'ali al verso impennerammi in guisa



447

#### 187 LIBRO QUINTO Ch' ei giunga al merto di colui che tali 5 Premi acquistati col suo raro ingegno Pria ne lascio sol per bearne a pieno? Nessun, cred'io, che di caduco e frale Corpo formato sia. Poiché, se pure Dir debh'io ciò ch'io sento e che del vero La veneranda maestà richiede. 10 Fu dio, dio fu per certo, inchto Memmo, Quel che primo insegnò del viver nostro La regola infallibile e la dritta Norma che sapienza or chiama il mondo, 15 E che fuor di si torbide procelle E di notte si cieca in si tranquillo Stato l'umana vita ed in si chiara Luce ripose. E che ciò sia, confronta Con le sue le divine invenzioni Ch' a pro dell'uman germe anticamente 20 Far dagli altri trovate. E senza dubbio Chiaro vedrai che se dall'alma Cerere . Come fama ragiona, il gran le biade Date ne fûro, e se dall'uve espresse Bacco il dolce liquore, obbligo in vero 25 Tener gli se ne dee; ma pur la vila Senza pan senza vin nel modo stesso Conservar si potea che molti popoli Fan, se'l grido è verace, anco al presente: Ma già non si potea lieti e felici 30 Viver mai senz'un cor candido e schietto; Onde tanto più merta esser chiamato Dio chi pria della vita i non fallaci Piacer trovo, che per lo mondo sparsi Soavemente ancor gli animi allettano, 35 E, se d'Ercole i fath esser più illustri Tu credessi de'suoi, molto più lungi Dal vero ancor trascorreresti, o Memmo. Poiché qual nocumento or ne potrebbe Apportar quell'orribile cignale 40 Già per le piaghe altrui dell'Erimanto Si noto abitator I quale il nemeo Spaventoso leon? quale il cretense Tauro o l'idra di Lerna, orrida peste 45 Di cento serpi velenose armata?

O qual già mai la triplicata forza Del tergemino mostro? o quale, in somma, Di Diomede i destrier che per le nari Spiravan fuoco alle bistonie terre Et all'Ismaro intorno fo per l'adunche 50 Lor ugna i già tremendi arcadi augelli Di Stinfalo abitanti i o'l sempre desto Angue, di forza e di statura immane, Il qual con cesso irato e bieco sguardo Negli orti dell'esperidi donzelle 55 Fu custode de'pomi aurei lucenti Al tronco stesso avviticchiato intorno? Ed a chi nocerebbe il mar vicino All'Atlantico lido od il severo Pelago immenso, ove de'nostri alcuno BO Non giunse e tanto il barbaro d'ardire Non ha che girvi osasse? ogni altro mostro Simile ai già narrati, a morte spinto Dal forte invitto e glorioso Alcide, Ben che morto non fosse, e di che danno (ii) Vivo al fin ne saria? Di nullo al certo, Se dritto è'l mio giudizio: in così fatta Guisa di belve ancor pregna è la terra, E di gelido orror colma e di téma Per le selve profonde e pe' gran monti: 70 Luoghi che lo schivargli è in poter nostro. Ma, se l'alma non è purgata e monda Dalle fullaci opinion del volgo, Venti contrari alla tranquilla vita, Quai guerre allor, mal nostro grado, e quanti Ne s'apprestan perigli? e qual pungenti Cure stracciano il petto a chi non frena Gli sfrenati appetiti? e chenti e quali Ne tormentano il cor vane paure Che sorgon quindi? e quali stragi e quante 80 Generan la superbia e l'arroganza, L'ira, la fraude, la sozzura, il lusso, La gola, il sonno e l'oziose piume? Dunque, colui che debello primiero Tali e tante sciagure e via cacciolle 55 Lungi da'nostri petti e non con l'armi Ma pur col senno, un si grand'uomo adunque

## LIBRO QUINTO.

| Convenevol non fiu che fra'celesti             |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Numi s'ascriva e che per dio s'adori?          |       |
| Massime, avendo de' medesmi dei                | 90    |
| Scritto divinamente e delle cose               |       |
| Tutta svelata a noi l'interna essenza?         |       |
| Di cui mentr'io le sacre orme calcando         |       |
| Seguo lo stile incominciato, e mostro          |       |
| Nelle parole mie con quai legami               | 95    |
| D'amicizia e d'amor tutte le cose              | 00    |
| Create sian dalla natura e quanto              |       |
| Star ne debbiano avvinte e come indurno        |       |
|                                                |       |
| Procuran di schivar del tempo edace            | 100   |
| I decreti immutabili ed eterni;                | 100   |
| Qual dell'animo uman principalmente            |       |
| Già si provò che di natia sostanza             |       |
| Creata é la natura e che non puote             |       |
| Eternamente conserva si intatta,               | 4.55  |
| Ma che spesso ingannar soglion gli spettri     | 105   |
| Le menti di chi dorme allor che parne          |       |
| Veder chi morte in cenere converse;            |       |
| Nel resto il preso metodo mi tira              |       |
| A dovert'insegnar, che di mortale              | - 4 - |
| Corpo è il mondo e nativo, ed in quai modi     | 110   |
| Il concorso degli atomi fondasse               |       |
| La terra, il cielo, il mar, le stelle, il solo |       |
| E 'l globo della luna, e quai viventi          |       |
| Nascan dal grembo dell'antica madre            |       |
| E quali anco all'incontro in alcun tempo       | 115   |
| Nascer già mai non ponno, e come gli uomini    |       |
| Variando favella incominciassero               |       |
| L'un l'altro insieme a conversar per mezzo     |       |
| De'nomi delle cose, e com'entrasse             |       |
| Il timor degli dei ne' petti nostri            | 120   |
| Che sol qua giù quasi beate e sante            |       |
| Custodisce le selve, i laghi, i templi.        |       |
| Sacri a' numi immortali e l'are e gl'idoli.    |       |
| Del sole, in oltre, e della luna il corso      |       |
| Dirotti onde proceda e con qual forza          | 125   |
| Natura i moti lor tempri e governi;            |       |
| Accio tu forse non pensassi, o Memmo,          |       |
| Che tai cose per sè libere e sciolte           |       |
| Vadano ogn'or per lo gran vano errando         |       |
| THEORIS VALUE OF ANY TAXABLE TOTAL CONTROL     |       |

uE.asi

| Spontaneamente in fra la terra e 'l cielo<br>Per dar vita alle piante al grano all'erbe<br>Agli uomini alle fere, e non pensassi<br>Che nulla mai ne si raggiri intorno                                                                          | 130         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Per opra degli dèi. Poiche; quantunque<br>Già sappia alcun ch'imperturbabil sempre<br>E tranquilla e sicura i santi numi<br>Menin l'etade in ciel; se non di meno                                                                                | 135         |
| Meraviglia e stupor l'animo intanto<br>Gl'ingombra onde ciò sia che possan tutte<br>Generarsi le cose e spezialmente<br>Quelle che sopra 'l capo altri vagheggia<br>Ne'gran campi dell'etra; ei nell'antiche<br>Religion cade di nuovo, e piglia | 140         |
| Per sè stesso a sè stesso aspri tiranni<br>Che 'l miser crede onnipotenti, ignaro<br>Di ciò che puote e che non puote al mondo<br>Prodursi e come finalmente il tutto                                                                            | 145         |
| Ha poter limitato e termin certo.  Nel resto; acciò ch'io non ti tenga a bada  Pur fra tante promesse; or via contempla  Primieramente il mar la terra il cielo.  La loro essenza triplicata, i loro                                             | 150         |
| Tre corpi, o Memmo, tre si varie forme, Tre si fatte testure, un giorno solo Dissolverà; nè, se mill'anni e mille Si resse, eterna durerà, ma tutta La gran macchina eccelsa al fin cadrà. E so ben io quant'impensata e nuova                   | 155         |
| Cosa e stupenda è per parerti, o Memmo,<br>La futura del mondo alta ruina,<br>E quanto il ciò provar con argomenti<br>Sia difficile impresa; a punto come                                                                                        | 160         |
| Succede allor che inusitate e strane<br>Cose apporti all'orecchie, che negato<br>T'è non per tanto il sottoporle al senso<br>Degli occhi e delle mani, onde munita<br>S'apre il varco la fede e può secure                                       | 165         |
| Del cor guidarle e della mente al tèmpio.<br>Ma io la pur dirò : forse a'miei detti<br>Per sè medesmo intera fede il fatto<br>Sforzeratti a prestar ; forse vedrai                                                                               | <b>1</b> 70 |

## LIBRO QUINTO,

| L'ampia terra agitata orribilmente          |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Squassarsi in breve e dissiparsi il tutto.  |     |
| Il che lungi da noi volga fortuna,          |     |
| E più tosto il mio dir che 'l fatto stesso  | 175 |
| N'induca a confessar che debbe al fine      | 210 |
| Dagli urti dell'età percosso e vinto        |     |
| Con orrendo fragor cadere il mondo,         |     |
| Del che pria ch'io gli oracoli futuri       |     |
| Prenda a svelar, molto più santi e certi    | 180 |
| Di quei ch'é fama che dal sacro lauro       | 200 |
| Di Febo e dalle pitie ampie cortine         |     |
| Uscisser già; se nol ricusi, io voglio      |     |
| Porgerti in brevi sì, ma però saggi         |     |
| Detti un lungo conforto; acció che forse    | 185 |
|                                             | 100 |
| Dalla religion tenuto a freno               |     |
| A creder non ti dia che I cielo, il mare,   |     |
| La luna, il sole, il terren globo e tutte   |     |
| L'auree stelle vaganti e gli astri immobili | 190 |
| Abbian corpo immortal santo e divino,       | 190 |
| E che giusto però sia che coloro            |     |
| Che del mondo atterrar le mura eccelse      |     |
| Con gli argomenti lor bramano, e tanto      |     |
| Osan che sin d'Apollo i rai lucenti         | 406 |
| Smorzar vorriano et oscurar notando         | 195 |
| Con mortal lingua gl'immortali e divi,      |     |
| Qual nuovi al ciel nemici empi giganti,     |     |
| Del temerario ardir paghino il fio.         |     |
| Ma vadan pur si fatte cose in bando         | 900 |
| Dalla divina maestà si lungi,               | 200 |
| E si stimin si vili e tanto indegne         |     |
| D'esser ascrutte in fra gli eterni dei,     |     |
| Che più tosto dagli uomini credute          |     |
| Sian di moto vital prive e di senso.        | 00= |
| Posciaché irragionevole per certo           | 205 |
| Par che sia l'affermar, che della mente     |     |
| La natura e 'l consiglio unir si possa      |     |
| A qualunque materia; in quella stessa       |     |
| Guisa che per lo ciel nascer le piante      | 010 |
| Non ponno, e dentro al mar sorger le nubi,  | 210 |
| Ne spirto e vita aver ne campi i pesci,     |     |
| Ne da legno spicciar tiepido sangue.        |     |
| Ne mai succo spillar da pietra alpina.      |     |
|                                             |     |

No. of

| Certo ed acconcio è per natura il luogo, |     |
|------------------------------------------|-----|
| Ove crescan le cose, ov'abbian vita.     | 215 |
| Così dunque per sè l'alma e la mente     |     |
| Senza corpo già mai nascer non puote     |     |
| Ne dal sangue vagar lungi e da nervi.    |     |
| Poiché, se ciò potesse, ella potrebbe    |     |
| Molto più facilmente o nella testa       | 220 |
| Vivere o nelle spalle o ne' calcagni,    |     |
| E nascer anco in qualsivoglia parte      |     |
| Del corpo, e finalmente abitar sempre    |     |
| Nell'uomo stesso e nello stesso albergo. |     |
| Onde; poi che prefisso i corpi nostri    | 225 |
| Han da natura et ordinato il luogo       |     |
| Ove distintamente e nasca e cresca       |     |
| La natura dell'animo e dell'anima;       |     |
| Tanto men ragionevole stimarsi           |     |
| Dee, che la possa separata affatto       | 230 |
| Dal corpo e dalla forma d'animale        | 270 |
| Nascer già mai, nè mantenersi in vita    |     |
| O del sol nelle fiamme o della terra     |     |
| Nelle putride zolle o ne' sublimi        |     |
| Campi dell'etra o nel profondo abisso    | 235 |
| Del mar. Dunque, se d'anima e di vita    |     |
| Son prive affatto queste cose, or come   | •   |
| Goder pônno immortal senso e divino?     |     |
| Nè men creder si dee che in alcun luogo  |     |
| Del mondo aver possan gli dèi le sante   | 240 |
| Lor sedi. Con ciò sia che la sottile     | 2.0 |
| Forma de'numi eterni è si remota         |     |
| Da tutti i nostri sensi che la sola      |     |
| Mente v'aggiunge col pensiero a pena;    |     |
| E, perch'ella ogni tatto ogni percossa   | 245 |
| Schiva dell'altrui man, toccar non deve  |     |
| Nulla ch'al tatto altrui sia sottoposto; |     |
| Che chi tócco non è toccar non puote.    |     |
| Sì che d'uopo fia pur ch'assai difformi  |     |
| Sian dalle nostre degli dei le sedi      | 250 |
| E tenui e a' corpi lor simili in tutto,  |     |
| Si come altrove io proverotti a lungo.   | •   |
| Il dir poscia che dio per util nostro    |     |
| Volesse il mondo fabbricare, e quindi    |     |
| Com'opra commendabile e divina           | 255 |



### LIBRO QUINTO.

| Da noi doversi commendare e crederlo            |    |     |
|-------------------------------------------------|----|-----|
| Eterno ed immortal, ne convenirsi               |    |     |
| Il tentar con parole in alcun modo              |    |     |
| Dal suo seggio sturbarlo e fin dall'imo         |    |     |
| Scuoterlo e volger sottosopra il tutto;         |    | 260 |
| Il finger, dico, queste cose ed altre           |    |     |
| Molte a lor simiglianti è, s'io non erro,       |    |     |
| Un'espressa pazzia. Poiche qual utile           |    |     |
| Può mai la nostra grazia agl'immortali          |    |     |
| E beati apportar, ch'a muover gli abbia         |    | 265 |
| Ad oprar cosa alcuna a pro degli uomini?        |    |     |
| E qual mai novità tanto allettarli              |    |     |
| Poteo, che dopo una si lunga quiete             |    |     |
| Da lor goduta per l'innanzi il primo            |    |     |
| Stato bramasser di cangiare in meglio?          |    | 270 |
| Con ciò sia che piacer le cose nuove            |    |     |
| Debban solo a color che dall'antiche            |    |     |
| Han qualche danno. Ma chi visse innanzi         |    |     |
| Sempre lieto e contento e mai soggetto          |    |     |
| A travagli non fu, come? e da cui?              |    | 275 |
| Quando i e perché d'una tal brama acceso        |    |     |
| Esser poteo'i Forse, mi credo, allora           |    |     |
| In tenebre la vita ed in tristezza              |    |     |
| Si giacque, in fin che delle cose il primo      |    |     |
| Origine rifulse. E qual avrebbe                 |    | 280 |
| Dato all'uom nocumento il mai non essere        |    |     |
| Uscito a respirar l'aure vitali?                |    |     |
| Posciaché ben conviensi a ognun che nasce       | _  |     |
| Il procurar di conservarsi in vita,             |    |     |
| Fin che giole e diletti inebrian l'alma:        |    | 285 |
| Ma chi mai non gusto del viver nostro           |    |     |
| L'amor, ne fu del numero, qual danno            |    |     |
| Dal non esser creato unqua aver puote?          |    |     |
| In oltre: onde impiantato ai numi eterni        |    |     |
| Für le idee, für gli esempli, ond'essi in prima |    | 290 |
| Tolser ciò che d'oprare ebber talento?          |    |     |
| E come unqua saper de'primi corpi               |    |     |
| Potetter l'energia? come vedere                 |    |     |
| Quant'essi in variando ordine e sito            |    |     |
| Fosser atti a produr, se dalla stessa           |    | 295 |
| Natura col crear non li fu dato                 |    |     |
| Vero indizio di ciò l' Poiche in tal guisa      |    |     |
| Lucresto.                                       | 13 |     |

Für delle cose molti semi in molti Modi percossi eternamente e spinti, E da'propri lor pesi ebbero in sorte 300 D'esser cacciati e trasportati in varie Parti dell'universo e d'accozzarsi Fra loro in varie guise e di tentare Tutto ciò che crear poteano, in modo Che per cosa mirabile additarsi 305 Non dee, s'in tai dispositure al fine Caddero e in tali vie, quali or bastanti Sono a produr rinnovellando il tutto. Chè se pur delle cose ignoti affatto Mi fossero i principii, io non per tanto 310 Ardirci d'affermar sicuramente Per molte e molte cause e per le stesse Proporzioni del ciel, che l'universo Che tanto è difettoso esser non puote Per opra degli dei fatto dal nulla. 315 E pria: quanto del ciel copre e circonda La volubile forza; indi in gran parte È da monti occupato e da boscaglie, Nidi di fere e d'animai selvaggi, E da rupi scoscese e da paludi Vaste ingombrato e da profondi abissi Di mar che largamente apre e disgiunge I confin della terra; indi l'ardente Zona e le fredde a miseri mortali Tolte han quasi due parti. Or quel che resta 325 Di spine e bronchi e triboli coperto Già fòra, se dell'uom non l'impedisse L'industria a gemer per la vita avvezza Con gagliardo bidente e con adunco Aratio a fender della terra il dorso. **33**0 Chè, se volgendo le feconde zolle Col vomere sossopra e'l suolo arando, Fertil non si rendesse, il gran le biade Mai per sé non potrian nell'aure molli Sorger: e nondimen, cerche sovente Con travaglio e fatica allor che tutte Già di fronde e di fiori ornano i campi. O da'rai troppo caldi arse del sole Sono o da pioggia repentina oppresse



| LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                                                           | 195 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O da getida brina intempestiva<br>Ancise o dal soffiar d'austro e di coro<br>Con urto impetuoso a terra sparse.<br>In oltre: ed a qual fin nutre e feconda                                                                                              | 340 |
| Natura delle belve in mare in terra Il germe orrendo all'uman germe infesto? E perché le stagion varie dell'anno N'adducon tanti morbi? e perché vaga Immatura la morte? Arrogi a questo, Che 'l misero fanciul, quasi dall'onde                        | 345 |
| Vomitato nocchier, nudo et infante<br>Giace sul terren duro, e d'ogni aiuto<br>Vitale ha d'uopo, allor ch'a'rai del giorno<br>Fuor dell'alvo materno esponio in prima<br>Con acerbo dolor natura, e 'l tutto                                            | 350 |
| Di lugubri vagiti empie e di pianto;<br>Qual a punto conviensi a chi nel breve<br>Corso di nostra vita esser dee segno<br>Ad ogni stral delle sventure umane.<br>Ma crescono all'incontro armenti e greggi                                              | 355 |
| E fiere d'ogni sorte, e non han d'uopo Di cembali, di tresche o di nutrice Che con dolce e piacevole loquela Senza punto stancarsi in vari modi Gli vezzeggi, gli alletti e gli lusinghi,                                                               | 360 |
| Nè, secondo che vario è 'l tempo e il cielo,<br>Cercan vesti diverse, e finalmente<br>Non han d'armi mestier, non d'alte mura<br>Con le quai sè medesmi e le lor cose                                                                                   | 365 |
| Guardin; mentre per se porge feconda<br>Largamente la terra e delle cose<br>La dedalea natura il tutto e tutti.<br>Pria: perché il terren duro e l'acque molli,<br>Dell'aure il lieve spirto e 'l vapor caldo,<br>Dalla cui mistion sembra che 'l tutto | 370 |
| Si formi, ad un ad un nativo il corpo<br>Hanno e mortal; creder si dee che 'l mondo<br>Sia tutto anch'ei della natura stessa.<br>Poichè qualunque cosa ad una ad una<br>Le sue parti ha native et è di forme                                            | 375 |
| Caduche, esser da noi sempre si vede<br>Natia non pur, ma sottoposta a morte.                                                                                                                                                                           | 380 |

ø

Onde, veggendo noi le principali Membra del mondo riprodursi estinto, Quindi lice imparar che in somigliante Guisa il cielo e la terra ebbero il primo 3 Giorno e ch'a tempo suo l'estremo avranno. Nè qui vorrei che tu credessi, o Memmo. Ch' io fin or corruttibile supposta Abbia fuor di ragion la terra e 'l foco E l'aure aeres e il mar profondo e detto 3 Che questi stessi corpi anco di nuovo Si rigeneran tutti e si fan grandi. Pria; perché parte della terra adusta Dal sol continuo e stritolata e infranta Dalla forza de'piê, sfuma di polve 3 Nebbie e nubi volanti, che per tutto L'aere da' venti son disperse e sparse; Parte ancor delle glebe a forza é data Dalle pioggie alla piena, e rasc e róse Son da'flumi le rive anch'esse in parte. In oltre ; sminuito è dal suo canto Ciò ch'altri nutre: e perchè dubbio alcuno Non v'ha che sia madre del tutto ed urna Anco e sepolcro universal del tutto. Rasa é dunque la terra e si rintégra. Nel resto; ch'i torrenti i fiumi il mare Abbondin sempre d'umor nuovo, e sempre Stillin chiaro liquor le vive fonti, Mestier non ha d'alcuna prova: a pieno Certamente il dimostra il lungo corso ŧ, Dell'acque; e pria ciò che dall'acque in alto Ergesi, e brevemente opra che nulla Cresca il liquido umor più che non deve; Parte, perché da'venti, allor ch'irati Volgon sossopra il mar, per l'aure è sparso 41 E dal sol dissipato: e parte ancora, Perch'egli a tutti i sotterranei chiostri Vien largamente compartito, e quivi Lascia il salso veleno, e di nuov'anco Sorge in più luoghi, e tutto al fin s'aduna De'flumi al capo o in bella schiera e dolce Scorre sopra 'l terren per quella stessa

Via che per sé medesma aprirsi in prima



| LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                      | 197 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Poteo col molle piè l'onda stillante.<br>Or dell'aria dich'io, che 'n tutto il corpo<br>Innumerabilmente ogn'or si muta.<br>Poichè ciò che dal mare e dalle cose<br>Terrestri esala, entro il profondo e vasto     | 425 |
| Pelago aereo se ne vola e tutto<br>Si cangia in aria: or, se da questa i corpi<br>Non fossero all'incontro alle spiranti<br>Cose restituiti, il tutto omai<br>Saria disfatto e trasmutato in aria:                 | 430 |
| Dunque l'aere già mai di generarsi<br>Non cessa d'altre cose e in altre cose<br>Giornalmente corrompersi; che tutte<br>Mancar già noto e manifesto è a tutti.<br>Ma de'liquidi raggi il largo fonte                | 435 |
| Di recente candor mai sempre irriga<br>Le stelle e l'etra e gli elementi, e ratto<br>Ministra al ciel con nuovo lume il lume.<br>Poiché ciò che di lume, ovunque il vibri,<br>Ei perda, indi imparar perfettamente | 440 |
| Si può da noi, che non si tosto al sole<br>Veggiam le nubi sott'entrare e tutti<br>Quasi interromper di sua luce i rai,<br>Che repente di lor svanisce affatto<br>L'infima parte, e 'l terren globo adombrasi      | 445 |
| Ovunque i foschi nembi il volo indrizzino: Onde conoscer puoi che sempre il tutto D'uopo ha di splendor nuovo, e che perisce Ciò che pria di fulgor si sparse intorno, E che per altra via vedersi i corpi         | 450 |
| Non potrebbero al sol, s'egli il principio D'un perpetuo fulgor non ministrasse. Anzi i lumi terrestri al buio accesi, Le pendenti lucerne e le corrusche Di fumante splendor pingui facelle,                      | 455 |
| Anch' esse ardendo in cotal guisa avacciansi Di sparger nuova luce, ed istan sempre Di scintillar con tremole flammelle; Instano, e luogo alcun quasi interrotto Non lascia il lume lor: con si gran fretta        | 460 |
| De'suoi lucidi rai l'alta ruma<br>Col veloce natal sostiene il foco.                                                                                                                                               | 465 |

Il sol, dunque, così, la luna e tutte L'auree immobili stelle e le vaganti Creder dèi che per altro ogn'ora ed altro Successivo natal vibrino intorno Il lume e perdan la primiera forma: D'uopo è pur dunque il confessar che queste Cose, com'altri pensa, esser non ponno Di corpo irresolubile ed eterno. In somma: dall'etade il bronzo il marmo Vinto al fin non si mira? e l'alte rocche Non rovinano a terra? e il duro sasso Non è roso e marcisce? e l'are e i templi De'numi eterni e'simolacri e gl'idoli Non vacillan già lassi, e d'ogn'intorno Mostrano aperto il travagliato fianco? Ne può la santa maestà del fato Debellare i confin në farsi incontra Di natura alle leggi e violarle. Al fin non veggiam noi d'ogni uomo illustre Ceder l'alte memorie ed invecchiarsi Per subito accidente? e le robuste Selci da'monti alpestri anco alle volte Staccarsi e rovinar, nè d'un finito Tempo soffrir le smisurate forze? Con ciò sia che staccarsi e 'n giù repente Non potrebber cader, se dell'etade Fin da tempo infinito ogni urto ogn' impeto Prive d'ogni fragor sofferto avessero. Al fin: mira oggi mai ciò che d'intorno N'é sopra e'l terren globo abbraccia e stringe, E. com'altri han creduto, eternamente Sol di sè pasce e in sè riceve il tutto: Tutto è nativo e di mortal sostanza Formato: con ciò sia che ciò che nutre Di sè le cose e l'augumenta è d'uopo j Che scemi, e, quando poscia in sè ricevele. È mostier che s'accresca e si restauri. In oltre: se la terra e 'l ciel non ebbero Alcun principio genitale e sempre Perpetui fûro, e per qual causa innanzi Alla guerra tebana e d'Ilio al rogo Non cantaro altre cose altri poeti?



| LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                     | 199      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ove di tanti uomini illustri e tanti<br>Cadder le geste gloriose i e come                                                                                                                                         |          |
| Non fioriscon anc'oggi in luogo alcuno Di fama eterna alle memorie inserte? Ma, sì come stim'io, nuova è la somma Del tutto, e nuovo è 'l mondo, e molto innanzi Non ebbe il nascimento: ond'alcune arti          | 510      |
| Inventansi anche adesso, et anco adesso Pulisconsi alcun'altre. Or molti arnesi Furo aggiunti alle navi, or messi in uso I sonori concerti: e finalmente Questa stessa cagione e questa stessa                    | 515      |
| Natura delle cose, ancor che molto Sia che già fu trovata, omai del tutto Quasi sepolta in sempiterno oblio, Pur di fresco è risorta, vie più vaga E più bella che mai, per le immortali                          | 520      |
| Opre del gran Gassendo, onore e lume<br>Del bel paese ove la Senna inonda.<br>Et io pur or principalmente, io stesso<br>Fui trovato fra tanti, et ebbi in sorte<br>D'esporla altrui nella paterna lingua          | 525      |
| Pria d'ogni altro toscan, come dettolla<br>Per entro ai dotti suoi carmi robusti<br>Pria d'ogni altro romano il gran Lucrezio.<br>Chè se forse tu credi essere' innanzi<br>State più volte le medesme cose        | 530<br>- |
| Ch' al presente ci son, ma che l'umana<br>Specie da grave incendio arsa perisse,<br>E ruinasse ogni città squassata<br>Dal crudel terremoto, o troppo gonfi<br>Per pioggia assidua dal natio lor letto            | 535      |
| Uscissero i torrenti e d'ogn'intorno<br>Sommergesser la terra et affogassero<br>Ogni uomo ogni animal; tanto più vinto<br>T'è d'uopo il confessar che debbe al fine<br>La terra e'l ciel pur dissiparsi in tutto: | 540      |
| Che, ove da tali e tanti morbi e tanti<br>E si fatti perigli il mondo fosse<br>Tentato, ivi eznandio, se causa alcuna<br>Più robusta l'urtasse, alte ruine<br>Mostreria di sé stesso e strage orrenda.            | 545      |

ď

| Nè per altra cagion d'esser mortali        | 55(   |
|--------------------------------------------|-------|
| Pur ne sovvien, se non perchè soggetti     |       |
| Siam tutti a'mali stessi onde natura       |       |
| Già tolse ad un ad un gli altri di vita.   |       |
| In oltre: tutto quel che dura eterno       |       |
| Conviene; o che respinga ogni percossa     | 555   |
| Per esser d'infrangibile sostanza,         |       |
| Nè soffia mai che lo penetri alcuna        |       |
| Cosa che disunir possa l'interne           |       |
| Sue parti, qual della materia a punto      |       |
| Gli atomi son, la cui natura innanzi       | 560   |
| Già per noi s'è dimostra; o ch'immortale   |       |
| Viva, perchė dagli urti affatto esente     |       |
| Sia, come il voto il qual durando intatto  |       |
| Mai non soggiace alle percosse un pelo;    |       |
| O perch'intorno a lui nessuno spazio       | อัยจั |
| Non sia dove partirsi e dissiparsi         |       |
| Possa, come la somma delle somme           |       |
| Fuor di sè non ha luogo ove rifugga        |       |
| Ne corpo che l'intoppi e con profonda      |       |
| Piaga l'ancida e però vive eterna.         | 570   |
| Ma ne, come insegnammo, esser contesto     |       |
| Il mondo può d'impenetrabil corpo,         |       |
| Chò misto è sempre in fra le cose il voto: |       |
| Nè però com'il vôto intatto vive,          |       |
| Poichè corpi non mancano che sorti         | 575   |
| Dall'infinito ed agitati a caso            |       |
| Possan cozzar con violento turbine         |       |
| Questa somma di cose ed atterrarla,        |       |
| O farne in altri modi orrido scempio;      |       |
| Nè del luogo l'essenza e dello spazio      | (184) |
| Profondo manca, ove distrarsi e spargersi  |       |
| Il mondo possa e per lo vano immenso       |       |
| Spinto da qualunqu'altra esterna forza     |       |
| Finalmente perir. Dunque alla terra        |       |
| Al mare al cielo al sol mai del ferètro    | :85   |
| Non è chiusa la porta; anzi all'incontro   |       |
| Sta sempre aperta, e con profonda e vasta  |       |
| Gola minaccia d'inghiottirsi il tutto.     |       |
| Si che d'uopo fia pur che tu confessi      |       |
| Ch'egli ancora è natio; poiché mortale     | 590   |
| Essendo non avrebbe omai potuto            |       |



# LIBRO QUINTO.

201

| Schermir d'immensa età gli urti e la possa.    |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Al fin: poiché fra lor vedi le membra          |     |
| Principali del mondo in così fatta             |     |
| Guisa pugnar con empia orribil guerra,         | 595 |
| Forz'e pur che tu dica; una battaglia          |     |
| Si lunga aver dee qualche fine, o quando       |     |
| Del sole il foco o qualunqu'altro ardente      |     |
| Vapor, succhiando e dissipando affatto         |     |
| Il nutritivo umor, vittoria avranne.           | 600 |
| Il che far tutta via tenta, ma pure            |     |
| Non han per anco i suoi gran sforzi effetto:   |     |
| Tanto i fiumi d'umor vanno all'incontro        |     |
| Compartendo alle cose, e dal più cupo          |     |
| Gorgo minaccian d'annegare il tutto;           | 605 |
| In van, poscia che i venti, allor che irati    |     |
| Spazzan soffiando il mar, scemano in parte     |     |
| L'acque, e l'etereo sol co'raggi anch'egli     |     |
| Le scema in parte e le disperge in aura,       |     |
| E pria tutte le cose arder confida             | 610 |
| Che possa unqua l'umor giungere al fine        |     |
| Bramato dell'impresa. In così fatta            |     |
| Guisa fan tutta via con posse eguali           |     |
| Fra lor cruda battaglia, e di gran cose        |     |
| Muovon gran lito, e per finirla a gara         | 615 |
| Opran ogni lor forza; avendo il foco           |     |
| Vinto una volta e dominato il mondo,           |     |
| Come fama ragiona, e'l liquor molle            |     |
| Regnato un'altra pel contrario e tutto         |     |
| Sommerso il grembo dell'antica madre:          | 620 |
| Chè vinse il foco e molte cose allora          |     |
| Ardendo inceneri, ch' Eto e Piróo              |     |
| Di strada usciti il temerario auriga           |     |
| Mal frenati da lui per ogni clima              |     |
| Della terra e del ciel trassero a forza:       | 625 |
| Ma quel che tutto può, padre e signore,        |     |
| D' ira inflammato allor, con violento          |     |
| E repentino fulmine gettollo                   |     |
| Dal cocchio in terra; e'l sol fattosi incontro |     |
| Al cadente garzon tosto riprese                | 630 |
| La gran lampa del mondo, e ricongiunse         |     |
| I dispersi cavalli e per l'usato               |     |
| Calle gli spinse ancor lassi e tremautt.       |     |

| Quindi reggendo il suo viaggio il tutto      |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Porse alle cose il debito ristoro:           | 63  |
| Qual de' greci poeti anticamente             |     |
| Cantar l'inclite trombe; in ciò bugiarde,    |     |
| Poichė vincer può il foco ove più corpi      |     |
| Della materia sua dall'infinito •            |     |
| Sórti assalgon l'umor, quindi o le forze     | 640 |
| Dal lor contrario rintuzzate e dome          |     |
| Caggiono o dall'ardenti aure abbruciate      |     |
| Muoion le cose. E similmente è fama          |     |
| Ch' un tempo vincitor fosse a vicenda        |     |
| L'umor del foco, allor che i fiumi uscendo   | 645 |
| Fuor dell'alvo natio molte sommersero        |     |
| Ampie terre e città: ma, poi ch'indietro     |     |
| Il nemico vigor dall'infinito                |     |
| Sórto per qualche causa il piè ritrasse,     |     |
| Fûr le pioggie affrenate e in un represso    | 650 |
| L'orgoglio e'l corso impetüoso a'flumi.      |     |
| Ma io, come degli atomi il concorso          |     |
| Fondasse il cielo, il terren globo, il mare, | •   |
| La luna e'l sol, racconterotti, o Memmo.     | _   |
| Ché certo è ben ch'i genitali corpi          | 655 |
| Con sagace consiglio e scaltramente          |     |
| Non s'allogar per ordine, nè certo           |     |
| Seppe nessun di lor che moti ei desse:       |     |
| Ma; perchė molti primi semi in molti         |     |
| Modi für già per infinito tempo              | 660 |
| Da colpi innumerabili percossi,              |     |
| E da' propri lor pesi ebbero in sorte        |     |
| D'esser commossi e trasportati in varie      |     |
| Parti dell'universo e d'accozzarsi           |     |
| Fra loro in ogni guisa e di tentare          | 665 |
| Tutto ciò che produr potean congiunti;       |     |
| Quindi avvien poi che, dissipati e sparsi    |     |
| Per lo vano infinito ed ogni sorte           |     |
| Di moto e d'union provando, al fine          |     |
| Pur s'adattano insieme, e non si tosto       | 670 |
| Adattati si son che di gran cose             |     |
| Divengon semi et a produr son atti           |     |
| La terra, il mare e gli animali e'l ciclo.   |     |
| Qui nè dell'aureo sol potea mirarsi          |     |
| Il cocchio luminoso errar per l'alto.        | 675 |

Në stelle o mare o ciel në finalmente Vedersi aria no terra o cusa alcuna Simigliante alle nostre. Indi una certa Nuova tempesta insorse et una massa D'atomi che svanir fe dello spazio 680 Le parti : et a congiungersi i principii Simili incominciaro et ad aprirne Il mondo e le sue membra e le sue parti, Disgiungerle, ordinarle e d'ogni sorte 685 Di principii arricchirle; i cui concorsi Gli spazi i pesi le percosse i moti Le vie gli accozzamenti alta discordia Turbava, e vi mescea risse e battaglio. Per le varie figure e per le forme Difformi; onde restar tutte in tal guisa 690 Congiunte non potean, ne compartirsi Convenevoli moti. Or questo, o Memmo, E separar dal terren globo il cielo, E far che d'acque separate abbondi Disgiunto il mare, e similmente i puri 695 Fochi dell'etra ardan divisi anch' essi. Posciaché della terra i genitali Corpi, perch'eran gravi e l'un con l'altro Tutti in più modi avviluppati, univansi Primieramente, e nel più basso centro 700 Prendean lor sedi; e, quanto più connessi Insieme s'adunâr, tanto più lungi Spresser quei che produrre il mar le stelle Doveano e 'l sole e della luna il corno Lucido e le muraglie alte del mondo: 705 Con ciò sia che tai cose e di più lisci Corpi son fatte e di più tondi e piccoli Atomi che la terra. E quindi accade Che l'etra in pria, per lo suo raro uscendo Impetuosamente e molte seco 710 Fiamme traendo, sormonto leggiero: Quale a punto veggiam, quando per l'erbe Di rugiada ingemmate il mattutino Aureo lume del sol d'ostro si tinge, Gli stagni e i lughi csalar nebbia, e'fiumi 745 Perenni, e 'l terren molle anco tal volta Fumar si mira; or, poi ch'in alto ascesi

| S'uniscon questi corpi e in un sol gruppo<br>Compressi intorno da rabbiosi venti |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Corrono ad accozzarsi, il ciel sereno                                            | 720        |
| Copron di nubi. In cotal guisa adunque                                           | 120        |
|                                                                                  |            |
| Il lieve etere allor, che per natura<br>D'ogn'intorno si sparge, in una massa    |            |
| <b>1 0</b> /                                                                     |            |
| Sola ridotto circondò sè stesso                                                  | - \-       |
| Da tutti i lati, e, largamente sparso                                            | 725        |
| Per lo vano infinito, intorno chiuse                                             |            |
| Di folta siepe e d'ampie mura il resto.                                          |            |
| Della luna e del sol quindi i principii                                          |            |
| Seguir, che ne la terra attribuirsi                                              |            |
| Poteo në 'l vasto ciel : poiche në gravi                                         | 730        |
| Eran si, che, depressi e da'lor propri                                           |            |
| Pesi spinti all'in giù, nel basso centro                                         |            |
| Fosser atti a seder, në lievi in guisa                                           |            |
| Che scorrer per l'altissime campagne                                             |            |
| Potesser; ma fra l'etra e 'l nostro globo                                        | 735        |
| Han pur tal sito, che girar due corpi                                            |            |
| Ponno e di tutto il mondo esser gran parte:                                      |            |
| Oual nell'uomo eziandio lice ad alcune                                           |            |
| Membra ferme posar, ben ch'altre ed altre                                        |            |
| Sian mai sempre agitate. Or, queste adunque                                      | 740        |
| Cose accolte in se stesse, in un baleno                                          | • • • •    |
| La terra, ov'or dell'ocean profondo                                              |            |
| Volto è 'l clima maggior, cadde depressa,                                        |            |
| E formò del suo grembo ampia caverna                                             |            |
| Nel salso gorgo. E quanto più dall'etere                                         | 745        |
| E da'raggi del sol di giorno in giorno                                           | 1 10       |
| Verso gli estremi limitari aperta                                                |            |
| Sovra e da tutti i lati era compressa                                            |            |
| E con urti continui a condensarsi                                                |            |
| Forzata ed a ristringersi ed unirsi                                              |            |
| Nel centro suo; tanto più spresso il salso                                       | 750        |
| Sudore us iane e dilatato i molli                                                |            |
|                                                                                  |            |
| Campi intorno accrescea del mare ondoso,                                         |            |
| E dell'aria i principii e del vapore                                             |            |
| Tanto più n'esalavano e volando                                                  | <b>755</b> |
| Lungi da terra i chiari eccelsi templi                                           |            |
| Condensavan del ciel. Scendeano in tanto                                         |            |
| I campi, e s'appianavano; e degli alti<br>Monti l'erto salía: ch'i duri sassi    |            |
| MODIL L'erio salla : ch'i duri sassi                                             |            |



| LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                                | 203 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Non poteano abbassarsi et egualmente<br>Ceder tutte le parti. In cotal guisa<br>Dunque formato di concreto corpo<br>Fu della terra il pondo, e, quasi un fango<br>Di tutto il resto, sdrucciolò nell'imo                     | 760 |
| Centro e qual feccia si fermò nel fondo.<br>Quindi il mar quindi l'aere e l'etra ignifero<br>Restàr liquidi e molli e l'un dell'altro<br>Più lievo; e liquidissimo e purissimo<br>L'etere e leggerissimo all'aeree           | 765 |
| Aure sovrasta. E, ben che queste all'etere<br>Turbino il molle corpo, ei non per tanto<br>Con lor non si rimescola, ma lascia<br>Che tutte queste cose ogn'or s'avvolgano<br>Fra violenti turbini, e permette                | 770 |
| Ch' elle sian da procelle incerte e varie<br>Sempre agitate: egli pero con certi<br>Impeti i fuochi suoi move scorrendo:<br>Chè volgersi con ordine et avere<br>L'etere una sol forza, aperto mostra                         | 775 |
| Un si vasto ocean che, vada o torni,<br>Certo è nel moto e un sol tenor conserva.<br>Or cantiamo onde i moti abbian le stelle.<br>Pria: se l'ampio del cielo orbe s'aggira,<br>Creder si dee che quinci e quindi il polo     | 780 |
| Sia dell'aria compresso e d'ambi i lati<br>Di fuor chiuso e ristretto; indi ch'un altro<br>Aer sopra ne scorra e 'l corso indrizzi<br>Là 've del mondo eterno a volger s'hanno<br>Le stelle ardenti, e che di sotto un altro | 785 |
| Erga al contrario il ciel; come tal ora<br>Miri i fiumi aggirar le ruote e i plaustri.<br>Forse immobile è l'orbe, ancor che tutti<br>Sian mossi i chiari segni; o, perch'eterei<br>Rapidi ondeggiamenti ivi racchiusi       | 790 |
| Strada cercando son portati in volta<br>E per gli ampi del ciel templi sublimi<br>Si rivolgon per tutto ignee procelle;<br>O pur scorre d'altronde e per di fuori<br>L'aer da qualche parte agita e mesce                    | 795 |
| Gli eterei fuochi; o ch'essi stessi ponno<br>Serper la 've gli chiama ove gl'invita                                                                                                                                          | 800 |

| Mentre chiara scintilla e 'l proprio ardore                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vibra, ben che da lungi agli occhi nostri,                                     |      |
| D'assai poco ingrandirsi o impiccoliisi •                                      |      |
| Mostra; ben puossi argomentar da questo                                        |      |
| Che le flamme che quinci arder nell'etra                                       | 890  |
| Veggonsi d'assai poco esser minori                                             |      |
| Ponno o maggior di quel ch'appare al senso.                                    |      |
| Ne punto dee maravigliarsi alcuno,                                             |      |
| Che si piccolo sol lume si grande                                              |      |
| Vibri, che 'l mare e 'l ciel tutto e la terra                                  | 895  |
| Irrighi e sparga di calore il tutto.                                           |      |
| Poich'esser può che quinci aperto un solo                                      |      |
| Fonte di tutto il mondo in larga vena                                          |      |
| Sorga e da tutti i mondi eternamente                                           |      |
| Scaturisca un sol flume, ove in tal guisa                                      | 900  |
| Del calor della luce i genitali                                                |      |
| Semi concorran d'ogn' intorno, e dove                                          |      |
| S'aduni il gruppo in guisa tal, che n'esce,                                    |      |
| Quasi da proprio suo fonte perenne,                                            |      |
| Questo lume et ardor. Forse non vedi                                           | 905  |
| Quanto ancor largamente i prati irrighi                                        |      |
| D'acqua un picciol ruscello e i campi allaglii?                                |      |
| Esser dunque anco può che l'aer nostro,                                        |      |
| Dal picciol fuoco onde risplende il sole,                                      | 0.40 |
| Di cocenti fervori arda, se tanto                                              | 910  |
| Per se stesso è disposto e così pronto                                         |      |
| Che per debili ardor possa infiammarsi:                                        |      |
| Qual tal volta le biade arder ne' campi                                        |      |
| E la stoppa veggiam, ben che una sola                                          | 045  |
| Favilla l'accendesse, e fumo e fiamma                                          | 915  |
| D'ogn'intorno eruttar. Forse anco il sole,                                     | •    |
| Splendendo in ciel con la rosata lampa,                                        |      |
| Molto di fervor cieco a sè d'intorno                                           |      |
| Fuoco possiede; il qual non luce, e quindi<br>Può de' lucidi rai tanto robuste | 000  |
| Render le calorifiche percosse.                                                | 920  |
| Né chiara appar né semplice né certa                                           |      |
| La cagione, ond'il sol dall'orbe estivo                                        |      |
| Giunga al flesso brumal d'egocerote                                            |      |
| E quinci indietro ritornando il corso                                          | 925  |
| Dal cancro indrizzi al solstizial confine,                                     |      |
| E come in un sol mese il giro stesso                                           |      |
| * como un au por micoo u Duo propio                                            |      |



|   | . LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                                                            |    | 209 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|   | Compir sembri la luna in cui si logora<br>Dal sole un anno. Or la cagion di queste<br>Cose, torno a ridirti, una ne certa<br>Assegnar non si dee. Ch'esser ben puote,<br>Qual del grande Abderita il saggio e santo                                        |    | 930 |
|   | Parer già fu, che, quanto più vicini<br>Son gli astri a noi, tanto men ratti e mobili<br>Sian dal turbo del ciel portati in volta:<br>Con cio sia che languisca e per di sotto<br>La violenta sua rapida forza<br>Più e più si dilegui; e quindi accaggia, |    | 935 |
|   | Che 'l sol con l'altre stelle inferiori<br>Rimanga indictro a poco a poco a' fervidi<br>Segni che son da noi molto più lungi.<br>Ma del sol più vicina anco alla terra                                                                                     |    | 940 |
|   | Certo è la luna: e, quanto più dimessa<br>Giace l'orbita sua lungi dal cielo<br>Et a noi s'avvicina, il proprio corso<br>Tanto degli altri segni anco ha più tardo;<br>E, quanto al fin con turbine men rapido                                             |    | 945 |
|   | Al sole inferior gira per l'etere, Tanto più l'altre stelle aggiunger ponno Il suo lucido globo e trapassarlo: E quindi avvien che di tornar più ratta A' segni appar; poiché all incontro i segni                                                         |    | 950 |
|   | Tornan più ratti a lei. Fors'anco puote<br>Esser che da traverso un'aria scorra<br>Dall'alterne del mondo oblique parti<br>In un tempo prefisso, e sia bastante<br>A spinger e scacciar da' segni estivi                                                   |    | 955 |
|   | li sole al brumat punto ed al rigore<br>Aspro del verno; e ch'un altr'aer tosto<br>Fin dall'ombre gelate al calorifero<br>Flesso in dietro il rispinga e a' segni fervidi:<br>E con pari ragion la luna e l'altre                                          |    | 960 |
|   | Stelle che nel grand'orbe i lor grand'anni<br>Volgon creder si dec ch'ire e tornare<br>Possan per l'acre alterno atto a cacciarle.<br>Forse non vedi ancor da vari venti<br>Spinte scorrer le nubi in varie parti                                          |    | 965 |
| t | E più ratte dell'altre ir le puù basse? Dunque chi può negar che per gran cerchi                                                                                                                                                                           | 14 |     |
| - |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |

210

LUCREZIO

Dell'etra l'aer basti in cost varie 970 Guise a portar si varie stelle in volta? Ma con vasta caligine sorgendo La notte ingombra il terren globo; o quando Già scaccia il sol dopo il suo lungo corso Del ciel l'estime parti, e spira intorno 975 Languidi i raggi omat debili e stanchi Per lo troppo viaggio e dal soverchio Aer interposto conquassati e laceri; O perché la medesicua encigia Che pel ciel sovra a noi l'orbe sospinse 980 Sforzalo anco a voltar sotteria il corso, Me del vecchio Titon la bianca amica Con la fronte di rose e colorm duro Mena in certa stagion l'alba vezzosa Per l'eterce campagne e n'apre il linne; 985 O perché di sotterra a noi tornando Ouel medesmo sol co rai precorre Sè stesso, e del lor foco il cielo accende: perché molte flamme e molti semi D'ardore in stagion certa han per costume 990 D'unnsi, e fan che sempre un lume nuovo Di sol si crei, come da' monti d'Ida Fama é che, mentre ui oficite apparo L'aureo lume del di, miransi intorno Varie flamme disperse, ındı in un solo 945 Quasi globo adunarsi e formar l'orbe. Na dee con tutto em gran meraviglia Pareiti, o Memmo, che in stagion si certa Questi semi di fuoco atti ad marsi Sieno e del sol rinnovellare il lume; 1000Poiché molte da noi cose mirarsi Posson, ch' in ogni specie in tempo certo Fannosi. In certo tempo il bosco e il prato Si veste, in certo tempo unco si spoglia Di flori e frondi; e nulla meno in certo 1005 Tempo i denti a cader sforza l'etade. E di molle lanugine a velarsi Il giovinetto corpo e le pulite Guance di molle harba; e finalmente Le nebbie, i venti, le tempeste e i fulmini, 1010 Le nevi e i ghiacci in non gran fatto incerti



林山山

| Tutta d'argentea luce ella rifulse<br>E l'esequie del sol vide nascendo;<br>E quindi ancor per lo contrario il lume<br>Tanto quasi nasconda a poco a poco<br>Quanto a lui più vicin gira il suo cerchio                                       | 1055  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dall'altra parte del zodiaco a punto: Come parve a color ch'ad una palla Fingon che la sia simile e che volga Sotto l'orbe del sole il proprio corso, Ond'avvien ch'atl'ermar paiano il vero.                                                 | 1060  |
| Fors'anco può di propria luce ornata Volgersi e di splendor forme diverse Agli occhi appresentar; chè forse un altro Corpo con lei s'aggira e in varie guise L'incontra e l'impedisce, e non si vede, Perchè privo di luce il ciel trascorre. | 1065  |
| E puote anco il suo globo intorno a' poli Propri aggiraisi; in quella guisa a punto Che potria per metà tinta una palla Di lucente candor volta in sè stessa Varie forme mostrarne e vario lume,                                              | 1070  |
| In fin ch'ella ver noi tutta volgesse La parte luminosa e l'apparente Suo sguardo, e quindi a poco a poco indietro Rivolgesse il suo globo e n'occultasse La sua lucida faccia; in quella stessa                                              | 1075  |
| Guisa ch'i babilonici dottori,<br>I caldei confutando, incontro all'arte<br>Degli astrologi lor tentan provarne;<br>Come verificarsi ambi i pareri                                                                                            | 1080  |
| Non possano, o vi sian ferme ragioni Onde quel più che questo altri difenda. Al fin: perchè non può con ordin certo Di figure e di forme esser prodotta Sempre una nuova luna, et ogni giorno Sempre de guelle perte endicese in prime        | 1085  |
| Scemar da quella parte ond'essa in prima Creata fu mentre dall'altra opposta Va crescendo altrettanto e si restaura? Certo che 'l dimostrar con evidente Ragion che ciò sia falso e con parole                                                | _1090 |
| Convincerlo abbastanza, è dura et aspra<br>Impresa, quand'ognun vede mill'altre                                                                                                                                                               | 1095  |



Tempo opporsi non può qualc'altro corpo Al suo lucido globo e sotto l'orbe Scorrer del sole, e 'l lume suo profuso 1140 Esser atto a celarne e i vivi raggi? O pur, s'ella medesima rifulge Del suo proprio splendor, perché non puote Languir del mondo in qualche certa parte L'aure passando al lume suo nemiche? 1145 Nel resto; con ciò sia ch'io t'ho risolto Come nel vasto mondo e per l'immenso Spazio si possa generare il tutto, E come i vari moti e i vari cerchi Della luna e del sol da noi sapersi 1150 Possano, e per qual causa e da qual forza Sian rotati i lor globi, et in qual modo Soglian mancar per l'eclissato lume E la terra coprir d'ombre improvvise Allor che quasi i propri lumi han chiusi, 1155 E come poi con isvelata faccia Tornino ad illustrar l'aure tranquille E di candida luce empiano il tutto; Or di nuovo mi volgo al nascimento Del mondo e della terra al molle dorso, 1160 Et a ciò ch'alla luce aurea del giorno Nel primiero suo parto ergere osasse E commetter de' venti al soffio incerto. Pria le specie dell'erbe e 'l verde onore La terra germinò: floridò il prato 1165 Di color di smeraldo a' colli intorno Rifulse e in tutti i campi: a varie piante Quindi concesso fu d'ergersi a gara Per l'aure a lente briglie. E, come in prima Nel corpo de' quadrupedi animali 1170 Si creano e nelle membra degli uccelli Le piume e i velli e 'l duro pelo e 'l molle, Tal dalla nuova terra erbe e virgulti Salsero in prima: e poi create in varie Guise fûr d'animai specie diverse. 1175 Posciaché né dal ciel cadder ne fuori Delle salse lagune usciro in secco I terreni abitanti: onde sol resta Che la terra a ragion madre del tutto



| •                                                                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                      | 215  |
| Chiamata sia, poiché di terra il tutto<br>Nacque. E non pochi ancor sono i viventi<br>Che dall'umide piogge e dal vapore<br>Caldo de' rai del soi nascono in terra:                                                | 1180 |
| Stupor dunque non è s'in maggior numero<br>Nacquero e vie più grandi, allor che nuova<br>Era la terra et era l'etra adulta.<br>Pria de' pennuti augelli il vario germe                                             | 1185 |
| Nella nuova stagion di primavera<br>Dall'novo esclusi deponeano il guscio;                                                                                                                                         | 4    |
| Qual depor le cicale al caldo estivo<br>Soglion la tenue spoglia e per sè stesse<br>Vitto e vita cercar. La terra allora                                                                                           | 1190 |
| Pria ne diè gli animali. Erano i campi<br>E di caldo e d'umor molto abbondanti,<br>E dovunque opportuno offriasi il luogo.<br>Molti del suolo alle radici affissi<br>Quasi ventri crescean; che poi ch'al tempo    | 1195 |
| Maturo apria de' pargoletti infanti La tenerella etade a sugger atta L'umore e spirar l'aure, ivi natura Della terra volgea l'occulte vene, Che poscia aperte rifondeano un succo                                  | 1200 |
| Simile al latte; in quella guisa a punto<br>Ch'ogni femmina adesso, allor che figlia,<br>Suol di latte abbondar, perchè si volge<br>Del nutrimento alle mammelle ogn'impeto.<br>Ai fanciulli porgea cibo e ristoro | 1205 |
| La terra, il vapor veste, e letto il prato<br>Di molli erbette e tenere abbondante.<br>Ma ne'rigidi verni il nuovo mondo<br>Ne soverchio calor ne tempestosi<br>Venti eccitar potea; poich'egualmente              | 1210 |
| Cresce ogni cosa e vigor prende e forza.  Si che molto a ragion di madre il nome Pria la terra acquistossi e giustamente Se 'l tiene ancor; poich'ella stessa il germe Uman produsse, e quasi sparse in certo      | 1215 |
| Tempo ogni altro animal ch'ebro e baccante<br>Scorre pe'monti e per le selve, e tutte<br>- Ceco le specie degli acrei augelli.<br>Ma, perche qualche termine al suo parto                                          | 1220 |

Così dunque l'età varia del L'essenza, e d'un la terra. Si cangia: omai quel che pe E possa quel che non soffer

Vari in oltre crear mostri Allor tentò la terra in varie E di faccia ammirabili e di : Delle mani e de'piè molti er Molti ancor senza faccia e se Ciechi affatto nascean; molti Di membra, che fra lor per Intrigate e legate erano in g Che nulla oprar potean, non A luogo alcun, non le malve Schifar, non le giovevoli seg Non usarle a'bisogni. Altri p Producea di tal sorte ed altri In van, poiché natura il prop Vietolli; ond'arrivare al flor Non potean dell'età ne trovar Nè venerei diletti avere insie: Con ciò sia che concorrer mol Debbon negli animali, acciò s A servar propagando il propr Primieramente i pascoli, le v Dopo onde i semi genitali usc Possan per tutto il corpo allo Rilassate le membra : e porc

| Perisser, né bastanti a propagare Fosser la specie lor. Poiché qualunque Di dolce aura vital si nutre e pasce O l'astuzia o la forza o la prestezza Finalmente del corso ha per custode, Che sin dal primo tempo il serba intatto. E molti ancor per l'util che ne danno Son da noi conservati e custoditi. | 1265<br>1270 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Primieramente i fier leoni e tutte<br>L'altre belve crudeli hanno in difesa<br>La forza: dall'astuzia il proprio scampo<br>Riconoscon le volpi e dalla fuga<br>I cervi; ma i fedeli e vigilanti<br>Cani, e qualunque germe al mondo nasce                                                                   | 1275         |
| Di veterino seme, e i mansueti<br>Greggi lanosi e gli aratori armenti,<br>Tutti dell'uomo alla tutela, o Memmo,<br>Si dièr, poi che fuggiro avidamente<br>I morsi delle fere e seguir volsero<br>La pacifica vita e i larghi paschi,                                                                        | 1280         |
| Che senza lor travaglio apparecchiati Gli son da noi quasi condegno premio Dell'util ch' e' ne danno. Or quei ch'alcuna Non ebber di tai cose onde potessero Viver per sè medesmi o di qualch'utile                                                                                                         | 1285         |
| Essere all'uman germe, e per qual causa<br>Tollerar si dovea ch'ei si nutrissero<br>Per nostro mezzo o dal furor nemico<br>Fosser guardati? Essi giaceano adunque<br>Preda e pasto degli altri entro i fatali                                                                                               | 1290         |
| Lor nodi avvolti, insin che tutti al fine<br>Fur quei germi malnati affatto estinti.<br>Ma nè visser già mai centauri al mondo,<br>Nè con doppia natura e doppio corpo<br>Pòn di membra straniere in un congiunte                                                                                           | 1295         |
| Formarsi altri animai, se quinci e quindi<br>Pari a pari energia non corrisponde.<br>E ciò quind'imparar lice a ciascuno,<br>Sia quantunque d'ingegno ottuso e tardo.<br>Pria; florisce il cavallo agile e forte                                                                                            | 1300         |
| Poco dopo tre anni ; ancor bambino<br>Tènero è l'uom, mentre per anco il petto                                                                                                                                                                                                                              | 1305         |

Palpa toccando alla nutrice e tenta Suggerne il dolce latte: allor che manca Per l'età già cadente il consueto Vigor dell'uno e che dal corpo infermo Languida e dalle membra oppresse e stanche 1310 Gli s'invola la vita, allora a punto Veggiam ch'all'altro in sul fiorir degli anni Spunta la vaga giovanezza e veste Di lanugine molle ambe le guance: A ciò tu forse non ti creda, o Memino, 1315 Che nascer d'animai tanto diversi Debbian centauri e scille o somiglianti Mostri de'quai le membra esser veggiamo Fra lor tanto discordi, e che degli anni Giunger con egual passo al fior bramato 1320 Non posson, ne di corpo esser robusti Nė toccar dell'età l'ultima meta. Nè di venereo ardor nè di costumi Insieme convenir, ne degli stessi Cibi nutrirsi. Le barbute greggi 1325 S'ingrassan di cicuta, ove all'incontro La cicuta è per l'uomo aspro veleno. Chè se 'l foco e la flamma incenerisce De'leoni egualmente i fulvi corpi E d'ogni altro animal che 'n terra alberghi, 1330 E com'esser può mai ch'una chimera, Leon pria, quindi capra, al fin serpente, Dal tergemino corpo unqua spirasse Fuoco e fiamma per bocca? Onde chi finge Che nel primo natal del mondo infante, 1335 Quando nuova pur anco era la terra, Nuovo il mar, nuova l'aria e nuovo il cielo, Cosi fatti animai nascer potessero; Chi ciò, dico, appoggiato a questo solo Nome di novità vano e fallace 1310 Finge, ben puote ancor nel modo stesso Finger molt'altre cose e scioccamente Dir ch'allor da per tutto arene d'oro Volgean sott'acqua i fiumi, e che di gemme Fiorian i boschi, e che ne' membri ogni uomo 1345 Si grand'impeto avea che 'l mar d'un salto Varcava e con le mani a sè d'intorno

| Tutto volgea rapidamente il cielo.            |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Poiché l'essere stati in terra sparsi         |      |
| Molti semi di cose, allor che in prima        | 1350 |
| Largamente il terren ne diede i vari          |      |
| Germi degli animai, punto non prova           |      |
| Che potesser fra lor misti e confusi          |      |
| Nascer uomini e belve, armenti e greggi:      |      |
| Con ciò sia che, quantunque il suolo abbondi  | 1355 |
| D'erbe anco adesso e d'alberi fronzuti        | -+   |
| E di biade e di frutti, essi non ponno        |      |
| Germinar non per tanto insieme avvinti:       |      |
| Tal fermo e fisso in suo costume il tutto     |      |
| Procede e le dovute differenze                | 1360 |
| Per certa legge di natura osserva.            |      |
| Nascean gli uomini allor per le campagne      |      |
| Tutti, qual convenia, molto più rozzi         |      |
| Poiche la rozza terra avean per madre,        |      |
| E dentro di maggiori e di più salde           | 1365 |
| Ossa fondati, e di più forti nervi            |      |
| Stabiliti ed acconci; e nulla o poco          |      |
| O da caldo o da freddo o da stranieri         |      |
| Climi o da nuovi cibi erano offesi,           |      |
| Ne del corpo patian difetto alcuno.           | 1370 |
| E molti errando delle fere in guisa,          |      |
| Per più nel ciel del sol lustri volanti       |      |
| Traean lor vita. E non vi avea per anco       |      |
| Chi con braccio robusto al curvo aratro       |      |
| Desse regola e norma, e le campagne           | 1375 |
| Or con zappe or con rastri or con bidenti     |      |
| Culte e molli rendesse, e propagasse          |      |
| I novelli virgulti o dall'eccelse             |      |
| Piante troncasse i folti antiqui rami.        |      |
| Quel ch'il sole o la pioggia o'l suol fecondo | 1380 |
| Producea per sè stesso i petti umani          |      |
| Saziava abbastanza: e grato e dolce           |      |
| Cibo spesso porgean nelle foreste             |      |
| Le ghiandifere querce o le mature             |      |
| Rubiconde corbezzole o l'agresti              | 1385 |
| Poma o le noci o l'odorose fraghe,            |      |
| Che maggiori e più belle e più soavi          |      |
| Nasceano allor della gran madre in grembo.    |      |
| E molti anco, oltre a cio, l'eta fiorita      |      |



220

## LUCREZIO

| Del mondo producea divi alimenti                  | 1390    |
|---------------------------------------------------|---------|
| Ampi abbastanza a' miseri mortali.                |         |
| Ad estinguer la sete i fiumi i fonti              |         |
| Invitavan allor l'umano germe,                    | ~       |
| Com'or fan gli animai l'onde tranquille           |         |
| Che d'alto caggion mormorando al chino.           | 1395    |
| Ed al fin vagabondi al ciel notturno              |         |
| Abitavan que popoli primieri                      |         |
| Delle Ninfe i silvestri orridi templi,            |         |
| Onde liquidi uscian lubrici rivi                  |         |
| Che le grotte solean d'ogni sozzara               | 1400    |
| E dal fango lavar gli umidi sassi,                |         |
| Gli umidi sassi sovra 'l verde musco              |         |
| D'umor chiaro stillanti, e parte al piano,        |         |
| Non capendo in sè stessi, impetuosi               |         |
| Scendere e furibondi errar pe'campi.              | 1405    |
| Ne sapean maneggiar col foco alcuna               |         |
| Cosa, ne con le pelli o con le spoglie            |         |
| Delle fere coprian l'ignude membra;               |         |
| Ma ne' boschi, negli antri e nelle selve          |         |
| Ricovravan sè stessi o nelle cave                 | 1410    |
| Grotte; e, per ischifar de' venti irati           |         |
| Gli assalti e delle pioggie, il sozzo e squallido |         |
| Corpo asconder solean tra gli arboscelli.         |         |
| Ne potean aver l'occhio al comun bene,            |         |
| Ne fra for introdur riti o costumi,               | 4 4 1 5 |
| Në formar në servar leggi e statuti.              |         |
| Quel ch'offerto dal caso o dalla sorte            |         |
| Della preda venia, quel desso a punto             |         |
| Prendea ciascuno, ammaestrato e dotto             |         |
| Ad esser per se stesso a sé bastante              | 1420    |
| Et a viver contento. Inculta e rozza              |         |
| Venere congiungea per le foreste                  |         |
| I corpi degli amanti: all'uomo in braccio         |         |
| Ogni donna poneasi o da focoso                    |         |
| Vicendevol desio vinta o da mano                  | 1425    |
| Violenta e rapace o da sfrenata                   |         |
| Cieca lussuria; e prezzo allor non vile           |         |
| Eran le ghiande e le castagne elette.             |         |
| Delle mani e de' piè tutti affidavansi            |         |
| Nel mirando valor, seguian co'sassi               | 1430    |
| Atti ad esser lanciati e co' bastoni              |         |

## LIBRO QUINTO.

| Noderosi e pesanti i ficri germi<br>De'selvaggi animai; molti di loro           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vincean, pochi fuggian per le caverne.                                          | 4.405 |
| Ma l'irsute lor membra, in ciò simili<br>A'setosi cignai, nel suolo ignude      | 1435  |
| Stendean le notti e le coprian di frondi.                                       |       |
| Ne vaganti per l'ombre il giorno e 'l sole                                      |       |
| Paurosi cercar solean piangendo,                                                |       |
| Ma tacili aspettar muti e sepolti                                               | 1440  |
| Nel sonno, in fin che 'l sol nato dall'onde                                     | 2110  |
| Con la rosea facella ornasse il cielo                                           |       |
| Di novello splendor : chè, sempre avvezzi                                       |       |
| Sin da piccioli infanti a veder l'ombre                                         |       |
| Nascer nel mondo alternamente e 'l lume,                                        | 1445  |
| Non poteano additar per meraviglia                                              |       |
| Né temer che perpetua orrida e densa                                            |       |
| Notte l'acre ingombrasse eternamente,                                           |       |
| Spenti i raggi del sol. Ma vie maggiore                                         |       |
| Noia prendean, che gli animai selvaggi                                          | 1450  |
| Spesso infesta rendeano e perigliosa                                            |       |
| La quiete e 'l sonno agl' infelici : ond'essi                                   |       |
| Dalle grotte cacciati i tetti loro                                              |       |
| Fuggian smarriti o pel venir d'un flero                                         |       |
| Spumifero cignale o d'un robusto                                                | 1455  |
| Leone; e nella notte intempestiva                                               |       |
| Solean tremanti agli ospiti erudeli                                             |       |
| Cedere i letti lor stesi di fronde.                                             |       |
| Ne molto allor più ch'al presente il dolce                                      | 4.500 |
| Lume del viver fuggitivo e frale                                                | 1460  |
| Perdean plangendo i miseri mortali.<br>Chè; se hen più ch'adesso allor ciascuno |       |
| Da'selvaggi animai colto improvviso                                             |       |
| Pasti vivi porgea per divorarsi                                                 |       |
| Da'fieri denti, e 'l bosco e 'l monte e tutta                                   | 1465  |
| Intorno empiea di gemiti e di strida                                            | 1400  |
| La selvosa foresta in viva tomba                                                |       |
| Seppellir vive viscere veggendo;                                                |       |
| E so ben chi trovava alcuno scampo,                                             |       |
| Tenendo poi sul già correso e guasto                                            | 1470  |
| Corpo e sú le maligne ulcere tetre                                              |       |
| Le man tremanti, in voce orrenda e flera                                        |       |
| Solea chiamar la morte, in fin che spento                                       |       |

量のない

03.

| Da sozzi ingordi vermini crudeli Fosse di vita ignudo affatto e casso D'aiuto e di consiglio ed ignorante Di ciò che giovi alle ferite o noccia; Non però mille e mille schiere ancise Vedenzi in un sel giorne enribilmente                             | 1475 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vedeansi in un sol giorno orribilmente<br>Tinger di sangue i mari e d'ogn' intorno<br>La terra seminar d'ossa insepolte;<br>Nè dell'ampio ocean l'onde orgogliose<br>Fean le navi in un punto e i naviganti                                              | 1480 |
| Naufragar fra le sirti e fra gli scogli;<br>Che folle il mar di tempestosi flutti<br>Armato indarno incrudeliasi e folle<br>Spesso a'venti spargea minacce indarno,<br>Ne potean le lusinghe allettatrici                                                | 1485 |
| Della placida sua calma incostante<br>Invitar con inganno i legni all'onde:<br>Cieca allor si giacea la scelerata<br>Arte del fabbricar fuste e galee<br>E navi d'ogni sorte. Allor sovente                                                              | 1490 |
| La scarsezza del vitto a' corpi infermi Togliea la vita; or pel contrario spesso L'abbondanza de' cibi altrui sommerge: Quegli incauti il velen porgean tal ora Per se stessi a se stessi; or più sagaci                                                 | 1495 |
| Questi e più scaltri a'lor nemici il danno.  Ma; poi ch'a fabbricar case e capanne Si diero e ad abitarle, e che l'ignude Membra vestir d'irsute pelli e 'l foco Messero in uso, e ch'un sol tetto accolse                                               | 1500 |
| Con la moglie il marito e note al mondo Fur del privato amor le caste nozze, E che nascer di sè non dubbia prole Vedea ciascuno; allor primieramente Cominciò l'uman germe ad ammollirsi. Reichà 'l foco enerò che i corri elevati                       | 1505 |
| Poiché 'l foco operò che i corpi algenti<br>Non potessero omai nell'aria aperta<br>Soffrir più tanto freddo, agevolmente<br>Venere altrui scemò le forze, e 'l fiero<br>Spirto de' genitor fransero i figli<br>Con lusinghe e con vezzi. Allora in prima | 1510 |
| Cominciar l'amicizie: i confinanti                                                                                                                                                                                                                       | 1515 |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |      |



特心法

Specolar con la mente e porre in opra Ciò che far gli aggradasse? In oltre: un solo Non poted sforzar molti e soggiogarli 1560 Si ch'apprender da lui fosser contenti Delle cose i vocaboli, ne certo Er'atto ad insegnar në far intendere Ciò ch'al fatto sia d'uopo a gente sorda: Poiché ne pazienti avrian sofferto, 1565 Che suoni e voci inaudite indarno Gli stordisser l'orecchie. E, finalmente, Perchè mai si mirabile stimarsi Dee, che il gener uman, che voce e lingua Di robusto vigor dotata avea, **1**570 Secondo i vari suoi sensi ed affetti Vari nomi ponesse a varie cose? Se le fere è gli armenti e i muti greggi Soglion voci dissimili formare Quando han speme o timor, noia o diletto? **1575** E ciò da cose manifeste e conte Può ciascuno imparar. Pria; s'irritato Freme il molosso e la gran bocca aprendo Nude mostra le zanne e i duri denti, Già d'insano furor pregno e di rabbia 1580 In suon molto diverso altrui minaccia Da quel ch'ei latra e d'urli assorda il mondo: Ma; se poi, lusingando, i propri figli Lecca e scherza con essi, o con le zampe Sossopra voltolandoli e co' morsi 1585 Leggermente offendendoli, sospesi I denti, i molli sorsi a imitar prende; Col gannir della voce in altra guisa Suole ad essi adular, che se lasciato In casa dal padrone urla et abbaia **1590** O se fugge piangendo umile e chino Della rigida sferza i duri colpi. In somma: non ti par ch'assai diverso Dir si deggia il nitrir delle cavalle, Quando nel fior dell'età sua trafitto 1595 Il destrier dagli stimuli pungenti Del dio pennuto incrudelisce e sbuffa E feroce e superbo armi armi freme, Da quando ei tra la greggia errando sciolto



| LIBRO QUENTO.                                                                                                                                                                                                          | 22   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Senote i memi ri e nitrisce? E, finshmede,<br>I vari germi degli alati angelli,<br>Gli sparvieri e gli astor, l'aquile e i merghi<br>Che del mar sotto l'onde e vitto e vita<br>Cercan, voci assai varie in vari tempi | 1600 |
| Formano e se fra lor pe il cibo han guerra<br>E combatton la preda: ed anco in parte<br>Mutan con le stagioni il ranco canto;<br>Qual fanno i corvi e le cornacche annose,                                             | 1695 |
| Qual or, se vera è la volgar cred uza,<br>Chiaman l'acqua e le piogge o i venti o l'aure.<br>Dunque; se gli animali, ancor che muti,<br>Spinti da vari sensi ebbero in sorte<br>Di formar varie voci e vari suoni,     | 1610 |
| Quanto è più ragionevole che l'uomo<br>Pofesse allor con altri nomi ed altri.<br>Altre ed altre appellar cose difformi?<br>Accio poi che fu sappia in qual maniera<br>Ebber gli nomini il finoco; il fulmin prima      | 1615 |
| Portollo in terra, indi egni arder si sparse:<br>Poiché molte veggiam cese incitate<br>Dalle flamme del ciel ardere interno<br>Là ve caldi vapori erran per l'aure,<br>E pur; se vaciliante, allor che 'l fiero        | 1620 |
| Solfio di borea impetuoso o d'austro<br>Scuote e squassa le selve e i rami, appoggia<br>D'antica pianta autica pianta ai rami;<br>Spesso avvica ch'eccitata e fuori espresso<br>Dal fregas violento al fin s'accende   | 1625 |
| Fiamma che sfavillando alluma il besco,<br>Mentre tronco con tronco in varie guise<br>S'urta a vicenda e si consuma e stritola.<br>Il che dar similmente a noi mortali<br>Potco le flamme. A cuocer quindi il cibo     | 1630 |
| Co' suoi caldi vapori et ammollirio<br>L'aureo sol n'insegno; poiché percosse<br>Molte da vivi suoi raggi lucenti<br>Cose ved an per le campagne apriche<br>Deporre ogni acerbezza e maturarsi.                        | 1635 |
| Onde quei che più scaltri eran d'ingegno<br>Mostrar con cibi nuovi in miovi modi<br>Cotti e conditi, ogni di più inventandone,<br>Lucresio.                                                                            | 1640 |

La iorza. Il mio e I tuó ( E l'oro si trovò; che facili A' più vaghi di faccia a' pi Di membra ogni onor tols Sottomesse a' più ricchi an Che se regger sua vita alt Con prudenza e con senno. Per I uomo Il viver parco : Chè penuria già mai non fi In luogo alcun. Ma desiâr i D'esser chiari e potenti, ac Fosse la lor fortuna a stabi Quasi appoggiata, e per por Facultosi menar placida vita In van, poiché, salır tentan Grado et onor, tutto di spin Trovar pieno il viaggio; ove Spesso dal sommo ciel nell' L'invidia, quasi fulmine, gel Con dispregio e con schernc Stimo assai meglio un obbec Ch'un voler con l'impero a Dar legge e sostener scettri Lascia pur dunque omai ch'a In van sangue sudando, e pe Calle dell'ambizion corra e s Poiché, quasi da fulmine per Dall'invidia, cader sogliono a

| Più or nè sarà poi ch' e' fosse innanzi.                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Quindi, ucciso ogni re, sossopra omai                                             | 1685   |
| Giacea l'antica maestà del soglio,                                                |        |
| E gli scettri superbi e del sovrano                                               |        |
| Capo il diadema illustre intriso e lordo                                          |        |
| Di polvere e di sangue or sotto i piedi<br>Piangea del volgo il suo regale onore: | 4600   |
| Ché troppo avidamente altri calpesta                                              | 1690   |
| Ciò che pria paventò. Dunque il governo                                           |        |
| Tornava alla vil feccia e all'ime turbe;                                          |        |
| Mentr'ognuno il primato e 'l sommo impero                                         |        |
| Per se chiedea. Quindi insegnaro in parte                                         | 1695   |
| A crear magistrati e promulgare                                                   |        |
| Leggi, a cui sottoporsi a tutti piacque.                                          |        |
| Poiche 'l genere uman, di viver stanco                                            |        |
| Per mezzo della forza, egro languia                                               |        |
| Tra guerre e nimicizie: ond'egli stesso                                           | 1700   |
| Tanto più volentier soppose il collo                                              |        |
| Delle rigide leggi al grave giogo,                                                |        |
| Quanto più aspramente a vendicarsi                                                |        |
| Correa ciascun che dalle giuste e sante                                           | A PTOP |
| Leggi non si permette. Il viver quindi<br>Per mezzo della forza a tutti increbbe: | 1705   |
| Ond'il timor delle promesse pene                                                  |        |
| Di nostra vita i dolci premi infesta.                                             |        |
| Ché la forza e l'ingiuria intorno avvolge                                         |        |
| Ciascuno, e a quel ritorna assai sovente                                          | 1710   |
| Onde già si partío: nè facil cosa                                                 | 2.2.7  |
| È che placida vita e senza guerra                                                 |        |
| Viva chi della pace i comun patti                                                 | ·      |
| Viola con l'opre sue; poiché, quantunque                                          |        |
| Egli i numi immortali e l'uman germe                                              | 1715   |
| Possa ingannar, creder non dee per questo                                         |        |
| Ch'ogn'or star deggia il maleficio occulto;                                       |        |
| Poiché, parlando in sogno o vaneggiando                                           |        |
| Egri, molto sovente i lor misfatti,                                               | 4 = 34 |
| Già gran tempo a ciascun celati indarno                                           | 1720   |
| Propalar per sè stessi e ne pagaro,                                               |        |
| Quando men se 'l credeano, acerbo fio.                                            |        |
| Or; come degli déi fra numerose                                                   |        |
| Genti la macstà si divolgasse,<br>Come d'altari ogni città s'empiesse,            | 1725   |
| come a anari ogni cina s empresse,                                                |        |

D'animo ancor ben deste Faccie egregie veder d'uoi E corpi d'ammirabile gran E, perch'essi apparian di r Lor membra e di vibrar ve Come d'aspetto maestosi e Forze, gli dicder senso; e Vita gli attribuir, perch'i l Eran sempre i medesmi e Durava e dura veramente c Ne punto a caso imaginar Esser non potean mai da fe Quei che di si gran forza el E in oltre s'avvisar che di Superasser d'assai tutti i m Perché mai della morte il 1 Non potea tormentarli e per Molte far li vedean cose an Senza punto stancarsi. A cie " Ch'essi intorno vedean con Moversi il cielo e in un col Stagion dell'anno, e non sap Le varie cause investigare; Prendean per los rifugio il d Numi il fren d'ogni cosa e fa Obbedisca a' lor cenni.E in e Degli alti déi l'eterne sedi e Perché volgersi 'n aial ...

| La neve, i venti, i fulmini e l'acerba            |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Grandine e i rapidissimi rimbombi                 |       |
| De' tuoni e il fiero, murmure tremendo.           | 1770  |
| Povero uman legnaggio! ahi quanti, allora         |       |
| Ch'egli a' numi immortali opre si fatte           |       |
| Diede e l'ire gli aggiunse è le vendette,         |       |
| Quanti, alu quanti essi allor pianti a se stessi, |       |
| Quante a noi piaghe acerbe, e a' minor nostri     | 1775  |
| Chenti e quai partorir lagrime amare!             |       |
| Nè punto ha di pietà, che 'l sacerdote            |       |
| Spesso velato il crin ve so una sorda             |       |
| Statua per terra si rivolga e tutti               |       |
| Corrano al sacro altar, ne ch'ei s'inchini        | 1780  |
| Prostrato al suolo e tenda ambe le palme          |       |
| Innanzi a' templi a Dio sacrati, e l'are          |       |
| Di sangue di quadrupedi animali                   |       |
| Sparga in gran copia e voti aggiunga a voti;      |       |
| Anzi è somma pictade il poter tutte               | 1785  |
| Mirar le cose e con sereno ciglio                 |       |
| E con placido cor. Ché, mentre, ergendo           |       |
| Gli occhi, ammiriam del vasto mondo i templi      |       |
| Celestiali e superni e l'etra immobile            |       |
| Tutt'ardente di stelle e vienne in mente          | 1790  |
| Dell'aureo sole e della luna il corso,            | 2.0., |
| Tosto dagli altri mali oppresso anch'egli         |       |
| Quel noioso pensier di mezzo al petto             |       |
| Il già desto suo capo al cielo estolle;           |       |
| E qual forse gli dei potere immenso               | 1795  |
| Abbiano occulto in noi ch'in varie guiso          | 2     |
| Ruoti i candidi segni, egro sospira:              |       |
| Posciaché 'l dubbio cor dall'ignoranza            |       |
| Tentato cerca, e se principio avesse              |       |
| Il mondo e s'egualmente aver dec fine,            | 1800  |
| E fin a quanto le sue mura e tanti                |       |
| Moti e si vari a tollerar sien atte               |       |
| Con si grave fatica, o pur se 'l tutto            | _     |
| Per opra degli dėi vita immortale                 |       |
| Goda e scorrendo per immenso spazio               | 1805  |
| Di tempo disprezzar possa in eterno               |       |
| D'età perpetua le robuste forze.                  |       |
| In oltre: a cui non s'avvilisce il petto          |       |
| Per timor degli dei, cui non vien meno            |       |
| 2 01 011101 01811 0191                            |       |

1810 L'animo, cui d'alto spavento oppresse Non s'agghiaccian le membra, allor che d'ampia Torrida nube il folgor piomba e rapidi Scorron per l'alto ciel murmuri orrendi ? Or non treman le genti e 'l popol lutto† Non quasi un mortal gelo i re superbi 1815 Sentonsi al cor, mentre de' numi eterni Temon l'ire nemiche, allor che giunto Credon quel tempo in cui del gran misfaffi Pagar debbono il fio? Ché se l'unmensa Forza d'euro e di noto in mar sonante [89) Squassa e ruota su l'onde il somino duce D'un'armata navale, e s'in quel punto L'urtan le schiere avverse e gli elefanti. Non chied'egli con voti a' sommi dei 1825 Pace 7 non con proghiere a' venti mati Pauroso e tremante aure seconde? In van: che nullameno ei pur sovente Da violento turbine assalito Spinto è di morte al guado. In cotal guisa 1830 Calca una certa violenza occulta Tutte l'umane cose, e prende a scherno I nobil fasci e le crudeli scuri. A) fin quando la terra orribilmente Sotto i più ne vacilla e scosse al suolo 1835 Caggiono o stanno di cadere in forsa-Ampie terre e città, qual meraviglia E, se gli uomini allor cura non hanno, Qual si dovria, di lor medesmi, e solo Ampia danno aglı déi forza e mıranda Che freni e volga a suo talento il tutto? 1840 Nel resto: il rame por l'argento e l'oro Trovati e I duro ferro e I molle piombo Furo, allor che su' monti arse le selve-Fiamma, o da nube ardente ivi lanciata, O da provida man per le foreste 1845 Ov'allor combatteasi in guerra accesa Per terror de'nemici, o perch'indôtti Dalla fertilità d'alcun terreno Scoprir grasse campagne e pascle erbosi Voleano o ancider fere et arricchirsi 1850 Di preda; con cio sia che molto prima



Make a divine

| Non sembra; anzi vie più di giorno in giorno                                                        | 4000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| E bramato e cercato; e, ritrovato,<br>Di lodi adorno, e fra mortali sciocchi                        | 1895 |
| Fiorisce et ha meravigliosi onori.                                                                  |      |
| Or tu per te medesmo agevolmente                                                                    |      |
| Ben conoscer potrai, come trovata                                                                   |      |
| Fosse del ferro la natura e l'uso.                                                                  | 1900 |
| Armi pria fûr le mani e l'ugna e i denti,                                                           |      |
| E i sassi, e, in un co'sassi, i tronchi rami                                                        |      |
| De' Loschi, e, poi che ne für note in prima,                                                        |      |
| Le fiamme e 'l foco. Indi trovossi il ferro<br>E 'l rame. E pria del ferro il rame in opra          | 1005 |
| Fu messo, perché allor copia maggiore                                                               | 1905 |
| N'era e vie più trattabile natura                                                                   |      |
| Avea del ferro. Essi la terra adunque                                                               |      |
| Coltivavan col rame; in guerra armati                                                               |      |
| Di rame usciano, e tempestosi flutti                                                                | 1910 |
| Mescean fra lor d'avverse schiere, e vaste                                                          |      |
| Piughe fean tra' nemici, e i greggi <b>c i</b> c <b>ampi</b>                                        |      |
| Rapian; ch'armati essendo, agevolmente                                                              |      |
| Tosto ognun li cedea nudo et inerme.                                                                | 4017 |
| Quindi di passo in passo i fe <b>rr</b> ei b <b>randi</b><br>Dagli uomini inventati; e quindi volte | 1915 |
| Furo in obbrobrio e in disonor le falci                                                             |      |
| Di rame; e cominciar gli agricoltori                                                                |      |
| A fender della terra il duro seno                                                                   |      |
| Solamente col ferro; et adeguati -                                                                  | 1920 |
| Fûr della guerra i perigliosi incontri.                                                             |      |
| E pria fu da' mortali in uso posto                                                                  |      |
| Il salir su i cavalli e moderarli                                                                   |      |
| Col freno e con la spada armar la mano,                                                             |      |
| Che il tentar sovr' i carri a due corsieri                                                          | 1925 |
| Della guerra i perigli. E i carri a due                                                             |      |
| S'inventar pria ch' a quattro e che di falci<br>Crudeli armati. Indi a lucani buoi                  |      |
| Gravar di torri il vasto orribil dorso                                                              |      |
| I Peni, e gl'insegnar delle battaglie                                                               | 1930 |
| A soffrir le ferite e in stranie guise                                                              | 1000 |
| Di Marte a scompigliar l'ampie caterve :                                                            |      |
| Tal d'altro altro potco l'empia e crudele                                                           |      |
| Discordia partorir, ch'all'uman germo                                                               |      |
| Fosse poi spaventevole fra l'armi;                                                                  | 1:35 |

| E tal sempre vie più di giorno in giorno<br>Della guerra al terror terrore accrebbe.<br>Tentaro i tauri anche in battaglia, e spesso                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fer prova d'inviar contro i nemici                                                                                                                                   |      |
| I crudeli cignali. E in lor difi sa                                                                                                                                  | 1940 |
| I Parti vi mandar fieri leoni,                                                                                                                                       |      |
| Con severi maestri e con armate                                                                                                                                      |      |
| Guide ch' a moderarli e porli freno                                                                                                                                  |      |
| Fosser bastanti: in van: poich' infiammati                                                                                                                           |      |
| Di strage indifferente ambe le schiere                                                                                                                               | 1945 |
| Scompigliavan crudeli e de' lor capi                                                                                                                                 |      |
| D'ogni intorno scotean l'orribil creste,                                                                                                                             |      |
| Nè potean de' cavalli i cavalieri                                                                                                                                    |      |
| Piegare i petti spaventati e messi                                                                                                                                   |      |
| Da' lor fremiti in fuga e rivoltarli                                                                                                                                 | 1950 |
| Col fren contro i nemici. E d'ogni parte                                                                                                                             |      |
| Le leonze irritate a precipizio                                                                                                                                      |      |
| Si lanciavan dal bosco, e i viandanti                                                                                                                                |      |
| Assalian furibonde e inaspettate                                                                                                                                     | 40** |
| Gli rapivan da tergo, e con acerbe                                                                                                                                   | 1955 |
| Piaghe a terra gettandoli i crudch                                                                                                                                   |      |
| Denti in essi affiggeano e l'ugne adunche.                                                                                                                           |      |
| Agitati i cignali eran da' tori                                                                                                                                      |      |
| E calpesti co' piedi, e per di sotto                                                                                                                                 | 4000 |
| Spalancati i cavalli i fianchi e 'l ventre                                                                                                                           | 1960 |
| Dalle corna robuste ed atterrati                                                                                                                                     |      |
| Dagli urti in minaccevole sembiante.                                                                                                                                 |      |
| Ma con l'orride zanne i fier cignali                                                                                                                                 |      |
| I compagni uccidean, del proprio sangue                                                                                                                              | 1965 |
| Tingendo i dardi in so spezzati; e miste<br>Stragi faccun di cavaheri e funti:                                                                                       | 1909 |
| Con ciò sia ch' i cavalli o dell'irato                                                                                                                               |      |
| Morso schivando i perigliosi incontri                                                                                                                                |      |
| Lanciavansi a traverso o con le zampe                                                                                                                                |      |
| Movean eretti aspra baltaglia ni venti;                                                                                                                              | 1970 |
| In van, poiche: da' nervi i piè succisi,                                                                                                                             | 1010 |
| Ruinar li vedresti e gravemente                                                                                                                                      |      |
| Sovra 'l duro terren battere il fianco.                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                      | 1973 |
|                                                                                                                                                                      |      |
|                                                                                                                                                                      |      |
| Che se alcuni abbastanza essere mnanzi<br>Domi in casa credean, nel maneggiarli<br>S'accorgean ch' irritati e d' ire accesi<br>Eran poi dalle piaghe e dalle strida, | 1973 |

LUCREZIO Dal terror, dalla fuga e dal tumulto: Poiche tutti fuggian, come sovente 1980 Mal difesi dal terro or gli elefanti Soglion anco fuggir, tra' suoi lasciando Molte di ferità vestigia orrende. Si far potean: ben ch'io mi creda a pena Ch' essi pria molto bene imaginarsi Non dovesser con l'animo e vedere 1985 Quanto gran comun dauno e laido scempio Fosse poi per succederne; e più tosto Contrastar si potria che cio nel tutto Sia più volte accaduto in vari mondi Variamente creati che in un certo 1990 E solo orbe terren. Ma ei non tanto Ciò fèr con speme di futura palina, Quanto per dar che gemere a' lor fieri Nemici e disperati essi morire Diffidando del numero e dell'armi. 1995Pria di nessili vesti il nudo corpo Gli uomini si coprian che di tessuto Manto. Il manto tessuto é dopo il ferro: Che solo il ferro a prepararne è buono 2000 Gli stromenti da tessere, e non pònno Farsi per altra via tanto pulite Le fusa, i subbi, i pettim, le spole, Le sbarre, i licci e le sonanti casse. Ma pria le lane a lavorar costretto Da natura fu l'uom che il femminile 2005 Sesso; poiché nell'arte il viril germe Preval molto alle donne, e di gran lungs E di lor più ingegnoso e diligente; E ciò, fin ch' i severi agricoltori Se l'ascrisser a vizio e v'impiegaro 2010 Le femmine, e per sé volser più tosto Soffrir dure fatiche e in opre dure Durar le membra et incallir le mani. Fu poi delle semente e degl'innesti 2015 Primo saggio et origine la stessa Creatrice del tutto alma natura, Con cio sia che le bacche e le caduche

Ghiande sotto a lor alberi nascendo Tempestivi porgean sciami di figli:



|   | LIRRO QUINTO                                                                                                                                                                                                                                   | 235  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Onde tratto eziandio fu l'inserire<br>L'una pianta nell'altra e 'l sotterrare<br>Nel suol pe' campi i giovani rampolli;<br>Quindi tentar del dolce campicello<br>Altre ed altre colture : e vider quindi                                       | 2020 |
|   | Farsi ogn'or più domestica e più dolci<br>I salvatichi frutti, accarezzando<br>La terra e con piacevoli lusinghe<br>Più e più coltivandola. E sforzaro                                                                                         | 2025 |
|   | Le selve e i boschi a ritirarsi a'monti<br>Cedendo i luoghi inferiori ai culti,<br>Per aver poi ne'campi e su pe' colli<br>E prati e laghi e rivi e grasse biade<br>E dolci e liete vigne, e perchè lunghi<br>Tratti potesser di cerulei olivi | 2030 |
|   | Profusi ir distinguendo e per l'apriche<br>Collinette e pe' campi e per le valli:<br>Qual a punto vedersi anco al presente<br>Puo di vario lepor tutto distinto<br>Cio che di dolci intramezzati pomi                                          | 2035 |
|   | Ornan gl'industri agricoltori e cinto<br>Tengon intorno di felici arbusti.<br>In oltre: il contraffar le molli voci<br>Degli augei con la bocca innanzi molto<br>Fu ch' in musiche note altri potesse                                          | 2040 |
|   | Snodar la lingua al canto e dilettarne<br>L'orecchie. E pria gli zeffiri spirando<br>Per lo vano da' calami palustri<br>Insegnar co' lor sibili a dar flato<br>Alle rustiche avene. Indi impararo                                              | 2045 |
| • | Gli uomini a poco a poco i dolci pianti<br>Che sparger, tocca da maestra mano,<br>La piva suol, che per le selve e i boschi<br>Trovossi e per l'antiche erme foreste,<br>Alberghi de' pastori, e tra' felici                                   | 2050 |
|   | Ozi divini. In cotal guisa adunque Trae fuor l'etade a poco a poco ogni arte Dal buio in cui si giacque, e la ragione L'espon del giorno al lume. Or con si fatte Cose addoloir solean le prime genti                                          | 2055 |
|   | L'animo, allor che sazio aveano il corpo<br>Di cibo; poi ch'allor si fatte cose                                                                                                                                                                | 2060 |

-

MONEY BYLL

| Tutte in grado ne son. Dunque, prostrati    |      |
|---------------------------------------------|------|
| Non lungi al dolce mormorar d'un rio        |      |
| Fia molli erbette, i pastorelli, all'ombra  |      |
| Di salvatiche piante, il proprio corpo      | 2065 |
| Tenean col poco in allegrezza e in festa:   |      |
| Massime allor che la stagion ridente        | •    |
| Dell'anno il prato cospergea di fiori.      |      |
| Allora in uso eran gli scherzi, allora      |      |
| Le facete parole, allora il dolce           | 2070 |
| Sganasciarsi di risa: allor festante        |      |
| L'amorosa lascivia incoronava               |      |
| Le spalle e 'l capo con ghirlande inteste   |      |
| Di fior novelli e di novelle frondi,        |      |
| Invitando a ballar quel popol rozzo         | 2075 |
| Goffamente e senz'arte et a ferire          |      |
| Con dolci salti alla gran madre il dorso;   |      |
| Onde nascer solean dolci cachinni,          |      |
| Perch'allor vie più nuove et ammitande      |      |
| Eran tai cose. È quindi avean del sonno     | 2080 |
| Il dovuto conforto i vigilanti,             |      |
| Variando e piegando in molti modi           | •    |
| Le voci e 'l canto e con adunco labbro      |      |
| Scorrendo sovra i calami: e discoso         |      |
| Quindi ancor si conserva un tal costume     | 2085 |
| Appo quei che, da morbo e da noiose         |      |
| Cure infestati, il consueto sonno           |      |
| Perdono; e, benché questi appreso omai      |      |
| Abbiano il modo di sonar con arte           |      |
| Osservando de' numeri concordi              | 2090 |
| Le varie specie, essi però maggiore         |      |
| Frutto alcun di dolcezza indi non hanno     |      |
| Di quel che della terra i rozzi figli       |      |
| Aveano allor. Cho le presenti cose,         |      |
| Se non se forse di più care e dolci         | 2095 |
| Pria si gustar, principalmente al senso     | 2000 |
| Piaccion e s'han dall'uomo in sommo pregio: |      |
| Ma la nuova e miglior quasi corrompe        |      |
| L'antiche invenzioni, e muta i sensi        |      |
| A ciò che pria ne fu soave. In questa       | 2100 |
| Guisa l'acqua e le ghiande incominciaro     | 2100 |
| ·                                           |      |
| Dagli uomini a schifursi, e posto in uso    |      |
| Fu da tutti in lor vece il grano e l'uva:   |      |



| LIBRO QUINTO.                                                                                                                                                                                                                         | 237  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| In questa guisa a poco a poco i letti<br>Stesi d'erbe e di frondi abbandonati<br>Furo, e 'l suo primo onor perse la pelle<br>E la veste ferina; ancor che fosse                                                                       | 2105 |
| Trovata allor con si maligna invidia,<br>Che ben creder si dee ch'u tradimento<br>Fosse ucciso colui che pria portolla.<br>E ch'al fin tra le spade insidiose<br>Tutta del proprio sangue intrisu e lordu                             | 2110 |
| Fosse astretto a lasciarla e non potesse Trarne a pro di sè stesso utile alcuno. Allor dunque le pelli or l'oro e l'ostro Ne travaglian la vita, e di noiose Cure n'empiono il petto, e ne fan guerra:                                | 2115 |
| Onde, a quel che stim'io, vie più la colpa<br>Risiede in noi : che della terra i nudi<br>Figli del duro ghiaccio aspro tormento<br>Senza pelle soffrian ; ma nulla offende<br>Noi l'esser privi di purpureo manto                     | 2120 |
| Di ricchi fregi e di fin oro intesto,<br>Pur che veste plebea l'ignude membra<br>Ricopra e dal rigor del verno algente<br>Possa intatti serbarne. Indaeno adunque<br>Suda il genere uman sempre e s'affanna                           | 2125 |
| E fra vani pensier l'età consuma, Sol perch'ei non conosce e non apprezza Punto qual sia dell'aver proprio il fina E fin là 've 'l piacer vero s'estenda. E ciò ne spinse a poco a poco in alto Mare a fidar la vita ai venti infidi, | 2130 |
| E fin dall'imo fondo ampi bollori<br>D'aspre guerre eccito. Ma i vigilanti<br>Glol i del sole e della luna, intorno<br>Girando e compartendo il proprio lume<br>Al gran tempio e versatile del mondo,                                 | 2135 |
| Agli nomini insegnăr come dell'anno Si volgan le stagioni e come il tutto Nasce con certa legge et ordin certo. Già di forti muraglio e di sublimi Torri cinti viveansi, e già divisa S'abitava la terra; allor fioriva               | 2140 |
| Di curvi pini il mar; già collegati                                                                                                                                                                                                   | 2145 |

L'un l'altro avean aiuti, avean compagni: Quando in versi a cantar l'opre famose Cominciaro i poeti, e poco innanzi Für le lettre inventate. Indi non puote L'età nostra veder ciò che s'oprasse 21 In pria, se non se fin là 've ne addita I vestigi il discorso. Or la cultura De'campi, e l'alte rôche e le robuste Mura e le navi audaci, e le severe Leggi, l'armi, le vie, le vesti e l'altre 21 Cose a lor somiglianti, e tutte in somma Del viver le delizie, i dolci carmi Le ingegnose pitture e le dedalce Statue, l'uso insegnonne e dell'impigra Mente il discorso, il qual di passo in passo 21( Sempre s'avanza. In cotal guisa adunque Trae fuor l'etade a poco a poco il tutto Dal buio in cui si giacque, e la ragione L'espon del mondo a'luminosi raggi: Poiche farsi vedean nota con l'arte 216 L'una cosa dall'altra, in fin che giunti Für dell'umana industria al sommo giogo.



## LIBRO SESTO

## Argomento.

Questo libro, speso per intiero nella spiegazione delle meteore, comincia dalle lodi di Epicuro, e dall'esposizione del subbietto che il poeta a'accinge a trattare, subbletto tanto più importante, in quanto è, ai parer suo, il precipuo fonte della superstizione tra gli nomini. Entra dunque in materia, svolge a lungo le cause del tuono, dei tampi, del fidmina, e da queste spiegazioni conclude non esser Giove che scaglia i fuochi del cielo, in mezzo alle nuvole, ma che questo fenomeno è prodotto da vapori in-flammabili che si accendono naturalmente nell'atmosfera. Dal fulmini passa alle trombe, che provengono a un dipresso dalle medesime cause, e ne distingue due specie; le trombe di mare, flagello terribile ai naviganti, e le trombe di terra, uragano non meno pericoloso, ma più raro. Dipoi, trattato che ha della formazione delle nuvole, della pioggia e dell'arco baleno, scende ai fenomeni terrestri, ricerca le cause del ferremoti, epiega perchè il mare si contenga sempre tra le sue rive, donde vengono le aruzioni dell'Etna, le piene periodiche del Nilo, e quelle esalazioni minerali, il cui vapore dà la morte agli uomini, al quadrupedi ed agli uccelli; di qui entra in particolarità curiose sulla causa che rende i pozzi più freddi di state che di verno, sulle proprietà singolari di alcune fontane e sulla viriù attrattiva e comunicativa della calamita; tratta finalmente delle malattle contagiose e pestilenziali, e termina questo trutto con la descrizione della peste, che devastò l'Attica al tempo della guerra del Peloponneso, e che fu narrata da Tucidide.

> Prima agli egri mortali Atene, un tempo Sovr`ogni altra città chiara e famosa, Gli almi parti fruttiferi e le sante Leggi distribui; pria della vita Dimostronne i disagi e dienne i dolci 5 Sollazzi; allor che di tal mente un uomo Crear poteo che già diffuse e sparse Fuor di sua bocca veritiera il tutto; Di cui, quantunqu'estinto, omai l'antico Grido per le divine invenzioni 10 Della fama sull'ali al ciel se n'vole. Poiche; allor ch'ei conobhe a noi mortali Esser quasi oggi mai pronto e parato Tutto cio che n'è d'uopo ad un sicuro 15 Vivere e per cui già licta e felice

Può menarsi la vita, esser potenti Di ricchezze e d'onor colmi e di lode Gli nomini e i figli lor per fama illustri, E pur sempre aver tutti ingombro it petto D'ansie cure e mordaci e vil mancipio 2) Di nocive querele esser d'ognuno L'animo ; er ben s'accors : ivi il difetto Nascer dal vaso stesso, e tutti i beni Che vi giungon di fuori ad uno ad uno Dentro per colpa sua contaminarsi, 25 Parte, perché si larga e si forato Vedeal, che per empirlo al vento sparsa Fôra ogn'industria ogni fatica ogni arte; Parte, perché infettar quasi il nurava D'un malvagio sopor tutte le cose 30 Ch'ın luı cap an. Quindi purgonne il petto Con veridici detti, e termin pose Al timore al des o : quindi insegnonne Qual fosse il sommo bene ove ciascuno Di giunger bianno, e n'addito la via 35 Onde per dritto calle ognun potesse Corrervi, e quanto abbia di male in tutto L'umane cose altrui fe note, e come Manchin naturalmente e 'n varie guise Volino, o cio sia caso o di natura 40 Occulta violenza, e per quai porte Debba incontrarsi, e al fin provo che l'uomo Spesso in van dentro al petto agita e volge Di noiosi pensier flutti dolenti. Poichè, siccome i fanciulletti al buio 15 Temon fantasmi insussistenti e larve. Si noi tal volta paventiamo al sole Cose che nulla più son da temersi Di quelle che future i fanciulletti Soglion fingersi al buio e spaventarsi, 59 Or si vano i reor si cieche tenebre Schiarir bisogna e via cacciar dall'animo, Non co'bei rai del sol non già co'fucidi. Dardi del giorno a saettar poc'abili Fuor che l'ombre notturne e i sogni pallidi. 55 Ma col mirar della natura e intendere L'occulte cause e la velata imagine.

| Ond'io vie più ne'versi miei veridici       |     |    |
|---------------------------------------------|-----|----|
| Seguo la tela incominciata a tesserti.      |     |    |
| E; perch'io t'insegnai che i templi eccelsi |     | 60 |
| Del mondo son mortali, e che formato        |     |    |
| È 'l ciel di natio corpo, e ciò ch'in esso  |     |    |
| Nasce e mestier fa che vi nasca al fine     |     |    |
| Per lo più si dissolve; or quel ch'a dirti  |     |    |
| Mi resta, o Memmo, attentamente ascolta;    | - ( | 65 |
| Poich'al salir sul nobil carro a un tratto  |     |    |
| Incitar mi poteo l'alta speranza            |     |    |
| Di famosa vittoria, e cio che 'l corso      |     |    |
| Pria tentò d'impediemi ora è converso       |     |    |
| In propizio favor. Già tutte l'altre        |     | 70 |
| Cose che 'n terra e 'n ciel vede crearsi    |     |    |
| L'uomo, allor che sovente incerto pende     |     |    |
| Con pauroso cor, gli animi nostri           |     |    |
| Col timor degli dei vili e codardi          |     |    |
| Rendonli e sotto i pie calcanli a terra;    | 7   | 75 |
| Posciaché a dar l'impero agl'immo tali      |     |    |
| Numi et a por nelle lor mani il tutto       |     |    |
| Sol ne sforza del ver l'alta ignoranza;     |     |    |
| Chè, veder non potendo il volgo ignaro      |     |    |
| Le cause in modo alcun d'opre si fatte,     | :   | 80 |
| Le ascrive a'sommi déi. Poiché; quantunque  |     |    |
| Già sappia alcun, ch'imperturbabil sempre   |     |    |
| E tranquilla e sicura i santi numi'         |     |    |
| Menan l'etade in ciel; se non di meno       |     |    |
| Meraviglia e stupor l'animo intanto         |     | 85 |
| Gl'ingombra, onde ciò sia che possan tutte  |     |    |
| Generarsi le cose e specialmente            |     |    |
| Quelle che sovia 'l capo altri vagheggia    |     |    |
| Ne' gran campi dell' etra; ei nell'antiche  |     |    |
| Religion cade di nuovo, e piglia            | '   | 90 |
| Per sè stesso a sè stesso aspri tiranni     |     |    |
| Che 'l miser crede onnipotenti; ignaro      |     |    |
| Di ciò che possa e che non possa al mondo   |     |    |
| Prodursi, e come finalmente il tutto        |     |    |
| Ha poter limitato e termin certo;           |     | 95 |
| Ond'errante vie più dal ver si scosta.      |     |    |
| Che se tu dalla mente omai non cacci        |     |    |
| Un si folle pensiero e no 'l rispingi       |     |    |
| Lungi da te, de'sommi dei credendo          |     |    |
| Lucresu.                                    | 16  |    |

Tai cose indegne et aliene affatto 110 Dall'eterna lor pace; ah! che de'santi Numi la maestà limata e résa Da te medesmo a te medesmo innanzi Farassi ognior; non perchà possa il sommo Lor vigore oltraggiarsi, ond'inflammati 165 Di sdegno abbian desio d'aspre vendette; Ma sol perché tu stesso a te proposto Avrai ch'essi pacifici e quieti Volgan d'ire crudeli orridi flutti; Ne con placido cor visiterai 118 I templi degli dei, ne con tranquilla Pace d'alma potrai de santi corpi L'immagini adorar ch'in varie guise Son messi all'uom delle divine forme. Quindi lice imparar quanto angosciosa 115 Vita omai ne consegua. Ond'io, che nulla Più desio che scacciar da' petti umani Ogni noia ogni affanno ogni cordoglio, Ben che mosto abbia detto, ei pur mi resta Molto da dir, che di politi versi 13) D'uopo è ch'io fregi. Or fa mestiero, o Memmo, Ch' io di ciò che negli alti acrei campi E 'n ciel si crea l'incognite cagioni Ti sveli, e le tempeste e i chiaci fulmini Canti e gli effetti loro e da qual impeto 125 Spinti corran per l'aria : acció che folle Tu, le parti del ciel fra lor divise, Di paura non tremi, onde il volante Foco a noi giunga o s'ei quindi si volga A destra et a sinistra, et in qual modo 130 Penetri dentro a' chiusi luoghi, e come Quindi ancor trionfante egli se n'esca: Chè, veder non potendo il volgo ignaro Le cause in modo alcun d'opre si fatte, Le ascrive a'sommi dei. Tu, mentre io corro 135 Quella via che mi resta alla suprema Chiara e candida meta a me prescritta, Saggia musa Calliope, almo riposo Degli uomini e piacer degl'immortali Numi del cielo, or me l'addita e mostra; 110 Tu che sola puoi far con la tua fida

| Scorta, ch'io di bel lauro in riva all'Arno |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Colga l'amate fronde e d'esse omai          |     |
| Gloriosa ghirlanda al crin m'intessa.       |     |
| Pria: del ceruleo ciel scuotonsi i campi    | 145 |
| Dal tuon, perche l'eccelse eterse nubi      |     |
| S'urtan cacciate da contrari venti:         |     |
| Con ciò sia che 'l rimbombo unqua non viene |     |
| Dalla parte serena; anzi, dovunque          |     |
| Son le nubi più folte, indi sovente         | 150 |
| Con murmure maggior nasce il suo fremito.   |     |
| In oltre : ne si dure né si dense           |     |
| Com'i sassi e le travi esser mai ponno      |     |
| Le nubi, ne si molli ne si rare             |     |
| Come le nebbie mattutine o i fumi           | 155 |
| Volanti; poi che o dal gran pondo a terra   |     |
| Spinte cader dovrian, qual cade a punto     |     |
| Ogni trave ogni sasso, o dileguarsi         |     |
| Come 'l fumo e la nebbia e 'n so raccorre   |     |
| Non potrian fredde nevi e dure grandini.    | 160 |
| Scorre il tuono eziandio sulle diffuse      |     |
| Onde aeree del mondo, in que la guisa       |     |
| Che la vela tal or tesa negli ampli         |     |
| Teatri strepitar suole agitata              |     |
| Fra l'antenne e le travi e spesso in mezzo  | 165 |
| Squarciata dal soffiar d'euro protervo      |     |
| Freme e de'fogli il fragil suono imita:     |     |
| Ché tuoni esserci ancor di questa sorta     |     |
| Ben conoscer si puote, allor che 'l vento   |     |
| Shatte o i fogli volanti o le sospese       | 170 |
| Vesti. Poiche tal volta anco succede        |     |
| Che non tanto fra lor testa per testa       |     |
| Possano urtarsi le contrarie nubi,          |     |
| Quanto scorrer di fianco e con avverso      |     |
| Moto rader del corpo il lungo tratto;       | 175 |
| Onde poscia il lor tuono arido terga        |     |
| L'orecchie e molto duri, in fin ch'ei possa |     |
| Uscir da'luoghi angusti e dissiparsi.       |     |
| Spesso parne eziandio che in simil guisa    |     |
| Scosso da grave tuon tremi e vacilli        | 180 |
| Il tutto e che del mondo ampio repente      |     |
| Sradicate l'altissime muraglie              |     |
| Volin pel vano immenso, allor ch'accolta    |     |

| Di vento irato impetuosa e flera<br>Improvvisa procella entro alle nubi<br>Penetra e vi si chiude, e con ritorto<br>Turbo, che più è più ruota ed avvolge                                                                                                   | 185 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| D'ogni parte la nube, intorno gonfia<br>La sua densa materia, indi l'estrema<br>Sua forza e 'l violento impeto acerbo<br>Squarciando il cavo sen la vibra, et ella<br>Scoppia e scorre per l'aria in suon tremendo.                                         | 190 |
| Ne mirabile è ciò; poiche sovente<br>Picciola vescichetta in simil guisa<br>Suole in aria produr, piena di spirto,<br>D'improvviso squarciata, alto rimbombo.<br>Evvi ancor la ragione onde i robusti                                                       | 195 |
| Venti facciano il tuon, mentre scorrendo<br>Se ne van tra le nubi. Elle sovente<br>Volan ramose in varie guise et aspre<br>Per lo vano dell'aria: or, nella stessa<br>Guisa che, allor che 'l violento fiato                                                | 200 |
| Di coro i folti boschi agita e sferza. Fischian le scosse fronde e d'ogn'intorno Tronchi orrendo fragor spargono i rami, Tal del vento gagdiardo anco alle volte L'incitato vigor spezza e 'n più parti                                                     | 205 |
| Col retto impeto suo squarcia le nubi: Poiché, qual forza ci v'abbia, aperto il mostra Qui per sè stesso in terra, ove più dolce Spira e pur non per tanto in fin dall'ime Barbe i robusti cerri abbatte e schianta Son per le nubi ancor flutti, che fanno | 210 |
| Gravemente frangendo un quasi roco<br>Murmure, qual sovente anco negli alti<br>Fiumi e nell'alto mar che vada o torni<br>Soglion l'onde produr rotte e spumanti.                                                                                            | 215 |
| Esser puote eziandio, che, se vibrato D'una nube in un'altra il fulmin piomba, Questa, se con molt'acqua il fuoco beve, Tosto con alte grida il mondo assordi; Qual, se tal or dalla fucina ardente                                                         | 220 |
| Sommerso in fretta è l'infocato acciaio<br>Nella gelida pila, entro vi stride.<br>Chè se un'arida nube in se riceve                                                                                                                                         | 225 |



Tal dunque acceso il vento, allor ch'in mezzo Squarcia l'opaca nube, indi repente Molti semi d'ardor quasi per forza 270 Spressi disperge, i quai di flamma intorno Vibran fulgidi lampi: or quinci il tuono Nasce, il qual vie più tardo il senso muove Di qualunque splendor ch'arrivi all'occhio: Chè ciò tra folte e dense nubi avviene 275 E in un profondamente altre sopr'altre Con prestezza ammirabile ammassate. Nė t'inganni il veder che l'uom da terra Può vie meglio osservar per quanto spazio Si distendan le nuvole che quanto 280Salgano ammonticate in verso il cielo. Poiche; se tu le miri allor che i venti Per l'aure se le portano a traverso, O allor che pe' gran monti altre sopr'altre Si stanno accumulate e le superne 285 Premon l'inferne immobili, tacendo Del tutto i venti; allor potrai le vaste Lor moli riconoscere e vedere L'altissime et orribili spelonche Quasi costrutte di pendenti sassi; 230 Ove, poi che tempesta il cielo ingombra, Entran rabbiosi venti, e con tremendo Murmure d'ogn'intorno ivi racchiusi Fremono, e minaccevoli e superbi Vibran, di fere in guisa ancor che in gabbia, 295 Per le nubi agitate or quinci or quindi I lor fleri ruggiti, e via cercando Si raggiran per tutto, e dalle nubi Convolgon molti semi atti a produrre Il foco, e in guisa tal n'adunan molti, 300 E dentro a quelle concave fornaci Ruotan la flamma lor, fin che coruschi, L'atra nube squarciata, indi risplendono. Avviene ancor che furioso e rapido Per quest'altra cagion l'aureo fulgore Di quel liquido foco in terra scenda. Perchè molti di foco han semi accolti Le nubi stesse: il che vedersi aperto Può da noi, quando asciutte e senz'alcuno



| Libro sesto.                                                                                                                                                                                                                                              | 247         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Umido son, che d'un flammante e vivo<br>Color splendon sovente. È hen conviene<br>Ch'elle accese in quel tempo e rubiconde<br>Spargano in larga copia alate flamme,<br>Perchè molti di sol raggi lucenti                                                  | 310         |
| Mestier è pur ch'abbian concetti. Or, quando<br>Dunque il furor del vento entro gli sforza<br>A raccogliersi in uno e stringe e calca<br>Premendo il luogo, essi diffondon tosto<br>Gli espressi semi in larga copia; e quindi                            | 315         |
| Della fiamma il color folgora e splende.<br>Folgora similmente, allor che molto<br>Barcfunsi eziandio del ciel le nubi.<br>Poiche; qual or, mentre per l'aure a volo                                                                                      | 320         |
| Se n' vanno, il vento leggermente in vario<br>Parti le parte e le dissolve; è d'uopo<br>Che cadan lor malgrado e si dispergano<br>Quei semi che 'l balen creano: et allora<br>Folgora senza tuono e senza tetro<br>Spavento orrendo e senz'alcun tumulto. | 325         |
| Nel resto; qual de' fulmini l'interna<br>Natura sia, bastevolmente il mostra<br>La lor fiera percossa e dell'ardente<br>Vapor gl'inusti segni e le vestigia<br>Gravi e tetre esalanti aure di zolfo;                                                      | <b>შ30</b>  |
| Chè di foco son queste e non di vento<br>Note nè d'acqua. E per si stessi in oltre<br>Degli eccelsi edifici ardono i tetti.<br>E con rapida fiamma entro gli stessi<br>Palagi scorron trionfanti. Or questo                                               | 335         |
| Foco sottil più d'ogni foco è fatto D'atomi minutissimi e si mobili Cne nulla affatto puo durarl'incontra; Posciachè furibondo il fulmin passa, Com'al tuono e le voci, entro i più chiusi                                                                | 340         |
| Luoght degli edifici e per le dure<br>Pietre e pel bronzo, e in un sol tratto e in uno<br>Punto liquido rende il rame e l'oro.<br>Suole ancor procurar che, intere e sane<br>Rimanendo le botti, il vin repente                                           | 345         |
| Stuni : e ciò perchà tutti intorno i flanchi<br>Del vaso agevolmente apre e dilata                                                                                                                                                                        | <b>35</b> 0 |



Il vegnente calor, tosto ch'in lui Penetas, e in un balen solve e disgiunge Del vino i semi; il che non par che possa In lunghissimo tempo oprare il caldo Vapor del sol: così possente è questo Di corrusco fervore impeto e tanto Vie più tenue e più rapido e più grande. Or; come il fulmin sia creato, e tanto Abbia m sé di vigor che in un sol colpo 360 Aprir possa le tora e fin dall'imo Squassar le case e le robuste travi Sveglierne e ruinarle, e de'famosi Uommi demolir gli altı trofei, Spaventar d'ogn' intorno et avvilire 365E gli armenti e i pastori e le selvaggo Belve, e tant'altre oprar cose ammirando Simili alle narrate; io brevemente Sporrotti, o Memmo, e senza indugio alcuno Creder dunque si des che generato 370 Il fulmin sia dalle profonde e dense Nubi; poiché già mai dal ciel sereno Non piomba o dalle nuvole men folte. E ben questo esser vero aperto mostra. Ch'allor s'addensan d'ogn'intorno in aria 375 Le nubi in guisa tal che giureresti Che tutte d'Acheronte uscite l'ombre Riempiesser del ciel l'ampie caverne: Tal, insorta di nembi orrida notte, Ne sovrastan squarciate e minaccianti 390 Gole di timor freddo, allor che prende Fulmioi a macchinar l'atra tempesta. In oltre: assai sovente un nembo oscuro. Quasi di molle pece un nero flume, Tal dal cielo entro al mar cade nell'onde 385 E lungi scorre, e di profonda e densa Notte caliginosa intorno ingombra L'aria, e trae seco a terea atra tempesta Gravida di sactte e di procelle, 390 E tal principalmente ei st sso è pieno E di flamme e di turbini e di venti, Ch'un terra ancor d'alta paura oppressa Trema e fugge la gente e si nasconde.

| Tal sovra I nostro capo atra tempesta<br>Forza dunqu'è che sia , chè nè con tanta<br>Caligine oscurar potriano il mondo | <b>3</b> 95 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Le nuvole, se molte unite a molte<br>Non fosser per di sopra e i vivi raggi                                             |             |
| Escludesser del sol, né con si grande                                                                                   |             |
| Pioggia opprimer potrian la terra in guisa                                                                              | 400         |
| Ch'i fiumi traboccar spesso e i torrenti                                                                                | 1.70        |
| Facessero e notar nell'acque i campi,                                                                                   |             |
| Se non fosse di nuvole altamente                                                                                        |             |
| Ammassate fra lor l'etere ingombro.                                                                                     |             |
| Dunque di questi fochi e questi venti                                                                                   | 405         |
| È pieno il tutto; e per ciò freme e vibra                                                                               |             |
| Folgori d'ogn'intorno arato il cielo.                                                                                   |             |
| Con cio sia che poc'anzi io t'ho dimostro                                                                               |             |
| Che moli di vapor semi in sè stesse                                                                                     |             |
| Han le concave nubi, e molti ancora                                                                                     | 410         |
| D'uop'è che dall'ardor de' rai dei sole                                                                                 |             |
| Glie ne sion compartiti. Or; questo stesso                                                                              |             |
| Vento ch' in un sol luogo, ovunque scorre,                                                                              |             |
| Le unisce a caso e le comprime e sforza.                                                                                | 245         |
| Poich spressi ha d'ardor molti puncipii<br>E con lor s'e mischiato; ivi s'aggira                                        | 415         |
| Profondamente insinuato un vortice,                                                                                     |             |
| Che dentro a quelle calde atre fornaci                                                                                  |             |
| Aguzza e tempra il fulmine tremendo;                                                                                    |             |
| Che per doppia cagion ratto s' inflamma;                                                                                | 420         |
| Con ciò sia che si scalda e pel suo rapido                                                                              | 4000        |
| Moto e del foco pel contatto. E quindi                                                                                  |             |
| Non si tosto per se ferve agitala                                                                                       |             |
| L'energia di quel vento o gravemente                                                                                    |             |
| Delle tiamme l'assal l'impeto acerbo,                                                                                   | 425         |
| Che tosto allor quasi maturo il fulmine                                                                                 |             |
| Squa: cia l'opaca nube, e di corrusco .                                                                                 |             |
| Splendor l'aere illustrando il lampo striscia;                                                                          |             |
| Cui tal grave succede alto rimbombo,                                                                                    |             |
| Che repente spezzati opprimer sembra                                                                                    | 430         |
| Del ciel gli eccelsi templi. Indi un gelato                                                                             |             |
| Tremor la terra ingombia, e d'ogn'interno                                                                               |             |
| Scorron per l'alto ciel muemuri orrendi;                                                                                |             |
| Ché tutta quasi allor trema squassata                                                                                   |             |
| La sonora tempesta e freme e mugge:                                                                                     | 435         |

Per lo cui squassamento alta e feconda Tal dall'etra cader suole una piova, Che par che l'etra stesso in pioggia volto Siasi e che tal precipitando in giuso Ne richiami al diluvio. Or si tremendo Suon dal ratto squarciarsi in ciel le nubi Vibrasi e dalla torbida procella Del vento in lor racchiuso, allor che vola Con ardente percossa il fulmin torto. Tal volta ancor l'impetuosa forza 445 Del vento esternamente urta e penètra Qualche nube robusta e di maturo Fulmin già pregna; onde repente allora Quel vortice di fuoco indi ruina Che noi con patria voce appelliam fulmine: 450 E lo stesso succede anche in molt'altre Parti, dovunque un tal furore il porta. Succede ancor che l'energia del vento, Ben che senz'alcun foco in giù vibrata, Pur tal or, mentre viene, arde nel lungo 455 Corso, tra via lasciando alcuni corpi Grandi che penetrar l'aure egualmente Non ponno, e dallo stesso aere alcun altri Piccioletti ne rade i quai volando Misti in aria con lui formin la fiamma: 460 Qual; se robusta man di piombo un globo Con girevole fionda irata scaglia, Ferve nel lungo corso, allor che molti Corpi d'aspro rigor tra via lasciando Nell'aure avverse ha già concetto il foco. 465 Ma suole anco avvenir che dello stesso Colpo l'impeto grave ecciti e svegli Le flamme, allor che ratto in giù vibrato Senza foco è del vento il freddo sdegno: Poiché, quando aspramente ei flede in terra, Pón da lui di vapor molti principii Tosto insieme concorrere e da quella Cosa che 'l fiero colpo in sè riceve; Qual, s'una viva pietra è da temprato Acciar percessa, indi scintilla il foco, 475 No, perche freddo ei sia, quei semi interni Di cocente splendor men lievi e ratti

## LIBRO SESTO.

| Concerrone a' suoi colpi. Or dunque in questa<br>Guisa accendersi ancor posson le cose<br>Dal fulmin, se per sorte elle son atte<br>La fiamma a concepir: nè puote al certo<br>Mai del tutto esser freddo il vento, allora<br>Che con tanto furor dall'alte nubi | 480        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Scagliato è in terra si che, pria nel corso<br>Se col foco non arse, almen commisto<br>Voli col caldo e a noi tiepido giunga.<br>Ma, che 'l fulmine il moto abbia si rapido                                                                                      | 485        |
| E si grave e sì acerba ogni percossa.<br>Nasce perchè lo stesso impeto innanzi<br>Per le nubi incitato in un si stringe<br>Tutto e di giù piombar gran forza acquista<br>Indi, allor che le nubi in sò capire                                                    | <b>490</b> |
| L'accresciuta sua forza omai non ponno,<br>Spresso è il vortice accolto, e però vola<br>Con furia immensa; in quella guisa a punto<br>Che da belliche macchine scagliati<br>Volar sogliono i sassi. Arrogi a questo;                                             | £05        |
| Ch'ei di molti minuti atomi e lisci<br>Semi è formato; e contrastare al corso<br>Di natura si fatta è dura impresa;<br>Ch'ei ne' corpi s'insinua e per lo raro                                                                                                   | 500        |
| Penetra, onde per molti urti ed intoppi<br>Punto non si ritien ma striscia ed oltre<br>Vola con ammirabile prestezza:<br>In oltre; perché i pesi han da natura<br>Tutti propension di gire al centro.                                                            | 505        |
| E, s'avvien che percossi esternamente<br>Sian da forza maggior, tosto s'addoppia<br>La prontezza nel moto e vie più grave<br>Divien l'impeto loro, onde più ratto                                                                                                | 510        |
| E con più violenza urti e sbaragli<br>Tutto ciò ch'egl'incontra e non s'arresti.<br>Al fin; perchè con lungo impeto scende,<br>D'uopo e che sempre agilità maggiore                                                                                              | F 4.5      |
| Prenda che più e più cresce nel corso,<br>E 'l robusto vigor rende più forti<br>E più fleri i suoi colpi e più pesanti;<br>Poiché fa che di lui tutti i principii<br>Che gli son dirimpetto il volo indrizzino                                                   | 515        |

Quasi in un luogo sol, vibrando insiemo Tutti quei che 'l suo corso ivi han rivolto. Forse e dall'aria stessa alcuni porpi Seco trae, mentre vien, che crescer ponno Con gli urti lor la sua prontezza al moto. E per cose penètra intere, e molte Ne passa intere e salve, oltre volando Pe' lor liquidi pori. Ed anco affatto Molte ne spezza, allor che i semi stessi Del fulmine a colpir van delle cose Ne' contesti principii e 'nsieme avvinti. Dissolve poi si facilmente il rame E 'l ferro e 'l bronzo e l'or fervido rende, Perchè l'impeto suo fatto è di corpi Piccioli e mobilissimi e di lisci E rotondi elementi, i quai s'insinuano Con somma agevolezza e insinuati Sciolgon repente i duri lacci e tutti Dell'interna testura i nodi allentano. Ma vie più nell'autunno i templi eccelsi Del ciel di stelle tremole splendenti Squassansi d'ogni intorno e tutta l'ampia Terra, e allor che ridente il colle e 'l prato Di ben mille color s'orna e dipinge; Con ciò sia che nel freddo il foco manca, Nel caldo il vento, e di si denso corpo 5 Le nuvole non son. Ne' tempi adunque Di mezzo, allor del folgore è del tuono Le varie cause in un concorron tutte: Chè lo stretto dell'anno insieme mesce Col freddo il caldo; e ben d'entrambi è d'uopo I fulmini a produrne, acciò che nasca Grave rissa e discordia e furibondo Con terribil tumuito il cielo ondeggi E dal vento agitato e dalle fiamme. Chè del caldo il principio e 'l fin del pigro 5 Gelo è stagion di primavera; e quindi Forz'è che l'un con l'altro i corpi avversi Pugnino acerbamente e turbin tutte Le miste cose: e del calor l'estremo Col principio del freddo è 'l tempo a punto Ch'autunno ha nome, e in esso ancor con gli aspri

| Verni pugnan l'estati; onde appellarsi         |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Debbon queste da noi guerre dell'anno          |     |
| Né per cosa mirabile s'additi                  |     |
| Ch'in si fatta stagion fulmini e lampi         | 565 |
| Nascan più ch'in null'altra ed agitati         |     |
| Molti sian per lo ciel torbidi nembi;          |     |
| Con ciò sia che con dubbia aspra battaglia     |     |
| Quinci e quindi è turbata, e quinci e quindi   |     |
| Or l'incalzan le fiamme or l'acqua e 'l vento. | 570 |
| Or questo è specular l'interna essenza         | 0,0 |
| Dell'ignifero fulmine, e vedere                |     |
|                                                |     |
| Con qual forza ei produca i vari effetti;      |     |
| E non, sossopra rivolgendo i carmi             | ETE |
| Degli aruspici etruschi, i vari segni          | 575 |
| Dell'occulto voler de' sommi dei               |     |
| Cercar senz'alcun frutto; ond'il volante       |     |
| Foco a noi giunga, e s'ei quindi si volga      |     |
| A destra od a sinistra, et in qual modo        |     |
| Penetri dentro a' chiusi luoghi, e come        | 580 |
| Quindi ancor trionfante egli se n'esca,        |     |
| E qual possa apportar danno a' mortali         |     |
| Dal ciel piombando il fulmine ritorio.         |     |
| Cho se Giove sdegnato e gli altri numi         |     |
| I superni del ciel fulgidi templi .            | 585 |
| Con terribile suon scuotono e ratte            |     |
| Lancian flamme et incendi ove gli aggrada:     |     |
| Dimmi ond'é ch'a chiunque alcuna orrenda       |     |
| Scelleraggin commette il seno infisso          |     |
| Non fan che flamme di fulmineo telo            | 590 |
| Aneli, e caggia, a' malfattori esempio         | +   |
| Acre si ma giustissimo i e più tosto           |     |
| Chi d'alcun'opra rea non ha macchiata          |     |
| La propria coscienza entro alle flamme         |     |
| È ravvolto innocente, e d'improvviso           | 595 |
| È dal foco e dal fulmine celeste               | 000 |
| Sorpreso e in un sol punto ucciso et arsc?     |     |
| E perchè ne' diserti anco alle volte           |     |
| Vibrangli, e l'ire lor spargono al vento?      |     |
| Forse con l'esercizio assuefanno               | 600 |
|                                                | UUU |
| La destra a fulminar i forse le braccia        |     |
| Rendono allor più vigorose e dotte?            |     |
| Perché soffron ch'in terra ottuso e spento     |     |

Sia del gran padre il formidabil tèlo? Perché Giove il permette, e nol riserba 615 Contro a' nemici? e perche mai no 'l vibra Finalmente e non tuona a ciel sereno? Forse, tosto ch'al puro aere succede Tempestosa procella, egii vi scende, Acciò quindi vicin l'aspre percosse 610 Meglio del tèlo suo limiti a segno? In oltre: ond'è ch'in mar l'avventa, e l'acque Travaglia e 'l molle gorgo e i campi ondosi? E, s' ei vuol che del fulmine cadente Schivin gli uomini i colpi, a che no 'l vibra 615 Tal che tra via si scerna? e, s'improvviso Vuol col foco atterrarne, e perché tuona Sempre da quella parte onde schivarsi Possa? e perchè di tenebroso e scuro Manto innanzi il ciel cuopre, e freme e mugge? 63) Forse creder potrai ch'egli l'avventi Insieme in molte parti? o forse stolto Ardirai di negar ch'unqua avvenisse Che potesser più fulmini ad un tratto Dal cielo in terra ruinar ? ma spesso 625 Avvenne, e ben che spesso avvenga è d'uopo, Che, siccome le pioggie in molte parti Caggion del nostro mondo, anco in tal guisa Caschin molte saette a un tempo stesso. Al fin; perchè degli altri numi i santi 630 Templi e l'egregie sue sedi beate Crolla con fulmin violento, e frange Spesso le statue degli dei costrutte Da man dedalea, e con percossa orrenda Toglie all'imagin sue l'antico onore? 635 E perché tanto spesso i luoghi eccelsi Ferisce; noi molti veggiam ne' somini Gioghi d'un foco tal non dubbi segni? Nel resto; agevolmente indi si puote Di quei l'essenza investigar che i Greci 640 Prestèri nominar dai loro effetti, E come e da qual forza in mar vibrati Piombin dall'alto ciel. Poicho tal ora Scender suol dalle nubi entro le salse Onde quasi calata alta colonna,



E da' venti cacciate in aria scorrono Fin che nembo crudel n'insorga e strepiti. Sappi ancor che de' monti il sommo giogo, 640 Quanto al ciel più vicin sorge eminente, Tanto più di caligine condensa Fuma continuo e d'atra nebbia è ingombro. E questo avvien perché si tenui in prima Nascer soglion le nuvole e si rare, 695 Che 'l vento che le caccia, anzi che gli occhi Possan mirarle, in un le stringe all'alta Cima de' monti; u' finalmente, insorta Turba molto maggior, folte e compresse ·Ci si rendon visibili, e dal sommo 700 Giogo paion del monte ergersi all'etra; Ché ventosi nel ciel luoghi patenti Ben può mostrarne il fatto stesso e il senso, Qual or d'alta montagna in cima ascendi. In oltre: che natura erga da tutto 705 Il mar molti principii, apertamente Ne 'l dimostran le vesti in riva all'acque Appese, allor che l'aderente umore Suggono: onde vie più sembra che molti Corpi possano ancor dal salso flutto 710 Per accrescer le nubi in aria alzarsi; Ché col sangue è dal mar lungi il discorso. In oltre; d'ogni fiume e dalla stessa Terra sorger veggiam nebbie e vapori, Che quindi, quasi spirti, in alto espressi 715 Volano, e di caligine spargendo L'etere, a poco a poco in varie guise S'uniscono e a produr bastan le nubi: Chá di sopra eziandio preme il fervore Del signifero cielo, e quasi addensi, Sotto l'aria di nembi orridi ingombra. Succede ancor, che a tal concorso altronde Vengan molti principii atti a formare E le nubi volanti e le procelle: Ché ben dèi rammentar che senza numero-È degli atomi 'l numero, e che tutta Dello spazio la somma è senza termine, E con quanta prestezza i genitali Corpi soglian volare e come ratti



| LIBRO SESTO.                                                                                                                                                                                                                 |    | 257 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Scorrer per lo gran spazio immemorabile.<br>Stupor dunque non è, se spesso in breve<br>Tempo sì vasti monti e terre e mari<br>Cuopron sparse dal ciel tenebre e nembi,<br>Con ciò sia che per tutti in ogni parte            |    | 730 |
| I meati dell'etra, e del gran mondo. Quasi per gli spiragli, aperta intorno È l'uscita e l'entrata agli elementi. Or su, com' il piovoso umor nell'alte Nubi insieme s'appigli e come in terra                               |    | 735 |
| Cada l'umida pioggia, io vo' narrarti.  E pria dubbio non v' ha che molti semi D'acqua in un con le nuvole medesme Sorgan da tutti i corpi; e certo ancora E che sempre di par le nubi e l'acqua                             |    | 740 |
| Ch'in loro é chiusa in quella guisa a punto<br>Crescan, ch'in noi di par cresce col sangue<br>Il corpo e 'l suo sudore e qualunqu'altro<br>Liquore al fin che nelle membra alberghi.<br>Spesso eziandio quasi pendenti velli |    | 745 |
| Di lana, dalle salse onde marine<br>Suggono umido assai, qual ora i venti<br>Spargon sull'ampio mar nuvole e nembi.<br>E per la stessa causa anco da tutti<br>I fiumi e tutt'i laghi all'alte nubi                           |    | 750 |
| L'umor s'attolle; u' poi che molti semi<br>D'acqua perfettamente in molti modi<br>D'ogn' intorno ammassati in un sol gruppo<br>Si son, tosto le nuvole compresse<br>Dall'impeto del vento in pioggia accolti                 |    | 755 |
| Cercan versarli in due maniere in terra;<br>Chè l'impeto del vento insieme a forza<br>Gli unisce, e la medesima abbondanza<br>Delle nuvole acquose, allor che insorta<br>N'è turba assai maggior, grava e di sopra           |    | 760 |
| Preme, e fa che la pioggia indi si spanda.<br>In oltre: quando i nuvoli dai venti<br>Anco son rarefatti o dissoluti<br>Da' rai del sol, gronda la pioggia a stille,                                                          |    | 765 |
| Quasi di molle cera una gran massa<br>Al foco esposta si consumi e manchi.<br>Ma fur osa allor cade la pioggia,<br>acresto.                                                                                                  | g? | 770 |
|                                                                                                                                                                                                                              |    |     |

ı

Che le nubi ammassate a viva forza Restan gagliardamente ad ambi i lati Compresse e dal furor d'irato vento. Durar poi lungo tempo in uno stesso Luogo soglion le piogge, allor che insieme D'acqua si son molti principii accolti E ch'altre ad altre nubi ad altri nembi Altri nembi succedono e di sopra Scorrongli e d'ogn' intorno, allor che tutta 780 Fuma e 'l piovuto umor la terra esala. Quindi; se co' suoi raggi il sol risplende Fra l'opaca tempesta e tutta alluma Qualche rorida nube ad esso opposta, Di ben mille color vari dipinto 785 Tosto n'appar l'oscuro nembo e forma Il grand'arco celeste. Or, ciascun' altra Cosa ch'in aria nasca in aria cresca E tutto ciò che nelle nubi accolto Si crea, tutto dich' io la neve i venti 790 E la grandine acerba e le gelate Brine, e del ghiaccio la gran forza e il grande Indurarsi dell'acqua e 'l fren che puote Arrestar d'ogn' intorno a fiumi il corso; Tutte. ancor ch'io non le ti sponga, tutte 745 Tu per te non di meno agevolmente E trovar queste cose e col pensiero Veder potrai come formate e d'onde Prodotte sian, mentre ben sappia innanzi Qual natura convenga agli elementi. 800 Or via, da qual cagion tremi agitata La terra, intendi. E pria suppor t'è d'uopo Ch'ella, si come è fuori, anco sia dentro Piena di venti e di spelonche, e molti Laghi e molte lagune in grembo porti 805 E balze e rupi alpestri e dirupati Sassi e che molti ancor flumi nascosti Sotto il gran tergo suo volgano a forza E flutti ondosi e in lor sassi sommersi : Ché ben par che richiegga il fatto stesso, Ch'essere il terren globo a sè simile Debba in ogni sua parte. Or, ciò supposto, Trema il suol per di fuori entro commosso



ibro sesto. Da gran ruine; allor che 'l tempo edace Smisurate spelonche in terra cava: 815 Con cio sia che cader montagne intere Sogliono, ond'ampiamente in varie parti Tosto con fiero crollo tremor serpe : Et a ragion; chè da girevol plaustri Scossi lungo le vie gli alti edifici 820 Treman per non gian peso e nulla manco Saltano ovunque i carri a forza tratti -Da feroci cavai fan delle ruote Quinci e quindi trottar gli orbi ferrati. Succede ancor che vacillante il suolo 825 Sia dagli urti dell'onde orribilmente Squassato, allor che d'acque in ampie e vaste Lago per troppa età dall'uno svelta Rotola immensa zolla; in quella stessa 830Guisa che fermo star non puote un vaso In terra, se l'umor prima non resta D'esser commosso entro il dubbioso flutto. In oltre: allor che d'una parte il vento Ne' cavi chiostri sotterranei accolto Stendesi e funcoso e ribellante 835 Preme con gran vigor l'alte spelonche, Tosto la 've di lui l'impeto incalza Scosso è 'l van della grotta, e sopra terra Tremano allor gli alti edifici, e, quanto 840 Più sublime ognun d'essi al ciel s'estolle, Tanto inchinato più verso la stessa Parte sospinto di cader minaccia, E scommessa ogni trave altrui sovrasta Gia pronta a rovinar. Temon le genti, 845 Si che dell'ampio mondo al vasto corpo Credon ch'omai vicino alcun fatale Tempo sia che 'l dissolva e tutto il torni Nel caos cieco, una si fatta mole Veggendo sovrastar. Chè se il respiro Fosse al vento intercetto, alcuna cosa 850 No 'l potria ritener né dall'estremo Precipizio ritrar quando vi corre: Ma, perch' egli all' incontro eternamente ·Or respira or rinforza e quasi avvolto Riede e cede respinto, indi più spesso, 855

Ch'in ver non fa, di ruinar minaccia La terra; con ciò sia ch'ella si piega E 'ndietro si riversa, e dal gran pondo Tutta nel seggio suo tosto ritorna. Or quindi è ch'ogni macchina vacilla, ٤ Più che nel mezzo, al sommo, e più nel mezzo Ch'all'imo, ove un tal poco a pena è mossa. Ecci ancor del medesimo tremore Quest' altra causa; allor ch' irato il vento Subito e del vapor chiuse un'estrema ٤ Forza, o di fuori insorta o dalla stessa Terra, negli antri suoi penetra, e quivi Pria per l'ampie spelonche in suon tremendo Mormora, e, quando poi portato è 'n volta Il robusto vigor, fuor agitato ٤ Se n'esce con grand'impeto, e fendendo L'alto sen della terra in lei produrre Suol profonda caverna. Il che successe In Sidonia di Tiro e nell'antica Ega di Acaia. Or quai cittadi abbatte 8 Questo di vapor chiuso esito orrendo E'l quindi insorto terremoto? In oltre Molte ancor ruinar muraglie in terra Da' suoi moti abbattute, e molte in mare Co' cittadini lor cittadi illustri ٤ Caddero e si posar dell'acque in fondo. ·Chè se pur non prorompe, al men la stessa Forza del chiuso spirto e 'l fiero crollo Del vento, quasi orror, tosto si sparge Pe' folti pori della terra, e quindi 8 Con non lieve tremor la scuote; a punto Come quando per l'ossa un freddo gelo Mal nostro grado ne commuove e sforza A tremare e riscuoterci. Con dubbio Terror dunque paventa il folle volgo ۶ Per le città: teme di sopra i tetti; Di sotto, che natura apra repente Le terrestri caverne, e l'ampia gola Distratta spanda e in un confusa e mista Delle proprie ruine empier la voglia. 8 Quindi; ancor che si creda essere eterna La terra e 'l ciel; più non di men commosso

## LIBRO SESTO.

| Da si grave periglio, avvien tal ora                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ch' ei non so da qual parte un tale occulto                                    |           |
| Stimolo tragga di paura, ond'egli                                              | 900       |
| Vien costretto a temer che sotto i piedi                                       |           |
| Non gli manchi la terra e voli ratta                                           |           |
| Pel vano immenso e già sossopra il tutto                                       |           |
| Si volga e caggia a precipizio il mordo.                                       |           |
| Or cantar ne convien perché non cresca                                         | 905       |
| Il mare. E pria molto stupisce il volgo                                        |           |
| Che maggior la natura unqua no 1 renda,                                        | -         |
| Ove scorron tant' acque, u' d'ogn' intorno                                     |           |
| Scende ogni flume. Aggiunger dèi le piogge                                     |           |
| Vaganti e le volubili tempeste,                                                | 910       |
| Che tutto il mar tutta irrigar la terra                                        | - 40      |
| Sogliono; aggiunger puoi le fonti: e pure                                      |           |
| Fia 'l tutto a gran fatica appo l' immenso                                     |           |
| Pelago in aggrandirlo una sol goccia.                                          | ,         |
| Stuper dunque non è che il mar non cresca.                                     | 915       |
| In oltre: di continuo il sol ne rade                                           | 0,0       |
| Gran parte. Ché asciugar l'umide vesti                                         |           |
| Con gli ardenti suoi raggi il sol si scorge:                                   |           |
| Ma di pelago stese in ogni clima                                               |           |
| Vegghiam campagne smisurate: e quindi,                                         | 920       |
| Ben che da ciascun luogo il sol delibi                                         | 020       |
| D'umor quanto vuoi poco, in si gran tratto                                     |           |
| Forz'è pur ch'ampiamente involi all'onde.                                      |           |
| Arrogi a ciò, ch'una gran parte i-venti                                        |           |
| Ponno in alto levarne, allor che l'onda                                        | 925       |
| Sferzan del mar; poiché ben spesso in una                                      | 020       |
| Notte le vie vegghiam seccarsi e 'l molle                                      |           |
| Fango apprendersi tutto in dure croste.                                        |           |
| In oltre: io sopra t'insegnai che molto                                        |           |
| Ergon anche d'umor l'aeree nubi                                                | 930       |
| Da lor del vasto pelago concetto                                               | 500       |
| E di tutto quest'ampio orbe terrestre                                          |           |
| Spargonlo in egni parte allor ch' in terra                                     |           |
| Piove e che seco il vento i nembi porta.                                       |           |
|                                                                                | 535       |
| Al fin: perché la terra è di sostanza<br>Porosa e cinge d'ogn' intorno il mare | ं क्रिक्ट |
|                                                                                |           |
| Indissolubilmente a lui congiunta,                                             |           |
| Dée, si come l'umor da terra scende                                            |           |
| Nel mar, così dalle sals'onde in terra                                         |           |

Penetrar similmente e raddolcirsi: 940 Perch'egli a tutt' i sotterranei chiostri Vien largamente compartito, e quivi Lascia il salso veleno, e di nuov'anco Sorge in più luoghi e tutto al fin s'aduna De' fiumi al capo, e 'n bella schiera e dolce 945 Scorre sopra il terren per quella stessa Via che per se medesma aprirsi in prima Poteo col molle piè l'onda stillante. Or, qual sia la cagion che dalle fauci D'Etna spirin tal or con si gran turbo 950 Fuochi e fiamme, io dirò: chè già non sorse Questa di tetro ardor procella orrenda Di mezzo a qualche strage, e le campagne Di Sicilia inondando i convicini Popoli sbigottiti a sè converse, 955 Quando, tutti del ciel veggendo i templi Fumidi scintillar, s'empiano il petto D'una cura sollecita e d'un fisso Pensiero, onde temean ciò che natura Macchinasse di nuovo a' danni nostri. Dunque in cose siffatte a te conviene Fissar gli occhi altamente, e d'ogn'intorno Estender lungi in ampio giro il guardo; Onde poi ti sovvenga esser profonda La somma delle cose, e vegga quale 965 Picciolissima parte è d'essa un cielo, E qual di tutto il terren globo un uomo. Il che ben dichiarato e quasi posto Innanzi agli occhi tuoi, se ben tu 'l miri E 'l vedi, cesserai senz'alcun dubbio 970 D'ammirar molte cose. E chi di noi Stupisce, se alcun v'ha che nelle membra Nata da fervor caldo ardente febbre Senta o pur qualsivoglia altro dolore Da morbo cagionatogli? non torpe 975 All'improvviso un piè i spesso un acerbo: Dolore i denti non occupa, e gli occhi Stessi penetra i Il sacro fuoco insorge, E scorrendo pel corpo arde qualunque Parte n'assalse, e per le membra serpe. 980 E questo avvien, perché di molte e molte

| Cose il vano infinito in sè contiene          |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| I semi, e questa terra e questo stesso        |           |
| Ciel ne porta abbastanza, onde ne' corpi      |           |
| Crescer possa il vigor d'immenso morbo.       | 985       |
| Tal dunque a tutto il cielo a tutto il nostro |           |
| Globo creder si dee che l'infinito            |           |
| Somministri abbastanza, onde repente          |           |
| Agitata tremar possa la terra.                |           |
| E per l'ampio suo dorso e sovra l'onde        | 990       |
|                                               | 000       |
| Scorrer rapido turbine, eruttare              |           |
| Foco l'etnea montagna, e flammeggiante        |           |
| Mirarsi il ciel; chè ciò ben anco avviene     |           |
| Spesso, e gli eterei templi arder für visti,  | 005       |
| Qual di pioggia o di grandine sonante         | 995       |
| Torbido nembo atra tempesta insorge           |           |
| La 've da fiero turbo i genitali              |           |
| Semi dell'acque trasportati a caso            |           |
| Insieme s'adunar. — Ma troppo immane          |           |
| E'l fosco ardor di quell'incendio. — Un flume | 1000      |
| Anco, che in ver non è, par non di meno       |           |
| Smisurato a colui ch'alcuno innanzi           |           |
| Maggior mai non ne vide, e smisurato          |           |
| Sembra un albero un uomo; e in ogni specie,   |           |
| Tutto ciò che ciascun vede più grande         | 1005      |
| Dell'altre cose a lui simili, il finge        |           |
| Immane, ancor che sia col mar profondo        | *         |
| Con la terra e col cielo appo l'immensa       |           |
| Somma d'ogni altra somma un punto un nulla.   |           |
| Or, come dalle vaste etnee fornaci            | 1010      |
| D'improvviso irritata in aria spiri           |           |
| Non di men quella flamma, io vo' narrarti.    |           |
| Pria: tutto è pien di sotterranei e cavi      |           |
| Antri sassosi il monte: e in ognun d'essi     |           |
| Chiuso senz'alcun dubbio è vento ed aria;     | 1015      |
| Ché nasce il vento ov'agitata è l'aria.       |           |
| Questo; poi ch' inflammossi, e tutto intorno, |           |
| Ovunqu'ei tocca, infuriato i sassi            |           |
| Scalda e la terra, e con veloci fiamme        |           |
| Ne scuote il caldo foco; ergesi in alto       | 4020      |
| Rapido, e quindi fuor scaccia dal centro      | # // mm// |
| Per le rette sue fauci e lungi sparge         |           |
| L'incendioso ardore, e vie più lungi          |           |
| - modification of fact of a 120 but truly     |           |

| Seco ne porta le faville e volge                  |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Fra caligine densa il cieco fumo,                 | 1025   |
| E pietre insieme di mirabil peso                  |        |
| Lancia; sì che dubbiar non dei che questo         |        |
| Non sia di vento impetuoso un soffio.             |        |
| In oltre: il mar della montagna all'ime           |        |
| Radici i flutti suoi frange in gran parte         | 1030   |
| E 'I bollor ne r <b>i</b> sorbe. Or fin da questo |        |
| Mar per vie sotterranee all'alte fauci            |        |
| Del monte arrivan gli antri. Indi è mestiero      |        |
| Dir che l'acque penètrino, e ch' insieme          |        |
| S'avvolgan tutte in chiuso luogo e fuori          | 1035   |
| Spirino, e quindi a forza ergan le fiamme         |        |
| E lancin sassi in alto e sin dal fondo            |        |
| Alzin nembi d'arena. In simil guisa               |        |
| Son dall'alta montagna al sommo giogo             |        |
| Ampie cratère, orribili spiragli:                 | 1040   |
| Cosi pria nominar l'atre fessure                  | 2010   |
| Che fur da noi fauci chiamate e bocche.           |        |
| Con ciò sia che nel mondo alcune cose             |        |
| Trovansi, delle quali addur non basta             |        |
| Una sola cagion ma molte, ond'una                 | 1045   |
| Non di men sia la vera (in quella stessa          | 1010   |
| Guisa che, se da lungi un corpo esangue           |        |
| Scorgi d'un uom, che tu n'adduca è forza          |        |
| Di sua morte ogni causa, acciò compresa           |        |
| Sia quell'una fra lor; chè ne di ferro            | . 1050 |
| Troverai ch' e' periss o di tropp' aspro          | . 1000 |
| Freddo o di morbo o di velen, ma solo             |        |
| Potrai dir ch'una cosa di tal sorta               |        |
|                                                   |        |
| L'ancise: il contar poi qual ella fosse           | 4055   |
| Tocca de' curiosi spettatori                      | 1055   |
| Al volgo); or cosi dunque a me conviene           |        |
| Far di molt'altre cose il somigliante.            |        |
| Cresce il Nilo l'estate, unico fiume              |        |
| Di tutto Egitto, e dalle proprie sponde           |        |
| Fuor trabocca ne' campi. Irriga spesso            | 1060   |
| Questi l'Egitto, allor che 'l sicio cane          |        |
| Di focosi latrati il mondo avvampa;               |        |
| O perché sono alle sue bocche opposti             |        |
| D'estate i venti aquilonari, a punto              |        |
| Nel tempo stesso che gli etesii fiati             | 1065   |



| È presso a Cuma assai vicino al monte          |      |
|------------------------------------------------|------|
| Vesuvio, ove continuo esalan fumo              |      |
| Piene di calde fonti atre paludi.              | 1110 |
| Enne un d'Atene in su le mura in cima          |      |
| Della rocca di Palla, ove accostarsi           | •    |
| Non für viste già mai rauche cornici,          |      |
| Non allor che di sangue intrisi e lordi        |      |
| Fumano i sacri altari; e in così fatta         | 1115 |
| Guisa fuggendo van non le vendette             |      |
| Dell'adirata dea, qual già de' Greci           |      |
| Cantar le trombe adulatrici e false,           |      |
| Ma sol per sè medesma ivi produce              |      |
| La natura del luogo un tale effetto.           | 1120 |
| Fama è ancor ch'in Soria si trovi un altro     |      |
| Averno, ove non pur muoian gli augelli         |      |
| Che sopra vi volar, ma che non prima           |      |
| V'abbian del proprio piè segnate l'orme        |      |
| Gli animali quadrupedi ch'a terra              | 1125 |
| Sian forzati a cader, non altrimenti           |      |
| Che se agl'inferni dei repente offerti         |      |
| Fossero in sacrificio. E tutto questo          |      |
| Pende da cause naturali, e noto                |      |
| N'è 'l lor principio: acciò tu forse, o Memmo, | 1130 |
| Dell'Orco ivi più tosto esser non creda        |      |
| La spaventevol porta, e quindi avvisi          |      |
| Che nel cieco Acheronte i numi inferni         |      |
| Per sotterranee vie conducan l'alme;           |      |
| Qual fama è che sovente i cervi snelli         | 1135 |
| Conducan fuor delle lor tane i serpi           |      |
| Col fiato delle nari. Il che dal vero          |      |
| Quanto sia lungi, ascoltà: io vengo al fatto.  |      |
| Pria torno a dir quel che sovente innanzi      |      |
| Io dissi; e questo e, che figure in terra      | 1140 |
| Trovansi d'ogni sorta atte a produrre          |      |
| Le cose; e che di lor molte salubri            |      |
| Sono all'uomo e vitali, et anco molte          |      |
| Atte a renderlo infermo e dargli morte.        |      |
| E che meglio nutrir ponno i viventi            | 1145 |
| Questi semi che quei, già s'è dimostro         |      |
| Per la varia natura é pe' diversi              |      |
| Congiungimenti insieme e per le prime          |      |
| Forma to lor difformi: altra inimicha          | ,    |

Pi#



| . LIBRO SESTO.                                                                                                                                                                                                                   | 267  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Son dell'uomo all'orecchie, altre alle nama<br>Stesse contraire, e di malvagio senso<br>Altre al tatto altre all'occhio altre alla lingua.<br>In oltre: veder puoi quanto sian molte<br>Cose aspramente a' nostri sensi infeste, | 1150 |
| Sporche gravi e noiose. In prima: a certi<br>Alberi die natura una si grave<br>Ombra, che generar dolori acerbi<br>Di capo suol, se sotto ad essi alcuno<br>Steso tra l'erbe molli incauto giacque.                              | 1155 |
| È sul monte Elicona anco una pianta,<br>Che co 'l puzzo de' flor gli uomini uccide.<br>Poiché tutte da terra ergonsi al cielo<br>Tai cose, perché misti in molti modi<br>Di lor molti principii in grembo asconde                | 1160 |
| La terra e separati a ciò che nasce<br>Distintamente li comparte. Il lume<br>Che di fresco sia spento, allor che offese<br>Ha col grave nidor l'acute nari,<br>Ivi ancor n'addormenta. E per lo grave                            | 1165 |
| Castoreo addormentata il capo inchina<br>La donna sopra gli omeri e non sente<br>Che 'l suo bel lavorio di man le cade,<br>S'il fluta allor che de' suoi mestrui abbonda.<br>E molte anco oltr'a ciò cose possenti               | 1170 |
| Trovansi a rilassar ne' corpi umani<br>L'illanguidite membra e nelle proprie<br>Sedi interne a turbar l'animo e l'alma.<br>Al fin: se tu ne' fervidi lavacri<br>Entrerai ben satollo e trattenerti                               | 1175 |
| Vorrai nel soglio del liquor bollente,<br>Quanto agevol sarà ch'al vaso in mezzo<br>Tu caggia! E de' carbon l'alito grave<br>E l'acuta virtù quanto penétra<br>Facilmente al cervel! se pria bevuto                              | 1180 |
| Non abbiam d'acqua un sorso, o se le fredde<br>Membra innanzi non copre il fido servo,<br>O se da' penetrabili suoi dardi<br>Con grato odor non ne difende il vino.<br>E non vedi tu ancor che nella stessa                      | 1185 |
| Terra il solfo si genera, e che il tetro<br>Puzzolente bitume ivi s'accoglie ?                                                                                                                                                   | 1190 |

| •                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Al fin: dove d'argento e d'or le vene                                             |       |
| Seguon, cercando dell'antica madre                                                |       |
| Con curvo ferro il più riposto grembo;                                            | 4.405 |
| Forse quai spiri allor puzzi maligni                                              | 1195  |
| La sotterranea cava, e che gran danno                                             |       |
| Faccian col tetro odor gli aurei metalli,                                         |       |
| Quai degli uomini i volti e qua' dei volti                                        |       |
| Rendan tosto i color, non vedi? o forse                                           | 4000  |
| Non senti in quanto picciolo intervallo<br>Soglion tutti perir quei che dannati   | 1200  |
| Sono a forza a tal opra? Egli è mestiero                                          | •     |
| Dunque, che tai bollori agiti e volga                                             |       |
| In se la terra, e fuor gli spiri e sparga                                         |       |
| Per gli aperti del ciel campi patenti.                                            | 1205  |
| Tal denno anco agli augelli i luoghi averni                                       | 1200  |
| Tramandar la mortifera possanza,                                                  |       |
| Che spirando dal suol nell'aure molli                                             |       |
| Sorge e 'l ciel di sè stessa infetto rende                                        |       |
| Da qualche parte: ove non prima è giunto                                          | 1210  |
| L'augel che dal non visto alito grave                                             |       |
| D'improvviso assalito il volo perde;                                              |       |
| E tosto là, d'onde la terra indrizza                                              |       |
| Il nocivo vapor, cade; e, caduto                                                  |       |
| Che v'è, quel rio velen da tutti i membri                                         | 1215  |
| Toglie del viver suo gli ultimi avanzi:                                           |       |
| Poiche quasi a principio un tal fervore                                           | _     |
| Eccita, onde avvien poi che, già caduto                                           |       |
| Ne' fonti stessi del velen, gli è forza                                           |       |
| La vita affatto vomitarvi e l'alma,                                               | 1220  |
| Con ciò sia che di mal gran copia ha intorno.                                     |       |
| Succede anco tal or, che questo stesso                                            |       |
| Violento vapor de' luoghi averni                                                  |       |
| Tutto l'aere frapposto apra e discacci,<br>Si che quindi agli augei sotto rimanga | 4005  |
| Voto quasi ogni spazio. Ond'ivi a pena                                            | 1225  |
| Giungon, che d'improvviso a ciascun d'essi                                        |       |
| Zoppica delle penne il vano sforzo                                                |       |
| E 'l dibatter dell'ali è tutto indarno.                                           |       |
| Or qui, poiché gli è tolto ogni vigore                                            | 1230  |
| Dell'ali e sostenersi omai non ponno,                                             | 2200  |
| Tosto dal natio peso a forza tratti                                               |       |
| Caggiono in terra a precipizio, e tutti                                           |       |
|                                                                                   |       |

| Qua e la per lo vôto omai giacendo                                                 | 1005  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Da' meati del corpo esalan l'alma.                                                 | 1235  |
| Freddo è poi nell'estate entro i profondi                                          |       |
| Pozzi l'umor, perchè la terra allora                                               |       |
| Pel caldo inaridisce e, s'alcun some                                               |       |
| Tiene in se di vapor, tosto il tramanda                                            |       |
| Nell'aure: or, quanto il sol dunqu'è più caldo,                                    | 1240  |
| Tanto il liquido umor ch'in terra è chiuso                                         |       |
| Più gelato divien. Ma, quando il nostro                                            |       |
| Globo preso è dal freddo e si condensa                                             |       |
| E quasi in un s'accoglie, è d'uopo al certo                                        |       |
| Ch'egli allor, nel risti ingersi, ne' pozzi                                        | 1245  |
| Sprema se caldo alcun cela in si stesso.                                           |       |
| Fama è ch'un fonte sia non'lungi al tempio                                         |       |
| D'Ammon, che nella luce alma del giorno                                            |       |
| L'acque abbia fredde e le riscaldi a notte.                                        | -     |
| Tal fonte è per miracolo additato                                                  | 1250  |
| Da quegli abitatori: e 'l volgo crede                                              |       |
| Che dal sol violento entro commosso                                                |       |
| Per sotterrance vie rapidamente                                                    |       |
| Ferva, tosto che 'l cieco aere notturno                                            |       |
| Di caligine orrenda il mondo copre.                                                | 1255  |
| Il che troppo dal ver lungi si scosta:                                             | 2,200 |
| Posciachė; se, trattando il nudo corpo                                             |       |
| Dell'acqua, il sol dalla superna parte                                             |       |
| Non può punto scaldarlo, allor che vibra                                           | •     |
| Pien d'un tanto fervor l'etereo lume;                                              | 1260  |
| Dimmi, e come potria cuocer sotterra                                               | 1200  |
| Che di corpo è si denso il freddo umore                                            |       |
| E col caldo vapore accompagnarlo                                                   |       |
| Massime quando a gran fatica ei puote                                              |       |
| Con gli ardenti suoi rai de' nostri alberghi                                       | 1265  |
| Penetrar per le mura e riscaldarne?                                                | 1200  |
| Qual dunqu'è la cagion? Cerlo è mestiero                                           |       |
| Ch'intorno a questo fonte assai più rara                                           |       |
| Sia ch'altrove la terra, e che di fuoco                                            |       |
| Molti vicini a lui semi nasconda.                                                  | 1270  |
|                                                                                    | 12/0  |
| E quinci avvien che non sì tosto irriga<br>La notte d'ombre rugiadose il cielo,    |       |
|                                                                                    |       |
| Che 'l terren per di sotto incontinente<br>Divien freddo e s'unisce : indi succede |       |
|                                                                                    | A OFF |
| Che, quast ei fosse con le man compresso,                                          | 1275  |

| Imprimer può tal foco entro a quel fonte,<br>Che 'l suo tatto e 'l saper fervido renda.<br>Quindi; tosto che 'l sol cinto di raggi<br>Nasce, e smuove la terra e rarefatta<br>Col suo caldo vapor l'agita e mesce;<br>Tornan di nuovo nell'antiche sedi<br>Del fuoco i corpi genitali, e in terra | 1280        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Dell'acque il caldo si ritira: e quindi<br>Fredda il giorno divien l'acqua del fonte.<br>In oltre: il molle umor da'rai del sole<br>Forte è commosso e nel diurno lume<br>Dal suo tremolo foco è rarefatto:                                                                                       | 1285        |
| E quinci avvien che, quanti egli d'ardore<br>Semi in grembo ascondea, tutti abbandoni;<br>Qual sovente anch'il gel che in sè contiene<br>Lascia e 'l ghiaccio dissolve e i nodi allenta.<br>Freddo ancora è quel fonte, ove posata                                                                | 1290        |
| La stoppa, in un balen concetto il foco,<br>Vibra splendide fiamme a sè d'intorno,<br>E le pingui facelle anch'esse accese<br>Dalla stessa cagion per l'onde a nuoto<br>Corron dovunque le sospinge il vento.                                                                                     | 1295        |
| Perché nell'acque sue molti principii Son certamente di vapore, e forza È che da quella terra in sin dal fondo Sorgan per tutto il fonte e spirin fuori Nell'aure uscendo delle fiamme i semi; Non si vivi però, che riscaldare                                                                   | <b>1300</b> |
| Possan nel moto lor l'acque del fonte. In oltre: un cotal impeto gli astringe Sparsi a salir rapidamente in aria Per l'acque e quivi unirsi. In quella stessa Guisa che d'acqua dolce in mare un fonte                                                                                            | 1305        |
| Spira, che scaturisce e a sè d'intorno<br>Le salse onde rimuove. Anzi; in molt'altri<br>Paesi il vasto pelago opportuno<br>Ai nocchier sitibondi util comparte,<br>Dolci dal salso gorgo acque esalando.                                                                                          | 1310        |
| Tal dunque uscir di quella fonte ponno<br>Que'semi e insinuarsi entro alla stoppa;<br>Ove poi che s'uniscono e nel legno<br>Penetran delle faci, agevolmente                                                                                                                                      | 1315        |

| Ardon, perché le faci anco e la stoppa      |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Molti semi di fuoco in se nascondono.       | 4000   |
| Forse non vedi tu che, se a'notturni        | 1320   |
| Lumi di fresco spenta una lucerna           |        |
| S'accosta, ella in un súbito s'accende      |        |
| Pria che giunga alla flamma? E nella stessa |        |
| Guisa arder soglion le facelle; e molte     | 4005   |
| Cose, oltre a ciò, dal vapor caldo a pena   | 1325   |
| Tocche, pria da lontan splendono accese     |        |
| Che l'empia il foco da vicino. Or questo    |        |
| Stesso creder si dee che in quella fonte    |        |
| Anco all'aride faci accader possa.          |        |
| Nel resto, io prendo a dir qual di natura   | 1330   |
| Scambievole amistade opri che questa        | -      |
| Pietra che i Greci con paterna voce         |        |
| Già magnète appellar, perch'ella nacque     |        |
| Ne'confin di Magnesia, e 'n lingua tosca    |        |
| Calamita vien detta, allettar possa         | 1335   |
| Il ferro e a sé tirarlo. Or questa pietra   |        |
| Ammirata é da noi, perch'ella forma         |        |
| Spesso di vari anelli una catena            |        |
| Da lei pendente. E ben tal or ne lice       |        |
| Cinque vederne e più, con ordin certo       | 1340   |
| Disposti, esser da lieve aura agitati, .    |        |
| Qual or questo da quello a lei di sotto     |        |
| Congiunto pende e quel da questo i lacci    |        |
| Riconosce e 'l vigor del nobil sasso:       |        |
| Tanto la forza sua penetra e vale!          | . 1345 |
| Ma d'uopo è che in materie di tal sorta,    | . 1040 |
| Pria che di ciò che si propose alcuna       |        |
| Verisimil ragion possa assegnarsi,          |        |
| Sian molte cause stabilite e ferme;         |        |
| •                                           | 1050   |
| E per troppo intrigate e lunge vie          | 1350   |
| Giungervi ne convien: tu dunque attente     |        |
| Con desioso cuor porgi l'orecchie.          |        |
| Primieramente confessar n'è d'uopo,         |        |
| Che di ciò che si vede alcunt corpi         |        |
| Spirin continuo e sian vibrati intorno      | 1355   |
| l quai, gli occhi ferendo a noi, la vista 🕝 |        |
| Sian atti a risvegliarne, e che da certe    |        |
| Cose esalin perpetuo alcuni odori;          |        |
| Qual dal sole il calor, da'fiumi il freddo, |        |

| Dal mare il flusso et il riflusso edace     | 136 |
|---------------------------------------------|-----|
| Dell'antiche muraglie a'lidi intorno;       |     |
| Ne cessin mai di trasvolar per l'aure       |     |
| Suoni diversi: e finalmente in bocca        |     |
| Spesso di sapor salso un succo scende,      |     |
| Quando al mar siam vicini; ed all'incontro, | 136 |
| Riguardando infelici il tetro assenzio,     |     |
| Ne sentiam l'amarezza. In così fatta        |     |
| Guisa da tutti i corpi il corpo esala       | •   |
| E per l'aere si sparge in ogni parte:       |     |
| Nè mora o requie in esalando alcuna         | 137 |
| Gli è concesso già mai, mentre ne lice      |     |
| Continuo il senso esercitare, e tutte       |     |
| Veder sempre le cose e sempre udire         |     |
| Il suono et odorar ciò che n'agg ada.       |     |
| Or convien che di nuovo io ti ridica        | 137 |
| Quanto raro e poroso abbiano il corpo       |     |
| Tutte le cose di che 'l mondo è adorno:     |     |
| Il che, se ben rammenti, anco è palese      |     |
| Fin dal carme primier. Poiche, quantunque   |     |
| Sia di ciò la notizia utile a molte         | 138 |
| Cose, principalmente in questo stesso       |     |
| Di ch'io m'accingo a ragionarti è d'uopo    |     |
| Subito stabilir che nulla ai sensi          |     |
| Esser può sottoposto altro che corpo        |     |
| Misto col vôto. Pria dentro alle cave       | 138 |
| Grotte sudan le selci, e distillanti        |     |
| Gocce d'argenteo umor grondano i sassi:     |     |
| Stilla in noi dalla cute il sudor molle;    |     |
| Cresce al mento la barba, al capo il crine, |     |
| Il pelo in ogni membro: entro le vene       | 139 |
| Si sparge il cibo e s'augumenta, e nutre,   |     |
| Non che l'estreme parti, i denti e l'ugna.  |     |
| Passar pe'l rame similmente il freddo       |     |
| Senti e 'l caldo vapor; senti passarlo      |     |
| Per l'oro e per l'argento, allor ch'avvinci | 139 |
| Con man la coppa: e finalmente il suono     |     |
| Vola per l'angustissime fessure             |     |
| Di ben chiuso edificio: il gel dell'acque   |     |
| Penetra e delle flamme il tenue spirto      |     |
| E de'corpi odorosi e de'fetenti             | 140 |
| L'alito acutor anzi del ferro straso        |     |

| Non curar la durezza e penetrarlo<br>Suol, la 've d'ogni intorno il corpo è cinto<br>Di fino usbergo, il contagioso morbo,<br>Ben che venga di fuori: e le tempeste<br>Insorte in terra e 'n ciel fuggon repente<br>Dalla terra e dal ciel: chè nulla al mondo<br>Può di non raro corpo esser contesto. | 1405 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| S'arroge a ciò, che non han tutti un senso                                                                                                                                                                                                                                                              | 1410 |
| I corpi che vibrati esalan fuori<br>Da'sensibili oggetti, e che non tutte                                                                                                                                                                                                                               | 1410 |
| Pon le cose adattarsi a un modo stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Primieramente; il sol ricuoce e sforza                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| La terra a inaridirsi ; e pure il sole                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Dissolve il ghiaccio, e l'altamente estrutte                                                                                                                                                                                                                                                            | 1415 |
| Nevi co'raggi suoi su gli alti monti                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Rende liquide e molli : al fin la cera<br>Esposta al suo vapor si strugge e manca.                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Il fuoco similmente il rame solve                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| E l'oro e 'l fa flussibile, ma tragge                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1420 |
| Le carni e'i cuoio e in un l'accoglie e stringe.                                                                                                                                                                                                                                                        | -    |
| L'acqua il ferro e l'acciar tratto dal fuoco                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Indura, e dal calor le carni e 'l cuoio                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Indurate ammellisce. Alle barbute                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1425 |
| Capre si grato cibo è l'oleastro,<br>Che quasi asperso di nettareo succo                                                                                                                                                                                                                                | 1400 |
| Par che stilli d'ambrosia; ove all'incontro                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Nulla é per noi più di tal fronde amaro.                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Timidi al fin l'amaraceno e tutti                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Fuggon gli unguenti i setolosi porci,                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1430 |
| Perche spesso e per loro aspro veleno                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Quel che col grato odor sembra che l'uomo                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Tal or ricrei: ma pel contrario il fango,<br>A noi spiacevolissimo, agl'immondi                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Porci é si dilettevole, che tutti                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1435 |
| Insaziabilmente in lui convolgonsi.                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |
| Rimane ancor da dichiararsi, innanzi                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Che di ciò ch'io proposi io ti ragioni,                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Che, avendo la natura a varie cose                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4770 |
| Molti pori concessi, egli è pur forza                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1440 |
| Ch' e' sian tra lor diversi e ch'abbian tutti<br>La lor propria natura e le lor vie.                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Poichè son gli anunai di vari sensi                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Lucresto. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |



274

## LUCREZIO

| Dotati, e ciascun d'essi in s) riceve         |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Il proprio obietto; chè 'l sapore altrove     | 144   |
| Penetra, altrove il suon, l'odore altrove.    |       |
| In oltre: insinuarsi altre ne'sassi           |       |
| Cose veggiamo, altre nel legno ed altre       |       |
| Passar per l'oro, e penetrar l'argento        |       |
| Altre ed altre il cristal: poiche tu miri     | 4450  |
| Quinci Scorrer la specie, ir quindi il caldo, |       |
| E per gli stessi luoghi un più d'un altro     |       |
| Corpo rapidamente il varco aprirsi.           |       |
| Che certo a ciò la lor natura stessa          |       |
| Gli sforza, varīando in molti modi            | 155   |
| Le vie, qual poco innanzi io t'ho dimostro,   |       |
| Per le forme difformi e per l'interne         |       |
| Testure. Or; poi che stabilite e ferme        |       |
| Tai cose e con buon ordine disposte,          |       |
| Quasi certe premesse, a te palesi             | 146   |
| Gia sono, o Memmo apparecchiate e pronte;     |       |
| Nel resto agevolmente indi mi lice            |       |
| La ragione assegnarti e la verace             |       |
| Causa svelarti, onde l'erculea pietra         |       |
| Con incognita forza il ferro tragga.          | 146   |
| Pria: forz'e che tal pietra in aria esali     |       |
| Fuor di sò molti corpi, onde un fervore       |       |
| Nasca che tutta l'aria urti e discacci        |       |
| Posta tra 'l ferro e lei. Tosto che voto      |       |
| Dunque comincia a divenir lo spazio           | 117   |
| Predetto e molto luogo in mezzo resta,        |       |
| D'uop'è che sdrucciolando i genitali          |       |
| Semi del ferro entro a quel vano uniti        |       |
| Caggian repente, e che lo stesso anello       |       |
| Segua, e tutto così corra pel vôto.           | 117   |
| Che cos'altra non v'ha, che da'suoi primi     |       |
| Elementi connessa et implicata                |       |
| Stia con lacci più forti insieme avvinta      |       |
| Del freddo orror del duro ferro, E quindi     | 4.769 |
| Meraviglia non è, se molti corpi              | 139   |
| Dal ferro insorti per lo vano a volo          |       |
| Non van, qual poco innanzi io t'ho dimostro,  |       |
| Senza che il moto lor lo stesso anello        |       |
| Non segua: il che fa certo, e 'l segue ratto, | 410   |
| Fin che giunga alla pietra e ad essa omai     | 148   |



Vie del rame il fervor tutte interchiude, Indi a lui l'ondeggiar segue del sasso, E, trovando già pieno ogni meato 15 Del ferro, omai non ha, com'avea innanzi, Luogo ond'oltra varcar: dunque costretto Vien nel moto ad urtar spesso e percuotere Nelle ferree testure; e in simil guisa Lungi da sè le spinge, e per lo rame 1. L'agita; e senza quel poi le risorbe. Ne qui vogl'io che meraviglia alcuna Tu prenda, che 'l fervor che sempre esala Fuor di tal pietra a discacciar bastante Non sia nel modo stesso anco altri corpi. 17 Poiché nel pondo lor parte affidati Restano immoti, e tal è l'oro; e parte, Perchè raro hanno il corpo e passa intatto Il magnetico flutto, in alcun luogo Scacciati esser non ponno, e di tal sorte 15 Par che sia 'l legno. Or la natura adunque Del ferro in mezzo posta, allor che l'aria Certi minimi corpi in se riceve, Spinta è da'fiumi del magnesio sasso. Né tai cose però sono alïene 15 Dall'altre in guisa tal, ch'io non ne possa Molte contar ch'unitamente insieme Si congiungono anch'esse. In prima io veggio Con la sola calcina agglutinarsi Le pietre e i sassi. Si congiunge insieme 15 Con la colla di toro il legno in guisa, Che l'interne sue vene assai più spesso Soglion di propria imperfezione aprirsi Che di punto allentar le commessure I taurini lacci abbian possanza. 15 Con l'umor delle fonti il dolce succo Del vin si mesce: il che non può la grave Pece e l'olio leggier; ma piomba al fondo Quella delle chiar' acque, e vi sormonta Questo e galleggia. Il porporin colore Dell'eritree conchiglie anch'ei sommerso Cade: o pur questo stesso unqua non puote Dall'amica sua lana esser disgiunto; Non, se tu, per ridurla al suo natio



| LIBRO SESTO.                                                                                                                                                                                                                                          | 277  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Candor, col flutto di Nettuno ogni arte<br>Ogni industria porrai; non, se lavarla<br>Voglia con tutte l'acque il mar profondo.<br>Al fin; con un tal glutine s'unisco                                                                                 | 1570 |
| L'argento all'oro, e con lo stagno il rame<br>Si salda al rame. E quante omai ne lice<br>Altre cose trovar di questa sorta!<br>Che dunque? Ne tu d'uopo hai di si lunghi<br>Rivolgimenti di parole, et io                                             | 1575 |
| Perdo qui troppo tempo: onde sol resta,<br>Memmo, che tu dal poco apprenda il molto.<br>Quei corpi, ch'a vicenda han le testure<br>Tai che 'l cavo dell'uno al pien dell'altro<br>S'adatti insieme, uniti ottimamente                                 | 1580 |
| Stanno: cd anco esser può ch'abbian alcuni<br>Altri principii lor, quasi in anelli<br>Percurvi a foggia d'ami; e quindi accaggia<br>Ch'e' s'avvinchin i'un l'altro: il che succedere<br>Dec, più ch'a nulla, a questa pietra e al ferro.              | 1585 |
| Or; qual sia la cagion che i fieri morbi Reca, e d'onde repente a pena insorto Possa il cieco velen d'orrida peste Strage tanto mortifera all'umano Germe inspirar, non ch'agli armenti e a'greggi                                                    | 1590 |
| Brevemente dirotti. In prima adunque<br>Sai che già t'insegnammo esser vitali<br>All'uom molti principii ed anco molti<br>Morbi a noi molti cagionarne e morte.<br>Questi, poi che volando a caso insorti<br>Forte il ciel conturbar, rendono infetto | 1595 |
| L'acre: e quindi vien poi tutto il veleno<br>Del morbo e del contagio; o per di fuori,<br>Come vengon le nuvole e le nebbie<br>Pel ciel cacciate dal soffiar de' venti;<br>O dalla stessa terra umida e marcia                                        | 1600 |
| Per piogge e soli intempostivi insorto<br>Spira e vola per l'aria e la corrompe.<br>Forse non vedi ancor tosto infermarsi<br>Per novità di clima e d'aria e d'acqua<br>Chi di lontan pacsi ove già visse                                              | 1605 |
| Giungo a'nostri confin? sol perché molto<br>Vario è da questo il lor paterno cielo.                                                                                                                                                                   | 1610 |

.

4

Poiche quanto crediam che disserente Sie dall'anglico ciel l'aria d'Egitto Là 've l'artico polo è sempre occulto? E quanto variar stimi da Gade 16 Di Ponto il clima e dagli Etiopi adusti? Con ciò sia che non pur fra s) diversi Son que'quattro paesi e sottoposti Ai quattro venti principali, ai quattro Punti avversi del ciel; ma vari ancora 16 Gli uomini di color molto e di faccia Hanno. E generalmente ogni nazione Vive alle proprie infirmità soggetta. Nasce in mezzo all' Egitto e lungo il flume Del Nilo un certo mal che lebbra è detto; 16 Nė più s'estende. In Atíde assaliti Son dalle gotte i piè. Difetto e duolo Soglion d'occhi patir dentro agli achivi Confini; e ad altre membra ed altre parti Altro luogo è nemico: il vario clima 16 Genera un tal effetto. E quindi avviene Che, s'un cielo stranier turba e commuove Sè stesso e l'aria a noi nemica ondeggia, Serpe qual nebbia a poco a poco o fumo, E tutto ovunque passa agita e turba 16 L'acre e tutto il trasmuta, e finalmente Giunto nel nostro ciel dentro il corrompe Tutto e a sè l'assomiglia e stranio il rende. Tosto dunque un tal morbo una tal nuova Strage cade o nell'acque o nelle stesse 16 Biade penétra o in altri cibi e pasti D'uomini e d'animali; o ancor sospeso Resta nell'aria il suo veleno; e quindi, Misto spirando e rispirando il flato, Siam con l'aure vitali a ber costretti 16 Quei mortiferi semi: in simil guisa Suol la peste sovente anco assalire I buoi cornuti e le belanti greggie. Ne monta s'in paese a noi nemico Si vada e muti cielo, o se un corrotto 16 Aere spontaneamente a noi d'altronde Se n'voli o qualche grave e inconsueto Spirto che nel venir generi il morbo.



## LIBRO SESTO.

| Una tal causa di contagio un tale<br>Mortifero bollor già le campagne<br>Ne'cecropi confin rese funeste,<br>Fe diserte le vie, di cittadini                                                                                                             | 1655   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Spopolò la città. Poiché, venendo<br>Da' confin dell' Egitto ond',ebbe il primo<br>Origin suo, molto di cielo e molto<br>Valicato di mar, le genti al fine<br>Di Pandione assalse. Indi appestati                                                       | 1660   |
| Tutti a schiere morian. Primicramente Essi avean d'un fervore acre infiammata La testa e gli occhi rosseggianti e sparsi Di sanguinosa luce. Entro le fauci Colavan marcia; e da maligne e tetre                                                        | 1665   |
| Ulcere intorno assediato e chiuso Era il varco alla voce; e degli umani Sensi e segreti interprete la lingua D'atro sangue piovea, debilitata Dal male, al moto grave, aspra a toccarsi.                                                                | . 1670 |
| Indi, poi che 'i mortifero veleno<br>Sceso era al petto per le fauci e giunto<br>All'affannato cuor, tutti i vitali<br>Claustri allor vacillavano. Un orrendo<br>Puzzo volgea fuor per la bocca il fiato,                                               | 1675   |
| Similissimo a quel che spira intorno Da'corrotti cadaveri. Già tutte Languian dell'alma e della mente affatto L'abbattute potenze, e su la stessa Soglia omai della morte il corpo infermo                                                              | 1680   |
| Languiva anch' egli. Un'ansiosa angoscia<br>Del male intollerabile compagna<br>Era: e misto col fremito un lamento<br>Continuo e spesso un singhiozzar dirotto,<br>Notte e di, senza requie, a ritirarsi                                                | 1685   |
| Sforzando i nervi e le convulse membra,<br>Sciogliea dal corpo i travagliati spirti.<br>Noia a noia aggiugnendo e duolo a duolo.<br>Ne di soverchio ardor fervide alcuno<br>Avea l'estime parti; anzi in toccarle<br>Tepide si sentian. Di quasi inuste | 1690   |
| Ulcere rosseggiante era per tutto<br>L'infermo corpo; in quella guisa a punto                                                                                                                                                                           | 1695   |

Che suole allor che per le membra il sacro Fuoco si sparge. Ardean nel petto intanto Divorate le viscere; una fiamma Nello stomaco ardea quasi in accesa Fornace; si che non potean le membra 17 Fuor che la nudità, nulla soffrire, Ben che tenue e leggiero. Al vento al freddo Volontari esponeansi: altri di loro Nell'onde algenti si lanciar de'fiumi: Molti precipitosi a bocca aperta 17 Si gettavan ne'pozzi. Era si intensa La sete che immergea gli aneli corpi Insaziabilmente entro le fredde Acque, che breve stilla all'arse fauci 17 Parean gli ampi torrenti. Alcuna requie Non avea 'l mal: stanchi giacean gl'infermi: Timida l'arte macaonia e mesta Non s'ardia favellar. L'intere notti Privi affatto di sonno i lumi ardenti Stralunavan degli occhi. Et altri molti 17 Davan segni di morte: era dell'alma Perturbata la mente e sempre involta Fra cordoglio e timor; rugoso il ciglio, Severo il volto e furibondo; in oltre Sollecite l'orecchie e d'un eterno 17 Rumore ingombre; il respirar frequente, O grande e raro; d'un sudor gelato Madido il collo e splendido; gli sputi Tenui piccioli e salsi, e d'un colore Simile al croco, e per l'arsicce e rauche 17 Fauci da grave tossa a pena eretti. I nervi in oltre delle mani attrarsi Solean, tremar gli articoli, e da' piedi Salir pian piano all'altre membra un gelo, Duro nunzio di morte: avean compresse 17 Fino all'estremo di le nari, in punta Tenue il naso et aguzzo, occhi sfossati, Cave tempie e contratte, e fredda et aspra Pelle et orrido cesso e tesa fronte. Nè molto gia, che da penosa e cruda 17 Morte oppressi giacean: la maggior parte Perian l'ottavo di, molti anche il nono



281

## LIBRO SESTO.

| Esalavan lo spirto. E se alcun d'essi<br>V'era, chè v'era pur, che da si fiero<br>Morbo scampasse, ei non di men, corroso<br>Da sozze piaghe e da soverchia e nera                                                                     | 1740 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Proluvie d'alvo estenuato, al fine<br>Tisico si moria. Con grave duolo<br>Di testa anco tal or putrido un sangue<br>Grondar solea dall'oppilate nari<br>In si gran copia, che, prostrate e dome<br>Dell'infermo le forze, a dileguarsi | 1745 |
| Quindi 'l corpo astringea. Chi poi del tetro<br>Sangue schifava il gran profluvio, ingombri<br>Tosto i nervi e gli articoli dal grave<br>Malor sentiasi e fin l'istesse parti<br>Genitali del corpo. Altri, temendo                    | 1750 |
| Gravemente la morte, il viril sesso<br>Troncar col ferro; altri restaro in vita<br>Privi de'piedi e delle mani, ed altri<br>Perdean degli occhi i dolci amati lumi:<br>Tale avean del morir tema e spavento.                           | 1755 |
| E molti ancor della trascorsa etade<br>La memoria perdean, si che sè stessi<br>Non potean più conoscere. E, giacendo<br>Qua e là di cadaveri insepolti<br>Smisurate cataste, i corvi i cani                                            | 1760 |
| I nibbi i lupi non per tanto e l'altre<br>Fiere belve et uccelli o fuggian lungi<br>Per ischifarne il lezzo o, tocche a pena<br>Con l'affamato restro e col digiune<br>Dente le carni lor, tremanti al suolo                           | 1765 |
| Cadeano anch'essi e vi languian morendo.<br>Né però temerario alcun augello<br>Ivi il giorno apparia, nè dello selve<br>Nel notturno silenzio uscian le fere:<br>Languian di lor la maggior parte oppresse                             | 1770 |
| Dal morbo e si morian. Principalmente<br>Steso in mezzo alle vie de'fidi cani<br>L'abbattuto vigor l'egra e dolente<br>Alma vi deponea; poichè 'l veleno<br>Contagioso del mal toglicali a forza<br>Dalle membra la vita. Erano a gara | 1775 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |      |

| L'usate pompe. Alcun rimedio certo               | 17 |
|--------------------------------------------------|----|
| Più comun non v'avea. Quel ch'ad alcuno          |    |
| Diede il volgersi in petto il vital spirto       |    |
| Dell'aria e 'l vagheggiar del cielo i templi,    |    |
| Ruina ad altri apparecchiava e morte.            | 4- |
| Fra tanti e si gran mali era il peggiore         | 17 |
| D'ogni altro e 'l più crudele e miserando,       |    |
| Ch'a pena il morbo gli assalia che tutti,        |    |
| Quasi a morte dannati e privi affatto            |    |
| D'ogni speranza, sbigottiti e mesti              |    |
| Giaceansi; e, con pietoso occhio guardando       | 17 |
| Degli altri i funerali, anch'essi in breve       |    |
| Şenz'aiuto aspettar nel luogo stesso             |    |
| Giaceansi. E questo sol più che null'altro       |    |
| Strage a strage aggiugnea; chè 'l rio veleno     |    |
| Dell'ingordo malor sempre acquistava             | 18 |
| Nuove forze dagli egri, e sempre quindi          |    |
| Nova gente assalía. Poiche; chiunque;            |    |
| Troppo di viver desioso e troppo                 |    |
| Timido di morir fuggia gl'infermi,               |    |
| Di visitar negando i suoi più cari               | 18 |
| Amici, anzi sovente, empio, aborrendo            |    |
| La madre il padre la consorte i figli;           |    |
| Con morte infame, abbandonati e privi            |    |
| D'ogni umano argomento, il fio dovuto            |    |
| Pagavan poi di si gran fallo, e quasi            | 18 |
| Bestie a torme morian per poca cura.             |    |
| Ma chi pronto accorrea per aiutarli              |    |
| Periva o di contagio o di soverchia              |    |
| Fatica, a cui di sottoporsi astretto             |    |
| Eta dalla vergogna e dalle voci                  | 18 |
| Lusinghiere degli egri e di lamenti              |    |
| Queruli miste. Di tal morte adunque              |    |
| Morian tutti i migliori. E, contrastando         |    |
| Di seppellir negli altrui luoghi i propri        |    |
| Lor morti, dalle lagrime e dal pianto            | 18 |
| Tornavan stanchi a'loro alberghi: in letto       |    |
| Quindi giacea la maggior parte oppressa          |    |
| Da mestizia e dolor. Ne si potea                 |    |
| Trovar in tempo tale un che non fosse            |    |
| Infermo o morto o in grave angoscia e in pianto. | 18 |
| In oltre: ogni pastore ogni guardiano            |    |



| Popolo seppellir solennemente               |    |
|---------------------------------------------|----|
| Solea gli estinti: ognun confuso e mesto    | 18 |
| S'avacciava all'impresa, e al suo consorte, |    |
| Come meglio potea, dava il sepolcro,        |    |
| E molti ancor; da súbito accidente          |    |
| E da terribil povertà costretti,            |    |
| Fêr cose indegne: i consanguinei stessi     | 18 |
| Ponean con alte e spaventose strida         |    |
| Su i roghi altrui; vi supponean l'ardenti   |    |
| Faci; e spesso fra lor gravi contese        |    |
| Facean con molto sangue, anzi che privi     |    |
| D'ufficio estremo abbandonare i corpi.      | 18 |

TINE.



# VARIE LEZIONI

## LIBRO PRIMO,

| v. 31.                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| non riede                                                                                     |
| v. 36.                                                                                        |
| Di natura e del ciel gli alti segreti                                                         |
| v. 62.                                                                                        |
| ognor si volga, e quali<br>Sian degli dèi l'essenze e delle cose;                             |
| v. 81.                                                                                        |
| Gli occhi mortali e le s'oppose il primo.                                                     |
| v. 92.                                                                                        |
| i chiusi e saldi<br>Chiostri e le porte di natura aprire.                                     |
| v. 109.                                                                                       |
| L'ara a macchiar della gran dea triform                                                       |
| v. 120.                                                                                       |
| Che prima al re titol di padre desse;<br>Che tolta dalla man de' suoi più cari<br>Fu condotta |
| v. 127.                                                                                       |
|                                                                                               |

Nel tempo istesso di sposarsi offerta A piè del genitore ostia dolente

v. 162.

Dell'immortale Omero essergli apparsa L'immagine piangendo e di natura A lui svelando i più riposti arcani.

#### T. 178.

Versi l'oscure invenzioni; essendo
Massime di mestler che di parolo
Spesso nuove io mi serva, a ciò costretto.
Si dalla lingua mia che della greca
Vie più scarsa è di voci e si da quelle
Cose ch'io spiegar tento a che null'attro
Spiegò già mai nell'idioma nostro.

y. 192.

Aprire innanzi . . . . . . . . . . . . .

v. 195.

Scuoter bisogna . . . . . . . . . . . . .

v. 215,

Non avrian di mestier: da tutte ognuna Nascer potrebbe; e sorgere vedremmo Uomini ed animal dal seu dell'acque, Dal grembo della terra augelli e pesci E dal vano dell'aria armenti e greggi Con parto incerto: abiterian le belve Tutte indistintamente e per l'amene Campagne e per l'inculte erme foreste

v. 262.

Da certo seme e la sua specie intanto Propugnando conserva: onde ben puossi Chiaramente dedur che dalla propria Materia ha cibo e divien grande il tutto.

v. 268.

Se ne'debiti tempi a fecondarla Non cadesse la pioggia, e gli animali Propagar non potrian privi di cibo

v. 344-43.

Che forza le percuota atta a disciorle.

v. 349.

Alla gran madre Terra in grembo versa

r. 351.

Ma sorgon quindi le lucenti biade, Ne verdeggiano gli alberi e crescendo Gravano i rami lor di dolci frutti.



#### v. 376.

Ascolta in oltre, ed a quei corpi attendi Che tu medesmo a confessar costretto Sei che pur son, ben che non puoi vedergli.

v. 386.

Tal or le selve annose in su gli eccels: Monti con soffio impetuoso svelle; Tal con flero e crudel mormore insorto

v. 395.

L'acqua d'alto cader . . . . . .

v. 414

Nè i fervidi bollor nè i freddi pigri Mirar si pòn nè le sonore voci; E pur forz' è che di tai cose ognuna Corporea sia, poichè commuove il senso

v. 437.

Consumate che son, ma di potere
Scorger quai d'ora in or minime parti
Se ne vadan staccando invidiosa
La natura ne toglie. Al fin pupilla
Non v'ha che scorga, ancor che fissa, i corpi
Che il tempo e la natura a poco a poco
Danno alle cose che da lor costrette
A crescer son con certo modo e legge.
Nè quei che d'or in or perde chiunque
Langue per macie o per età vien meno,
Ne quei che rode con l'edace sale
Di giorno in giorno il mar dai duri scogli.
N'è chiaro dunque pur che la natura
Con invisibil corpo opera il tutto..

#### v. 450,

..... ti fla; perchè tu meglio intenda Ciò ch'io ragiono, e senza dubbi, e senza Sempre errando cercar quai le cagioni Sian delle cose, interamente creda Alle parole .....

v. 451.

È dunque il vôto un intangibil spazio In cui corpo non è; perchè, se tale



v. 469.

Paian solide in tutto, elle pur sono
Di porosa sostanza. Indi dell'acque
Scorre il liquido umor per le spelonche.
v. 536 (è aggiunto).

Che sia cagion de' movimenti loro.

v. 663.

....... provar che sia celato Per entro alcuna cosa il vôto spazio, Se per già noto io non suppongo ancora

v. 824.

Perchè, essendo di fragile natura, Discord'egli è che sian rimasti illesi Dopo un eterno tempo di percessa.

v, 906.

..... cho da lui . . . . . . . . . . . . . . . . .

v. 940.

Scorrendo rapidíasimo divide

v. 1164.

..... la flamma e'l fumo,

v. 1181.

Le mamme fau delle lanose pecore;

v. 1418.

Ch'or son sotterra di poggiar in alto Tentino e in ricader di nuovo in terra Abbian posa e quiete, a punto come

v. 1423.

Si sforzan di provar che gli animali



#### LIBRO SECONDO.

v. 71.

Nè dell'oro il fulgor nè l'orgoglioso Chiaro splendor delle purpuree vesti;

v. 135.

Senza fin senza modo intorno sparso Profondissimamente in tratto immenso,

v. 619.

Le cose che fuggirsi in un momento
Vedi e svanir, come le flamme il fumo
Le nebbie e le caligini, se tutti
Non hanno i semi loro tisci e rotondi,
D'uopo è al men che ritorti e l'un con l'altro
Non gli abbiano intrigati; acciò sien atte

v. 1133.

Di vezzosa colomba orni e coroni

v. 1468.

Spazio infinito, l'animo ricerca

v. 1478.

Dunque pensar già non si des che, essendo Sparso a noi d'ogn'intorno un infinito Spazio, nel quale in mille guise e mille Numero innumerabile di semi Profondi immensamente, irrequieti

#### LIBRO TERZO.

v. 34.

... e scritte di sua porta al sommo

19

L'acerbe note di colore oscuro: L'asciate ogni speranza, o voi ch'entrate.

v. 102.

Cibo e sostegno; chè la fama rea E'l disprezzo e lo scherno e la pungento E sconcia povertà disgiunte affatto Par che sian dalla dolce e stabil vita E che sol della morte avanti all'uscio Si vadan trattenendo:....

v. 129.

L'origin prima, questa è che corrompe

v. 624.

Può di molli papaveri un acerbo

v. 630.

Di quegli onde si forma il chiaro e il liquido Umor dell'acqua o pur la nebbia o il fumo;

v. 631.

O pur dal fumo: il che succede allora Che noi sopiti in placida quiete Veggiani per l'aere atri vapori e fumo D'ogn'intorno esalar sublimi altari.

v. 638.

Impetuosa l'acqua e via se n' fugge, E fumo e nebbia si dissolve in aura;

v. 916.

. . . . . . . . . . . ed i poeti Ne' secoli primieri. . . . . .

v. 1061.

E i luoghi ove abitar dènno esse stesse Si vadan fabbricando o pur di fuori

v. 1174.

Che ancor l'alma peri distratta in esso.

v. 1269.

Spazio e contempli quanto varii e quanti

v. 1352.

Deggiamo a questi che vi sia d'amaro Cotanto, se una cosa.....



v. 1369,

Con ciò sia che in tal guisa a noi pur lice

v, 1497.

Pascer sempre, oltre a ciò, l'animo ingrato De beni di natura, e mai contento

#### LIBRO QUARTO.

v. 317.

in oltre: se palpata una figura Al buio si ravvisa esser la istessa Vista nel lume e nel candor del giorno, D'uop'è . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v. 37.

..... e noi : sì questa allora Trascorre pe' nostr' occhi, e quasi terge

v. 422.

Riflessa indietro a veder gli occhi torna. v. 522.

..... impercettibili, ne sembra
Tornito l'adificio, ma non tale
Che differenza non vi sia fra quello
E gli adificii veramente tondi
E visti da vicin: per ciò non pare
Da lungi ancor ch'ei non sia tondo affatte.

v. 598.

Distese sotto vaste aeree piaggie

v. 748.

Rovini in tutto e al fin s'adegui al suolo;

v. 993.

Che fledon gli occhi e fan vedersi intorno)

v. 1033.

Dolor gli dan, che più durargli a petto

v. 1060.

Parte che dalle cose ognor si staccano,

v. 1157.

Tanta è la loro agilitade e tanta È la lor copia. O perché . . . . . v. 1358.

E un'altra vien ad esser per le membra

v. 1464.

L'occupa quasi con le fauci ingorde.

v. 1701.

Ferma, un'aura che lieve lo precorra

v. 1723.

E co' succhiati labbri umetta i baci;

### LIBRO QUINTO.

v. 205,

Posciaché ragionevole per certo Non sembra l'affermar . . . . . .

v. 253.

Il dir poi che gli dèi per util nostro Vollero il mondo fabbricare, e ch'egli Da noi per ciò dee commendarsi e credersi Eterno ed immortale, e ch'empio e folle Quinci sia chi presuma o in fatti o in detti

v. 279.

Giacque in flu che la prima delle cose

v. 312.

Movimenti del ciel.....

ovimenti dei ciei. . . . .

v. 315.

Per util nostro dagli dèi creato.

v. 336.

..... allor che tutti Già di fronde e di fior s'ornano i campi,

v. 470.

v. 611.

v. 834.

Cost dunque la terra incontinente

Trasportata non fu quasi alïena D'altronde, nè d'altronde all'aure impósta Aliene da lei;

v. 992.

Si crei di sol; come da' monti d'Ida

v. 1019.

Scemarsi e divenir più brevi i lumi

v. 1057.

Tutto quasi nasconda a poco a poco Quanto più presso a lui gira il suo cerchio

v. 1186.

Era la terra e ben per l'etra adulta.

v. 1240.

Molti ancor senza braccia . . . . .

v. 1250.

..... al sin bramato

v. 1283.

La pacifica quiete

v. 1304.

..... anni, e allor bambino

v. 1320.

v. 1344.

Volgean sotto a quei flumi . . . . .

v. 1372.

Per lo cielo del sol.....

v. 1439.

..... tutti affidandosi

v. 1594.

...... nitrir fra le cavall

v. 1599.

..... ei della greggia .....

v. 1648.

Di beltà di vigor . . . . . . . .

v. 1788.

..... i dolci oremi infetta.

v. 285.

Qual or che pe' gran monti accumulate Si stanno altre sopr'altre e le superne

v. 338. ..... altrui fe manifesto. E come d'ogn'intorno egli si spanda E voli in varie guise, e ciò sia caso O di natura impulso, e per quai porte v. 382. Gole d'atro terrore . . . v. 400. Oscurasser del sol . . . . v. 479. ..... colpi. In simil guisa v. 684. Questi primieramente alcune picciole v. 721. L'aer sotto, di nembi orridi il copre. v. 896. Quindi, ancor che l'uom creda esser eterno v. 1105. . . . . in terra, s'è pur tale La natura del luogo, ovvero in acqua, Se un lago ivi si estende. Un . . . .

v. 1276.

Spremer può tanto foco entro a quel fonte,

v. 1314.

Tal dunque uscir di quella fonte fuori Denno, u' poichè s'uniscono e nel legno Penetrano delle faci anco, e la stoppa Molti semi di fuoco in sè nasconde.

v. 1430.

Fugge gli unguenti il setoloso porco,

v. 1431.

.... per lui aspro veleno

v. 1415.

Il suo proprio sensibile; chè altrove Le qualità tangibili, i sapori Altrove, il lume, i simolacri altrove (Il suo proprio sensibile, chè altrove

. نس ا څ Markey Wales

| De' succhi penetrar vedi il sapore,      |
|------------------------------------------|
| Altrove il suono e ancor l'odore altrove |
| v. 1506.                                 |
| Com'il vento nel mar naviglio e vela.    |
| v. 1563.                                 |
| ma quella al fondo                       |
| Piomba delle chiar'acque, e vi           |
| v. 1586.                                 |
| E curvi                                  |
| Curvati                                  |
| v. 1697.                                 |
| Ardea nel petto intanto                  |
| Divorante le viscere una flamma:         |
| Nello stomaco ardea quasi un'accesa      |
| Fornace                                  |
| v. 1707.                                 |
| gli aridi corpi                          |
|                                          |



# LA SCIENZA DI LUCREZIO

Nel Poema della Natura i la Fisica vale di fondamento alla religione ed alla morale. È forza giudicarla.

Ad esser giusti con Lucrezio, bisogna riffettere che il suo poema è il più antico monumento della scienza a Roma. Prima di lui si possono citare appena due o tre autori che abbiano scritto di Fisica; i più hanno tradotto aridamente alcuni libri di Epicuro. Del resto i Romani non coltivarono mai le scienze per sè stesse, e se talora le riguardarono como una materia d'erudizione, non pensarono mai a fare indagini e scoperte. Se ne levi le Questioni naturali di Seneca, ove t'abbatti in idee che sembrano originali e che forse son prese dalla Grecia, tutti gli autori latini, i quali hanno scritto di scienza, non sono che compilatori o semplici traduttori. Alcuni toccarono dell'inettitudine letteraria dei Romani, i quali, senza lo studio e l'imitazione degli esemplari greci, non avrebbero avuto letteratura; ma ancor più manifesta e la loro mettitudine scientifica: Questo popolo di agricoltori e soldati, stimava poco, come è noto, le pure speculazioni dello spirito, ed in matematiche, per esempio, studiava soltanto quello ch'era necessario per l'agrimensura, la castrametazione, l'architettura, oppure per l'astrologia giudiziaria. Un fatto riferito da Plinio mostra qual fosse l'agnoranza dei Romani nelle scienze esatte in un tempo non lontano da quello in cui visse Lucrezio. Sebbene i Greci avessero dei quadranti solari da quasi tre secoli,

1 Le parole Rerum natura rispondono a quel che noi diciamo la Natura. E si traduce: Natura delle core; il che, massime sotto il rispetto della acienza, è ben diverso.

i Romani n'ebbero conoscenza solo al tempo della prima guerra punica. Fino allora avevano senza più tre divisioni del giorno; il levar del sole, il suo tramonto e il suo passaggio al meridiano, passaggio che si determinava alla grossa così. Avevan notato che quando il sole era al suo più alto punto, appariva tra due edificj vicini alla Curia Tutti i giorni un ufficiale dei Consoli aveva il carico di osservare e proclamare ad alta voce questa comparsa. Si aveva così l'ora del mezzogiorno. Più innanzi, l'anno 💥 avanti l'era nostra, si trasportò a Roma un quadrante trovato a Catania. Sebbene non fosse esatto a gran pezza, non essendo regolato sopra il meridiano di Roma, se ne servirore p 'r un secolo poco comodamente. In molte case v'era uno schiavo chiamato horarius, il cui unico impiego era di correre di tempo in tempo al Foro, ov'era posto il quadrante, edi, tornare a dar l'ora a'suoi padroni. Si andava a prender l'ora come si va a prender l'acqua alla fonte. E se il cielo e:a annuvolato non si poteva averla. Solo l'anno in cui mori Terenzio, quasi un mezzo secolo avanti alla nascita di Lucrezio, s'introdusse a Roma la prima clepsidra.

No meglio si coltivavano le scienze fisiche e naturali. E pure i Romani, più di qualunque altro popolo, avrebbere potuto fare molte e svariate osservazioni sulla natura. L'estensione delle conquiste, le spedizioni lontane davane loro il modo di comparare i fenomeni dei più diversi climi e se l'amore della scienza non fosse stato soffocato in lero dallo spirito militare, avrebbero, a lungo andare, potuti comporre il più ampio repertorio di cognizioni utili e preziose. Ma i pretori e i proconsoli letterati che governavano le provincie lontane, si contentavano di mandare a Roma migliaia d'animali rari per i bisogni e i piaceri del circo. senza darsi pensiero di fare indagini o collezioni, e i Remani assistevano a queste immense ecatombe senza che si sia t ovato mai f a loro un naturalista, che abbia avulo l idea di descrivere questi animali, di osservare le loro abit idini, e di valersi d'un'occasione tanto straordinaria e si propizia ai progressi del sapere.

Un greco, Alessandro Magno, avea inteso meglio quai

. .

doveri avesse un conquistatore. Non bastò alla sua amhizione, non meno generosa che insaziabile, di sottoporre il mondo alle sue armi; volle sottoporre anche la natura alla scienza. Quando gli fu aperto l'impero dei Persiani, fece padrone il suo maestro Aristotile di valersi di somme immense, e di comandare a migliaja d'uomini in Grecia ed in Asia, cacciatori, uccellatori, pescatori, i quali dovevano inviare al filosofo le specie dei più rari animali e le più curiose osservazioni « perchè nulla di quanto ha vita gli restasse ignoto, » Per una combinazione felicissima, combinazione unica nella storia, avvenne che un'arima regia, tanto valorosa da conquistare il mondo. fosse al medesimo tratto tanto sublime da volere che fosse esplorato, e che inoltre egh avesse per raccogliere tanti tesori il genio più vasto, più universale, il più capace di abbracciare tutta la natura. Dei cinquanta volumi composti da Aristotile sopra gli animali, uno solo è in pra, e di tal precisione, che gli scienziati moderni ne hanno stupore.

Noto l'inettitudine scientifica dei Romani, di tanto inferiori ai Greci, per far meglio spiccare il merito di Lucrezio,
il quale, dei primi a Roma, s'è occupato intorno a queste
materie difficili, e sebbene, a dir vero, non mostrasse maggiore originalità che i suoi concittadini, seppe almeno esporte
nella sua lingua, con precisione pari allo splendore, la fisica
di una grande scuola. Anche s'intende meglio come il poeta
fosse entusiasta del suo maestro, ed ammirasse senza riserva e senza critica dei paradossi che, nella sua semplicita
romana, ei doveva credere il sommo della scienza.

Fino al cominciare di questo secolo non si conosceva come Lucrezio avesse tradotto Epicuro, o almeno mancava il modo di comparare la traduzione con l'originale. Le notizie del filosofo greco non si potevan trarre che da Lucrezio, da Diogene Lacrzio, il quale riferi soprattutto compiacentemente la vita e le massime morali di quel suggio, e da Cicerone, al quale non si può credere a chius' occhi, perché si reca a debito di screditare e punzecchiar d'opigrammi la dottrina della voluttà. Ma tutte queste notivie sparse non mostravano come Lucrezio avesse reso il pen-

siero del maestro, in che avesse rimutato la dottrina di lui, ne per quali studi l'avesse adattata al genio della lingua latina e alle richieste della poesia. Questo giudizio potè meglio farsi quando nel 1809, si scoperse, negli scavi d'Ercolano, un libro d'Epicuro sulla Fisica, del quale si lessero e decif: arono parecchi frammenti. Pertanto noi possiamo studiare da noi stessi e vedere coi nostri occhi la fedeltà dell'interprete. Le idee contenute in quasi tutti questi frammenti si ritrovano qua e là nel Poema della Natura e talvolta nello stesso ordine. È il vero che i versidel poeta non sono sempre una semplice traduzione. Epicuro, come ognun sa, è arido e breve, abborre da tutti i lenocinj del dire e così per lo stile come per la regola della vita. estimava che la perfezione consistesse nell'astinenza. Di chè Lucrezio è costretto a non dare tale e quale la parola del maestro; eg'i s'attiene scrupolosamente al suo pensiero. ma lo allunga, lo parafrasa per renderlo intelligibile. Nella maggior parte de' passi che dan luogo a riscontri, si vede ch'eg'i è esattamente letterale, che mostra temere di valersi di tutti i suoi diritti, che la sola libertà ch'ei prenda è quella di fondere un commentario nella traduzione, studiandosi di spiegare, ma astenendosi dall'abbellire soverchiamente la concisa aridità del maestro. Se Lucrezio è talora arido, lo fu in prova. Adesso, quando leggiamo quei versi vigorosi e ricchi, ma spenti e privi di grazia nelle parti più dogmatiche del poema, noi non ci figuriamo la fatica ch'egli dee avervi spesa. Avvezzi alla facile testura, alla bella scelta delle parole, all'arte delicata di Virgilio, la ruvida inesperienza del vecchio poeta ci olfende. Noi vorremmo che questi versi didattici fossero più armoniosi e più forbiti, e non pensiamo che era già molto averli fatti chiari e precisi. Bisognava creare la lingua della scienza. Questo fu il compito del poeta, tanto più difficile in quanto egli aveva a combattere contro gli ostaco i della versificazione. Se il massimo oratore romano pot vantarsi a buona equità di aver trovato vocaboli latini e nuove espressioni per le idee della filosofia greca, ed airicchito la lingua nazionale, Lucrezio dee partecipare con lui a questo onore.



Muscro contingens cuncta tepore.

Cosi tra noi certe sette religiose dannano la forma del romanzo, ma la giudicano ottima, quando un autore se ne serve per ornare e propagare le loro propue dottrine.

La fisica epicurea, nel complesso, non è mighore nè peggiore della fisica delle altre scuole dell'antichità. Gli antichi, come é noto, non osservavano gran fatto la natura, ed ancor meno facevano esperienze, e soprattutto seguivano un metodo che quasi sempre li dilungava necessariamente dal vero. In cambio di studiare gli effetti per rintracciarne di poi le cause, cominciavano con l'ammettere certi principi i quali dovevano bastare alla spiegazione di tutta la natma. Innanzi tratto imaginavano le cause, e quando credevano averle scoperte, so ne servivano per ispicgare i fenomeni. Similmente nel sistema di Epicuro tutto dipende dallo scontro fortuito degli atomi, le cui diverse combinazioni producono il cielo, la terra, gli uomini, il corpo e l'anima. Tutta la natura e una serie di conseguenze che il filosofo trae da un primo principio adottato da lui. Pertanto nel Poema della natura v'ha una quantità d'ipotesi ardito più o meno felica, delle quali alcune sono profonde vegità. altri errori fanculleschi, che è bene indicare con esempi.

Questo miscuglio di errori grossolani e d'ipotesi plansibili ha dato motivo a giudizi o troppo severi o troppo mdulgenti interno alla scienza del poema. Il Gassendi, men-

<sup>1</sup> Plufaren, Come si die Dygeco.

tre rifluta le conclusioni metafisiche di Epicuro rimette in onore il suo sistema nella piena luce del secolo XVII, se ne vale a combattere la filosofia di Cartesio; spende il più della sua vita a dilucidare con dotti commenti la fisi a celebrata da Lucrezio, ne accetta i principj. E tuttavia egli non era un semplice erudito; era veramente filosofo e assai versato nelle scienze. Altri per contro hanno spregiato al tutto quella Fisica, non tenendo conto che delle conclusioni irreligiose e negative degli Epicurei. In un secolo di fede, il Gassendi rifiutava tutte le conseguenze che portavan pericolo alla morale e ritenea solo l'innocente Fisica; in un secolo d'incredulità e di ribellione, Voltaire si facea beffe di quella fisica, esaltando il pregio delle conseguenze morali, che ne derivano.

Egli diceva con gran disinvoltura: « Lucrezio era un fisico da far pietà; e in questo si aggiustava a tutti gli altri antichi. Non basta l'ingegno ad imparare la fisica; è un'arte a cui esercitare si richiedon strumenti... Tutta la fisica antica è come parto di uno scolaro assurdo. Ben diversa è la filosofia dell'anima e ben diverso quel buon senso, che assistito dal coraggio dello spirito fa pesare con giustezza i dubbj e i verisimili. Questo è il gran merito di Lucrezio. » È chiaro che Voltaire, mentre spregia il fisico, applaude a' suoi ardimenti di moralista, e lo loda come un utile ausiliario della sua propria impresa filosofica. Di che la scienza di Lucrezio fu vantata o spregiata secondo i tempi, perchè ogni secolo celebra nei libri dell'antichità quello che può servire alle sue proprie passioni.

Io non mi diffonderò sopra certi errori che son grandi teoriche assai dubbie, sempre confutate, ma pur sempre sostenute in alcune scuole da grandi intelletti. Quando, per atto d'esempio, Lucrezio nega le cause finali, egli, al mio parere, s'inganna, ma tocca un problema difficile, che può ricevere soluzioni diverse, senza che il diffinitore pro o contro ne venga in deriso. L'opinione del poeta, rigettata dal senso comune, torna di tratto in tratto, sotto nuovi aspetti, nella scienza più seria. È rabbracciata nel secolo XVIII, e trova tanto favore, che chi non l'accetta passa per un dappoco.



rvia a torto si crederebbe che le spiegazioni antiche, ne alle cause finali, fossero in origine argomenti dall'empietà. S'incontrano spesso nelle dottrine più se. Il pio Empedocie pretendeva « che l'acqua scortel corpo, s'è scavato un serbatojo, che è diventato aco; che l'aria, tendendo ad uscire, s'è aperto un e che di là son nate le narici; se la spina dorsale a in vertebre, quest i avviene, perche nel torcersi s'è » Anassagora, il quale comunemente viene reputato e della filosofia spiritualista, e fu il primo a proe che lo spirito presiede all'ordine universale della, dice « che l'uomo è il più intelligente degli animehè ha le mani. » Di qui appare che Lamettrie, e dell'Como macchina, era un plagiario. Tutte le r, anteriori a Platone spiegavano per tal guisa l'o-

fil sof - neticolo Dieno.
o.tle, Delle parti degli ardinali, 1, 1,

rigine degli esseri. Aristotile è il primo che abbia stabilito le cause finali con una precisione scientifica. Epicuro e Lucrezio s' erano attenuti alle più vecchie teoriche, che più conferivano al loro disegno. Dunque la negazione delle cause finali non è, come altri si figura spesso, una ardita novità, fu il primo balbettio della filosofia fanciulla.

Io non tocchero neppure altre teoriche visibilmente erronce ed anzi puerili che no sull'origine dell'uomo e degli animali. Come l'uomo è apparso in questo mondo; di dove è uscito? dalla terra, dall'acqua, dal fuoco, dal loto fazionato da Prometeo, o dalle mani di Deucalione i Qui la scienza non è più sapiente che la favola, e le spiegazioni fisiche date dalle diverse scuole antiche sono quasi tutte così ingenue che non occorre discuterle. In simili problemi e lecito alla filosofia di errare ".

lo trapasso pure con molte altre ipotesi quella dei sinulacre, con la quale Lucrezio spiega l'origine delle nostre idee, la percezione esterna e la visione. Dai corpi, egli dice, escono hevi membrane che entrano ne' nostri occhi e rappresentano l'oggetto. Questa teorica, che al di d'oggi ci pare assai bizzarra, regnò nelle scuole. Gassendi non fa difficoltà di ammetterla. D'altra parte codeste son questioni di pura fisica <sup>3</sup>.

Senza insistere in questi difficili problemi, da cui la scienza non seppe mai bene estricarsi, stiamo contenti a più modesti riflessi e citiamo alcuni esempi di Lucrezio in cui spicca il cattivo metodo della fisica antica. Il poeta suol dare di alcuni fenomeni naturali una spiegazione arbitraria, senza alcun fundamento, con una serenta ed una sicurià che fanno sorridere. Volendo, per atto d'esempio, indicare le cause del sonno, comincia dat pregare il lettore di starbene attento, e in versi sonori amunzia questo vero: « Il sonno nasce in noi, quando l'amina si decompone nella macciona, ed una delle sue parti e cacciata fuori, mentre

t Fisica, II. 8.

<sup>2</sup> l'ucrezio, V. 799 del testo Latino.

J IV, 3J,

l'altra si raccoglie più strettamente nell'interno del corpo <sup>1</sup>. » Molti ragionamenti della fisica antica richiamano alla mente la scienza medica di certi personaggi di Molière.

Talora Lucrezio si affanna a spiegare fatti che non esistono. La fisica antica non badava molto ad avverare i fatti prima di ricercarne le cause, e sovente esponeva dottamente le cagioni d'un fenomeno prima d'essersi accertata che realmente fosse. È l'eterna storia del dente d'oro si ai gutamente narrataci dal Fontenelle <sup>2</sup>. Lucrezio c'insegna perché il leone trema e fugge alla vista del gallo. La causa, egli dice, è che dal corpo dell'uccello escono atomi che pungono e feriscono la pupilla del leone e che abbattono il suo coraggio<sup>3</sup>. Le ragioni date dal poeta son facetamente. precise. Non manca niente alla spiegazione se non che il fatto sussista. Per altro era creduto da tutta l'antichità. Plinio il vecchio, il naturalista, lo credeva con gli altri tutti, e a nessun fisico venne mai in mente di provar se cra vero. Avrebbero risparmiato molte false ragioni se avessero fatto come Cuvier, il quale, se ben ricordo, per curiosità mise un gallo nella gabbia d'un leone. Il re degli animali, non che ne tremasse, corse assai lietamente addosso al suo preteso spauracchio e se lo mangiò.

È inutile moltiplicar questi esempi, perchè le ipotesi fantastiche, il non osservare, son difetti della fisica di tutte le scuole antiche. V'ha un'altra specie d'errori meno perdonabili, più propri della scuola d'Epicuro, pe' quali gli si nega con ragione lo spirito scientifico. Intendo degli errori astronomici. E pure l'astronomia era già molto innanzi. Del cielo e del moto degli astri si avevano cognizioni precise o almeno opinioni assai plausibili. Pitagora ed altri filosofi avevano già applicato all'astronomia il calcolo matematico e la geometria. Il g. ande astronomo Eudosso aveva fatto di' belle scoperte e rispetto all'andamento del cielo dato spiegazioni ragionevoli un mezzo secolo prima di Epicuro. Ma questo negligente filosofo non ne tiene alcun conto, non si cura

<sup>1 37, 917.</sup> 

<sup>#</sup> Histoire des Oracles.

<sup>2 17, 714.</sup> Lucresio.

di conoscerle e se ne sta contento alla vecchia astronomia popolare, a quella che s'incontra nei primi sistemi, nei poeti antichi e nei pregiudizi del popolo. Strana ignoranza di cui bisogna dire due parole.

Sebbene talora si celebrino i servizi resi da Epicuro alla scienza fisica, egli non fu fisico e non fu vago delle ricerche scientifiche. Egli non ha altra passione che la moralee non intende che a condurre l'uomo alla felicità, a liberarlo dai timori superstiziosi. Prende da Democrito il sistema degli atomi, non già perchè sia curioso dei segreti della natura, ma perchè il sistema che dice esser l'universo un prodotto del caso gli pare il più atto di tutti ad escludere l'idea d'una importuna Provvidenza. Dichè la scienza per lui non è un fine, ma un mezzo, non è l'oggetto delle sue meditazioni, ed egli medesimo dichiara, nella sua lettera a Pitocle, che spregiava le speculazioni scientifiche. « Tieni per fermo che altri dee mettersi allo studio dei fenomeni celesti, sia in generale, sia in particolare, per l'unico fine della pace dell'anima. Questo è l'unico oggetto di tutte le parti della filosofia '. » Se l'epicureismo, che a primo tratto mostra essere una scuola di fisica, non ha mai prodotto nulla in fisica, è da accagionarne Epicuro, il quale appropriandosi la scienza de suoi predecessori, la congelò ne' suoi Manuali, Formulari e Compendj; e inceppò per sempre gli studi dei suoi discepoli. Onde Lucrezio e il solo che si sia sforzato di arricchire la dottrina del maestro, e, tenendole fede, la propago almeno con l'originalità del genio.

Per Epicuro la scienza è si indifferente e i metodi scientifici gli sono si estranei, che dei più importanti problemi egli ammette al medesimo tempo le più contrarie soluzioni, si veramente che le une e le altre possano accordarsi con la sua etica, di cui solo gli cale. Per lui l'importante è che la spiegazione d'un fenomeno non supponga l'intervento degli Dei nel mondo. Non si dà pensiero se questa spiegazione sia vera o falsa, se contraddica ad un'altra già ammessa,

<sup>1</sup> Diogene X, 85 e \$5. — De Fin., v. 20.

mcuranza, a tener saldala sua morale, non fa caso la regola elementare della logica, la quale insegna proposizioni contraddittorie non possono ess ere egualrere. Nell'astronomia campeggia specialmente questa anza di Epicuro, Egli medesimo di svela ingenuamente della sua mente e il suo metodo, che si può ricз nei termini seguenti: « essendoché lo spettacolo n movimenti celesti pub turbarci, é forza occupaisi all'astronomia, ma solo a fine di persuade isi che regolare del cielo non richiede la mano d'un ordisovrano, e che è senza più l'effetto di cause natua le spiegazioni che si danno dei fenome ni, eleggeto che vi piace. Non può esser cattiva quando vi libera ore 1. » L'astronomia di Lucrezio è bizza rra perché, de del suo maestro, egli propone a un tratto le inoserie e le più puerili, senza distinzione e alla me-

volete esempj, eccone alcuni rieprlogati in brevi zioni. Il sole non è più grande nò più piccolo di ce pare. Il sorgere e il tramontare del sole, della degli astri, voi potete spicgarli, secondo la recente ma, col loro moto intorno alla terra, o credere, o l'anticafisica che gli astri s'accendono o si spengui giorno ". — Crediate che la luna ha una lu e sua, se già non amaste meglio ammettere che la accatta e. — l'er spicgare gli celissi, voi potete adottare l'opilegli astri onomi, che gli attribuiscono all'interpositan corpo, o seguire la credenza popolare, la qual die gli astri si spengano. La miglior prova dell'inter di Epicuro si e che, conoscendo le spicgazioni i veri astronomi, non crede che perti il p. egio elegune anzi che le altre.

ta indifferenza è tanto più notevole in quanto Epiguiva strettamente il sistema di Democrito, di quel losofo geometra, il quale col solo intuito di una penetrativa e senza l'aiuto degli strumenti di cui il

one. De natura Deor. I, 25. -- Y. De Fato. 16. - Diogene X. 76. ra d'Epicuro ad Brodoto - Diogene, X, 91. 84.

caso ha poi dotato la scienza moderna, aveva scoperto certi misteri del cielo. Egli, per atto d'esempio, insegnava che il sole non è tale quale noi lo veggiamo; che è immensamente geande; che la via lattea è un aggregato di stelle, le quali, per la loro lontananza, sfuggono alla nostra vista e che « le une vicine all'altre s'illuminano vicende-volmente per cagione della loro densità , » che le macchie le quali si vedono nella luna debbono attribui: si all'altezza delle sue montagne, ed alla profondità delle sue valli.

Gli epicurci, come il loro maestro, facevano piofessione di spregiare le matematiche. Secondo loro, v'ha sola scienza, quella della felicità. E che! dicevano. Perderemo noi il tempo, come Platone, nella geometria, nei numeri e nello studio degli astri, quando sappiamo che queste scienze sono fondate sopra falsi principj: falsis initiis profecta vera esse non possunt. E seppure ci conducessero al vero non ci condurrebbero al somino bene. Ridevano dei matematici, i quali forse non sanno « quanti stadj v'ha da Atene a Megara, ma che sanno puntualmente a quanti cubiti ascende lo spazio che separa la luna dal sole, che delineano triangoli sopra dei quadrati con non so quante sfere e misurano lo stesso cielo. » Di che non ci fa meraviglia che Balbo abbia detto che Epicuro non sapeva « quanto fa due e due » che i suoi discepoli non avevano mai delineato una figura sulla dotta polvere dei geometri. » Gli epicurei parlavano delle scienze esatte con aperto disprezzo, tanto più inconcepibile, in quanto essi medesimi fondavano tutto il loro sistema sulla scienza fisica. Non dimentichiamo un fatto curioso: un giorno, un gran matematico, Polieno, essendosi convertito alla dottrina di Epicuro, dichiarò subito che tutta la geometria è falsa: magnus mathematicus, Epicureo assentiens, totam geometrium falsam essa credidit2. Non è giusto pertanto, come noi abbiamo fatto altrove, di paragonare la scuola Epicurea ad un convento?

<sup>1</sup> Plutarco . Opintoni dei Filosoft, III. 1.

<sup>2</sup> Cicerone, Academ., II, 83; De Finib., 1. 21; De nat. Deor., II, 18.— Luciano. Icaromenippo, 6. — Cicerone dice spiritosamente che Epicuro, avrebbe fatto meglio a imparare la geometria dal suo amico Polieno che a fargliela disimparare.



Quello che Lucrezio rigettava con tanto disprezzo in nome di una scienza incredula, sarà per innanzi rigettato dai Padri della Chiesa, con disprezzo anche maggiore in nome della religione. Mi sia concesso far qui una riflessione venutano

spesso all'ammo nel leggero questo poema.

Le opinioni sulla fisica non sono di lor natura religiose od empie. Esse non sono proprietà di questa o quella setta, e spesso mutan parte col tempo. Tuttavia, per valerci di linguaggio corrente, noi dichiariamo talora che una cert i opinione sulla fisica è spiritualista, cert'altra materialista e la accettiamo o rigettiamo anticipatamente secondo la dottrina che seguiamo, non riflettendo che cotali teoriche non hanno bandiera, o almeno non le sono in tutto e pet tutto fedeli. Abbiamo qui avuto un esempio che quello che

fu epicareo è divenuto cristiano. Parecchie volte le opinioni di liberi pensatori si sono mutate in opinioni religiose e viceversa. Ne potremmo trovare molti esempj nello stesso Lucrezio. Eg'i, filosofo materialista com'é, afferma il libero arbitrio (la libertà nell'epicureismo è un'opinione sulla fisica) e per contro le dottrine religiose dell'antichità lo negano. Rispetto alla generazione spontanca, il pio Empedocle ammette che gli esseri senza germe possono nascere dalla fermentazione degli elementi, ed all' incontro l'incredulo Lucrezio riconosce a modo suo i germi preesistenti!. Luc ezio altresi sostiene contro alla religione la permanenza delle specie, e al presente i materialisti la negano e gli spititualisti la affermano?. Tra gli antichi le anime pie credono che il mondo sia eterno, e l'empio Lucrezio pensa che il mondo debba di corto esser distrutto. Pertanto non si deve, come si spesso si suole, abbracciare con amore o rigettare con odio una nuova opinione sulla fisica, sotto pretesto ch'è amica o nemica. Il punto sta a vedere se è vera o falsa. È empia oggi; sarà forse religiosa domani. Senza essere indifferenti, amiamola come se dovessimo per innanzi odia: la o disamarla; odiamola come se un giorno potessimo recarci ad amarla. E veramente le idee sulla fisica sono pericolose solo perchè furono dichiarate tali. Quando la loro fortuna è sicura tutti vi si acconciano. Di pericolose diventano innocenti. I sistemi primamente condannati di Copernico e di Galileo hanno poi somministrato armi nuove alla religione, e per tornare in sull'esempio di Lucrezio, la teoria degli antipodi, che in passato aveva agitato si gagliardamente gli animi, fu accettata dalle dottrine più contrarie, senza che alcuna ne sentisse detrimento.

Tuttavia questa scienza inetta, vieta, in cui s'adagiava la infingardia d'Epicuro e che eg'i aveva elevata ad articoli di fede, è vestita da Lucrezio della più sp'en lida e spesso della più amabile poesia. Questa vile materia lavorata dall'immaginazione del poeta, assume talvolte forme squisite.

<sup>1</sup> I, 160.

<sup>2</sup> V, 920.

Per citare un esempio a proposito delle fasi della luna. Lucrezio, seguendo Epicuro, ci dice da prima: « La natura non potrebbe ella produrre una luna per giorno... distruggere la luna della notte passata, e metterne in suo luogo una nuova? » La spiegazione del fenomeno è ridicola e moverebbe a chiedere ad Epicuro dove vanno a finire le lune vecchie. Ebbene, Lucrezio anche in questa mistrabile dimostrazione, resta gran poeta; si studia di appagarsi con raffronti, crede vedere nella natura un g an numero di produzioni periodiche e viene per cotal via a fare un quadro delle alternative delle stagioni che, egli dice, possono assimigliarsi alle fasi della luna, quadro pieno di forza e di giazia, nel quale appare come l'immaginazione d'un poeta puo nascondere sconcissimi errori non già con artifici, ma con splendide verità accessorie.

Adunque Epicuro non è un filosofo fisico, sebbene la sua dottrina si fondi sulla fisica. Egli ha adottato il sistema di Democrito come quello che gli pareva il più atto a mettere in quiete l'animo; ma egli disprezza i progressi della scienza, soprattutto quelli dell'astronomia. Non solo egli la sprezza apertamente, ma ne ammette volontierile spiegazioni più puerili perché diminuiscono l'importanza dei fenomeni, li rimpiccioliscono e pertanto impediscono che lo spettacolo del cielo diventi un oggetto di spavento o di stupore. Essendo che egli non pregi che la morale, egli esclude dalle sue meditazioni tutto quanto non può servire alla tranquillità dell'animo, tutto quanto potrebbe turbare la sua indifferente quietudine. E anche qui saremmo mossi a compararlo a certi quietisti moderni i quali altresi dichiarano che spregian le scienze come inutili alla conoscenza dei nostri doveri morali, perché inquietano la mente e la fede e tolgonó l'anima dall'unica cura e pensiero della salute 🐍

Se la scienza epicurea in certi punti è assai debole,

<sup>1</sup> V, 786.

<sup>2</sup> Possiamo tanto più sure questo rastronto in quantoche Epicuro chianava salute la persezione morale. « Egregie mitt hoc divisse videtur Epiturus bittum est salutis notitia peccati. » Seneca lett., 28 « iste homo non est unus e populo, ad salutem spectat. » 10.

in altri è solida. Essa contiene una teoria fisica, la quale non é punto da spregiare, e se ne argomenta ne' suoi inventori una singolare penetrativa. Questa teoria è un gran y pregresso nella scienza. I primi filosofi fisici, cercando di spiegare l'universo e l'origine urna mattre, avenir tutto da un principio unico: Talete dall'acqua, Anasspiegare l'universo e l'origine della natura, avevan fatto simene dall'aria, Eraclito dal fuoco. Altri, come Senofave, ammettevano due principj, la terra e l'acqua. Eraclifo pone i quattro elementi. Queste spiegazioni primitive, le quali, con tutta la loro apparente ingenuità eran già grandi intuiti della natura, furono di gran lunga superate da Leucippo e da Democrito. Questi due grandi fisici, estendendo i limiti della scienza antica, per via di profondi ragionamenti, riconobbero che questi pretesi elementi semplici sono corpi composti, e che questi corpi, risalendo fino ai loro primi principj, sono formati di particole che non è più possibile dividere, che sono insecabili ároper. Questa teorica non è abbandonata, e la scienza moderna si fonda ancora su questa ipotesi 1.

Tuttavia i nostri fisici, mentre riconoscono la perfetta chiarezza di questa teorica molecolare, chiarezza, che, a lor detto, non fu mai superata, pretendono che gli atomisti hanno veduto solo un lato delle cose, che hanno ammesso nella natura delle combinazioni meccaniche senza più, vale a dire svariati aggregati di atomi che formano gli esser diversi come gli aggregati di lettere formano le parole?, ma che questi filosofi antichi son lontani le mille miglia dall'idea di una vera combinazione chimica. Fatte queste riserve, è forza convenire, che il sistema atomico, assai preciso sopra certi punti, meno esplicito sopra altri, somiglia molto alle nostre teoriche molecolari. Queste antiche ipotesi ritengono tutto il loro pregio. Sono incomplete, non hanno pre-

<sup>1</sup> Hœfer, Histoire de la Chimic.

<sup>2</sup> Una tragedia ed una commedia si fanno con le medesime lettere; nell'una le lettere sono combinate in un modo, nell'altra diversamente. Questa comparazione fatta già da Leucippo e da Democrito fu rimessa in campo da Lucrezio.

visto ne abbracciato tutto, non danno all'atomo tutte le virtù, ne tutte le evoluzioni che per noi si attribuiscono alle molecole, ma non sono rifiutate dalla scienza contemporaneat Di che certi versi di Lucrezio che inchiudono i principi più generali del sistema, potrebbero ancora poi si per epigrafe ai nostri libri di fisica e di chimica. Quando il poeta dice: « I principi che formano il ciclo, il mare e la terra, i fiumi ed il sole, sono i medesimi, che misti ad altri o trasportati in altre combinazioni, hanno formato i frutti della terra, Igi alberi, gli animalio

Namque eadem cœlum, mare, terras, flumina, solem Constituunt, cadem fruges, arbusta, animantes, Verum alus, alioque modo commista mocentar (I, 820).

questi versi si applicano precisamente ai cosi detti corpi semplici, ai cosi detti elementi indecomponibili, e un chimico dei nostri giorni potrebbe porli a capo del suo trattato.".

Oltre queste ipotesi profonde, si posson raccogliere qua e tà nell'atomismo molte verità fisiche, che noi non vogliamo annoverare, ma delle quali è uopo dare qualche esempio. Lucrezio riconosce che lo spazio è infinito. Vuolsi notare altri si che gli epicurei, i quali erano astronomi da poco e che anche si piccavano di spregiare l'astronomia, erano pure in forza del semplice raziocinio arrivati a pensare che lo spazio infinito è popolato di mondi. Metrodoro diceva: « Pretendere che non vi sia che un mondo solo, nell'infinito, sarebbe non meno assurdo che il pensare che un vasto campo e fatto per produrre una sola spiga di grano\*. » Mentre Pitagora, Platone, Aristotile credevano non vi fosse che il nostro sistema, la terra, il sole, i pianeti e le stelle, gli epicurei credevano che al di là vi fossero altri sistemi di egual natura, e secondo loro, la somma di tutti questi sistemi compone quel ch'essi chiamano il gran Tutto, omne immensum. Se uno spazio infinito, dice Lucrezio, si estende per ogni verso, se principj creatori della materia in numero

<sup>1</sup> Berthelot, Chimie organique fondée sur la synthèse. Injrod.

<sup>2</sup> Plut., Opinioni de' Alosofi 1, 5.

infinito si muovono ab eterno in quelle pianure incommensurabili, in che maniera avrebbero prodotto solo la nostra terra, e il nostro firmamento e si può credere che al di la di questo mondo tanti elementi restino oziosi '?» In questi vasti concepimenti che tenevano da Democrito, gli epicurei s'incontrano pure con le congetture della scienza moderna.

Sopra altri punti di fisica gli atomisti son iti più oltre che molti altri filosofi dell'antichità. Per esempio, hanno detto che tutti i corpi tendono per natura verso il centro del mondo e che meno gravi cedono naturalmente il posto agli altri. Ammettono l'esistenza del vuoto, negata dalla maggior parte delle scuole; tra le altre da quelle di Platone e di Aristotile. Non solo gli atomisti la ammettono come concezione razionale, ma fin dal principio hanno fatto esperienze per dimostrarlo <sup>2</sup>. È chiaro che nell'atomismo il vuoto era necessario perchè gli atomi irreduttibili potessero muoversi e combinarsi.

A proposito del vuoto, che con gli atomi, è il fondamento di tutto il sistema, notiamo un' osservazione o almeno una idea assaf rilevante. Gli epicurei riconoscono che nel vuoto tutti i corpi, quale si sia la loro gravità cadono con pari celerità. Lucrezio ha visto chiarissimamente e spicgato bene quello che non fu poi dimostrato che col mezzo della macchina pneumatica. Quando altri è avvezzo agli incerti barlumi della fisica antica e stupisce come il poet a abbia potuto esprimere questa legga con tanta esattezza e precisione. Nell'acqua o nell'aria i corpi accelerano la loro caduta a proporzione della loro gravità, perchè la densità dell'acqua e la lieve fluidità dell'aria non possono opporre a tutti la medesima resistenza, ma devono cedere più facilmente ai più pesanti. Per contro il vuoto non resiste mai

<sup>1</sup> Lucrezio. II, 1053. Al cr. dere di Lucrezio, questi mondi devono essere abitati. II, 1075.

<sup>2</sup> Leucippo diceva: « Un vaso pieno di cenere può ricevere tanta acqua quanta ne riceve quando è voto, il che presuppone inevitabilmente del piccoli pori tra le particole della cenere; se non che la cenere e l'acqua occuperebbero simultaneamente lo stesso luogo. L'esperienza lascia molto a desiderare; ma ha il merito d'essere una esperienza.



Non so perche la scienza moderna pretenda talora che gli antichi non riconoscevano che l'aria è materiale. Lucrezio, dopo aver detto che « vi son corpi dei quali bisogna ammettere l'esistenza, sebbene sfuggono alla vista, » fa una lunga e poetica descrizione delle devastazioni dell'aria, che egli paragona ad un flume distruttore, e conclude che l'aria « sebbene invisibile è un corpo, perche spazza il mare, la terra, le nuvole del cielo e ch'è capace di portarsene tutto seco nella violenza dei suoi turbini \*. » Questa pittura e le conclusioni formali del poeta fisico non lasciano giustamente tassare la fisica antica di non aver conosciuto la materia-lità dell'a: ia.

Si trovano in Lucrezio parecchie spiegazioni giustissime di fenomeni spaventevoli per via di comparazioni semplicissime tratte dell'osservazione cotidiana e che somigliano a quelle che si leggono nei nostri trattati di fisica. Per esempio quando egli parla del tuono e dei lampi, mostra, per liberare gli uommi dai loro timori superstiziosi, che queste pretese minaccie del cielo sono senza più fenomeni naturali facilmente spiegabili. Egli muove il quesito perché il lampo si veda p ima che si senta il tuono ed osserva assai giustamente che il suono ha minor velocità che la luce. Questa non era al suo tempo una verità comune, perché, se crediamo a Plutareo « i fisici opinano che il lampo esca dalla nube dopo il tuono, sebbene si veda prima. "» Lucrezio, secondo il costume della sua setta assomiglia questo fenomeno formidabile ad un fatto noto che ciascuno ha potuto osservare. Si deve altresi notar qui la precisione di questo linguaggio poetico. Il rumore del tuono arriva al nostro orccelho dopo che il lampo ha percosso i nostri occhi, perche g'i oggetti che vanno all'udito non corrono si velocemente come quelli che eccitano la vista. Se voi da lontano pò-

<sup>1</sup> II, 230.

<sup>2 1, 271,</sup> 

<sup>2</sup> Un principe dera esser dotto.

nete mente allo spaccalegne che percuote con la scure il tronco di un'albero, vedrete il colpo prima di udire il suono. Così noi vediamo il lampo prima di sentire il tuono, sebbene il suono si muova al medesimo tempo che la luce e che l'uno e l'altro sian prodotti dalla stessa causa, dal medesimo cozzo delle nuvole. » Lasciando stare come sia vera l'osservazione che il suono sia men veloce della luce, si ha in questi versi una prova novella di quell'animosità si rara tra gli antichi, la quale consiste a spiegare per via di cause meramente fisiche fenomeni di cui tutti sentivan terrore.

Se passando ad un diverso ordine di considerazioni, volessimo riscontrare le opinioni di Lucrezio in fisiologia, potremmo citare versi notevoli i quali mostrano che il poeta non era nuovo di questa scienza. I nostri fisiologi approvano quello ch'egli dice della nutrizione, della facile assimilazione delle sostanze riparatrici nella giovinezza « quando il corpo acquista più che non dissipi:

Plura sibi adsumunt quam de se corpora mittunt;

e quello ch'egli dice della vecchiaia, in cui le perdite sono maggiori che gli acquisti e in cui l'accasciamento della natura tormentata, affaticata dagli oggetti esterni, non puo più resistere, ai loro urti distruttori <sup>2</sup>. « Parimente egli sa come nelle piante, i succhi circolano in canali invisibili. » . Con rara finezza di linguaggio, egli spiega la sensazione del gusto, che in certo modo rende visibile, quando c'insegna che la triturazione esprime, come l'acqua d'una spugna il sugo degli alimenti, che s'insinua nei pori del palato e nelle vie complicate della lingua <sup>4</sup>. Sono da leggere questi passi ch'io tocco appena per sapere quale energia e valore venga ai versi da una rigorosa esattezza.

Ne mancano nel Poema della Natura certi presentimenti rispetto ad alcuni problemi posti dalla scienza più moderna

<sup>1</sup> VI, 164.

<sup>2</sup> II. 1122. V. Etudes médicales sur les poètes lutins par le Docteur D. Monière.

<sup>8</sup> I, 347.

<sup>4</sup> IV, 615



Scilicet hace aliis prædæ lucroque jacebant Indupedita suis fatalibus omnia vinclis, Donec ad interitum genus id natura redegit (V, 873).

Non abbiamo già qui in pochi versi concisi la celebre teorica di Darwin sopra la selezione naturale, e la battaglia per l'esistenza? Così sui terremoti s'incontrano qua e là molti raggi di luce che per certo non rischiarano la nostra geologia, ma che sono come il primo crepuscolo di
questa scienza. Il poema non è dunque senza importanza
anche come trattato di fisica. Può a buona equità chiamarsi
il romanzo della natura, ma, come tutti i romanzi ben fatti
e di mano maestra, è picno di verità.

Constant Martha

# INDICE

| Introduzione  | • •   | • •  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | F | ag.         | . 5  |
|---------------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|-------------|------|
| Lucrezio. —   | Libro | I.   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  |   |   | • | *           | 21   |
|               | *     | II.  | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | •  | • | • |   | *           | 58   |
|               | _*    | III. | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | •- | • | • | • | *           | ίđ   |
|               | *     | IV.  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | >           | 1:9  |
|               | *     | V.   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | >           | 185  |
|               | >     | VI.  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | >           | 23 ı |
| Varic Lezion  | i     |      | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | •  | • | • | • | >           | 287  |
| La scienza d' | Luce  | ezio |   |   |   |   |   |   |   | _ |   |   | _ | _  | _ |   |   | <b>&gt;</b> | 2: 7 |



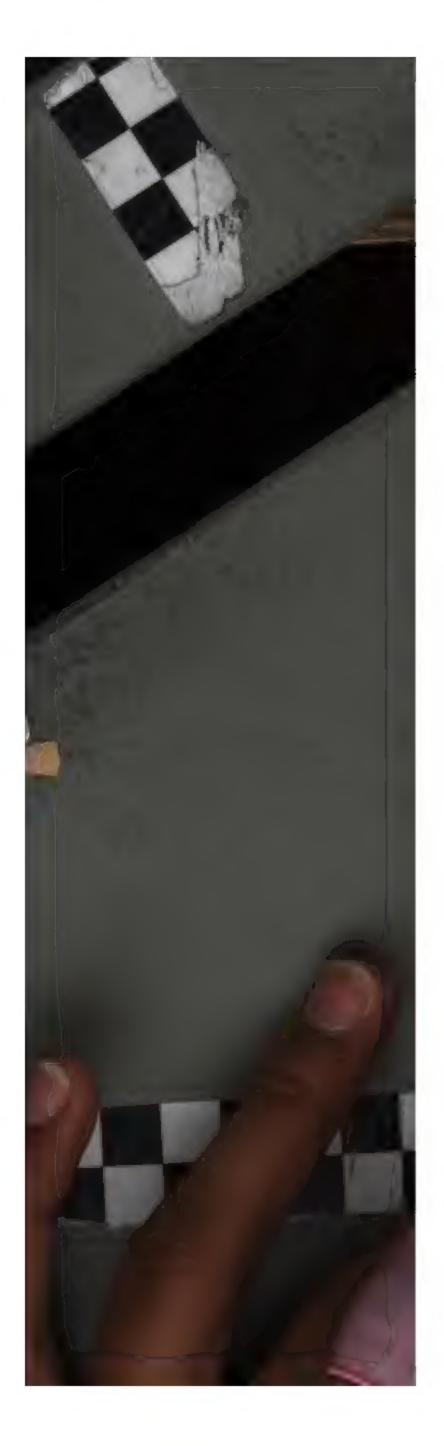